



Tit, herrn

## Ernft Chriftian Jafche,

angeschenen Sandelsmanns und E. E. Hansgerichts Affessoris Bermachtnis zur Nathsbibliothek

I 7 8 7.



Claff. 122





angeschenen Handelsmanns und E. E. Hansgerichts Affessoris Bermachtnis zur Nathsbibliothek

1787.



Claff. 122



## I COMMENTARI DIC GIVLIO

CON. LE FIGVRE IN RAME de gli alloggiamenti, de' fatti d'arme, delle circonuallationi delle Città, & di molte altre cose notabili descritte in essi.

Fatte da ANDREA PALLADIO per facilitare à chi legge, la cognition dell'Historia.

CONPRIVILEGI.



## IN VENETIA,

Appresso Girolamo Foglietti : Al segno della Regina. M. D. CXVIII.

# I COMMENTARI

CESARE

CON. LE FIGFRE IN RAME

de צוו און בפתיחת חדה לפי לשונו חשידים: אכול: כיד-כינונה ולהנוסינו לפלר Grus, & dimolt. al-רוף כסור ווסיבלונו מרפידודים וחופלה

Pare de APDN 63 PALLARYO per bestrare actor ggs 18 organism dell'ittlines.

CON PRIVILEGI.



IN LINELLIN

Annia Condon to the Alexander Some



## ALLILLVSTRISSIMO

ET ECCELLENTISSIMO SIG.

IL SIG. GIACOMO BONCOMPAGNO GENERALE DI SANTA CHIESA.



Crero-

V mio instituto sempre (Illustrisimo Signormio) di volere, che i frutti del le mie fatiche fatte di continuo dalla mia giouentù per conoscere, S ridur re in luce molte delle più nobili memorie dell'antichità, fusero non à me

folo per giouare; ma à tuiti quelli ancora, che di desiderio di simil cognitioni potessero essere accesi: & sallo il mondo, alquale ho dato parte di quanto con lunga osser uantia delle cose antiche haueua appreso. Dalqual costume non mi parendo conucniente in alcun tempo di partirmi, essendomi per sorte questi passati mestrone alle mani buona parte delle sigure de i fatti darme, & d'altre operationi di C. Giulio Cesare, disegnati già d'altre operationi di C. Giulio Cesare, disegnati già enforme al resto de suòi Commentari da due mies si-cluoli da morte immatura toltimi questi anni passati, shò voluto in un tempo honorar la memoria loro, con publicar queste loro cpere, non indegne à mio giudicio cer tamente di laude; & di pagar il debito, che ogniuno hà

# 1 COMMENTARI

DICCIVILO

CESARE

CON. IE FIGURE IN RAME

de gli alize visinients, de fasti d'erme, dede enconnectivioni delle Città, & ai molte altre cole parabili a ceritte m est.

Fanada ANDREA PALLADIG perfection authorized for common activities.

CONPERIVILEGE



IN FENERAL

The Company of the State States and the States Stat



## ALLILLVSTRISSIMO

ET ECCELLENTISSIMO SIG.

IL SIG. GIACOMO BONCOMPAGNO GENERALE DI SANTA CHIESA.



Gre 0-

V mio instituto sempre (Illustrisimo Signormio) di volere, che i frutti del le mie fatiche fatte di continuo dalla mia giouentu per conoscere, & ridur re in luce molte delle più nobili memorie dell'antichità, fußero non à me

solo per grouare; ma à tutti quelli ancora, che di desiderio di simil cognitioni potessero essere accesi: & sallo il mondo, alquale ho dato parte di quanto con lunga osser uantia delle cose antiche haueua appreso. Dalqual costume non mi parendo conueniente in alcun tempo di partirmi, essendomi per sorte questi passati mesi venute alle mani buona parte delle figure de i fatti d'arme, & d'altre operationi di C. Giulio Cesare, dissegnati già conforme al resto de suoi Commentary da due mies sighuoli da morte immatura toltimi questi anni paffati; hò voluto in un tempo honorar la memoria loro, con publicar queste loro opere, non indegne à mio giudicio cer tamente di laude; 3 di pagar il debito, che ogni uno ha

di giouar, done possa altrui; ilqual tanto maggiore bò stimato di hauere in questa occasione, quanto più vniuersale puo essere il benesicio, che da questi dissegni è per trarne il mondo ; per liquali sottoponendosi al senso quel lo, che da! solo intelletto era compreso, si facilita grandemente l'intelligentia de Commentary di esso Giulio Cesare, si propone chiaramente la imitatione de suoi gran fitti, & si lascia più largo campo à gli studiosi di procurar l'utile, che nel resto può dar loro questo sì fruttuoso volume. Et perche non esca senza il fauore di seanalato personaggio la descrittione delle cose di sì grande Auttore, che operando, & scriuendo oscuro la fama de glaltri, & la sua rese veramente immortale, a V. S. Illustrisima piu tosto, che ad ogni altro, ho voluto, che siaraccommandata: per ilche hauendo a' suoi luoghi po ste le sudette sigure; hora insieme co' Commentary sstessi le mando in luce, sotto gl'auspicij, & protettione sua; & à ciò mi hanno mosso più importantissime cagioni : primieramente, perche l'animo suo non cede punto a quello di quell'inuitto, Sglorioso Imperatore: Poi perche, essendo essa studiosissima osceruatrice delle attioni di si grande Auttore, da lei specialmente, & sicuramente si aspetta la diffesa, che a questo volume potesse bisognare contra i maligni, che cercassero di abbassarlo: & quello che importa piu, perche, essendo meritamente carissima Edigrandissima consideratione appresso nostro Signore Grego-

Gregorio X III: capo dignissimo di tutta la Christianita, & percio in ogni occasione, che per bene uniuer sale mandasse il Signor Iddio di unirla insieme contra i suoi nemici; douendo Essa hauere principalissimo carico; è molto ben conueniente, che le descrittioni delle imprese del maggior Capitano, che habbia commandato al mon do, siano particolarmente honorate dal nome di quello, che sempre hauesse ad esser preferito ad ogni altro, che per ogni altro Principe della Christianita tutta interuenise. Resta solo che, quanto à me, sommamente io desideri, o ne pregbi il Signor Iddio, che à V. S. Illustrifsima siano grate queste deboli demostrationi dell'animo mio deuotissimo alla nobilissima sua persona, che al pari della uita propria mi sarebbe carissimo: Che quanto à lei non bramo altro, & di altro più caldamente non supplico la Maiesta Dinina, che di neder il giorno, nel quale V. S. Illustrissima babbia campo, & di seguir con gli effetti le pedate di sì famoso Principe, & di agguagliarsi con la fama, & con la gloria à trionsi di sì felice Imperatore: ilche farebbe senza alcun dubbio con sicur ta, & quiete di tutto il Christianesmo, & con degnaricompensa del grand'animo, & valor suo.

Di V. S. Illustrissima.

Humilis. & Denotiss.

Seruitore Andrea Palladio.

## D'ANDREA PALLADIO

Et alle fatiche da lui fatte per facilitar la lettion de' Commentari di Giulio Cefare.

A VENDOSI da molti (ecoli a dietro, fino a' tempi nofiri per l'esperienza, & per l'esito di non poche guerre vedu to, che non si è trouato alcuna Città cosi munita, e forte, che l'esfercito nimico, essendo stato conuencuolmente gagliardo, non habbia potuto, dopò non moltà fatca, & lun-

go spatio driempo, farsene padrone; & essendo ciò a punto di quei luoghi auenuto, i quali dalla propria natura del fito (come d'inaccessibil'Alpe, d'alra palude, ouero di perigliofo mare) difesi poteuano altrui parer sicuri, & inespugnabili; non è merauiglia, che già sia nata opinione fra gli huomini, & quali appresso molti confermata, esser impossibile, ch'alcuna Rocca, d Fortezza li polla tenere, & difendere contra l'impeto, & la forza de' potenti nimici. Onde considerando io in che modo si potessero questi tali Igannare, & quello che più importa, i Regni, & le Città difendere; mi pare che miuna altra cosa sia tanto bastante per ciò fare, quanto l'hauer vn buo nissimo, & ordinatissimo esfercito, il qual sia arto a combattere con ogn'al tro ben che più numeroso, pigliando in confermatione del mio parere l'efsempio di Giulio Cesare, che con mediocre numero de soldati superò, & vinse numerosissimi efferciti: il che nacque non da altro, che dal buon'ordine, & disciplina militare: cosa che può tanto ne gli huomini, che di timidi gli fa diuentare animoli, & di confusi ordinati gli rende. Et è vera senza dubio la sentenza d'Epaminonda, il quale (essendo opinione appresso gli huomini di quei rempi, che non nascessero soldati, se non fra gli Spartani) fece molto ben conoscer al mondo, che doue erano huomini, a' quali non mancasse valoroso, & prudente Capitano; iui erano anco arditi, & franchi soldari. Habbiamo ben noi cagione di deplorare la misera conditione di questi nostri secoli; poi che non si uede alcun Principe che si pigli l'impreta di solleuare questa depressa militia: & pur si uede ne' soldati priuati, & ne'Capitani moderni quell'ardire medefimo, e quell'istessa brauura, che ne gli antichi effere stata si legge: ne mancano di quelli hoggidì che poco ò niente curano la morte; anzi si veggono molti, che arditi, & risoluti vanno senza timore alcuno ad incontrarla; di maniera che quando appresso di noi si tiouassero quegli ordini buoni, ch'erano appresso i Greci, & i Roma

ni, senza dubbio noi uedremmo l'imprese, & l'attion nostre della guerra hauer quella medesima riuscita, che le loro sortiuano. Et ben che molti di questi nostri Capitani principali dicano non si poter gouernare gli efferciti con quell' ordine, & destrezza de gli antichi, che noi desideriamo, rispetto all'artigliaria, & a gli archibugi; tuttauia in ciò almeno s'ingannano, perche opererebbono assai meglio con l'ordine, che con la confusione. Dicono ancora che gli ordini antichi sono difficili, & impossibili a pote si ridurre a l'uso de'nostri tempi: nella qual cosa ancora (come nell'altre fan no) pigliano errore: perche i soldati antichi erano huomini di Contado, & artigiani, & la più parte rozzi, & ignoranti; ne meno i Capitani loro erano Semidei, ma huomini come noi altri fiamo, & gli ordini fono facili, e chiari a quelli, che intendono i principij, del che mi son'io a pieno chiarito: imperoche ritrouandomi alla presenza d'alcuni gentil'huomini pratichi delle cose di guerra; feci fare (per compiacer loro) a certi galcotti, & guastadori, ch'erano quiui, tutti quei mouimenti & esferciuj militari, che fiano possibili a farsi, senza mai commettere disordine, ò confusione alcuna; si che con minor diffi coltà di quella che molti pensano, si potrebbono introdurre ne gli esterciti nostri gli ordini, & le regole de gli antichi, & mediante quelli (aggiuntoui il valor de' foldati) conferuare gli stati, mantene re i Regni, afficurar le Republiche, & difender le Città, che cofi facilmente a' tempi nostri si ueggono perdere, & uenire in mano, & poter de' nimici. Essendo io dunque di questo parere, & desiderando, per uia dell'altrui giuditio, far pruoua, quanto egli sia buono, & saldo; ho più uolte fra me ft. (so penfato di voler communicare al mondo l'ordine, & disciplina dell'antica militia; della quale (poi che io n'hebbi i principij dal Signor Gio. Giorgio Triffino gentilhuomo dottiffimo, e che alle molte discipline, di che egli era sicuro possessore, haueua anco aggiunta la perfetta cognitione di questa, come si può dalla sua Italia liberata chiaramente comprende re) mi disposi di uolerne hauere qualche maggior cognitione, & cosi mi diedi a leggere tutti gli auttori, & historici antichi, i quali hanno di questa materia trattato, & hauendomi per molti, e molti anni continui intorno a cosi fatto studio affaticato; quando mi parue d'hauerne fatto quell'acquisto, che io desideraua; mi disposi di uolerui introdur anco Leonida, & Horatio miei carissimi figliuoli, & giouani (se ciò mi è lectro dire) & di co Rumi, & di lettere belliffime dotati : & cofi in non molto tempo diedi loro ad intendere le prime introduction; le quali non cosi tosto hebbero apprese, che si disposero di seguire le pedate, che io per la strada di questa Icientia caminando, hauea loro mostrate; & ciò faceuano in guisa, che allettati dalla dolcezza di cosi bello, & curioso studio concordi, & vnanimi fi posero a uoler rappresentare tutti gli alloggiamenti de gli esserciti; le circonual-

conuallationi delle Città; i fatti d'arme, & ogni altra cofa c'habbia Cefare ne i (uoi Commentarij descritta . Ma non hebbero gratia di poter condurre al desiderato fine cosi lodato pensiero, perche interponendosi fra i loro difegni la morte, della humana contentezza, & gloria inuidiofa, conmio gravistimo & acerbistimo dolorenello spatio di due mesi, & mezo di esti ambedue mici figliuoli priuo, e sconsolato mi lasciò. Et essendomi dopò la morte loro venuti alle mani certi fogli, ne i quali effi haucuano con parole, & disegni assai bene incaminata la fatica loro; io pensai che que-Ra (ben che acerba, & strana) mi potesse essere occasione di esseguire il disceno assai prima da me fatto; spingendomi anco a ciò fare l'affetto della paterna pietà: perche giudicai questo essere anco assai potente mezo di poter far conofcere almeno l'honorato defiderio della gloria, alla quale effi concordi aspiranano: & cosi dando qualche poco di lume a quella par te di fatica, che per loro fatta ritrouai, & aggiungendoui quel tanto che mi è paruto per suo compimento necessario; ho voluto finalmente lasciarla comparire nel cospetto de gli huomini; sì per procurar qualche honorata memoria al nome de i figliuoli, come anco per seguire il mio natural costume, che è di giouare al mondo in ciò, che per me si possa : ne uoglio negare, che la fatica nostra non possa essere di alcuno errore tassata, che rutti gli huomini fono macchiati di qualche imperfertione . & 10 ancorafotto questa medefima conditione son nato, ne più de gli altri punto mi ftimo : dico bene, che fe i falli de gli huomini fono degni di perdono ; la meritano quelli de i due giouani, che forse prima d'ogni altro habbiano dato principio a cosi honorata fatica; & quelli di vn asslitto, & sconsolato padre, che battuto, & vinto da quella più grane, & noiosa passione, che altri fentir possa nella perdita delle cose più stimate, e care; non habbia potuto hanere tutti quelli auuertimenti, che farebbono ftati di mestiero, per condurre a lodato, & perfetto termine vna cosi degna, & importante impresa. Non mancheranno per auentura di quelli, che da i nostri errori pigliando materia; suppliranno a i diffetti della ritrouata fatica, e faranno sì, che i Commentarii di Cesare si lascieranno intendere da tutti : cosa, che non potrà essere se non di grandissimo giouamento al mondo. Incomincierò adunque dalla espedirione de gli Suizzeri, dapoi da quella di Ariousto Rè de i Germani, seguitando la guerra de i Belgi, e cosi le altre di mano in mano con gli ordini loro, senza mai partirmi dalle parole di elso Cefare, come si potrà chiaramente vedere.

## DELLA DIVISION DELLA FRANCIA.



E.s. A. E. nel principio di quelli fuoi Commentari diuide la Francia in tre parti: laqual diuifion non effen do del tuto piena, fia bene a utile di chi legge fopraciò difcorrete alquanto. E' dunque da fapere, che ne' tempi di Tarquino Prifco, quinto Rè de' Romani, auanti la prefa di Roma intorno a dugento anni, gil Franccfi, ch'erano accrefciuti in tanto numero, che a pena dentto a' loro termini poteuano capere, per hauer più agiata habitatione pasifarono le Alpi; e quasif

la metà della Italia occuparono. La onde i Romani fecero due Gallie, cioè Francie; l'una Cisalpina, che su quella, doue i Francesi erano uenuti : e l'altra Transalpina; che su quell'altra, della quale est si dipartirono. Ma Cesare, che studiana alla politezza del dire, per lo traporussi delle Alpi, con più bel la uoce, Viteriore e Citeriore l'una e l'altra di queste due parte nominò. E per che il Pò diuideua la Cifalpina, questa ancora i Romani partirono; e la parte uolta uerfo l'Appennino Cispadana dissero, laquale su tenuta da Boi; che secondo alcuni : sono quei di Borbone : l'altra , che si stende alle Alpi. Transpadana appellarono . Dapoi la presa di Roma, i Francesi con uarij succedimenti di guerra combatterono co' Romani per lo spatio di ottanta anni. Nel qual tempo i Romani, hauendo ueduta la diuería maniera usata da Francesi nel uestire, quelli, che uennero in Italia, dell'habito simile alle ueste, che portauano essi Romani, Togati nominarono : & il paese da loro habitato Francia Togata. Quelli altri, che uicini erano al mar Meditetraneo, da i panni loro, che portauano affai corti : i quali nel lor linguaggio sono detti Brache, Bracati chiamarono: e quel terreno similmente Francia Bracata. Tutto il rimanente poi de' Francesi, posti di lontano verso l'Oceano, de' quali per ancora niuna contezza haucuano, tutti vn folo nome dalle chiome che a bello studio si lasciauano crescere oltre modo lunghe : comati suron da lor detti. Ora poi che i Romani trionfando di molte nationi straniere, accrebbero le forze el'Imperio, passando le Alpi, de' connicini luoghi s'impadronirono, in tanto che Arle e Narbona furono fatte colonie del popolo Romano, città del la Francia Bracata. Il perche tutto quel tratto, che si stende da Gineura a i monti Pirenei, Prouincia nominarono, essendo vsi di così nomare tutti i luoghi, che acquistauano con le armi. Onde ancora hoggidì la parte maritima è detta Prouenza; laquale fu tanto fertile, che da Plinio è chiamata seconda Italia.. Tutto il resto della Francia il nome di Citeriore e di Togata, di Viteriore e di Comata ritenne. Indi a non molto tempo li Suizzeri, parendo loro per rispetto della moltitudine, e della gloria, che haucuano acquistata nelle armi,

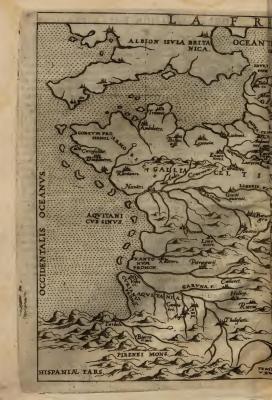



armi, di hauer picciolo paese, si misero in animo di condutti nel terreno de' Santoni, popoli dell'Aquitania vicini al mare Oceano, hoggi Guasconi, Cefare ottenne in Roma di effer mandato a vietare, che costoro non passassero per la Pronincia, & in questa guifa mouesse guerra a tutta la Francia, Alla cui impresa il Senato gli assegnò cinque anni, e dapoi altretanti. Cesare a dunque, si come quello, che hauca lunga esperienza di qualunque cosa, e da fanciullo haueua appreso nobilmente la cognitione delle dottrine, descrisse meglio e più diligentemente di ciascun'altro, il sito di tutta la Francia, i costumi, e leggi, e la forma del uiucre de' Francesi, e fece essa Francia nota a' Romani, che prima non ve n'haucuano contezza, raccogliendo in questi Commentari le cole da lui fatte. Onde egli la diuise in tre parti, come si legge nel principio, prendendo la divisione, come da lui giudicata più acconcia, dalla distintion de' fiumi. Et in questa divisione lasciò fuori la Provincia, per cagione, che allhora era fignoreggiata da' Romani. Ma dapoi Augusto, dettissimo ne gli su di dell'arti liberali, fece vn'altro partimento, prinia applicando alla Francia la Prouenza, dapoi leuando uia il nome de' Celti per effer commune a tutti i Francesi: & appresso ampliando l'Aquitania, laquale a paragon dell'altre par ti della Francia vedeua troppo ristretta; aggiugnendoui alcune terre, che erano fra questi due fiumi, Gatonna, e Ligeri, detto hoggidi da Francesi Loire. Cosi diuise la Francia in quattro parti : dico quella, che a noi è Citeriore, La Belgica, one si contiene la Fiandra, el'Aquitania, hoggi Guascogna, ritennero il nome antico. V'introdusse anco Leone, e Narbona, città abbondeuoli e nobile per la mercatura, chiamando Francia Lugdunese, e Narbonese. La me desima divisione, come di tutte migliore, su poscia seguita fra Greci da Strabone, e Tolomeo: e fra Latini da Plinio. Nelle età seguenti essendo il mondo fotto il gouerno di varij Imperadori, tutto il paese della Francia su diuiso in assai più prouincie. Onde Amiano Marcellino, e Sesto Russo scrissero, che la istessa fu partita in decidotto essendoui stata aggiunta la Isola d'Inghilterra. E di ciò basti hauer detto questo poco, che uolendone scriucre a bastanza, sarebbe mesticro di farne vn volume intiero.

## NOMIANTICHI E MODERNI DI ALCYNE

CITTA', LVOGHI, E

FIVMI DI SPAGNA.



BALEARI, CESAREA AVGVSTA, CASTVLON, CALPE, CINGA FIVME, CARTHEIA, CORDVBA, CARPENTANI MONTI, CALLECI, DERTHOSA, DVRIA FIVME, EMPORIE, EBVSO, GIRVNDA, HIBERO FIVME, HISPALI, HILERDA, MALACA, NVMANTIA, NERIO Promontorio, OSCENSI, OLISIPPO, OFIVS A, POMPEIOPOLL, RHODA, SAGVNTO, SICORI FIVME, SETABO, SACRO Promontorio, TAGO FIVME, TVRDETANI, VALENTIA,

GVADIANA. ESTVRIA. Il Regno di GRANATA BARCELONA. GVADACHIBIR. MAIORICA, e Minorica, SARAGOSA. CASTIGLIA. Lo ftretto di ZIBELTARO. RINGA. TARIFFA. CORDOVA. I Monti di SEGOBIA. GALICIA. TORTOSA. IL DVERO. EMPVRIE. EVIZA. GIRONA. EBRO. SIVIGLIA. LERIDA. MALGA. SORA. S. MARIA di fin di Terra. HVESCA. LISBONA. FRVMENTERA. Pampalona in Nauarra, ROSES. MONTEVETRO. IL SEGRO. SATIVA. Il capo di San Vincenzo. IL TAGO. AND ALVSIA. VALENCIA.

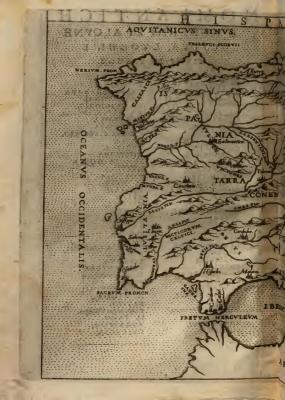





A Pretorio.

B Porta Pretoria.

C Porta Decumana, doue simenauano ireia far morire :.

D Alloggiamenti de Tribuni, ch'eran capi delle legioni.

E Alloggiamenti de Prefetti, ch'eran capi de confederati,

F Caualli eletti , ch'eran tutti huomini di segnalato

valore, & eran numero dugento.

G Fanti numero quattrocento, & erano huomini

valenti, eletti per il Consolo.

H Canallistraordinarij, che facenano dinerse attioni secondo il parer del Consolo, & eran numero quattrocento.

I Fanti straordinary, & eran numero ottocento: i quali obidinano al Consolo, Seran posti come

eli altri di sopra dietro all'essercito.

K Foro questorio, doue si pagauano i soldati.

L Foro pretorio, doue il Consolo teneua ragione.

M Fanteria de confederati.

N Caualleria de confederati.

O Hastarij delle legioni Roman ...

P Principi di deste legioni.





2 Triary delle sudette legions.

R Caualli delle legioni.

S Strada, doue s'effercitanano i soldati, detta Quin lana.

T Porte della pia Za doue passeggiauano i soldati.

V Margine dell'argine à gli alloggiamenti. X Luogo doue stauano li viandieri. Saltri. Y Fosso, che andana attorno gli alloggiamenti.

# LEGIONI, DELL'ARMI, ET DELL'ORDINANZE

DE ROMANL



Oiche noi habbiamo a discortere (secondo il proposito nostro) logra gli esserciti de gli antich; ci pare di uolere incominciare dalle legioni; come da quella parte con laquale combattendo esserciti antich; vinsero quanti ò essi vosserci o la natura delle cose loro concesse. Dico dunque che la legione appresso di essi antichi; & massime in quei primi tempi; dapoi che Roma hebbe cacciati i Rè, per quello dice Polibio, era di quattro mila, e ducento solda-

tri

ti a piedi, e trecento Cauallieri. I foldati a piedi erano diuifi in graue, & leggiera armatura; & di questi gli armati grauemente erano ancora in tre parti diuifi: la prima de' quali si chiamaua gli hastati, & erano mille e ducento: la feconda Prencipi, che erano parimente mille e ducento: la terza Triarij, i quali erano seicento: & tutti questi erano soldati veterani. Gli armati alla leggiera si chiamauano tutti Veliti che erano mille e ducento, & portauano Celate, Spade, Archi, Frombole, & Baleftre, & ogni altra force d'armi da trare, & lanciare, senza hauere indosso per lor difesa altra arme che la celata. Gli armati grauemente, portauano indosfo la corazza, con alcune fimbrie di coio a tre doppie, attaccate di sotto che arriuauano fino al ginocchio, & ne haucuano anco alle spalle, che armanano fino al gomito, con la celata in testa coperta & adorna dimolte penne, che dauano maggior presenza al soldato, e non mediocre ornamento gli aggiungeuano . Vogliono alcuni che hauessero armate etiandio le gambe, & io ancora sono di questo parere : perche Gioseffo Hebreo parlando d'yn soldato Romano, ilquale correua per la piazza, ch'era auanti i portici del Tempio di Salomone lastricata di marmo, dice, ch'egli sdrusci per hauer i piedi armati : onde cascò a terra,& su morto da gli Hebrei che disendeuano detti portici, & potrebbe effere ancora ch'eglino vsassero anco dell'altre armi di dosso: perche io ho veduto alcune schiniere di rame antichissime & bellissime. Viauano ancora i soldati per lor difesa vn scudo di mediocre grandezza, ilquale haucua nel mezo vna piastra di ferro di forma ouata, con al-

tri du ciuri. I voo di fopta per tipatar i colpil, che uninano da alto: l'altro di fotto per difender lo futdo che non fi rompelle cadendo finettra di portanano anco detto feudo coperto con una pelle, il quale difeoprinano Iolamente quando erano per combattere: se quette erano le armi da difea. Le armi poi da officia ecano la fonda diunga vobraccio, che fono due piedi, se la teniuano fopta il petto dal laro defito, con un pugnate al fianco finifto, e portanano in mano due Veruti lunghi piedi otto l'uno, cioè, quattro l'haffa se quanto il ramo de Veruti lunghi piedi otto l'uno, cioè, quattro l'haffa se quanto il ramo de la ferio en en potenti e del ramo de la dieflo ferio era come vin hamo gidi manicra, che volendolo caura della ferita, quella fi facena più afpra, se maggiore se quando i foldati venta, no alle mani con i loro nimici; lancianano prima l'uno di quelli darko. L'altro riteneuano in mano combattendo con ello: se venun ch'erano alle firette lafcianano cadere a tetra l'arme d'alta se metteuano mano alla fia de 3e quelle furono l'armito con che il comani foggio garono al Mondo.

Hora hauendo fin qui a bastanza della fanteria ragionato per quanto all'ordine nostro s'appartiene; passeremo a ragionar de' Caualheri, Erano dunque essi Canallieri trecento, come habbiamo di sopra toccato, i quali combatteuano a cauallo senza viare ne fella, ne staffe; viando però quelle armi istesse che i pedoni, portauano 3 & oltra di ciò portauano alcuni dardi da lanciare di mano : alcuni vna zagaglia , & alcuni altri l'arco : & coli hora da presto, hora da lontano combatteuano. Combatterono i Barbari fopra carri falcati, & menarono gli Elefanti nelle battaglic i ma perche io intendo di parlar solamente de' Romani, & de' Greci, & de gli ordini loro, co i quali superarono tutte le difficultà, che loro s'opponeuano, lasciati da canto i Barbari feguiremo il propolito nostro: & pettornare alle legioni, dico, che al tempo di Cefare furono di maggior numero come egli medefimo dice nel primo Libro de fuoi Commentarij nelle espeditioni contra gli Suizzeri, affermando che la legione era di lei mila e cento fanti, e lette cento, e trenta caualli: la qual legione fi dufdeua in Decurie femplici, & Decurie doppie, ò raddoppiate: & poi in Centurie, & finalmente in manipoli : ogni due manipuli faceua una Cohorte, & due Cohorti il quinto d'vna legione, la quale era diuisa in tre parti, ouero tre squadroni, come pur dice effo Celare i La prima squadra hauea due mila e quarant otto fanti, & questi ti nominauano (come habbiam detto ancora) gli Hastati: la seconda n'haueua altre tanti, & la terza mille e ventiquattro; al resto poi, che compiuano il numero de' fei mila e cento fanti eran detti Veliti. I fetrecento, e trenta caualli erano diuisi in tante ali che faceuano trentadue ca uallieri per ala. " " " i, in tell q 'i. in - n - t. c t - LiV amilit

Hauendo noi fin qui fatto uedere di quanti foldati constauano le legio-

ni, come erano diuise, & la maniera dell'atmi, che nella guerra vsauano ci resta a dire, in che modo si metteuano in ordinanza per combattere, & quanto spatio occupana vna legione; cosi per lunghezza come per altezza. Lunghezza s'intende per file; altezza per verso; hassi dunque a sapere, che quando l'effercito marchiatta, era talmente ordinato che ogni foldato occupaua sci piedi; & tutta la fronte della legione mille cinquecento e trenralei piedi: & quando il Capitano mouena l'essercito contra il nimico: den fauai foldati di maniera, che ciascheduno tre piedi occupaua, & allhora la fronte era lunga schrecento e lessant otto piedi; & a questo modo si porena commodamente combattere; percioche i foldati in conueniente lpario fi stauano; ma quando fi stipanano, & all'hora il soldato occupana lo foatio d'un piede e mezo, & tutta la fronte era lunga trecento e ottataquattro piedi: anchora qualche uolta dividenano i corpi delle battaglie, & le faceuano di quattro ordini per verso : alcune nolte di dodeci, & alcune di sedici soldati per verso; & cosi variavano secondo i siti, & gli accidenti; come recita Polibio nel primo Libro della guerra Carthaginese, che venen do a giornara Astilio Regolo Confolo Romano, con Xantippo Lacedemonio Capitano de' Carthaginess, & hauendo esso Xantippo nell'ordinar l'effercito, messogh in frome molti Elefanti, per romper l'effercito de Romani; Attilio per rimediare a questo inconveniente; fortificò la patte di mezo del suo effercito, con molti ordini di soldati : & per far questo strinse la fronte di effo ellercito.

Mi refia a direchemai Cefare non fa mentione, che fra le legioni foifero fpatij, chei i econdi foffero riceuui di 7 primi, che i tetti j da' (condi ; ma ogni uolta che ordina l'effereito 3 lo diside in trebattaglie. Ne meno cgli nomina mai Haftati, o Principi, ò Triari j: ma patrebbe elfere, che si predipponga l'uno & l'altro, anoro ch'i non l'affermo, portra effere che fofeu ariaro il modo di mettere in battaglia ; è in due luoghi de' fuoi Commentari ju el Libro quinto, quando Titurio Sabino Legato di effo Cefare fu perfuafo da' francefia a douer abbandonar i fuoi alloggiamenti pet vniefi con Labieno; fiu affaltato per futada da effi Trancefi, & pet difenderi fi imfe in battaglia tonda , ach namendolo i mimici circondato, alcune uolte vícinano fuori del excehio alcune fuquades. & faceuano impero ne' nimici; q'aulti rounado quel·luogo vacuo; con l'armi da tratra; ferituano cofi quel li ch' erano uficiti, come quelli ch' erano rimafti ne' fianchi per hauerli dufo

Nel primo fatto d'arme nel Libro quinto della guerra Affricana dopò che Cefare fu pallato in Africa; fu affaitato da Labieno e Peneio con caual leria numero inflima, de armatt alla legigieta d'. Cefare ordinò l'effercito con fa fronte l'implishima; de uenne a giornata col nimico: de perche ylétinano

alcune squadre suor dell'ordine, & facenano impeto ne' nimici , & crano feriti per fianco da gli armati alla leggiera , così quellich' erano usciti, come quelli ch' erano rimadiis per hauer (come ho detto di sopra) disoperti i fianchi; Cesare per rimediate a questo disordine ; mando in bando per tutto? effercito, che niun soldato s'allontanasse das suo luogo più di quarto braccia.

Et Vegetio al capitolo quatto decimo del terzo libro, ordina l'effectito, & dice, che la fronte era continuata fenza niuno fipatio. Et nel libro fecondo al capitolo fettimo, obe forma la legione, di dicci Cohorti, ne pone cinque innanzi, & dietro altre cinque; & fa folo due battuglie - l' veto, che Polibio in quel·luogo del·libro decimo fettimo, doue fa comparatione dalla Falange Macedonica, alla legion Romana, & dall'atmi dell'una a quelle dell'altra; pare che ui ponga ghi fpatij, che un'ordine riceuefle l'altro, dicendo, che la Falange haucua la fronte eguale, & le legioni ineguale. Dice ancora, che la Falange haucua folo un tempo, & un luogo, & la legion più

tempi, & più luoghi.

- Ho doluto recitar questi essempi, che seruono all'uno & all'altro, iquali pare che sacciano conoscere, che non ui erano spatij ne' corpi delle legioni, & alcuni uogliono che ci ni fossero. Io nondimeno ho fatto questo disegno con gli spatij; accioche si possa ueder l'uno & l'altro, & accioche si conosca la uerna, & che i Lettori possano far giudicio . E' vero, che quando la legione combatteua; staua a fronte a' nimici la prima battaglia, & poi entraua la seconda, fosse ordinato l'essercito a un modo, d all'altro, & i Triarij stauano di dierro inginocchioni con l'haste in alto, fin che toccaua a loro fara imanzi ; & parcuano proprio un muro ; & ui era un prouctbio, che quando toccana combattere a' Triarij; le cose andauano male; perche le due prime battaglie erano confumate, oc rotte. Quanto dette bat raglie fossero distante l'una dall'altra, niuno lo pone; benche Cesare nel primo libro della guerra ciule dice, che essendo in Spagna con l'essercito a l'incontro di Petreio, & Afranio, che gli alloggiamenti de li due esserciti, erano distanti l'uno da l'altro piedi dui milia; & che le genti de tutti dui gli esserciti mesti in battaglia, occupanano i due terzi del luoco, & l'altro terzo era fra un'elsercito, & l'altro : & cadaun spacio era piedi seicento, e sessantalei e mezo, che sono a ponto il terzo de piedi due mile; per questo essempio si ucde che le battaglie crano assai distanti l'una da l'akra; ma Vegetio dice, che le file erano distanti l'una da l'altra piedi sei, acciò che li foldati quando tirauano li pilli, potessero correr innanzi per mandarli con maggior forza; di forte, che fe la battaglia era di otto huomini per verso, occupaua cinquanta piedi, & fe di sedici occupaua nonanta piedi . Restami a dire che ui erano poi gli spatij fra l'una, & l'altra legione per testa di esse

else legioni, i quali, econdo che l'occasioni, & gli accidenti portauano, hor più grandi, hor più piccioli si faceuano; si come fece Domitio Legato di Cestare in Afia, ilquale venendo a giornata con Farnace Rè di Ponto c'haueua ordinato l'efecticio fra due trinece; Domitio strinse quello spatio di mezo, acciò che le legioni potessero entrare fra le trinece per andare autouare il nimico. Dice Polibio, che haucuano alcuni soldari cosi fanti come caualli, che se dimandauano fanti & caualli straordinari, si quali erano ortocento, de licuali si Generale se ne seruiua per diuersi accidenti; & erano posti dietro l'essercio a l'incontro li spatij che era tra la legione, vi era un altra sorte de fanti e caualli; si chi si manuno eletti, si fanti erano quattrocento, de licuali di ducento, e tutti que sti crano persone de qualità, de il Capitano se ne seruiua a diuersi bisogni, & erano posti medelimamente dietro l'efectito, e qualche uolta accompagnauano il Console.



Auendosi di sopra detto a bastanza delle legioni, & delle sor ti d'armi, che si viauano nelle batraglie, non sarà sorse hora fuor di proposito roccare, almeno in parte di alcuni auuertimenti intorno a gli efesticiti militari, che in tempo di pace s'insegnauano da Capitani a soldati nouelli; ilche di quan-

ta importanza sia lo dimostrano (per non andar più longe) le molte vittorie hauure da Cesare, & altri buoni Capitani antichi, liquali con pochissimi foldati tante uolte uinfero, & superarono esserciti groffissimi; lo dimofrano chiaramente anchora a nostri tempi le buone, & honorate esercitationi, & fationi fatte da lo Illustre Caualliero, il Signor Valerio Chieregato meritissimo Colonello di questa Serenissima Republica di Venetia, la. quale hauendo conosciuto per molte proue il suo valore a li di passati gli ha dato carico di Gouernatore generale delle sue fanterie, de ordinanza. di Candia; hanendo animo d'introdurre, e mantenere in quel Regno vna gagliarda e ben ordinata, e disciplinata militia : onde col mezo del suo sapere, e valore, se saranno fauotiti da chi può, come meritano li suoi honorati pensieri si deue sperare l'antica disciplina militare essere per ridursi ancora a quella perfettione maggiore, che forse altre volte sia stata & perche volendo io dire à pieno di questo gran Caualliero, antico esempio de l'anti co valore, troppo deuierei dal mio propolito; però à questo passando, pet più nostra intelligenza, prima si hanno da saper alcuni termini, come sareb be, che cosa si deue intendere per Decuriare, & per Condecuriare, & altri; Decuriare adunque non era altro, che il far le squadre, ciascuna dellequali alcune uolte erano di dodici, alcune di dieci, & alcune di otto, & alcuna di sedici huomini; ilche staua bene per essere sedici numero parimente pari,

che si divide sempre equalmente sino all'vnità. Decuriato lo esfercito, à voglian dire fatte le squadre, era de mestieri Condecuriarlo, ilche altro non vuole inferire, che ponere le Decurie l'una à fianchi dell'altra, onde li Decurioni tutti tenjuano primi la fronte, & dietro à loro li miglior foldati, di maniera che le prime si veniuano à esser fornite d'huomini miglioris & più valorofi de gli altri; & affignauano il proptio suo luoto à ciascuno de foldati, imponendoli espressamente che non mai l'uno occupasse quello dell'altro; Decuriato adunque, & Condecuriato l'effercito, & affignato, (come fi è detto) ad ogn'uno il luoco fuo, incominciauano ad ammaeftrar li foldati in tutti quegli elserciti i militari, ch'etano per elser loro bifogno : prima infegnandoli il uoltarfi per la quarta parte del cerchio, ò uogliamo dal destro, à dal finistro fianco : llegal moto era chiamato declina tione. & poi la mutatione, che era, ch'il foldato fi uoltafse per la mera del cerchio voltando la fronte doue crano le spalle. Due altre specie de mutatione v'erano anchora, l'una che si faceua contra il nimico, & allhora si uoltaua il foldato sù la parte finistra , l'altra era partendosi dall'inimico, & uoltauafi sù la destra. Dopò seguinano con darli ad intendere la conuersione, il che era, che essendo ristretta l'ordinanza per file & per uersi, faceuano girare tutto il corpo della battaglia intorno al Decurione del lato destro, ouero finistro, poltando la fronte doue era il france piche fatto comandauano poi che (secondo però il bisogno) ritornalsero come erano auantiche si facesse detta Conversione, e ciò chiamauasi Diversione : Oltra di questo li essercitavano circa l'inflessione, la quale era quando tutta la battaglia girando intorno al Decurione dalla parte destra, ouero finistra; la fronte di quella passaua doue crano le spalle; Li essercitauano anco pur facendo girar tutta la battaglia, passando sul destro, onero sinistro fianco; ilqual moto nominauano Diffessione. Seguinano poi insegnando le Euolutioni, & di queste si serujuano quando il nimico gli assaltana dalle spalle, uolendo esti che li primi combattessero sempre primi, per esser quelli, ( come si è inteso) huomini più nalorosi de gli altri, & si faccuano per altezza, & anco qualche uolta per file; come farebbe far passare il corno deftro sù la patte finistra, & il finistro sù la destra; Delle quali Euolutioni tre specie al hora ne erano in uso appresso li Greci, l'una dimandata Persica, ouero Cretenfe, l'altra Macedonica, & l'ultima Laconica; La Perfica, ò Cretenle si faceua, tenendo la squadra tutta l'istesso suo loco, & entrando ciascuno de soldati l'uno nel loco dell'altro, di modo che quello del Retroguida neniua à effere occupato dal Decurione, & quello del Decurione veniua à effere occupato dal Retroguida, & cofi di mano in mano, (voltan do poi fazza) la fronte di detta squadra era contra l'inimico. La Macedonica poi si faceua passando il secondo dauanti al primo, & il terzo al secon do.

do & il quarto al terzo ecoli ciascuno de gli altri soldati, fino I tanto che il Retroguida era primo della Decaria, & pol unliando ognuno la fronte doue erano le spalle venina il Decurione ad ess re reli il primo, & a tunite il fuo folito loco; ma quelta forte d'Euclusione, mostrando a va cerro niodo di fuggire dall'inimico, oltre il perdere del terreno, non pareua moleo lodenole; Onde nella Laconica quast in tutto procedeuano all'opposito, imperoche essendo l'inimico alle spalle ruiti voltavano la faccia a quella parte, di modo che il Retroguida venina egli a effere il primo, ma subito li passaua auanti il secondo poi il terzo; e medesimamente alquanto di mano in mano fino a tanto che il Decurione passava auanti a qualunque altro, hauendo il loco suo come prima, & a questo modo acquistanano del terreno, dando animo a suoi, e leuandolo forse all'inimico. Vi erano anco molti altri effercitij, che s'infegnavano medefimamente a foldati in tempo di pace, acciò, secondo l'occasione, in tempo di guerra se ne potessero leruire; come essendo la battaglia qu'adrangulare, ridurla in forma di Cuneo , ouero forfice , combattendo si commodamente in forma di Cunco . Ridurla ancho in un mezzo cerchio, come fece Epaminonda contra gli Lacedemoni; ouero in forma d'un cerchio intieto, come fi legge, che fece Cefare, il quale essendo passato in Assrica, assatrato da Labieno e Peneio con grandissimo numero de cavalleria & atmati'alla leggiera, fu astretto, per defendersi ponere i suoi in battaglia rotonda. Insegnauano parimente a foldati a denfath, a ftirparti, & a rarefath, sì per verti, come per file, ilche di quanto giouamento fosse a Cesare, mentre egli era in Francia contra i Belgi, si può da ciò giudicare, che esfendo da quelli assaltato alla sprouista, ne possendo per la troppa prestezza de nimici far quelle cose, che si sogliono nelle giornate; dopo l'haver mello animo, secondo il poco tempo, alla decima legione posta nel sinistro corno, paíso prestamente nel destro, e ritrouando la duodecima legione prina demolti Centurioni, & altri foldati, & in modo riftretta, che non potenano punto adoptare l'armi, e di già incominciauano ad esser circondati per fianco, & finalmente essendo egni cosa in ultima disperatione, subito iui giunto si mise nelle prime file, e commandò a foldati che s'allargaísero, e per uerfo, e per fila occupando li spatij convenienti, &coltre ciò diede ordine che la sertima legione s'appressasse alla duodecima, e uoltando la fronte a gli nemici, acciò non sossero circondati, e valoro samente dessero dentro: tutte lequai cose essendo diligentiffimamente mandate ad effetto, & con quella prestezza maggiore, che in un tanto pericolo si richiedeua, uinse honoratamente la giornata; & folo il tutto auuenne per essere quei soldati esserciratissimi nelle attioni militari. Vi era ancora altre mutationi de gli ordini, come scriue Polibio nd primo Libro della guerra Affricana, che essendo assaltato Amilchare

padre

che si diuide sempre equalmente sino all'unità : Decuriato lo esfercito , à voglian dire fatte le squadre, era de mestieri Condecuriarlo, ilche altro non vuole inferire, che ponere le Decurie l'una à fianchi dell'altra, onde li Decurioni tutti teniuano primi la fronte, & dietro à loro li miglior foldati, di maniera che le prime si veniuano à esset fornite d'huomini miglioris & più valorofi de gli altri; & affignavano il proptio suo luoto à ciascuno de soldati, imponendoli espressamente che non mai l'uno occupasse quello dell'altro : Decuriato adunque, & Condecuriato l'effercito, & affignato, (come fi è detto) ad ogn'uno il luoco fuo, incominciauano ad ammaeftrat li foldati in tutti quegli esserciti i militari ch'etano per esser loro bifogno; prima infegnandoli il uoltarfi per la quarta parte del cerchio, ò uogliamo dal destro, ò dal sinistro fianco; ilqual moto era chiamato declina tione, & poi la mutatione, che era, ch'il foldato si uoltasse per la metà del cerchio, uoltando la fronte doue crano le spalle. Due altre specie de mutatione v'erano anchora, l'una che si faceua contra il nimico, & allhora si uoltana il foldato sù la parte finistra, l'altra era partendofi dall'inimico, & uoltauafi sù la destra. Dopò leguinano con darli ad intendere la conuersione, il che era, che essendo ristretta l'ordinanza per file, & per nersi, faceuano girare rutto il corpo della battaglia intorno al Decorrone del lato deftro, ouero finistro, poltando la fronte doue era il fianco ; ilche facto comandauano poi che (secondo però il bisogno) ritornassero come erano auanti che si facesse detta Conversione, e ciò chiamauasi Diversione : Oltra di questo li essercitauano circa l'inflessione, la quale era quando tutta la battaglia girando intorno al Decurione dalla parte destra, ouero finistra; la fronte di quella passaua doue crano le spalle; Li essercitauano anco pur facendo girar tutta la battaglia, passando sul destro, outro sinistro fianco; ilqual moto nominauano Diffessione. Seguinano poi integnando le Euolutioni, & di queste si seruiuano quando il nimico gli assaltana dalle spalle, uolendo esti che li primi combattessero sempre primi, per esser quelli, (come si è inteso) huomini più ualorosi de gli altri, & si faccuano per altezza, & anco qualche uolta per file; come farebbe far passare il corno deftro sù la parte finistra, & il sinistro sù la destra; Delle quali Euolutioni tre specie al hora ne erano in uso appresso li Greci d'una dimandata Persica, ouero Cretenfe, l'altra Macedonica, & l'ultima Laconica : La Perfica, ò Cretense si faceua, tenendo la squadra tutta l'istesso suo loco, & entrando ciascuno de soldati l'uno nel loco dell'altro, di modo che quello del Retroguida ueniua à effere occupato dal Decurione, & quello del Decurione veniua à effere occupato dal Retroguida, & cofi di mano in mano, (voltan do poi fazza) la fronte di detta squadra era contra l'inimico. La Macedonica poi si facena passando il secondo dananti al primo, & il terzo al secon do,

do & il quarto al terzo ecofi ciascuno de gli altri soldati, fino à tanto che il Retroguida era primo della Decaria, & poi noltando ognino la fronte doue erano le spalle venina il Decurione ad efs re reli il primo, & arvine il fuo folito loco; ma quelta forte d'Euolucione, mostrando a va cerro niodo difuggire dall'inimco, oltre il perdere del rerreno, non parena molto lodenole; Onde nella Laconica quali in tutto procedeuano all'opposito. imperoche essendo l'inimico alle spalle mitti noltanano la faccia a quella parte, di modo che il Retroguida venina egli a effere il primo, ma subito li passaua auanti il secondo poi il terzo, e medesimalmente al quanto di mano in mano fino a tanto che il Decurione pallana auanti a qua lunque altro, hauendo il loco suo come prima, & a questo modo acquistauano del terreno, dando animo a fuoi, e leuando lo forse all'inimico. Vi erano anco molti altri effercitij, che s'infegnavano medefimamente a foldati in tempo di pace, acciò, secondo l'occasione, in tempo di guerra se ne potessero leruire; come essendo la battaglia quadrangulare, ridurla in forma di Cuneo, ouero forfice, combattendosi commodamente in forma di Cunco. Ridurla ancho in un mezzo cerchio, come fece Epaminonda contra gli Lacedemoni; ouero in forma d'un cerchio inrieto, come fi legge, che fece Cefare, il quale essendo passato in Affrica, assalrato da Labieno e Peneio con grandissimo numero de caualleria & aimati'alla leggiera, su astretto, per defenderli ponere i suoi in battaglia rotonda. Insegnauano parimentea foldati a denfarfi, a ftirparfi, & a rarefarfi, si per verti, come per file, ilche di quanto giouamento fosse à Cesare, mentre egli eta in Francia contra i Belgi, si può da ciò giudicare, che estendo da quelli assaltato alla sprouista, ne possendo per la troppa prestezza de nimici far quelle cose, che si sogliono nelle giornate; dopò l'haver mello animo, secondo il poco tempo. alla decima legione posta nel finistro corno, passò prestamente nel destro. eritrouando la duodecima legione piqua demolti Centurioni, & altri foldati, & in modo ristretta, che non poteuano punto adoprare l'armi, e di già incominciauano ad elser circondati per fianco, & finalmente elsendo ogni cofa in ultima disperatione, subito ini giunto si mise nelle prime file, e commandò a foldati che s'allargaísero, e per uerío, e per fila occupando li sparij conuenienti, &oltre ciò diede ordine che la sertima legione s'appressasse alla duodecima, e uoltando la fronte a gli nemici, acciò non fossero circondati, e valoro samente dessero dentro: tutte lequai cose essendo diligentiffimamente mandate ad effetto, & con quella prestezza maggiore, che in un tanto pericolo si richiedeua, uinse honoratamente la giornata; & folo il tutto auuenne per essere quei soldati essercitatissimi nelle attioni militari. Vi era ancora altre mutationi de gli ordini, come scriue Polibio nd primo Libro della guerra Affricana, che essendo assaltato Amilchare

padre

che si divide sempre equalmente sino all'ynità. Decuriato lo efferciro . A voglian dire fatte le squadre, era de mestieri Condecuriarlo, ilche altro non vuole inferire, che ponere le Decurie l'una à fianchi dell'altra, onde li Decurioni tutti reniuano primi la fronte, & dietro à loro li miglior foldati, di maniera che le prime fi veniuano à effer fornite d'huomini miglioris & più valorofi de gli altri; & affignauano il proptio fuo luoto à ciascuno de soldati, imponendoli espressamente che non mai l'uno occupasse quello dell'altro; Decuriato adunque, & Condecuriato l'effercito, & affignato, (come fi è detto) ad ogn'uno il luoco fuo, incominciauano ad ammaestrat li foldati in tutti quegli esserciti i militarisch'etano per esser loco bifogno; prima infegnandoli il uoltarfi per la quarta parte del cerchio, ò uogliamo dal destro, ò dal sinistro fianco; llqual moto era chiamato declina tione. & poi la mutatione, che era, ch'il foldate si uoltasse per la metà del cerchio, uoltando la fronte doue crano le spalle. Due altre specie de mutatione v'erano anchora, l'una che si faceua contra il nimico, & allhora si uoltana il foldato su la parte finistra, l'altra era partendosi dall'inimico, & uoltauasi sù la destra. Dopò seguinano conidarii ad intendere la conuersione, ilche era, che essendo ristretta l'ordinanza per file, & per uersi, faceuano girare tutto il corpo della battaglia intorno al Decurione del lato destro, quero sinistro, poltando la fronte done era il fianco eliche facto comandauano poi che (secondo però il bisogno) ritornassero come erano auanti che si facesse detta Conversione, e ciò chiamauasi Diversione : Oltra di questo li essercitauano circa l'inflessione, la quale era quando tutta la battaglia girando intorno al Decurione dalla parte destra, ouero sinistra; la fronte di quella passaua doue crano le spalle. Li essercitauano anco pur facendo girar tutta la battaglia, passando sul destro, ouero sinistro fianco; ilqual moto nominauano Diffestione. Seguiuano poi infeguando le Euolutioni, & di queste si scruiuano quando il nimico gli assaltana dalle spalle, uolendo esti che li primi combattessero sempre primi, per esser quelli, (come si è inteso) huomini più nalorosi de gli altri, & si saccuano per altezza, & anco qualche uolta per file; come farebbe far passare il corno destro sù la parte finistra, & il finistro sù la destra; Delle quali Euolutioni tre specie al hora ne erano in uso appresso li Greci , l'una dimandata Persica, ouero Cretenfe, l'altra Macedonica, & l'ultima Laconica ; La Perfica, ò Cretenle si faceua, tenendo la squadra tutta l'istesso suo loco, & entrando ciascuno de soldati l'uno nel loco dell'altro, di modo che quello del Retroguida ueniua à effere occupato dal Decurione, & quello del Decurione veniua à esfere occupato dal Retroguida, & cosi di mano in mano, (voltan do poi fazza) la fronte di detta squadra era contra l'inimico. La Macedonica poi fi faceua passando il secondo dauanti al primo, & il serzo al secon do,

do & il quarto al terzo ecofi ciascuno de gli altri soldati, fino à tanto che il Retroguida era primo della Decuria, & pot noltando ognuno la fronte doue erano le spalle venina il Decurione ad ess re veli il primo, & à tinite il fuo folito loco; ma quelta forte d'Enolutione, mostrando a va cerro niodo di fuggire dall'inimico, oltre il perdere del terreno, non parcua moleo lodevole; Onde nella Laconica quast in tutto procedeuano all'opposito, imperoche essendo l'inimico alle spalle ruiti noltanano la faccia a quella parre, di modo che il Retroguida venina egli a effere il primo, ma subito li passaua auanti il secondo por il terzo, e medesimamente al granto di miano in mano fino a tanto che il Decurione pallana auanti a qua unque altro, hauendo il loco suo come prima, & a questo modo acquistauano del terreno, dando animo a fuoi, e leuandolo forse all'inimico. Vi erano anco molti altri effercitij, che s'infegnavano medefimamente a foldati in tempo di pace, acciò, secondo l'occasione, in tempo di guerra se ne potessero leruire; come essendo la battaglia qu'adrangulare, ridurla in forma di Cuneo, ouero forfice, combattendo si commodamente in forma di Cunco. Ridurla ancho in un mezzo cerchio, come fece Epaminonda contra gli Lacedemoni; ouero in forma d'un cerchio intieto, come fi legge, che fece Cefare, il quale essendo passato in Assrica, assattato da Labieno e Peneio con grandissimo numero de cavalleria & atmati'alla leggiera, fu astretto, per defendersi ponere i suoi in battaglia rotonda . Insegnauano parimente a foldati a denfarfi, a flirparfi, & a rarefarfi, sì per verli, come per file, ilche di quanto giouamento fosse a Cesare, mentre egli era in Francia contra i Belgi, si può da ciò giudicare, che estendo da quelli assaltato alla sprouista, ne possendo per la troppa prestezza de nimici far quelle cose, che si sogliono nelle giornate; dopo l'haver mello animo, secondo il poco tempo, alla decima legione posta nel finistro corno, passò prestamente nel destro, e ritrouando la duodecima legione piqua demolti Centurioni, & altri foldati, & in modo ristretta, che non potentano punto adoprare l'armi, e di già incominciauano ad esser circondati per fianco, & finalmente essendo ogni cosa in ultima disperatione, subito iui giunto si mise nelle prime file, e commandò a foldati che s'allargassero, e per uerso, e per fila occupando li spatij conuenienti, &oltre ciò diede ordine che la sertima legione s'appressasse alla duodecima, e uoltando la fronte a gli nemici, acciò non sossero circondati, e valoro samente dessero dentro : tutte lequai cose essendo diligentifimamente mandate ad effetto, & con quella prestezza maggiore, che in un tanto pericolo si richiedeua, uinse honoratamente la giornata; & folo il tutto auuenne per essere quei soldati essercitatissimi nelle attioni militari. Vi era ancora altre mutationi de gli ordini, come scriue Polibio nd primo Libro della guerra Affricana, che essendo assaltato Amilchare

padre

padre di Annibale da due esserciti nemici, uno dinanzi, & l'altro di dietro, che lo haucuano tolto in mezzo, con la mutatione che fece de gli ordini, che fia, a fa che quelli dinanti passificro di dietro, & quelli di dietro dinanti, ottenne una segnalatissima vittoria. Restano da diri molti, & infinitaliri essercia più ju quali poi facilmente da per se apprendeua il diligente solato, mossi di dilette più altriu, è col tempo, è in quallanque altro modo; non però posso prio prio altrui, è col tempo, è in quallanque altro modo; non però posso ratifari fosse diligentissimi scando ell'ericitari si foldati in maneggiar tutte quelle sorti d'armi, che al loro bisogno erano conuenienti, adoprandole e maggiori, e più graui di quelle, che usauano nelle battaglie, sipendos molto bene, che quelle armich alcuno hauera per sua difesa, non potendo, è non sapendole adoperare, pottanno, senon apportare a colui danno, & tonima. — Questi adunque, & altri mont, & essercia militari (come si è detto) s'insegnauano diligentemente a soldati, onde non deue essere di mol ta metaniglia, se bene tante uolte, & eli poco numero u insero grossissimi, & bellicossissimi essercia; in eponto e da dubitare, che se ne me cossissimi se bellicossissimi essercia; in eponto e da dubitare, che se ne me cossissimi se describiti in essercia; in eponto e da dubitare, che se ne me cossissimi se describiti in essercia; in ponto e da dubitare, che se ne me cossissimi se describiti in essercia; in eponto e da dubitare, che se ne me cossissimi se describiti in estre se describiti in essercia; in eponto e da dubitare, che se ne me cossissimi se describiti in estre se describiti in estre se de dubitare, che se ne estre describiti in estre se describiti de de dubitare, che se ne me cossissimi del contro de de dubitare, che se ne me cossissimi del contro de describiti del contro de de dubitare, che se ne me cossissimi del contro del contro del contro de describiti del contro

& bellicosssimi estreciti; ne ponto è da dubitare, che se ne medesimi essectiti, moti, & auuertimenti s'ammaestrassero da Capitani de nostritempi i loro soldati, questi medesimamente non sossiliero per inscire in quella perfettione ch'erano gli

antichi; liquali non già futono più che huomini; Onde, è perche non voglino, è forfe non (appino, non fi debbono poi altri marauigliare; fe nelle loro imprefe,cofi rare uolte,

(benche con effercit numerofiffimi) confeguicano il de fiderato fine.

The second of th

# TAVOLA DI TVTTE LE COSE NOTABILI,

CONTENDTE NE COMMENTARI

| *** CTT 2. 1 C.C . 3                           |
|------------------------------------------------|
| 207 CVI diede Cefare il gouerno                |
| di Alesfandria, e dell'Egitto                  |
| 8/20 a car 324                                 |
| 1 ( 1 C                                        |
|                                                |
| Abboccamento de i foldati dell'yno, &          |
| dell'altro campo 224                           |
| A Romani mancauano le vertouaglie.60           |
| Attio. 100                                     |
| A cefare faceua di bifogno di condurfi ad      |
| Apollonia. 286                                 |
| Assessment Profes                              |
|                                                |
| Accorrezza di Affranio.                        |
| Achilla generale dell'effercito de gli Alch    |
| fandrini. 304                                  |
| Achilla comada, che fiano amazzati Dio-        |
| fcoride, e Serapione. 209                      |
| A chilla si ssorzò di prender la casa di cesa- |
| PC. 206                                        |
| Acqua dolce trouata da i foldati di cefa-      |
|                                                |
| re cauando di suo ordine pozzi. 311            |
| Adcantuano fi rende.                           |
| Aduatici tornano nelle patrie loro, etut-      |
| ti fi riducono in yna terra fortiffima.45      |
| Aduatici da cui fono discess . 45              |
| Aduatici affediati da cefare. 46               |
| Aduarici parlano a Cefare.                     |
|                                                |
| .1 (1)                                         |
| Aduatici attaitano Celare . 47                 |
| Affranio và ad affrontare le due legioni       |
| di Fabio. 212                                  |
| Affronto de i legni di cefare, con quei de'    |
| nemici.                                        |
| Agricoltura.                                   |
| Crol.                                          |
|                                                |
|                                                |
| Albici in fauore de gli Mallijeli . 209        |
| Alcie costume loro.                            |

|                                        | 1 15 - |
|----------------------------------------|--------|
| 771 -215-117 116                       | 14     |
| Alcuni de i Soldati fi danno à Varre   | 200    |
| Aletfandrini a proposito per fare ins  | 200    |
| e tradimenti.                          |        |
| Alessandrini rallettano l'armata.      | 310    |
| Alefsandrini intenti a vedere l'aute   | 313    |
| to della battaglia.                    | nımë   |
| to della dattaglia.                    | 315    |
| Alefsandrini mandano anibafciad        | E 110  |
| cefare.                                | 319    |
| Alessandrini bugiardi,e falsi          | 319    |
| Alefsandriui procurano di tor la vet   | toua-  |
| glia a cefariani.                      | 320    |
| Alcfandrini alsaltano Mitridate.       | 220    |
| Alefsandrini fi allegrano della vitto  | ria di |
| celare.                                | 22.    |
| Alefsandrini industrioli, e di fottile | IDVIA  |
| gno.                                   | 309    |
| Aleffio prefa.                         |        |
| Al fier di cefare ferito.              | 237    |
| Allegrezza de'cefariani , e di che ter | 283    |
| BO.                                    |        |
| Allegrezza di cesare.                  | 401    |
| Alliene le Gines and Co.               | 344    |
| Allieno lasciato comissario da cesar   | c.345  |
| Allieno procofolo quello, che operò    | - 360  |
| Altra rotta de gli Alessandtini.       | 323    |
| Altri ripari                           | 161    |
| Ambalcierie mandate per sollenar i     | popo"  |
| li nimici.                             | 155.   |
| Ambasciadori di Farnace vengono i      | nnan   |
| zià celare. 's                         | 348    |
| Ambasciadori à Cesare.                 | 347    |
| Ambasciadori di Acilla a cesare.       | 250    |
| Ambasciadori di Tisdre venuti à co     | fare - |
| 361                                    |        |
| Ambasciatori d cefare per la pace.     | - A.   |
| Ambasciatori a cesare.                 | 77.    |
| Ambafciatori di Vacca uenuti a cef     | 108    |
| service mente me & wery newon 3 cer    | are.   |

pade di Annibale da due efecteti nemici, uno dinanzi, & l'altro di dietro, che lo haueuano rolto in mezzo, con la mutatione che fece de gli ordini; che fia, a far che quelli dinanti palfaffero di dietro, & quelli di dietro dinanti, ottenne una fegnalatifilma vitoria. Reftano da diri molti, & infiniti altri effectivi, li quali poi facilmente da per fe apprendeua il diligente foldato, mofilo dall'effempio altruj, do l'empo, ò in qualunque altro modo; non però polfo trapaffar con filentio quanto quegli eccellentifilmi Capitani foffero diligentifilmi facendo effectitat li foldati in maneggiar tutte quelle forti d'armi, che al loro bifogno etano conuenienti, adoprandole emaggiori, e più graui di quelle, che ufausano nelle battaglie, fapendofi molto bene, che quelle armi ch'alcuno hauera per fua difefa, non potendo, o non fapendole adoperates pottanno, feno apportare a colui danno, & roina. Quelli adunque, & altri mott, & effecti il militari (come fia detto) s'infegnauano diligenemente a foldati, onde non deue effere di moltane rauiglia, fe bene tante uolte, & in poco numeto unifero grofsifimi.

& bellicofiffimi efferciti; ne ponto è da dubitare, che se ne medesimi effercitij, moti, & auuertimenti s'ammaestrassero da Capitani de nostritempi i loro soldati; questi medesimamente non sofostero per riuscite in quella perfettione ch'erano gli

antichi, liquali non già futono più che huomini; Onde, ò perche non voglino, ò forfe non (appino, non fi debbono poi altri marauigliare, se nelle loro

imprele, cofi rare uolte, (benche con efferciti numerofificini)

fiffimi)
confegui(cano il
deliderato
fine,

## TAVOLA DI TVTTE LE COSE NOTABILI,

CONTENDTE NE COMMENTARI

DICESARE

| TO STATE CA I diede Cettle Il Sonetito        | - |
|-----------------------------------------------|---|
| di Alesfandria, e dell'Egitto                 | - |
| 2 car. 324                                    |   |
| A far paffare il Rheno. 69                    | 1 |
| Abboccamento de i foldati dell'yno, &         | 1 |
| dell'altro campo 224                          |   |
| A Romani mancauano le vertouaglie-60          | 4 |
| Attio. 199                                    |   |
| A cefare faceua di bisogno di condursi ad     | - |
| Apollonia. 289                                | 4 |
| Accortezza di cefare.                         |   |
| Accortezza di Affianio. 216                   | 1 |
| Achilla generale dell'effercito de gli Alef-  | 1 |
| fandrini.                                     |   |
| Achilla comada, che fiano amazzati Dio-       |   |
| Scoride, e Serapione. 305                     |   |
| Achilla fi sforzò di prender la cafa di cefa- | 4 |
| PC. 106                                       |   |
| Acqua dolce trouata da i foldati di cefa-     |   |
| re cauando di fuo ordine pozzi. 311           |   |
| Adcaniuano fi rende.                          | ٠ |
| Aduatici tornano nelle patrie loro, etus-     | , |
| ti fi riducono in vna terra fortifima 45      | ı |
| Aduatici da cui fono discess . 45             | 7 |
| Aduatici affediati da cefare. 46              |   |
| Aduarici parlano a Cefare. 46                 |   |
| Aduatici fi rendono. 47                       |   |
| Aduatici affaltano Cefare . 47                | 4 |
| Affranio và ad affrontare le due legioni      |   |
| di Fabio.                                     | 2 |
| Affronto de i legni di celare, con quei de?   | 4 |
| nemici.                                       |   |
| Agricoltura.                                  |   |
| Aggripineli di Colonia                        | 1 |
| Aguato di Labieno. 366                        | 1 |
| Albici in fauore de gli Mallijela . 209       | 1 |
| Alcije coftume lorg. 118                      |   |
| 4                                             |   |

| 7 21. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcunidei Soldati fi danno à Varr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | and.                                                                                                 |
| Aletfandini a proposito per fare in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 012)3                                                                                                |
| e tradimenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |
| Aleffandrini rallettano l'armata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 310                                                                                                  |
| Alefsandrini intenti a vedere l'aune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 313                                                                                                  |
| to della battaglia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |
| Alessandrini mandano ambasciae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 315                                                                                                  |
| sclare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
| Alefsandrini bugiardi,e falfi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 319                                                                                                  |
| Alessandrini procurano di tor la ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 319                                                                                                  |
| gliaa cefariani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ttoua-                                                                                               |
| Alchandrini alsaltano Mitridate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 320                                                                                                  |
| Alecademi alsarano Muridate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 321                                                                                                  |
| Alessandrini si allegrano della vitto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | oria di                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .324                                                                                                 |
| Alefsandrini industrioli, e di fottile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | inge-                                                                                                |
| gno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 309                                                                                                  |
| Aleffio prefa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 237                                                                                                  |
| Al fier di cefare ferito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 282                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |
| Allegrezza de'cefariani , e di che te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | meua-                                                                                                |
| BO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | meua-                                                                                                |
| Allegrezza di cefare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40¥                                                                                                  |
| Allegrezza di cesare. Allieno lasciato comissario da cesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40¥<br>344                                                                                           |
| Allegrezza di cefare.  Allieno lafciaro comifsario da cefar  Allieno procófolo quello, che oper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40¥<br>344                                                                                           |
| no.  Allegrezza di cefare.  Allieno lafciato comifsario da cefa  Allieno procololo quello, che oper  Altra rotta de gli Alessandrini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40¥<br>344                                                                                           |
| Bo. Allegrezza di cefare. Allieno lafciaro comifsario da cefa Allieno prococolo quello, che oper Altra rotta de gli Alefsandrini. Altri ripari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 344<br>16.345<br>0.360                                                                               |
| no. Allegrezza di cefare. Allieno lafciaro comifsario da cefa Allieno procofolo quello, che oper Altra rotta de gli Alefsandrini. Altri ripari. Ambaliceric mandate per folleuar                                                                                                                                                                                                                                                                            | 344<br>16.345<br>0.360                                                                               |
| no. Alligrezza di cefare. Allieno lafciaro comifsario da cefa Allieno prociolo quello, che oper Altra rotta de gli Alefsandrini. Altri ripari. Ambalcerie mandate per folleuar li nimici.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40x<br>344<br>re.345<br>0.360<br>323<br>161<br>i popo                                                |
| no. Allegrezza di cefare. Allieno lafciaro comifrario da cefa Allieno peocófolo quello, che oper Altra rotra de gli Alefsandini. Altri ripari. Ambafcerie mandate per folleuar li nimici. Ambafciadori di Farnace yengono                                                                                                                                                                                                                                   | 40x<br>344<br>re.345<br>0.360<br>323<br>161<br>i popo                                                |
| no. Allegrezza di cefare. Allieno lafciaro comifsario da cefa Allieno preciolo quello, che oper Altra rotta de gli Alefsandrini. Altra ripari. Ambalcerie mandate per folleuar li nimici. Ambafciadori di Farnace vengono zi à cefare.                                                                                                                                                                                                                      | 40x<br>344<br>re.345<br>0.360<br>323<br>161<br>i popo                                                |
| no. Allegrezza di cefare. Allieno lafciaro comifiario da cefa Allieno pescifolo quello, che oper Altra rotra de gli Alefsandrini. Altri ripari. Ambalicarie mandate per folleuar li nimici. Ambalicarie di Farnace vengono aià cefare. "" Ambalicadori di Cefare.                                                                                                                                                                                           | 40¥<br>344<br>re.345<br>0.360<br>323<br>161<br>ipopo<br>155<br>innan<br>348                          |
| no. Allegrezza di cefare. Allieno laticaro comifisario da cefa. Allieno prostofolo quello, che oper Altra rotta de gii Alefaandrini. Altri tipari. Ambalcerie mandate per folleuar li nimici. Ambaficadori di Farnaco vengono aià cefare. Ambaficadori di Acilla scefare. Ambaficadori di Acilla scefare.                                                                                                                                                   | 40x<br>344<br>re-345<br>0.360<br>323<br>161<br>i popo<br>155<br>innan<br>348<br>347.                 |
| no. Allegrezza di cefare. Allieno lafciaro comifiario da cefa Allieno pescifolo quello, che oper Altra rotra de gli Alefsandrini. Altri ripari. Ambalicarie mandate per folleuar li nimici. Ambalicarie di Farnace vengono aià cefare. "" Ambalicadori di Cefare.                                                                                                                                                                                           | 40x<br>344<br>re-345<br>0.360<br>323<br>161<br>i popo<br>155<br>innan<br>348<br>347.                 |
| no. Allegrezza di cefare. Allieno Jaciaro comifistio da cefa Allieno prociólo quello, che oper Altra rotta de gir Alefandrini. Altri tipari. Ambalestic mandate per folleuar in inimici. Ambalestici francace vengono aià cefare. Ambaleiadori di Acilla scefare. Ambaleiadori di Acilla scefare. Ambaleiadori di Tufdre venuti à c. 362                                                                                                                    | 40x<br>344<br>re-345<br>0.360<br>323<br>161<br>i popo<br>155<br>innan<br>348<br>347.                 |
| no. Allegrezza di cefare. Alleno peccifolo quello, che oper Altira rotra de git Aleñandina. Altiri ripari. Ambaŭcerie mandate per folleuar Ambaŭcerie mandate per folleuar ambaŭcerie mandate per folleuar ambaŭcerie mandate per folleuar ambaŭcadori di Farnace vengono ambaŭcadori di Cefare. Ambaŭcadori di Cafare. Ambaŭcadori di Tuldre venuri de 3 fg. Ambaŭcadori di Cefare per je pago.                                                            | 40x<br>344<br>re-345<br>0.360<br>323<br>161<br>i popo<br>155<br>innan<br>348<br>347.<br>359<br>cfare |
| no. Allegrezza di cefare. Allieno Jaciaro comifistio da cefa. Allieno procifolo quello, che oper Altra rotta de gii Alefandrini. Altri tipari. Ambalestie mandate per folleuar la nimici. Ambaficadori di Farnace vengono aià cefare. Ambaficadori di Acilla acefare. Ambaficadori acefare. | 40x<br>344<br>re-345<br>0.360<br>323<br>161<br>i popo<br>155<br>innan<br>348<br>347.<br>359<br>cfare |
| no. Allegrezza di cefare. Allieno Jaciaro comifistio da cefa. Allieno procifolo quello, che oper Altra rotta de gii Alefandrini. Altri tipari. Ambalestie mandate per folleuar la nimici. Ambaficadori di Farnace vengono aià cefare. Ambaficadori di Acilla acefare. Ambaficadori acefare. | 40x<br>344<br>re-345<br>0.360<br>323<br>161<br>i popo<br>155<br>innan<br>348<br>347.<br>359<br>cfare |
| no. Allegrezza di cefare. Alleno peccifolo quello, che oper Altira rotra de git Aleñandina. Altiri ripari. Ambaŭcerie mandate per folleuar Ambaŭcerie mandate per folleuar ambaŭcerie mandate per folleuar ambaŭcerie mandate per folleuar ambaŭcadori di Farnace vengono ambaŭcadori di Cefare. Ambaŭcadori di Cafare. Ambaŭcadori di Tuldre venuri de 3 fg. Ambaŭcadori di Cefare per je pago.                                                            | 40x<br>344<br>re-345<br>0.360<br>323<br>161<br>i popo<br>155<br>innan<br>348<br>347.<br>359<br>cfare |

padre di Annibale da due esserciti nemici, uno dinanzi, & l'altro di dietro. che lo haucuano tolto in mezzo, con la mutatione che fece de gli ordini. che fu,a far che quelli dinanti passassero di dietro, & quelli di dietro dinanti,ottenne una segnalatissima vittoria. Restano da dirsi molti, & infiniti altri esfercitij, li quali poi facilmente da per se apprendeua il diligente soldato, mosso dall'essempio altrui, ò col tempo, ò in qualunque altro modo; non però posso trapassar con silentio quanto quegli eccellentissimi Capitani fossero diligentissimi facendo effercitar li soldati in maneggiar tutte quelle forti d'armi, che al loro bisogno erano conuenienti, adoprandole e maggiori, e più graui di quelle, che usauano nelle battaglie, sapendos molto bene, che quelle armi ch'alcuno hauera per sua difesa, non potendo, à non sapendole adoperare, potranno, se non apportare a colui danno, & rouina. Questi adunque, & altri moti, & esfercitij militari (come si è detto) s'infegnauano diligentemente a foldati, onde non deue effere di mol ta merauiglia, se bene tante uolte, & in poco numero uinsero grossissimi, & bellicosissimi esferciti; ne ponto è da dubitare, che se ne' medesimi

& bellicossismi esterciti; ne ponto è da dubitare, che se medesimi essertiij, moti, & auuertimenti s'ammaestrassero da Capitani de nostri tempi i loro soldati; questi medesimamente non fossero per riussire in quella perfettione che trano gli

antichi, liquali non già fuirono più che huomini; Onde, o pecche non voglino, ò forfe non fappino, non fi debbono poi altri marauigliare, fe nelle loro imprefe, sofi rare uolte,

(benche con efferclir numerofiffini) confegui(cano il deliderato fine,

# TAVOLA DI TVTTE LE COSE NOTABILI,

CONTENDTE NE COMMENTARI

The state of the s

| TO THE CVI diede Cefare il gouerno            |
|-----------------------------------------------|
| di Alessandra , e dell'Egitto                 |
|                                               |
| 324 a car.                                    |
| A far paffare il Rheno. 69                    |
| Abboccamento de i foldati dell'uno, &         |
|                                               |
| dell'altro campo 224                          |
| A Romani mancauano le vettouaglie 60          |
| Attio. 199                                    |
|                                               |
| A cefare faceua di bisogno di condursi ad     |
| Apollonia. a85                                |
| Accortezza di cefare.                         |
|                                               |
| Accorrezza di Affianio. 216                   |
| Achilla generale dell'effercito de gli Alef-  |
| fandrini. 304                                 |
|                                               |
| Achilla comada, che siano amazzati Dio-       |
| fcoride, e Serapione. 204                     |
| Achilla fi sforzò di prender la cafa di cefa- |
|                                               |
| PC. 106                                       |
| Acqua dolce trouata da i foldati di cefa-     |
| re cauando di fuo ordine pozzi. 318           |
|                                               |
|                                               |
| Aduatici tornano nelle patrie loro, e tut-    |
| ti fi riducono in vna terra fortifima.45      |
|                                               |
|                                               |
| Aduatici affediati da cefare. 46              |
| Aduatici parlano a Cefare. 46                 |
|                                               |
|                                               |
| Aduatici affaltano Cefare . 47                |
| Affranio và ad affrontare le due legioni      |
| di Fabio .                                    |
|                                               |
| Affronto de i legni di cesare, con quei de'   |
| nemici.                                       |
|                                               |
|                                               |
| Aggripinefi di Colonia                        |
| A guato di Labieno . 366                      |
| Albici in fauore de gli Maffiliefi, 209       |
|                                               |
| Alcie coffume lorg. 218                       |

| The second second                      |        |
|----------------------------------------|--------|
| 11-13 1-20-13-16 f                     | 10     |
| Alcunide i Soldati fi danno à Varre    | 3.253  |
| Aletfandrini a propolito per fare ing  | ganni  |
| · e tradimenri.                        | 310    |
| Aleffandrini rallettano l'armata.      | 312    |
| Alefsandrini intenti a vedere l'aune   | nimē   |
| to delia battaglia.                    | 315    |
| Alefsandrini mandano ambafciad         | OII a  |
| e ccfare.                              | 319    |
| Alefsandrini bugiardi, e falfi.        | 270    |
| Alefsandriui procurano di tor la vet   | tous-  |
| glia a cefariani.                      | 320    |
| Alcfandrini afsaltano Mitridate.       | 270    |
| Alefsandrini fi allegrano della vitto  | rio di |
| cefare.                                | 21.    |
| Alefsandrini industrioli, e di fortile | iniza. |
| gno.                                   |        |
| Aleffio prefa.                         | 309    |
| Al fier di cefure ferito,              | 237    |
| Allegrezza de'cefariani , e di che ter | 283    |
| BO.                                    |        |
| Allegrezza di cefare.                  | 401    |
| Allieno lasciato comissario da cesar   | 344    |
| Allieno procosolo quello, che operò    | -345   |
| Altra rotta de gli Alessandrini.       |        |
| Altri ripari.                          | 323    |
| Ambalcierie mandate per folleuar i     | 161    |
| li nimici.                             |        |
| Ambasciadori di Farnace vengono i      | 155    |
| mià cefare.                            |        |
| Ambafciadori à Cefare                  | 348    |
| Ambafciadori di Acilla a cefare.       | 347    |
| Ambafcadori di Tifdre venuti à ce      | 359    |
|                                        | tare ' |
| 361                                    | - 4    |
| Ambasciatori à cefare per la pace.     | 77.    |
| Ambafciatori a cefare.                 | Box    |
| Ambasciatori di Vacca uenuti a ces     | are.   |
| 1177                                   | -      |

## TAVOLA:

| Ambafciatori tornati da Farnace. 325        | A Romani mancano le vettouagise.             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ambasciatori mandati a crasso 52            | Arrogantia di Iuba.                          |
| Ambafciatori della terra venuti à cefare.   | Artinoe fe ammazzare Achille . 30            |
| 396.                                        | Afpienato Viceconfolo lafciato da cefai      |
| Ambasciatori d'Hispalia cesare. 404         | in guardia del campo, 1 38                   |
| Ambafciatori di Hedui , & di Treuiri a.     | Affaito dato ad Alcília.                     |
| cefare                                      | Affalto di cofa                              |
| Ambiorige.                                  | Affedio di cefare ad Adrumento. 34           |
| Ambiorige fugge. 326                        | Allo fiume diuideua'l campo di cefare e      |
| Ambiorige, fi falua . 120                   | quello di Pompeo. 26                         |
| Andamenti delle genti di Cefare,e di quel   | Afturia di Sabura. 25                        |
| le di Pompeo . 121                          | Aftutia di cefare. 34                        |
| Animo inuitto di cefare . 185               | Astutia di Domitio. 27                       |
| Animo buono de i Soldati verso di cefa-     | Arega città combattuta da cefare. 19         |
| re                                          | Auantaggio a chi fla in ifpiaggia.           |
| Animo de'cefariani. 179                     | Aucdimento di cefate. 37                     |
| Animolità d'vn Soldato di cefare. 351       | Audientia di cefare.                         |
| Animofità de' Soldati cefariani. 220        | Auifo vano di Labieno. 37                    |
| Animolità rientrata ne' Soldati di cefare . | Ausso prudentissimo di cesare. 37            |
| 287                                         | Aulo clodio e/                               |
| Animolità de'Soldati cefariani. 220 277     | A. Valgio.                                   |
| 131 293                                     | Autorità di Scipione. 10 01.: 217            |
| Animofità di Pop. figliuolo di Pom. 272     | Auuerti la giuftitia di Dio.                 |
| Animolità di cefare . 303                   | Auuerti opinion christiana.                  |
| Animolità grandiffima ne'Soldati di cefa    | Auuerti prudenza di cefare. 10.27            |
| 100                                         | Auuert 109.176.194292-202. 213. 26           |
| Animolità,e valore de celatiani. 322        | 1 371.                                       |
| Antioco comageno, 216.                      | Auuer, di Q. Laberio Duro. 8                 |
| Antiftio Turpione . 399                     | Auuer.preftezza propria di cefare. 15        |
| Antonio. 26¢                                | Auuer parlamento di cefare. ! . 15           |
| Ant. vittoriofo delle naul di Libone. 26;   | Auuer, deliberationi del Schato non mo       |
| Apparecchi di delitie, che si truouano ne   | to honeste: - all -1 29                      |
| gli alloggiamenti di Pomp 298               | Auner. giudicio di cefare circa l'ordine d   |
| Apparecchio di Varrone. 240                 | Pompeo. 129                                  |
| Aquila della decima legione di cefare. 73   | Aunertimento di cefare. 27-315-33            |
| Aquinio ragiona con Saferna. 369            | Auucrti circa il donare.                     |
| Aquitani.                                   | Auuerti della benignita de gl'Iddij. 34:     |
| Aquitani instruttiffimi à far caue. 99      | B                                            |
| Aidire,& valor de nimici. 44                | D Arbari spediscono ambasciadori. 7          |
| Arguetio con la caualleria di cef. 392      | Bagaglie del campo mandate ad Ap             |
| Ariarate fratello d'Ariobarzane. 340        | pollonia. 288                                |
| Arionisto fece prender i mandati da cefa-   | Banglioni di tromentina 23;                  |
| re. 28                                      | Barbari combattono fu le carrette . ? 7      |
| Ariouisto superbo.                          | Baftione. 21-10 1914 1 187. 23               |
| Atiouitto tichiede'l parlamento con cefa-   | Baltione fatto fare da cefare. 34.275        |
| re. 24                                      | Baftioni farti fabricare da cefare. 317. 341 |
|                                             | Baltioni fatti da Pomp. 392                  |
| Armati alla leggiera si fermarono vicini    | Balboni,e trincee fatte da cefare. 160       |
|                                             | Battaglia tin gli Atrebati,e celariani.      |
| Armi inte A I                               | 42a                                          |
| serini mostrare dette Wazzate               | Bat-                                         |
| · i                                         | Dat.                                         |

## TAROLX.

| Bittaglin. 2011 401                                         | Brauura sciocca di Labiene                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Battaglia vguale. 15 C 12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Brautia d'Arionifto                        |
| Batraglia era Numidi,e i Rhemi. " 1136                      | Bruto 0 11.22                              |
| Battaglia tra Suizzeri , & i Soldati di Ce-                 | Bruto giouane, & Fabio.                    |
| (farc. 13                                                   | Biuro contra i Veneti.                     |
| Battuglia tra Cefare, & Vercingetorige.                     | Buodognato capitano de'Mernij. 4           |
| 168 14 0                                                    | C sur                                      |
| Battaglia tra Cefate,e que' d'Alefia. 164                   | C Agione della rotta de' Cefariani         |
| Battaglis tra Cefare, e nimici 2 167                        | 287-11-1                                   |
| Battaglia tra l'armata di Cefare, e quella                  | Cagione dell'affediare. 270                |
| de gli Aleffandrini. 315                                    | Cagione, che moucua Catone contra Sc       |
| Battaglia tra gl'Alellaudrini, e Cefariani.                 | ti pione. 0 29                             |
| 317                                                         | Cagione perche Cefare, e Pompeo s'affi et  |
| Battaglia era Domitio, e Farnace. 327                       | tauano                                     |
| Battag.ia nauale tra Vattinio, & Ottanio.                   | Cagioni, che fecero venir Celare in Ita    |
| 330                                                         | · / hate                                   |
| Battaglia era Tedeschi,e Cefare. 11 30                      | Cagioni , che moueuano Franceli à pren-    |
| Battaglia tra Cefare, & i nimici. 350                       | der l'armi . 227                           |
| Battaglia di Affranio . 228                                 | C.Carpineio.u. 2 li eu s se                |
| Battaglia nauale. 234                                       | C. Fusio Caleno. 257-261                   |
| Battaglia tra le genti di Sabura,e di Curio                 | C Fabio                                    |
| ne. 252                                                     | 6.caninio- 184-185                         |
| Battaglia fieriffima. 98                                    | c.Vergilio. 386                            |
| Barraglia nellaquale il Romani hanno la                     | c Vergiglio si da in poter di caninio Vi-  |
| peggiore.                                                   | écconfolo 386                              |
| Battaglia tra Craffo, e Vocontii, & Taru-                   | c.crifpo Saluftio arrius a cercinna. 348   |
| e fatij.                                                    | c. Volufeno Quadrato-164-180-1 0- 28 f.    |
| Bellissimi prouedimenti di Cefare . 148                     | c.Trebonio. 173 234                        |
| Bellouaci quello che fecero per faluezza                    | c.Saluítio crispo                          |
| loro.                                                       | c.curione difensor della causa di cesare . |
| Bellouaci, e gli altri Francesi dopo la rot-                | ""19 %                                     |
| ta delle genti loro chiamano il confi-                      | C.curione. 295-248                         |
| glio.                                                       | Camarlingi publici. 169                    |
| lelgi congiurano contra Romanie 32                          | Camino di Scipione. 314                    |
| deschi.                                                     | Camino di cefare. 344-376                  |
| De-1 21 61 1                                                | Campi corncliani.                          |
| Berni Coldani di Canana                                     | campo del Represo da' Soldati di Cesare.   |
| Beroni Soldati di Spagna. 333<br>Bialimo. 246               | 382                                        |
| Bibulo inuesti le naui vote di Cesare. 257                  | Camulogene conforta i fuol.                |
|                                                             | Caninio Robilio luogotenente. 206          |
|                                                             | caninio affalta quei, che portano'l gra-   |
| iturigi non volcuano abbrucciare vna                        | BO. ESS                                    |
|                                                             | capi delle genti Franceli.                 |
| - 12 mars                                                   | capi delle cofe di Cefare dimandate ad A-  |
| ogude si appresenta con l'essercito a ri-                   | riouito (                                  |
|                                                             | capitani cassi da celare. 368              |
| orgognoni si contentano di dare à gli                       | capitano Sceua                             |
|                                                             | cara herba. 276                            |
|                                                             |                                            |
| 240                                                         | carette armate di falci. 348.              |
| \$                                                          | 9 8 641.                                   |

## TAVOLA:

| Ambafciatori tornati da Farnace. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A Romani mancano le vettouaglie.            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ambasciatori mandati a crasso 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Arrogancia di Iuba                          |
| Ambasciatori della terra venuti à cesare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Artinoe fe ammazzare Achille . 30           |
| 396.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Afprenato Viceconfolo lafciato da cefan     |
| Ambasciatori d'Hispalia cefare. 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in guardia del campo. 1 38                  |
| Ambasciatori di Hedui , & di Treuiri a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Affalto dato ad Alestia.                    |
| cefare . 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Affalto di cofa                             |
| Ambiorige. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Affedio di refere ad Adrumento. 34          |
| Ambiorige fugge. 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Allo fiume diuideua'l campo di cefare d     |
| Ambiorige, fi falua . 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | quello di Pompeo. 163                       |
| Andamenti delle genti di Cefare,e di quel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Affutia di Sabura. 251                      |
| le di Pompeo . 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Afturia di cefare. 349                      |
| Animo inuitto di cesare . 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aftutia di Domitio. 271                     |
| Animo buono dei Soldati verso di cefa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Arega città combattura da cefare. 1995      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auantaggio a chi fla in ifpiaggia . 16      |
| Animo de'cefariani. 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auedimento di celate. 370                   |
| Animolità d'en Soldato di cefare. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Audientia de cefare.                        |
| Animolità de' Soldati cefariani. 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Auifo vano di Labiero 37                    |
| Animolità rientrata ne' Soldati di cefare .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausso prudentissimo di cesare. 37           |
| 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aulo clodio                                 |
| Animolità de'Soldati cefariani. 220 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A. Valgio.                                  |
| 235 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autorità di Scipione. 10 412: 211271        |
| Animofità di Pop. figliuolo di Pom. 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auuerti la giuftitia di Dio.                |
| Animolità di cefare . 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Auuerti opinion christiana.                 |
| Animolità grandiffima ne'Soldati di cefa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auuerti prudenza di cefare. 10.271          |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auuerri 109 176.194-192-302. 213. 269       |
| Animofira,e valore de cefariani. 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 371.                                      |
| Antioto comageno, 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auuer, di Q. Laberio Duro. 80               |
| Antifio Turpione. 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auner.preftezza propria di cefare. 152      |
| Antonio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auuer parlamento di celare . ' 154          |
| Ant. vittoriofo delle naui di Libone. 26;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Auuer, deliberationi del Senato non mo      |
| Apparecchi di delitie, che fi truouano ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | to honefte. 1-12-12-12-13                   |
| gli alloggiamenti di Pomp. 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auuer. giudicio di cefare circa l'ordine di |
| Apparecchio di Varrone. 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pompeo. +296                                |
| Aquila della decima legione di cefare. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aquertimento di cefare. 77-315-335          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Auuerti circa il donare.                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Auuerti della benignita de gl'Iddij. 342    |
| 4- 110 100 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | annetti gennoemeliita ge Et ragili. 141     |
| Andrea Country to attend !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | The Arbari fredifenna ambafciadori. 38      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bagaglie del campo mandate ad Ap-           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pollonia. 288                               |
| Ariousto fece prender i mandati da cesa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Barighoni di tromentina.                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Barbari combattono fu le carrette. 73       |
| American Contraction to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baltione. 211-1 12 4 187-238                |
| Ariouisto richiede'l parlamento con cefa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Baitione fatto fare da cefare. 34.275       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Baftioni farti fabricare da cefare: 317.342 |
| Asm., C., 1 as 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Baltioni fatti da Pomp. 392                 |
| Armati alla laggiore G.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Baftioni,e trincee fatte da cefare. 160     |
| Armati alla leggiera si fermarono vicini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Assessment of the Assessment o | Battaglia tia gli Attebati,e cefariani.     |
| with mostate dette Wassate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bat-                                        |
| - Timb y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1924-                                       |

#### TON PO DIX

| Battaglia. 140z                                      | Brauura fciocca di Labiene.               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Battaglia vguale.                                    | Braudra d'Ariouitto, A. A.                |
| Battaglia tra Numidi,e i Rhemi. 9 1236               | Bruto. 11 23                              |
| Battaglia tra Suizzeri , & i Soldati di Ce-          | Bruto giouane, & Fabio.                   |
| farc.                                                | Binto contra i Veneti.                    |
| Battaglia tra Cefare, & Vereingetotige.              | Buodognato capitano de'Meruij. 4          |
| 148 - 1410                                           | C sur                                     |
| Battaglia tra Cefare, e que' d'Alefia. 164           | Agione della rotta de' Celariani          |
| Battaglia tra Cefare', e nimici . 167                | 287.                                      |
| Battaglia era l'armata di Cefare, e quella           | Cagione dell'affediare. 270               |
| de gli Alessandrini. i 315                           | Cagione, che mouena Catone contra Sc      |
| Bactaglia tra gl'Aleffaudrini, e Cefariani.          | 1 pione. 29                               |
| 317                                                  | Cagione perche Celare,e Pompeo s'affret   |
| Battaglia tra Domitio, e Farnace. 327                | tauano 180 .7 1 290                       |
| Battagna nauale tra Vattinio, & Ottanio.             | Cagioni, che fecero venir Cefare in Ita   |
| 1.430                                                | · filmitel the about to says              |
| Battaglia ma Tedeschi,e Cofare. 1111 2 30            | Cagioni , che moueuano Franceli à pren    |
| Battaglia tra Cefare, & i nimici. 350                | der l'armi . 123                          |
| Sattaglia di Affranio - 228<br>Sattaglia nauale, 234 | C.Carpincio. d. of have to se             |
| attaglia nauale. 234                                 | C. Fusio Caleno. 257-261                  |
| latraglia tra le genti di Sabura,e di Curio          | C Fabio                                   |
| ne. ag 2<br>Battaglia fierifima. 98                  | c.caninio. 184.185                        |
| lattaglia fierifima . 98                             | c.Vergilio. 386                           |
| latragha nellaquale i Romani hanno la                | c Vergiglio si da in poter di caninio Vi- |
| peggiore. 10                                         | deconfolo 386                             |
| lattaglia tra Ciallo, e Vocontii, & Taru-            | c.crifpo Saluftio arrius a cercinna. 348  |
| farti. 60                                            | e.Voluseno Quadrato.164-180-1 0. 281      |
| Belliffimi prouedimenti di Cefare : 148              | e.Trebonio. 1 173 234                     |
| Bellouaci quello che fecero per faluezza             | c.Saluttio crispo 35a                     |
| loro. 177                                            | c.curione difensor della causa di cesare  |
| lellouaci, e gli altri Francesi dopo la rot-         | **19%                                     |
| ta delle genti loro chiamano il confi-               | C.curione. \$95-248                       |
| glio. 179                                            | Camarlingi publici . 269                  |
| elgi congiurano contra Romani « 32                   | Camino di Scipione. 354                   |
| elgi per la maggior parte discesi da Te-             | Camino di cefare. 344-376                 |
| deschi. 33                                           | Campi corneliani. 243                     |
| eni di Litauico confiscati. 147                      | campo del Re preso da' Soldati di Cesare  |
| eroni Soldati di Spagna. 333                         | 382                                       |
| ialimo. 246                                          | Camulogeno conforta i fuol. 1 #55         |
| libulo inuefti le naui vote di Cefare. 257           | Caninio Robilio luogotenente. 206         |
| ibolo molto aftretto da Cefare. 261                  | caninio affalta quei, che porrano'l gra-  |
| ifcaglino Regno di Naccare. 61                       | 185 ISS                                   |
| iturigi non volcuano abbrucciare vna                 | capi delle genti Franceli. 162            |
| loro citrà. 233                                      | capi delle cofe di Cefare dimandate ad A- |
| ogude Re. 227                                        | riouifto (                                |
| ogude li apprefenta con l'efsercito a ri-            | capitani cassi da cesare. 368             |
| paridi Marcello. 328                                 | capitano Sceua. 278                       |
| orgognoni si contentano di dare à gli                | cara herba. \$ 276                        |
| nizzeri il passo. «                                  | carestia nel campo. 226                   |
| ottini. 217                                          | carette armate di falci. 348-             |
| TERO. S.                                             | a s car;                                  |
|                                                      |                                           |

## 7 7 7 0 6 76

| Carialeno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cauallieri del Regno di Luba Vengone          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Carnuti fi fparfero per le città vicine . 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | caumiter dei Kegno di Luna , Vengone          |
| Carpinco, & lunio. 0, 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | à trouse celare                               |
| Cattio fi ferma in Corduba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | celti.                                        |
| Catlio con l'armata in Sicilia. 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | celerità di celare. 257                       |
| Callio va a trouar l'armata di Sulpitio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | celio priuo del senato. , 264                 |
| 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ceppi. 46 Z                                   |
| Callio ordina di far noue genti. 1. 1334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cerni                                         |
| Callio fa la moltra dell'effercito. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cefare affalta gli Suizzeri , e molti n'vcci- |
| Cailiuclianno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. de - 1316 / 1 11 1                         |
| California and in the suife and and mare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cefare parla à Diuitiaco . A sz               |
| Cailiuclianno in che guifa andaua mar-<br>chiando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
| chiando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
| calliuclanno manda ambalciatori à Can-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cefare rifiuia d'abboccarfi con Arionisto     |
| tio di Canterburi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1128 22 1 1 1 2. 12 1                         |
| caftigo. 1 2 27 1151 2 2 1 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | celare di nuouo ordina le genti. 30           |
| camulto Rè della metà de gli Eburoni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cesare caualcò nella Lombardia.               |
| . Tie emette a . " 3' cti-orr .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cefare marchia l'efferento alla volta de i ni |
| catone in Vtica . 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . mici. 21                                    |
| catone riprendeua il figliuolo di Pom,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | celare fa , che l'effercito palla il fiume A- |
| Satone in rendeda a agradio di 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 ZOB2.                                       |
| cauallaro mandato da quei di Pompeo à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | celare foccorfe Bribrare.                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cefare affedia Nouioduno nel terreno di       |
| cefare. 4394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| caualleria mandata da Iuba . 6 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sucffani. 31                                  |
| cavalleria de Numidia, e de Getuli li mo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cefare va nel pacfe di Ambiani.               |
| 1 uc. 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | celare fa tagliare le felue . , 61            |
| caualleria mandata da Celare. 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cefare riduce l'effereito nel pacfe de gli A  |
| caualleria di cefare 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e lerci,& Lessobii. 61                        |
| cavalleria de Francest. 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cefare và nel pacfe de' Treuiri. 80           |
| caualleria di cefare vince. co. 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ceface alla volta d'Inghilterra. 81           |
| caualleria di Pompco fi moue contra cefa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cefare arrius con l'armata in Inghilter.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . [2.0                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cefate perdette quarante naui.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| caualli Mon posti in fuga. 38t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cefare palla it Rheno. 70                     |
| caualli mandan da Cefaie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cetare patta is repende                       |
| canalhadi cefare patlano il fiume e fi attaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | celare delibera d'andare in Inghilterra.      |
| cano co'nimici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71                                            |
| cauallidi Numidia fuggono, 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | celare dimanda oftaggi d Morini. 71           |
| caualli di cetare ragliati a pezzi. 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | celare s'apprella all'Inghilterra.            |
| Legioni di Pompeo. m o o 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cefare manda tre legioni fotto Trebonio       |
| canalli adoperati da Germani. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 186 1011                                      |
| caualli leggieri, Franccii animoli , e valo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | celare fi riduce con l'effercito al mare .    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89 - 5 - 8                                    |
| caualli di Numidia afsaltano cefare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cefare diuide le stanze del verno.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ceiare spedisce M. crasso . xoo               |
| -375 mb . 11 3.5 - alu .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | refere us sel profe de'hle mi                 |
| cana li di Numidia attorniano l'effercito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | crfare va nel pacle de'Neruij 100             |
| di Celare. Jis tab 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cefare manda vna lettera feritta in Grece     |
| caualli di curione affaltano i Barbari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | à Cicerone.                                   |
| 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cefare fortifica il campo. 101                |
| caualii di Q Atrio venutià Cefare. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cefare comanda à fuoi, che fingano d'ha       |
| caualit di Scipione fanno gran danno in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ager paura. 101                               |
| E STATE OF S | Cefare                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |

## rarot Z.

| C. C.C. and blood marries married            | Setunde                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rheno.                                       | cetare a bringen .                            |
| Mineno.                                      | ceture ectoglie da Brandizzi a' quattro di    |
| cefare spedisce genti alle città vicine. 122 | Genaio.                                       |
| cefare torna in Francia. #29                 | cciare verso A pollonia,                      |
| cefare lafcia il gouerno dell'effercito      | Cefare ferma'l tuo campo vicino al fiume      |
| Bruto giouanetto. 130                        |                                               |
| cefare a cenabo.                             | colour feature - Drie 4-C                     |
| cesare prende cenabo 12 a                    | column an Manada da                           |
| cefate fa due parti dell'effercito 842       |                                               |
| cefare fa va'aguato. 243                     | celare a Durazzo.                             |
| cefare riprende i Soldati della troppa te-   | celare mette l'effercito in battaglia per co- |
|                                              | battere con Pompeo. 279                       |
|                                              | cefare compare ancora egli. 283               |
| cefare va con l'effercito verso gli Hedui.   | Cefare prestamente si discosta dal campo.     |
| , 2349                                       | 288                                           |
| cefare peruiene al fiume Ligeri. 193         | Cefare fa muouer l'efferche.                  |
| cefare ne i suoi Commentari elegantissi-     | cefare feime a L. Domitio. a89                |
| mo. 170                                      | cefare fi metre ad affaltar Larifsa. 298      |
| cefare scriue à Trebonio 175'                | celare fa vîcir le genti fuor de' ripari per  |
| sufare va alla volta del paefe di Ambiori-   | tentare fe Pomp.haueffe animo di com          |
| ge. 181)                                     |                                               |
| cefare fa tagliar le mani a prigioni. 188    | cefare ricorda com'egli hauea cerca to d      |
| Celare hauea proposto di mantenersi le       |                                               |
|                                              | cefare hon fu ingannato della fua opinio      |
| cefare riceuuto, & honorato da tutte le co   |                                               |
|                                              | nc. 1 m.11 . 1 c 197                          |
|                                              | cefare comanda a'Soldati, che feguano la      |
| defende de redinadi formes                   | uittoria                                      |
| - C - 1 4 C-1: 1-11, 17                      | cefare feguita i Soldati di Pompeo. 200       |
| · Carata Dames · · · · · · · ·               | cefaie fa depor l'armi a Soldati e loro per-  |
| cefare pone il campo a corfinio . 201        | dono. 399                                     |
| cefare lascia tutti partirfi libeti. 204     | cefare fal didanari di Efefo. 303             |
| tefare va nella Puglia. 204                  | cefare in Aleffandrin. 302                    |
| refare fempre deliderana l'accordo, 205      | cefare vincitore fe abbrucciare l'armata.     |
| cefare le n'andò a Roma, e racconta il Se-   | 206                                           |
| "nato l'ingiurie fattegli. 208               | cefate prefe il Faro. 206                     |
| cefare fi parri di Roma . 209                | cefare foccorre la naue Rhodiana. 312         |
| cefare parla a'Maffiliefi. 210               | cefare conduce le fue naui in Aleffandria.    |
| celare fa venir forto Massilia tre legioni.  |                                               |
| 210                                          | celare propone di prender l'Ifola. 216        |
| refare arriva nel campo con nuovecento       | cefare promette premi a chi folle il prime    |
|                                              | cerare promette premi a ciu touc is prang     |
| 101 11 11 11 11 11                           | che prendesse l'Hola. 316                     |
|                                              | cefare affalta la fortezza. 317               |
| refare fa paffare a' fuoi il fiume Sicori.   | cefate lafciail Rein liberta. 319             |
|                                              | ce fare fa parecchiar l'armara. 350           |
| efare mette l'effercito in battaglia. 223    | celare prende la fortezza del Re. 328,        |
| efare riccumo dall'impresa di Massiglia.)    | cufare entra vittoriofo in Aleflandria.       |
| 239                                          | 727                                           |
| cefare fa parlamento dentro di Cordoua.      | Cefare per terra va in soria. 324             |
| 242                                          | Cefare perfeguita Gn. Pompeo. 328             |
| efare Dittatore è creato confolo con P.      | cefare quello che feriffe à Longino. 332      |
| 7 9 60                                       | cefare                                        |
|                                              |                                               |
|                                              |                                               |

## 7 7 1 1 0 L X

| Carfuleno.                                     | caualtieri del Regno di Luba Vengono                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Carnuti fi fparfero per le città vicine . 278  | caumiter der Regno drauba , vengone                   |
| Carpinco, & lunio61 91                         | à trouar celare                                       |
| Cattio fi ferma in Corduba. 0:331              | celti.                                                |
| Catho con l'armata in Sicilia. 300             | celerità di cefare. 257                               |
| Catho và a trouar l'armata di Sulpitio.        | celio priuo del senato                                |
| 301                                            | ceppi. 46 E                                           |
| Callio ordina di far noute genti. 1. 1334      | cerni . g. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1      |
| Caffio fa la moftra dell'effercito. 339        | cefare affalta gli Suizzeri , e molti n'veci-         |
| Caffinellanno. 84                              | endergrand and the 7                                  |
| Cathucilanno in che guifa andaua mar-          | cefare parla à Diuitiaco . , A sr                     |
| chianda 87                                     | cefare riprende glumpauriti. 28                       |
| calliuclanno manda ambalciatori à Can-         | cefare rihuta d'abboccarfi con Ariouisto.             |
| es tio di Canterburi.                          | v.38 20 167 29. 101                                   |
| caftigo. 1 2 - ov 91500 sto pene 3             | celare di nuouo ordina le genti. 30                   |
| cataulce Rè della metà de gli Eburoni.         | cefare caualcò nella Lombardia.                       |
| C                                              | cefare marchia l'effercito alla volta de i ni         |
| catone in Vtica                                |                                                       |
| catone riprendeua il figliuolo di Pom,         | cefare fa, che l'effercito palla il fiume A-          |
| 1 pen- 354                                     | , 20na.                                               |
| eauallaro mandato da quei di Pompeo a          | cefare foccorfe Bribrate.                             |
| cefare. 4 394                                  | cefare affedia Nouioduno nel terreno di               |
| caualleria mandata da Iuba . 0 347             | Sueffani. 31                                          |
| caualleria de Numidia, e de Getuli fi mo-      | -Committee Call Andrew                                |
|                                                | celare fa ragliare le felue.                          |
| caualleria mandata da Celare. 220              | celare riduce l'effereito nel paele de gli Au         |
|                                                |                                                       |
| caualléria di cefare. 282                      | cefare và nel paefe de' Treuiri                       |
| caualleria di cefate vince. od . 288           |                                                       |
| caualleria di Pompeo ii moue contra cefa-      | cefare arriva con l'armata in Inghilter               |
| Canalicus di Lomben il tipute concia ce a      |                                                       |
| re. 297 caualleria Francele. 81.               |                                                       |
| caualleria Francese.                           | celare perdette quaranta naui.                        |
|                                                | cefare feriue à Labieno. 84 cefare paffa il Rheno. 70 |
| cauali mandau da Cefare                        | cefare delibera d'andare in Inghilterra.              |
| consilhedi ce are pallano il fiume e fi attaca | come actions a amount to the unterta.                 |
| cano co'nimici. 40                             | celare dimanda offaggi a Morini.                      |
| cauailed Numidia fuggono. 3 362                | celare dimanda ottagge a monni.                       |
| caualli di cefare ragliati a pezzi. 390        | celare s'apprefia all'Inghilterra.                    |
| Legioni di Pompro.imi o o 39 F                 |                                                       |
| canalli adoperati da Germani . 63              | 86                                                    |
| caualli leggieri, Franccii animoli , e valo-   | celare fi riduce con l'effercito al mare .            |
| (ioli 347                                      | 4.89                                                  |
| caualli di Numidia afsaltano cefare.           | cefare diuide le stanze del verno. 8                  |
| 1375 3 - " Sahi 10 al. 10 al.                  | cefare spedifice M. craffo . Too                      |
| cauadi di Numidia attorniano l'effercito       | erfare và nel paefe de'Neruii                         |
| 'di Celare. 3 8 0 65. 1 375                    | cefare manda vna lettera feritta in Greco             |
| caualli di curione affaltano i Barbati.        | à Cicerone.                                           |
| 5.21                                           | cefare tortifica il campo. 101                        |
| causlu di Q Atrio venuti à Cefare. 84          | celare comanda à tuoi , che fingano d'ha              |
| caualli di Scipione fanno gran danno in        | ner paura.                                            |
| (A) = 3 g                                      | Cefare                                                |
|                                                |                                                       |

#### YAVOLZ.

| minimum alpha de land al colonia della       | In Control of the Con |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cefare parla à Soldati. 11 11 131702         | Serulio : 1 21 2 07 21 1 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sefare fa fare yn'altro ponte per paffare il | celare a Brindeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rheno.                                       | cefure scioglie da Brandissi a' quattro de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| celare spedisce genti alle città vicine. 122 | Genaio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| cefare torna in Francia. 829                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cefare lafcia il gouerno dell'effercito      | Cefare feima'l fuo campo vicino al fiume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bruto giouanetto.                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| cefare a cenabo.                             | celare feriue a Brindeli. 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| cefare prende cenabo.                        | celare arriua in Macedonia . 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| cefare fa due parti dell'effercito 242       | cclare a Durazzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| celare fa vu'aguato.                         | celare mette l'effercito in battaglia per co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| cefare riprende i Soldati della troppa te-   | battere con Pompeo. 1 279)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| merita loso.                                 | cefare compare ancora egli. 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cefare va con l'effercito verfo gli Hedui.   | Cefare prestamente si discosta dal campo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tele                                         | 1288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gefare ne i suoi Commentari elegantissi-     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mo. 170                                      | cefare fi metre ad affaltar Larifsa. 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| cesare scriue à Trebonio. 175                | celare fa vicir le genti fuor de ripari per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| sufare va alla volta del paese di Ambiori-   | tentare le Pomp.hauelle animo di com,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ge. 181                                      | battere. 293i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| celare fa tagliar le mani a prigioni. 188    | cefaie ricorda com'egli hauea cerca to d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Celare hauea proposto di mantenersi le       | venire alla pace. 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| città amiche.                                | cefare bon fu ingannato della fua opinio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| cefare riceuuto, & honorato da tutte le co   | пс. 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              | cefare comanda a'Soldati, che feguano la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| celme doue li trouaua.                       | cefare feguita i Soldati di Pompeo. 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ecfare da ordine di far genti. 199           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cefare ad Afcoli della Marca. 201            | cefaie fa depor l'armi a' Soldati e loro per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| cefare pone il campo a corfinio. 201         | dono. 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| cefare lascia tutti partirli liberi. 204     | cefaie sal didanari di Efelo. 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ecfare va nella Puglia. 204                  | cefare in Aleffandria. 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| gefare fempre deliderana l'accordo. 205      | celare vincitore fe abbrucciare l'armata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| cefare le n'andò a Roma, e racconta il Se-   | 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "mato l'ingiurie fattegli. 278               | cefare prese il Faro. 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| cefare fi parii di Roma 2 209                | cefare soccorre la naue Rhodiana. 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| cefare parla a' Malfiliefi . 210             | cefaie conduce le fue paui in Alesfandria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| cefare fa venir forto Maffilia ere legioni.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                              | cefare propone di prender l'Ifola. 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 210                                          | Celare propone ai presidet i fosse il primo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| cefare arriva nel campo con nuouecento       | cefare promette premi a chi fosse il primo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| caualli. 212                                 | che prendesse l'Hola. 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| cefare gagliardo nella caualleria. 219'      | cefare affalta la fortezza. 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cefare fa paffare a' fuoi il fiume Sicori .  | cefate lafciail Re in liberta. 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 270                                          | cclare fa parecchiar l'armaia. 310:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| cefare mette l'efferciro in battaglia. 222   | cefare prende la fortezza del Re. 328,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| cefare riceunio dall'impresa di Massiglia.   | cefare entia vittoriofo in Aleffandria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| , 350                                        | 222 0 10000 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| cefare fa parlamento denero di Cordona       | Cefare per terra va in soria. 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                              | Cefare perfeguita Gn. Pompeo. 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                              | cefare quello che scrisse à Longino . 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| cefare Dittatore è creato confolo con P.     | cetate daeno cue trutte a Tonguo. 23"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100                                          | Estate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## zarot. x

| Cefire da i Selto Cefare il gomeno delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Celare visto di dare altrai le conditie                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nie non di prenderle . Want 1 1301                                                |
| Cefare fa veffire. Deiotaro d'habito Rea-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cefare va verio Cordoua. Cefare prende Cordoua. Cefare di Gadi andato in Hilpali. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Celare prende Cordoua.                                                            |
| Cefare per molte cagioni richiamato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cefare di Gadi andato in Hilpali. 407                                             |
| Roma Jour Jost (341)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ceferiani prendono ere campi de' nimici                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |
| Cefare fece potre il fino padiglione vici-<br>nullimo al mare. 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cafariani perdono 46. Capitani. 150                                               |
| Cetare tece potre mine peuignons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cefariani difordinati taggono. 217                                                |
| Cefare ausfato della venuta de nimici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cicerone frame lettere à Cefare - 96                                              |
| Celare auriato della ventita de minites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cicerone di deboliffima complessione.                                             |
| 1349. Ill da. 111 - 14 MAIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Proper all the Man                                                                |
| Ceface fa ritirare i nimici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cicerone quello, che rifponde a nimici. 97                                        |
| Cefare di nuouo fa rittrare i nimici. 351,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cicerone ferrut à Cefare. 201                                                     |
| Cefare fe fortificare il sampo. 352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cingetorige. 80-111                                                               |
| Cefare diuulga la fua venuta. 3.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Curha prefa da P.Sitio                                                            |
| Opfare deliberard'affaltare i nimici. 355)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Città, che faportuano la parte di Caffio                                          |
| Gelare pratichillimo nell'arte della guer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |
| 112. 1 12. d t. u 1.358,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cittadini richiamati da Cefare dall'efilio                                        |
| Cefare fi moftraua timorofo, e faujo. 318,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |
| Gefare comanda, che i Soldati lo feguono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 255 A lb 22 52 6 1 1 1 1 1                                                        |
| verso la città di Ruspina. 3º1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Clemenza di Cefare. 41                                                            |
| Cefare efforta i Soldati , che non rettino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Clemenza folita di Cefare. 81                                                     |
| dilauorare. 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Clodio mandato da Culare à negotiare                                              |
| Cefare va marchiando per la cima del mo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - con Scipione. 275                                                               |
| TC. 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Clodio Aquitio. 2 398                                                             |
| Cefare fa fortificare il campo sopra il col-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cohorti Colonice. 'o: 241                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Colle incontro alla terra. 135.143                                                |
| Cefare va à Letti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cohorti,e capi de gli aunerfari Nanno i                                           |
| Cefare fa pratar di vita P. Ligario. 373.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | trouar Celate.                                                                    |
| Cefare fa prouisione di grano. 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cohorti lasciati alla guardia d'Orico.                                            |
| Cefare ribatte i nimici. 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 271                                                                               |
| Cefare ammaestraua i Soldati nella guifa,.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cohorti numero trentatre. 284                                                     |
| che haudlero a ferire i numici . 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Commandamento di Cefare à Soldati.                                                |
| Cefare più lento diuenuto. 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,295+                                                                             |
| Cefare fi accampa forto Taffo. 379.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Comandamento di Cefare. 326                                                       |
| Orfare conforta i fuoi. 389.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cominciamento della battaglia. 223                                                |
| Cefare sprona il cauallo contra nimici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Comio Atrebate. 77                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Comio manda ambasciatori ad Antonio                                               |
| 381.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 190                                                                               |
| Cefare non perde piu, che code' fuoi Sol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Comio Arrebate reftituito. 74                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Comio tornato con la caualleria. 176                                              |
| Cefare prende 64. Elefanti. 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Comio a parlamento con Volufenio, 18 1                                            |
| Cefare va a Viceta, & perdona à Q. Li-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Comiffioni mandate à Cefare. 199                                                  |
| gario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Commune partita di effere ftati fuperion                                          |
| Celare gionto à Roma 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 215                                                                               |
| Cesare ordinato la quarta volta Dittato-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conditione dell'effercito di Cefare. 279                                          |
| res. 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conforti di Cefare à Soldati. 311                                                 |
| Cefare va alla volta di Cordona. 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Coniura di quei di Munda . 404                                                    |
| Cefare al fiume Beti. Cemani fi partono. 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Candia G name dell'affedire di A silla a fa                                       |
| Cemmani fi partono. 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Colidio fi parte dall'affedio di Acilla.262                                       |
| Cetar paffa di la dal Beti. 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Confidio Longo                                                                    |
| The state of the s | Configli                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |

## ZAPOLK

| configli di S. Baculo.<br>configlio danofo Soldati".<br>configlio di quei d'Alctia. | · where and completely and                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| configlio danoso Soldati.                                                           | curione, colto all'improvide                                         |
| configlio di quei d'Alesia,                                                         | 2 Ceparione, conto an improune. 233                                  |
| contela tra Lentulo, e Domitio foora' (à                                            | Anni fami a dimerte                                                  |
| cerdorio di cefate.                                                                 |                                                                      |
| contese in Roma, per le leggi fatte da ce                                           |                                                                      |
| Gre.                                                                                | Danno di Labiena                                                     |
| contrarietà de' cefariani                                                           | Debito.                                                              |
| conuittolirane. :14:                                                                | D.Bruto capo delle nani di cefare. 118                               |
| corbeo allalta le vicine fquadre di cefare.                                         | D.Lelio                                                              |
| - er 128 g ama jua (miju ju stu olitik                                              | Decurioni quello dicono ad Assis                                     |
| cordoucli mandano ambasciatori a cesa-                                              | Dei. 10 11 116                                                       |
| ze. 388                                                                             | Dei. 116<br>Deiotaro. 116                                            |
| cornificio Queftore di cefare: - 538                                                | Deiotaro in babito humile viene dinan-<br>zi à cefare.  Dei Deiotaro |
| corpi di Franceli morti 362                                                         | s. Zi à cefate.                                                      |
| corrieri di Domitio presi da Farnace                                                | Deiotaro.                                                            |
| - 326                                                                               | Arti Ducato a Moltaria.                                              |
| correlia ne'forellicri . all T = 137                                                | Deliberatione di celare, iii . 3'19                                  |
| cofa bialimeuole a Germani. 116                                                     | Deliberation, che ci lare lasciasse l'efferei-                       |
| coflume dell'efferento Aleffandrino. 201                                            | 10. 11 50 111 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                     |
| costume de'nemici di percuoser le armi d'                                           | Deliberationi grauissime contra la poten-                            |
| coftume de Francia. 149                                                             | · 22 di celare. 106                                                  |
| cottume de Francia.                                                                 | Difcretnone della città d'Alessandr. 309                             |
| cottume de Franceli nel porre i campi .                                             | Detto arguto. 163                                                    |
| coftume de Francei. 185<br>coftume de Francei. 65                                   | Deno di Ennio                                                        |
| collume de Franceis.                                                                |                                                                      |
| contume de popon della Germania. 66                                                 | Dieta de Francesi ordinata a Bibrate. 175                            |
| coftume de capitani Romani                                                          | Dieta de Franceli.                                                   |
| costume de gl'Ingleti 86<br>costume di buon capitano. 80                            | Difficultà nel combattere dell'armata di                             |
| costume di cauallieri                                                               | cefare con quella de'nemici. 55                                      |
| costume nel prender mogli.                                                          | Difficultà, nelle quai li trouaua cefare.                            |
| enthume delle farrioni de cavalli acali at                                          | 10.                                                                  |
| Greni.                                                                              | Difficultà nella quale erano i Soldati di                            |
| costume delle fattioni de caualli ne gli ef-<br>perciti                             | Diligenza di cefare. 203                                             |
| 272                                                                                 | Diligenza di celare. 203                                             |
| coftumi, & edificid'Inglefi. 85                                                     | Diligenza di Cotta.                                                  |
| sotta cede à Sabino.                                                                | Dimande dicefare. 262                                                |
| cotta cede à Sabino.                                                                | Difagio nel campo di Pompeo. 280 Difagio nel campo di Cefariani. 222 |
| cotvano, e conctoduno canicani de carrou                                            |                                                                      |
| entuano, e conetoduno capitani de carnu                                             |                                                                      |
| craffo morto da Parthi. 268                                                         | Discorfo, e prouedimento di cefare 142                               |
| Craftino foldato di cefare 1 1 196                                                  | Dikgno di cefare. 147.273.308                                        |
| Critognato, cragionamento dell'detto soni                                           | Discano di refere conosciuto.                                        |
| crudelrà con auaritia. 334<br>erudeltà. 115                                         |                                                                      |
| erudeltä.                                                                           | Difegno di Domitios 325. Difegno di Scipione: 1917 270               |
| crudelta di Bibulo.                                                                 | Difegno farro da corbeo capitano de Bel-                             |
| cura, e prudenza di cefare.                                                         | louaci. 278                                                          |
| curione da cefare à Tiono.                                                          | Difegno di Pompeo anno                                               |
|                                                                                     | Difegno di Labrene.                                                  |
| THE REAL PROPERTY.                                                                  | Difegno                                                              |
| -                                                                                   | Ditegio                                                              |

## X M B Q L M

| Cefire da à Sefto Cefare il gomeno delle                                                | Celate Alato di nair sicier te confinie                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | ni e non di prenderle                                               |
| Cefare fa vettire Beiotato d'habite Rea-                                                | Cefare va verfo Cordoua. Onsi 40                                    |
|                                                                                         | Cefare prende Cordoua. 40.<br>Cefare di Gadi andato in Hispali. 40. |
| Cefare per molte cagioni richiamato a                                                   | Cefare di Gadi andato in Hilpali. 40                                |
| Roma John 10 11 341)                                                                    | Cefariani prendono tre campi de' nimici                             |
|                                                                                         | 248                                                                 |
| Cefare in Italia. 744 Cefare fece porre il fino padiglione vici-,                       | Cefariani perdono 46. Capitani. 150                                 |
| Cetare tece potre utus padiguone ater-                                                  | Cefariani difordinati fuggono. 31                                   |
| nulimo al mare. 345                                                                     | Cicerone feriue lettere à Cefare 9                                  |
| Cefare autfato della venuta de nimici.                                                  | Cicerone di deboliffima complessione.                               |
| 349: 111 d                                                                              |                                                                     |
| Ceface fa ritirare i nimici                                                             | Gicerone quello, che risponde a nimici. 9                           |
| Cefare di nuovo fa ritirare i nimici. 351,                                              | Cicerone queno, che imponue a manchi y                              |
| Cefare fe fortificare il campo. 352                                                     | Cicerone feriue à Cefare. , go                                      |
| Cefare dumilea la fua venuta. 355                                                       | cingetorige. 80.11                                                  |
| Cefare delibera d'affaltate i nimici. 355)                                              | Curcha presa da P.Sitio                                             |
| Gelare pratichillino nell'arte della guer-,                                             | Città, che fauorinano la parte di Cassio                            |
| 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3                                                  | 4.227                                                               |
| Cefare fi moltraua timorofo, e fauio. 318.                                              | Cittadini richiamati da Cefare dall'efilio                          |
| Gefare comanda, the i Soldati lo feguono                                                | nast Artings to all a selling                                       |
| verso la città di Ruspina.                                                              | Clemenza di Cefare. 4                                               |
| Cefare efforta i Soldati, che non teffino                                               | Clemenza folita di Cefare. 8                                        |
| Celare efforta i Soldati , the hout teams                                               | Clodio mandato da Cefare a negoriare                                |
|                                                                                         | con Scipione. 27                                                    |
| Cefare va marchiando per la cima del mo,                                                |                                                                     |
| Tec. 366                                                                                | Clodio Aquitio. 391                                                 |
| Cefare fa forrificare il campo fopra il col-                                            | Colle incontro alla terra.                                          |
| leda ui prefo. 367                                                                      | Colle incontro ana terra.                                           |
| Cefare va à Letti. 1 372,                                                               | Cohorne capi de gli auuerfari Nanno                                 |
| Cetate to primar di vica P. Ligatio . 3/3.                                              | trouar Celais.                                                      |
| Cefare fa prouisione di grano. 374                                                      | Cohorti lasciati alla guardia d'Orico.                              |
| Cefare ribatte i nimici. 375                                                            | Cohorti numero trentatre. 38.                                       |
| Cefare ammaestraua i Soldati nella guifa,.                                              |                                                                     |
| che haueffero a ferire i numici . 375                                                   | Commandamento di Cefare à Soldati.                                  |
| Cefare piu lento diuenuto. 376                                                          | ,295.                                                               |
| Cefare fi accampa fotto Taffo. 379.                                                     | Comandamento di Cefare. 324                                         |
| Orfare conforta i fuoi. 380.                                                            | Cominciamento della battaglia. 221                                  |
| Cefare sprona il cauallo contra nimici.                                                 | Comio Atrebate. 71                                                  |
|                                                                                         | Comio manda ambasciatori ad Antonio                                 |
| 381.                                                                                    | 190                                                                 |
| Cefare non perde piu, che jo de' fuoi Sol-                                              | Comio Atrebate reftituito. 74                                       |
| dati-                                                                                   | Comio tornato con la caualleria. 17                                 |
| Cefare prende 64 Elefanti. 382                                                          | Comio a parlamento con Volufenio, 181                               |
| Cefare va a Víceta, & perdona à Q. Li-                                                  | Comifion mandate à Cefare.                                          |
| gario. 384                                                                              |                                                                     |
| Celare gionto à Roma. 387                                                               | Commune partita di effere frati superior                            |
| Cefare ordinato la quarta volta Distato-                                                | 215 Colore I Colore                                                 |
| TC. 2                                                                                   | Conditione dell'effercito di Cefare. 271                            |
| Cefare va alla volta di Cordoua. 389                                                    | Conforti di Cefare à Soldati. 311                                   |
| Cefare al fiume Beti-                                                                   | Coniura di quei di Munda . 404                                      |
| Celuriani filipartono. 93                                                               | Colidio fi parte dall'affedio di Acilla 369                         |
| Cetare al fiume Beti. 389. Cetare ani fit partono. 93. Cetar. paffa di la dal Beti. 290 | Confidio Longo . 351                                                |
|                                                                                         | Configli                                                            |
|                                                                                         |                                                                     |
|                                                                                         |                                                                     |

#### LAPOLA.

| College                                                          | 111 10 111 1111 1111 1111                             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| configlio danoso Soldati.                                        | curione, colto all'improuise. 2                       |
| configlio di quei d'Alefia. 163                                  | 2L0 -D                                                |
| contesa tra Lentulo, e Domitio fopra'l fa-                       |                                                       |
| cerdorio di cefare. ; 1 292                                      | Danno, che facena l'effercito di cel                  |
| contese in Roma, per le leggi fatte da ce-                       | Danno di Labiene.                                     |
| fare. 1.03761 -1- 264                                            | Danno di Labieno.                                     |
| fare. 264 contrarietà de' cefariani . 2338 conjuttolitane . 2442 | Debito.                                               |
| conuittolitane :842                                              | D.Bruto capo delle nani di cefare. 21                 |
| corbeo affalta le vicine fquadre di cefare.                      | D.Lelio in back 22                                    |
| -c 324 L R                                                       | Decurioni quello dicono ad Accio. 19                  |
| cordouchi mandano ambafciatori a cefa-                           | Dei.                                                  |
| re. 1 388                                                        | Daveton III                                           |
| cornificio Questore di celare: 1338                              | Deincart in behing humile miner direct                |
| corpi di Franceli morti                                          | Theiotato in progre manufe Alette Cityat              |
|                                                                  | Deiotato in habito humile viene dinas<br>zi a cefate. |
| corrieri di Domitio presi da Farnace                             | Delotaro.                                             |
| -326                                                             | Del Ducato d'Holfacia.                                |
| correlia ne'foreftieri 11 / 237                                  | Deliberatione di celare, ii                           |
| cofa biafimeuole a Germani # 115                                 | Deliberation , che culare lafciaffe l'effere          |
| costume dell'effereno Aleffandrino. 203                          | 10 10 11 12 2017 12 1 1 1 0 1 1 1 2 2                 |
| costume de'nemici di percuoter le armi .                         | Deliberationi gravissime contra la poten              |
| 117                                                              | za di cefare                                          |
| coftume de Francia 149                                           | Discrettione della città d'Alessandr. 305             |
| costume de Francesi nel porre i campi .                          | Detto arguto. 16                                      |
| 185                                                              | Deno di Enniel as i i 1 1 1 39                        |
| costume de Francesi.                                             | Didio.                                                |
| costume de'popoli della Germania. 66                             | Dieta de Francesi ordinata a Bibrate. 195             |
| enflume de'canirani Romani.                                      | Die la de Franceli.                                   |
| costume de capitani Romani                                       | Difficulta nel combattere dell'armata di              |
| coffune di buon canitano                                         | cefare con quella de'nemici.                          |
| costume di buon capitano. 80 costume di cauallieri - 314         | Difficultà, nelle quai li trouaua cefare.             |
| coftume nel prender mogli . 215                                  | 1 O                                                   |
| containe ner prender inogir.                                     |                                                       |
| fortume delle fattioni de caualli ne gli ef-                     | Difficultà nella quale erano i Soldati di             |
| Control 393                                                      | cofare.                                               |
| coftumi della Francia, e della Germania.                         | Diligenza di celare. 203                              |
| 212                                                              | Diligenza di Cotta. 94                                |
| toftumi, & edificid'Inglest. 85                                  | Dimande dicefare. 262                                 |
| sotta cede à Sabino. 93<br>cotta uccifo. 93                      | Difagio nel campo di Pompeo. 280                      |
| corta uccilo.                                                    | Difauaniaggio de' Cefariani. 322                      |
| entuano, e conetoduno capitani de carnu                          | Difauantaggio de'nemici. 227                          |
| ti. 118<br>traffo morto da Parthi. 268                           | Disciplina.                                           |
| traffo morto da Parthi. 268                                      | Descorfo,e prouedimento di cefare. 148                |
| rattino foldato di cefare. 1 996                                 | Difegno di cefare. 147.273.308                        |
| ritognato,e ragionamento del detto. 102                          | Discano divesare conosciuro. 349                      |
| rudeltà con auaritia.                                            | Diferno di Domitio                                    |
| rudelta.                                                         | Difegno di Salpione. 19th 1 370                       |
| rudeltà di Bibulo. 261                                           | Difegno farro da corbeo capitano de Bel-              |
| ura e prudenza di cefare. 202                                    | louaci. 178                                           |
| urione da cefare à Tigno. 199                                    | Difagno di Pomoro Joset                               |
| urione dall'effercito chiamaco Imperado                          | Difegoo di Labrene . uo 1 1 1120 - 4'66               |
| and any and any and any and any                                  | Difegno                                               |
|                                                                  | Ditegrio                                              |
|                                                                  |                                                       |

#### T. A P O L. R.

|                                             | E! CO a cetare.                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| slungo. 0: 250                              | Eporedorice, e Veridomaro amazzano le      |
| Difordine de Cefariani. 285                 | guardie di Nouioduno.                      |
| Disputa fra Petreio, & Afranio . 242        | Esequie in Francia.                        |
| Diverse attionidi Cefare. 287               | Effercito di Farnace vincitore nel deftro  |
| Diuitiaco va à Roma. 113                    | -> complete 2 2 12 27                      |
| Diuersi paresi nel campo de' Cesariani.     | Effercito di cesate ordinato à guisa di Lu |
| - 246                                       | ina                                        |
| Diuerlita de'parert. 1 225                  | Effercito . 116                            |
| Dinico ambalciatore de gli suizzerià ce-    | Eufranore Rodiano Dic 3 1314 6 320         |
| fare, 1                                     | Eufranore capitano dell'armata de' Ro-     |
| Diuina prudenza di cefare . 213             | - diania : . hue of . Ita His 314          |
| Diuitiaco Heduo parla a cefare . 17         | T T                                        |
| Diuitiaco risponde per i Sequani. 28        | TAbio Peligno . 249                        |
| Domitio. 324                                | Fabio tagliato à pezzi. 249                |
| Domitio fugge . 0 - 242                     | Fabio di ordine di cefare torna alle ftan- |
| Domitio va alla volta dell'Armenia. 325     | zc . 103                                   |
| Domitie fa vfcir fuori l'effercito . 327    | Falange Tedefca.                           |
| Domitio Caluino. 279                        | Fanti celariani fi pongono a fuggire. 43   |
| Domitio ua ad incontrare cefare ad Egi-     | Fama della venuta di cefare . 302          |
| nio. 290                                    | Fama, che cefare fuffe rotto. 280          |
| Domitio procura di fuggirfi. 202            | Fama, che Pompeo era affediato da ce       |
| Doni dati da cefare alla compagnia di caf   | o fare. 1274                               |
| fio. 399                                    | Farnace religiofo                          |
| Donne Francesi dimandano perdono .          | Farnace discende al fatto d'arme . 34      |
| 149                                         | Farnace.                                   |
| Doue Pompeo,e gli auerfari di cefare pri-   | Farnace fa sornare i fuoi al campo. 326    |
| mieramente fecer capo. 200                  | Farnace victorioso crudelissimo 328        |
| Doue è il paese de carnuti. 214             | Fatti di Dumnaco . 1                       |
| Ducato di Guienne.                          | Fattioni di Galba.                         |
| Drapete e Luterio.                          | Fere che si truouano nella felua Hircinia  |
| Duello di Q. Pompeo Nero e di Abtiftio      | 718                                        |
| Tarpione.                                   | Faufto Silla . 38                          |
| Duc forti d'huomini riputati nella Fran-    | Fede giurata a Pompeo 26                   |
| cia Druidi, e canallieri. 212               | Fedelra di Cefare                          |
| Due città mandano ostaggià cesare . 58      | Figliuole di due mogli di Ariouifto. 3     |
| Dumnace intefa la venuca di Fabio fi par-   | Figliuola minore del Rè Tolomeo va         |
| th. 181                                     | trrouare Achilla.                          |
| Dumnorige. 3                                | Fiaccole di fuoco tirate fopra le munitio  |
| Dumnorige scoperte. 20                      | ni de i cefariani.                         |
| Dumnerige cagion della fuga de' Roma        | Figliuoli del Rè Galba dati per oftaggi    |
| ni. 10                                      | cefare.                                    |
| Dura,e difficile barraglia. 214             | Fiume difficile da paffare. 0 20           |
| Domnorige follecita i Francefi. 21          | Forma de Inghilterra . 8                   |
| * manuelle serierieg : Liquicem. Sy         | Forte de Franceli. 14                      |
| Ditto di Pompeo in Amphipoli 202            | Fonte volta in altra parte. 18             |
| Egefareto partiale della parte di Pom       | Forte del campo di cefare.                 |
| pro . 270                                   | Forte fatto da Pompeo di la dal fiume Sa   |
| Eporedorice giouane Heduo. 245              | 10. 39                                     |
| Eporedorice ducorre il dulegno di Lipui-    | Forte fatto da cefare. 9 39                |
| Che anneren umedere m etreffene et unbeite. | Fortezza                                   |
| 0 4                                         | No.                                        |

## TIMEVO L. M.

| Samuel Cale to Cale                                              |       | 01 m 1 C == 1                                                           |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fortezza fatta da Cefate.                                        | 3     | Gaio Volufeno.                                                          | 71    |
| Forti fatti da cefare. 240-30                                    |       | Galba fa chiamare'l parlamento.                                         | 50    |
| Fortifatti da gli Alessandrini.                                  | 309   | Galba torna nella prouenza.                                             | SE    |
| Forti fatti da Farnace.                                          | 4-281 | Galca presa dall'armata di Varo.                                        | 364   |
| Fortuna ha molto potere nelle cof                                | 327   | Garbino.                                                                | 83    |
|                                                                  |       | Galea presa da Vatinio.                                                 | 332   |
|                                                                  | 9.329 | Galee.                                                                  | 3 06  |
| Fortuna ha di gran potere in tutte                               |       | Galee che hauea Cefare.                                                 | 314   |
| Fortuna maritima.                                                | 0.285 |                                                                         | - E   |
|                                                                  | 75    | Ganimede procura di torre a Cefare                                      |       |
| Fortuna nimica a Scipione.                                       | 37 Z  | qua.                                                                    | 310   |
| Forza delle parole di Cefare.<br>Fotino haucua'l gouerno del reg | 23    | Ganimede conforta gli Alessandrini                                      |       |
| Alessandria.                                                     |       | la perdita delle naui.                                                  | 313   |
| Foili.                                                           | 304   | Gatti hoggi Testugine.                                                  | 84    |
| Fotino fatto da Cefare morir.                                    | 160   | Garonna.                                                                | _ Z   |
| Francesi nouellamente inclinati a                                | 307   | Geneua virima città del Delphinato                                      |       |
| cofe nuoue.                                                      |       | Genti ilbellate a Iuba.                                                 | 369   |
|                                                                  | 53    | Genti di Scipione abbrucciano i te                                      |       |
| Franceli paffano'l fiume.<br>Franceli religioli.                 | 110   | zanı di Parada.                                                         | 383   |
|                                                                  |       | Genti di Iuba rotte.                                                    | 244   |
| Franceli affermano d'effer difceli da                            |       | Genti de Germani paffano'l Rheno.                                       | 63    |
|                                                                  | 115   | Gentidi Tako ekono fuorl.                                               | 381   |
| Francesi auanzauano gia di ualore<br>deschi.                     | 118   | Genti di Scipione fuggono.                                              | 381   |
|                                                                  | 102   | Genti, che ii truoueno con Labien                                       | D. "  |
| Francesi mossi per venir contra cel.                             | 168   | 352                                                                     |       |
| Francesi fuggono.                                                | 174   | Genti fatte da Pompeo.                                                  | 256   |
| Francesi si mettono in battaglia.<br>Francesi instabili.         | 65    | Gentidel Re alla tano'l forte di Ma                                     |       |
|                                                                  | cheli | lo.                                                                     | 338   |
| pareissero del Rheno.                                            | 65    | Germani diuenuti amici di Ambioi                                        | ige.  |
| Francesi assaliano i Romani.                                     | 67    | 109                                                                     | 37    |
| Francesi imontano, a piedi.                                      | 67    | Germani,<br>Germani non' vsano selle ne altri se                        | 116   |
| Franceli fi leuano dall'affedio-                                 | 26    |                                                                         |       |
| Francesi & Tedeschi tagliati a pezzi.                            |       | menti da cauallo.                                                       | 64    |
| Fuga di Pompeo.                                                  | 301   |                                                                         | 369   |
| Fuga de gli Elefanti.                                            |       |                                                                         | 352   |
| Fuga di Labicuo.                                                 | 381   |                                                                         | 401   |
| Fuga di Farnace.                                                 | 377   | Giorno determinato al parlamento.                                       | 24    |
| Fuggita delle genti di Curione.                                  | 344   | Giouani Spagnuoli prefi da Virgilio.<br>Giouani Spagnuoli fatti morire. |       |
| Fuggita del Re,e morte fua.                                      | 253   |                                                                         | 357   |
| Fulio Caleno.                                                    | 3:3   |                                                                         | 244   |
| Fuggitiuo,quello,di che auifo Cef.                               | 302   |                                                                         | 226   |
| Fuoco mello nelle naui di Poponio.                               | 30.   | Gli Suizzeri fanno ritirare i Romani.                                   |       |
| G C C C C C C C C C C C C C C C C C C C                          | 301   | Gli huomini di Apollonio riceuono                                       |       |
| Abinio arriuato nello Illirico.                                  |       |                                                                         | 260   |
| Gabinio ritirato a Solonia.                                      | 328   | Gli huomini fogliono fempre ragio                                       |       |
| G.Antiftio Regino.                                               | 166   |                                                                         | 2 S X |
| Ga. Fabio luogotenente di Cesare.                                | 145   | Gn. Domitio conforta Curione a fall                                     |       |
| G.Calustio.                                                      | 270   |                                                                         | 252   |
| Ga Tichonia                                                      |       | Gr. Magio Cremona capo de macfir                                        |       |
| i.d                                                              | .X72  | b Cefar                                                                 |       |
|                                                                  |       | 0 00                                                                    |       |
|                                                                  |       |                                                                         |       |

#### The VOOLLINE

| Cefare rimandato a Pompeo con alcu-                                 | Ingegno prudenza, ocindultria di Cola-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ne comillioni : 204                                                 | Inghilterra gira due mila miglia 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gn. Pompeo proconfolo di Roma (10)                                  | Inghilterra girajdue mila miglia 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Granudine de' Romanii lab 8 1 27                                    | Inglefi mandano ambafciatoria, Cef. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grauezze di varie forti. 269                                        | Inglesi assalrano i Romani. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grida mandata da nimici 94                                          | Injegne presentate a cefare. 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Guturnato. 186                                                      | Integne tolte a gli auderfari. 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H                                                                   | Infolenza d'Ariouisto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| T Edui fopragiungono per fiaco. 150                                 | Intention de gli Hedui. 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| H Edui sopragiungono per fiaco. 150<br>Hedui si danno a cesare. 166 | Intentione di Cefare. 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hedui ritornano a cefare. 8 3                                       | Intento di cefare 358-3-67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Honeste conditioni di Cefare 198                                    | Intento di Dumnorige, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Huomini d'Vtica fanno a Catone hono-                                | Iuba fi moue, contra cefare a se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| reuole sepoltura,                                                   | Iuba ritorna indietro 1 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                     | luba mada in foccorfo di Sabura due mit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Caualli di Cefare passano il fiume, &                               | - la caualli. 25 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| s'attaccano co' nimici.                                             | Iuba non è riceyuto nella fua città. 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Iccio Remefe auifa cefare della città che                           | luba fupcibitlimo, & ignorantiffimo. 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| non fi poteua difendere. , 35                                       | Juba ua a trouar Scipione. 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I Cefariani fi partono.                                             | Luba Scipione, e Labieno affioniano le le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I Confoli usciron della città fuor d'ogni                           | gioni di Cefare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| effempio                                                            | Iuja, hoggidi S.Claudio, e Iu:affo hoggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I nimici fi pongono in fuga. 102                                    | , tago di Gincura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Inimici uanno ad affrontar cefare ilqua,                            | -1 1-25 ml dischia. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| le affronto rifiutaua cefare per due ca-                            | T A Francia dinifa in tre parti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                     | La piena de la Luna caufa nell'Ocea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I nostri superiori di uirtù, e di ualore.                           | no grandiffinie inondationi. 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| z notter imperiore de dittu, e de daibles                           | Labieno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ignorantia di coloro che ftauano nell'a-                            | Labieno manda nuoui caualli a foccorre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| guato                                                               | re i fuoi caualli. 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il fuggire a cefare incommodo, & diffici-                           | Labieno madato a Cefare a veder la cima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                     | del monte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Il paese della Francia non è da comparar                            | Labieno alloggiato in luogo forte. 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     | Labieno, e Vatinio contendono della pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il Rheno terminaua l'Imperio del popo-                              | cc. 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                     | Labieno mandato da Cefare a foccorrere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     | - i fuoi. 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Imbolca:a di Faulto,& Affranio. 386                                 | Labieno edificò Cingolo città. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Imboscata di Farnace. 326 In che si considuua i mimici. 379         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Incommodi de' foldati di Cefare. 365                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Incommodità de' nostri. 124                                         | Labieno capitano de' nimici. 349<br>Labieno fa portare i feriti ad Adrumento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indegnita grandissima. 239                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Indicij di Minatio. 334                                             | 7 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Indo Re, prefo, & morto. 392                                        | Labieno ua per combatter la città di Let-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Induciomauro. 80.90.103                                             | This are the Common and the State of the Common and the St |
| Induciomauro discorre sotto'l campo di                              | Labieno mandato da Cefare nel paese d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Labieno. 105                                                        | , Treuiri. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ingegni di Cefare.                                                  | Laterefe chiamato pretore. 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ingegni flupendiffimi. 236                                          | La dendita di Celate ingagnardite i Ro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ingegno di cefare. ; 277                                            | mani. 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                     | Le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### 2 7 0 b. M

| Decote contrarte recuiamo riputacione,     | Lishia introdune i opport.                                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| & grandezza a gl'Imperadori. 141           | L.Titio.                                                             |
| Legge in Francia. 116                      | L.Torquato.                                                          |
| Leggieri scaramuccie 175                   | L. Torquato da nelle mani di Cefare Ori                              |
| Legioni uenute a Cefare. 368               |                                                                      |
| Lentulo Marcellino. 28-2                   | L. Valerio Preconio.                                                 |
|                                            | A. Valetio Preconio.                                                 |
| Lentulo si suggi di Roma per tema di       | L'uno e l'altro campo ua marciando per                               |
| Cefare. 200                                | uenir a battaglia. 207.222                                           |
| Lentulo Spintere 203                       | Laogo, oue fi fermo S. Pompeo. 1146                                  |
| Lentulo parla a Cefare. 203                | Luogo presorda Farnace.                                              |
| Lepido arriuato a Lulla. 328               | Luogo doue i foldati di Sabino hautano                               |
| Lepido, e Marcello uanno alla uolta di     | fermati gli alloggiamenti.                                           |
| Corduba. 338                               | Luogo in Francia confagrato.                                         |
| Lettere di Gn. Pompeo. 399                 | Luterio, C. 1130                                                     |
| Lettere mandate da Cefare nell'Isola di    | M                                                                    |
| Sardegna 4 348                             |                                                                      |
| Lettere scritte in Greco ritrouate nel ca- | Maluagità del Re Ganimode, 349 Mandati del Re Ginba in ainto di Vata |
|                                            | TAT statusgita dei Me Ganimode, 349                                  |
| po da gli Suizeri presentate a Cesa-       |                                                                      |
| re.                                        | ro. 270                                                              |
| Lettere di Cesare con fatica lette nel Se- | Mandubii uano a ripari de Romani. 164                                |
| nato                                       | Maniera del combattere. 213                                          |
| Libone s'abocca con Cefare . 262           | -Maniera ulata da Tedeschi nel combat-                               |
| Libone ua alla volta di Brandizzi. 1265    | stere                                                                |
| Lisco scuopre'l trattato a Cesare. 2       | M.Antonio.e C. Trebonio Thogorenien                                  |
| Licauico. 144                              | ti di Cefare Con ange                                                |
| Lode de'Commentari scritti da Cesa-        | .M. Antonio riman con Cefare co la duo-                              |
| ;rc. , 170                                 | decima legione we the trait                                          |
| Longino alla uolta di Vlla                 | M.Catone le operationi, che faceua. 860                              |
|                                            |                                                                      |
| L. Aurunculeio.                            | M.Crispo Cohorte. 378                                                |
| L. Caninio Regulo.                         | M.Opimio.                                                            |
| L.Caffio Longino.                          | M. Titio trouato, & appresentato a Cefa-                             |
| L. Cefarc giouanetto a Cefare. , n = 198   | 16. " " 3E                                                           |
| L. Decidio Sallo. 231                      | M.Ruffo commiffario di Curione. 212                                  |
| L. Cefare ua ad incontrar Cefare. 348      | M Valerio procillo.                                                  |
| L. Domitio, & Appio Confoli, 29            | M.Varrone.                                                           |
| L.Fabio.                                   | 34                                                                   |
| L. Lentulo.                                | Marcella sin servere sella Contra 1227                               |
| L.Hirtie mandato da Pompeo contra          | 36 11 - 'C '1 C 11                                                   |
| Parthi. 292                                | 34. CC -11 1 CC 33'                                                  |
|                                            |                                                                      |
| L. Lentulo fatto morire in prigione.       | Maffiliani fi uogliono rendere. 242                                  |
|                                            | Maffiliefi fi rendono. 242                                           |
| 303                                        | Matrona, x                                                           |
| L. Licinio Squillo. 323                    | Mercurio honorato da Francesi piu, che                               |
| L. Merginio Squillo.                       | altro Dioamb                                                         |
| L.Naffidio-                                | Messala in Vtica. 284                                                |
| L.Paolo,e C.Marcello Confoli.              | Milones - 265                                                        |
| L. Pifone, & Aulo Gabinio Confolir 4       | Minutio Sillo.                                                       |
| L-Planco.                                  | Munatio Flacco. 222                                                  |
| L. Flanco ua a Cefare. 346                 | Mitridar e pergameno creato da Cefare                                |
|                                            |                                                                      |
|                                            | Redi Bostoro. b 2 Mitri-                                             |
| 2016)                                      | D 1 MILLI-                                                           |
|                                            |                                                                      |

#### The VOOLLINE

| Cefare rimandato a Pompço con alcu-       | Ingegno prudenza, ocindustria di Cola                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ne comillioni 1 . 1 . 1 20%               | SECHOLOGE 12 380                                                            |
| Gn. Pompeo proconfolo di Roma (10)        | Loghilterra girajdue mila miglia. 8¢                                        |
| Gratitudine de', Romant let in 10 1 27    | Inglesi mandano ambasciatoria Ces. 28                                       |
| Grauczze di varie forti.                  | Inglesi asialtano i Romani 47                                               |
| Grida mandata da nimici.                  | Infegne prefentate a cefare. : . : 300                                      |
| Guturnato. 186                            | Integne tolte a gli auuerfari. 402                                          |
| H                                         | Infolenza d'Ariouifo                                                        |
| T Edui fopragiungono per fiáco. 150       | Intention de gli Hedui.                                                     |
| Hedui fi danno a cefare. 166              | Intentione di Cefare. 217                                                   |
| Hedui ritornano a cefare. 83              | Intento di cefara 358-367                                                   |
| Honeste conditioni di Cesare 198          | Intento di Dumnorige, 10                                                    |
| Huomini d'Vtica fanno a Catone hono-      | Iuba fi moue, contra cefare                                                 |
| reuole fepoltura, 384                     | Iuba ritorna indietro                                                       |
| I                                         | Luba mada in foccorfo di Sabura due mit-                                    |
| T Caualli di Cefare paffano il fiume, &   | la caualli.                                                                 |
| s'attaccano co' nimici. 40                | Iuba non e riceumo nella fua città. 385                                     |
| Iccio Remese auisa cesare della città che | luba superbissimo, & ignorantissimo. 370                                    |
| non si poteua difendere. 35               | Juba ua a trouar Scipione. 265                                              |
| I Cefariani si partono.                   | Juba ua a trouar Scipione. 365<br>Juba Scipione, e Labieno affrontano le le |
| I Confoli usciron della cirtà fuor d'ogni | . gioni di Geface                                                           |
| effempio.                                 | Iuja, hoggidi S.Claudio, e Iuraffo, hoggi                                   |
| I nimici fi pongono in fuga. 101          | Hago di Gineura 18                                                          |
| Inimici uanno ad affrontar cefare ilqua,  | L                                                                           |
| le affronto rifiutaua cefare per due ca-  | T A Francia diuifa in tre parti.                                            |
| gioni. 313                                | La piena della Luna cauta nell'Ocea                                         |
| I nostri superiori di uirtà, e di ualore. | no grandiffine mondationi 75                                                |
| 2:55                                      | Labieno. 8                                                                  |
| Ignorantia di coloro che ftauano nell'a-  | Labieno manda nuoui caualli a foccorre                                      |
| guato. 366                                | re i fuoi caualli. 379                                                      |
| Il fuggire a cefare incommodo, & diffici- | Labieno madato a Cefare a veder la cima                                     |
| 10.11                                     | - del monte. 72                                                             |
| Il paese della Francia non è da comparar  | Labieno alloggiato in luogo forte. 105                                      |
| fi con quello della Germania.             | Labieno, e Vatinio contendono della pa                                      |
| Il Rheno terminaua l'Imperio del popo-    | ce. 2.62                                                                    |
| lo Romano.                                | Labreno mandato da Cefare a focco trere                                     |
| Imbosca:a di Fausto, & Affranio. 386      | i fuoi. 167                                                                 |
| Imboscata di Farnace. 326-                | Labieno edificò Cingolo città. 200                                          |
| In the fi contidaua i nimici. 379         | Labieno efforta i fuoi.                                                     |
| Incommodi de' foldati di Cefare. 365      | Labieno feguita il dire di Pompeo. 294                                      |
| Incommodità de' nostri. 124               | Labieno capitano de' nimici. 349                                            |
| Indegnita grandissima. 239                | Labieno fa portare i feriti ad Adrumente                                    |
| Indicij di Minatio. 234                   | 353                                                                         |
| Indo Re, prefo, & morto. 302              | Labieno na per combatter la città di Let-                                   |
| Induciomauro. 80.90.103                   | ti. 357                                                                     |
| Induciomauro discorre sotto'l campo di    | Labieno mandato da Cefare nel paefe di                                      |
| Labieno. 105                              | Treuiri. 54                                                                 |
| Ingegni di Cefare.                        | Laterese chiamato pretore. 333                                              |
| Ingegni stupendissimi. 236                | La uenuta di Cefare ingagliardifce i Ro-                                    |
| Ingegno di celare. ; 277                  | mani. 71                                                                    |
|                                           | - Strains                                                                   |
|                                           | Le                                                                          |

#### 2. A P 8 b. 36

| Lecole contratte icemano riputatione,      | LiSilla introdutte l'opportt.                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| & grandezza a gl'Imperadori. 141           | L.Titio. 10. 11.11 338                           |
| Legge in Francia. 116                      | L. Torquato.                                     |
| Leggieri scaramuccie                       | L. Torquato da nelle mani di Cefare Ori          |
| Legioni uenute a Cefare. 368               | *= co. 260                                       |
| Lentulo Marcellino. 282                    | L. Valerio Preconio.                             |
| Lentulo si fuggi di Roma per tema di       | L'uno e l'altro campo ua marciando per           |
| Cefare. 200                                | uenira battaglia. 207.222                        |
| Lentulo Spintere. 293                      | Luogo, oue fi fermò S. Pompeo.                   |
|                                            | Tuesday Tellino a Folipeo.                       |
|                                            | Luogo preso da Farnace. 942                      |
| Lepido artiuato a Lulla. 338               | Luogo doue i foldati di Sabino hautano           |
| Lepido,e Marcello uanno alla uolta di      | fermati gli alloggiamenti.                       |
| Corduba. 338                               | Luogo in Francia confagrato.                     |
| Lettere di Gn. Pompeo. 399                 | Luterio, 120                                     |
| Lettere mandate da Cesare nell'Isola di    | M                                                |
| Sardegna                                   | Maluagira del Re Ganimede. 379                   |
| Lettere scritte in Greco ritrouate nel ca- | Maluagità del Re Ganimede 240                    |
| po da gli Suizeri presentate a Cesa-       | Mandati del Re Giuba in aiuto di Vat-            |
| 16.                                        | · 10.                                            |
| Lettere di Cefare con fatica lette nel Se- | Mandubii uano a ripari de Romani. 164            |
|                                            | Maniana dal combana de Romania 164               |
| nato.                                      | Maniera del combattere. 223                      |
| Libone s'abocca con Cefare 262             | Maniera usata da Tedeschi nel combat-            |
| Libone na alla uolta di Brandizzi. 265     | tere. all and and 28                             |
| Lisco scuopre'l trattato a Cesare. 9       | M.Antonio, e C. Trebonio Luogotenen              |
| Litauico. 144                              | ti di Celare. 10 Clares                          |
| Lode de'Commentari scritti da Cesa-        | .M. Antonio riman con Cefare co la duo-          |
| re                                         | - decima legione. 30 40 181                      |
| Longino alla uolta di Vlla                 | M.Catone le ope rationi, che faceua. 460         |
| L.Aurunculeio.                             | M.Crispo Cohorte. 378                            |
| L. Caninio Regulo. 266                     | M.Opimio. 272                                    |
| L.Caffio Longino. 270                      | M. Titio trouato, & appresentato a Cesa-         |
| L.Cefarc giouanetto a Cefare, m- 198       | 1c.                                              |
| L.Decidio Sallo.                           |                                                  |
|                                            | AA NY 1 . 1115                                   |
| L.Celare ua ad incontrar Celare. 348       | M Valerio procillo. 31                           |
| L. Domitio, & Appio Confoli. 79            | M.Varrone. , 239                                 |
| L. Lentulo. 249                            | Marcello mandato a Corduba. 335                  |
| L. Lentulo. 302                            | Marcello piu potente nelle fanterie. 337         |
| L.Hirrie mandato da Pompeo contra          | Marcello rifiuta il fatto d'arme. 337            |
| Parthi. 292                                | Marfi fi uogliono dare a Cefare. 203             |
| L.Iunio Pattico 389                        | Maffiliani fi uogliono rendere. 242              |
| L.Lentulo fatto morire in prigione.        | Massiliesi & rendono. 242                        |
| 303                                        | Matrona.                                         |
| L. Licinio Squillo. 333                    | Mercurio honorato da Francesi piu, che           |
| L. Merginio Squillo. Mal 334               |                                                  |
| L.Nashidio 233                             | 34 (C) 1- 99.1.                                  |
|                                            | MO1. 14-15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 |
|                                            | M. C. CH.                                        |
| L.Pifone, & Aulo Gabinio Confolir 4        | 14 -1- 11 1                                      |
| L.Planco.                                  | Munatio Flacco. 333                              |
| L. Flanco ua a Cefare. 346                 | Mitridate pergameno creato da Cefare             |
| L.Puppio.                                  | Redi Bostoro. 344                                |
| (1)                                        | b 2 Mitri-                                       |
|                                            |                                                  |

## TAVOLE

| Mitridare pergameno. 320                                        | Naue di D.Bruto.                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Mitridate manda vn fuo mello a celare.                          | Naui de Massitiesi che perirono.                            |
| 321                                                             | Naui lunghe fatte fabricare da Celi                         |
| Modo di combatter nelle carette. 76                             | Naui de' Pompeani prese. 30                                 |
| Modo del combattere. 227                                        | Naui, che portauano vettouaglia. 27                         |
| Moltitudine di nimici. 35                                       | Naui Francesi detti Ponioni. 20                             |
| Montagna di grande altezza, e l'aluatica.                       | Naui lunghe farte a Massilia. 21                            |
| 1 315:                                                          | Naui Veneti.                                                |
| Monte e sua qualità. 361                                        | Naui prefi da Ottauio.                                      |
| Monticello preso da Pompeo figliuolo                            | Nebbia.                                                     |
| di Pompeo. 272                                                  | Necessità de'foldati di Cefare. 35                          |
| Monti d'Aluernia. 152                                           | Nel territorio d'Alessandria non u'è for                    |
| Morini affaltano Romani. 78                                     | tana veruna.                                                |
| Morini,e Menapij affaltano le géti de Ce                        | Neruij non hauer mai forza nella caua                       |
| fare. 61                                                        | eleria.                                                     |
| Morte d'Indutionnauro. 105                                      | Neruij fi rendono a cefare.                                 |
| Morte di L.cotta. 96                                            | Nimici affaltano'l campo de'Rom. 9                          |
| Morte di Pisone Aquitano. 67                                    | Nimici accendono'l foco ne'tetti del                        |
| Morte d' Orgetorige.                                            | cafe de'Romani, 9                                           |
| Morte di Q.Lucanio. 95                                          | Nimici fuggono.                                             |
| Morte.                                                          | Nimici supplicano i Cefariani 23                            |
| Morte di P.Clodio intefa da cefare. 127                         | Nimici huomini fenza fede. 23                               |
| Morte di certo Francese. 138                                    | Nimici mettono'l fuoco nel lauoro di                        |
| Morte di Sedulio. 168                                           | cefariani. 23                                               |
| Morte di Q. Fulginio. 214                                       | Nouioduno d'Autun.                                          |
| Morte di Bibulo 262                                             | Nome, e grandezza di cefare.                                |
| Morte di Fausto e d'Afranio. 387                                | Nome di cefare non molto conosciut                          |
| Morte di Milone. 265                                            | fra Barbari celtiberi. 27                                   |
| Morte di Celio. 265                                             | Nona legione di cefare. 27                                  |
| Morte di Pompeo. 303                                            | Noue anni cesare guereggio felicemer                        |
| Morte di alcuni cauallieri Romani. 327<br>Morte di Gabinio. 220 | re. 19                                                      |
| Manually & talana                                               | Numero, & Verodottio ambasciatori                           |
|                                                                 | gli Suizzeri.                                               |
| 31 1'0                                                          | Numero dell'effercito fceso in terra d                      |
| Morte di Catone. 384<br>Morte di Scipione. 287                  | Number de Caldest d'accourage                               |
| Morte di S.P.ompeo.                                             | Numero de foldati di cefare morti. 21                       |
| Morte di Didio. 406                                             | Numero di quegli, che motirono nel fat<br>to d'arme.        |
| Moffa di Antonio. 282                                           | 30 110 11                                                   |
| Munatio Flacco.                                                 | Numero de feriti.<br>Numero de gli Suizzeri, che rimafe dop |
| Mura delle terre della Francia. 2:7                             | po la rotta loro.                                           |
| Mufcoli falci. 166                                              |                                                             |
| Musculo. 272                                                    | Nuoua congiura di Francesia                                 |
| Mutamento di fortuna.                                           | Nuone haunte da cefare. 339.74                              |
| N management                                                    |                                                             |
|                                                                 | Nuoue venute a nimier . 25                                  |
| Natura del fiume. 187                                           | Ccasione venuta a cefare. 22                                |
|                                                                 | Occasione porta a cesare. 14                                |
| Nane Rhodiana nel deftro corno di Ce-                           | Officio di buon Capitano.                                   |
| fare. 412                                                       | Openion di Pitagora 314                                     |
| The second second                                               | Ope-                                                        |
|                                                                 | · Oh:                                                       |

#### TAVOLA

| Operationi di ceiare.                  | 284    | Celare,                              | 72      |
|----------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|
| Operationi di Pompeo contra ces.       | 195    | parlamento di Litauico.              | 144     |
| Ordination di Cefare.                  | 255    | parlamento di Affranio a cefare.     | 225     |
| Ordine delle genti di Cefare nel m     | arcia- | parlamento tra l'un campo, e l'altre | 365     |
| rc.                                    | 40     | parlamento di cefare a fuot.         | 287     |
| Ordine di cefare. 135. 159.221.17      | 7.188. | parlamento di cefare a foldati.      | 268     |
| 29 5-2 49                              |        | parole di Cefare.                    |         |
| Ordine di Trebonio.                    | 228    | parole di Cefare a foldati-          | 407     |
| Ordine della battaglia di Pompeo.      |        |                                      | 293     |
| Ordine della battaglia di Scipione.    | 295    | parole di Pompeo. 26                 | 3-294   |
| Ordine della battaglia di Celare.      | 370    | parole di confidio con yn prigio     |         |
| Ordine dell'effercito di cefare        | 371    | Cefare.                              | 346     |
|                                        | 29     | parole di Labieno a foldati di ces.  | 350     |
| Ordine di Pompeo.                      | 293    | parole di Sabino.                    | 93      |
| Ordine di amazzar Pompeo.              | 303    | parole di cutione. 24                | 6.25 \$ |
| Ordine dell'armata di celare.          | 314    | parole de'Getuli a cefare.           | 360     |
| Ordine dell'armata de gli Aleffan      | drini. | parole di Varo.                      | 364     |
| 314                                    |        | parole de'nemici.                    | 111     |
| Ordine de'foldati di cefare.           | 350    | parole di Lengulo Confolo.           | 194     |
| Ordine di Vercingetorige.              | 160    | parole di Scipione.                  | 194     |
| Orgetorige capo de gli Suizzeri.       | 2      | parole del capitano dell'armata de'  | Pha     |
| Orgetorige prefo.                      |        | diani a cefare.                      |         |
| Oscurità di tempo.                     | 3      |                                      | 314     |
| Ottacilio.                             | 389    | parole di Vercingetorige.            | 136     |
|                                        | 267    | parole di Labieno a i foldati-       | 110     |
| Ostaggi dati a Cesare.                 | 74     | parole di Pompeo.                    | 263     |
| Ottauto cinge Solona con cinque        | cam-   | parte della Torre caduta.            | 236     |
| - pi.                                  | 258    | partiti di cefareie di Pompeo.       | 268     |
| Oue Cesare sermò il campo.             | 134    | partiti de Francesi subiti e furios. | 12      |
| Oue ti fermò il Re d'Alessandria.      | 321    | parriro prelo da'Cefariani.          | 41      |
| Oue' Bellouaci fermarono'l campo.      | 178    | partiro de Bellouaci.                | 177     |
| P                                      |        | partita de nimici.                   | 278     |
| D Acidio fa diffegno di torre in r     | nezo   | partito di Ambiorige.                | 94      |
| le squadre mandate da cesare.          | 378    | partito prelo da Franceli.           |         |
| Pacidio terito.                        |        | partito judicaro migliore.           | 139     |
| Pacfe di Borgognoni.                   | 379    | partito preso da Vercingetorige.     | 115     |
| Paefe de celn.                         | - 5    | partito preio da vercingetorige.     | 159     |
| Paefe di Charres.                      | - 1    | partito preso da cesare.             | 404     |
|                                        | 90     | paffara de'foldati di la dal fiume.  | 217     |
| Palla tirara nel campo Cefariano.      | 393    | paura entrata nel campo di cesare.   | 123     |
| Palma'nel rempo della vittoria.        | 203    | pena de congiurati.                  | 334     |
| Palude tra'l campo de nimici, e de     | 'Ro-   | pensiero di cesare.                  | 293     |
| mani.                                  | 36     | pensiero di Cicerone.                | 123     |
| Palude.                                | 275    | pensiero di Cassio.                  | 338     |
| Palude fra l'uno e l'algro campo       | 177    | penficro,e giuditio di cefare.       | 362     |
| Parere di M. Marcello.                 | 194    | penuria di acque.                    | 407     |
| Parere di M. calidio a lui.            | 194    | penuria di zolle.                    | 407     |
| Parere di Cefare non era lodato da     |        | penuria di far genti.                |         |
| ti.                                    |        | penuria di grano.                    | 255     |
| Parere di Critognato.                  | 214    | perche cesare perdonaffe a Farnace   | 353     |
|                                        | 163    |                                      |         |
| Parlamero di Vereingerorige a fuoi.    |        | giurie fatte a cittadini Romani.     | 341     |
| Parlamento di cefare a foldati.        | 384    | perche Popeo menaua la guerra in     |         |
| Parlamento d ell'effercito ,e delle na | m de   | go.                                  | 391     |
|                                        |        | perche                               |         |
|                                        |        |                                      |         |

## TAVOLX.

| Perche le città di Spagna difficilmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pompeo ferito in vna spalla.                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| fi possono pigliare. 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pompeo combatte la città di Vlla. 38        |
| Percherons Cornouaglia di Lisicox 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pompeo chiama il fratello. 38               |
| Pericolo di Cefare. 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ponente maestro.                            |
| Petreio affalta i Cefariani. 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Popoli di la dal Rheno mandarono an         |
| Petreio primo a iurare. 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | basciatori a Cesare.                        |
| Piano fra l'un campo e l'altro di cinque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Popoli di campagna, & di Abruzo. 24         |
| miglia. 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | popoli dello Abruzo. 24                     |
| Pianura doue erano Petreio, & Affranio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porto de' Brindeli, a forti quiui fatti. 20 |
| 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pozzi cauati fotterra. 27                   |
| Pietà di Cesare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Preparamento di Cesare per uietare          |
| Pioggia, è grandine de fassi nel campo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | passo a gli Suizzeri.                       |
| di Cefare. 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presa di Pompeo. 27                         |
| Poggid. 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prefa del Faro. 31                          |
| Pompeani fuggono alle montagne . 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prestezza di Cesart. 14                     |
| Pompeani molestauano con le saette i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prestezza con che Cesare prese la citt      |
| foldati di Cefare. 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 291                                         |
| Pompeani infolenti, & arditi. 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prestezza propria di Cesare.                |
| Pompeani affaltano i foldati di Cef. 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prigioni fatti da Cefare. 37                |
| Pompeani affaltorno i Cefariani ne'for-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prigioni nimici. 35                         |
| ti. 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prigioni prinati della uita. 36             |
| Pompeo Ruffo faluato da Cefare. 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Principio de Francesi di muouer guerr       |
| Pompeo giouane entra nel regno di Bo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 104                                         |
| gude. 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prodezza di Pulfio.                         |
| Pompeo procurò per la partita. 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prodezza di Vareno.                         |
| Pompeo feioglie dal lido. 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prodezze nauali di Varo. 37                 |
| Pompeo figliuolo di Pompeo hauca'l go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prodezze di Cefare. 37                      |
| uerno delle naui dell'Egitto. 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prodezze di Pompeo Magno. 35                |
| Pompeo fi ferma vicino a Durazzo. 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Promessa di Cefare a foldati, 17            |
| Pompeo non voleua, che alcuno in gran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Promesse di Labieno. 35                     |
| dezza gli fusse vguale. 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prontezza di Lelio. 30                      |
| Pompeo se ne va alla volta di Antonio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Proprietà dell'ingegno di Cefare. 17        |
| 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prouedimenti diCefare. 9.76. 2'28. XI       |
| Pompeo molto potente nella caualle-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 154-157-274-308-347-365                     |
| ria. 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prouedimenti di Pompeo. 38                  |
| Pompeo si ritirò sopra yn colle. 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prouedimenti di Cesare nel mandar i         |
| Pompeo fa fabricar nuoue fortezze. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inghiltetra. 3                              |
| Pompeo quando è chiamato Imperado-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | prouedimento di Cefare per la nuoi          |
| re. 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | guerra.                                     |
| Pompeo marciaua a gran giornate. 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prouedimenro di Cefare. 35                  |
| Pompeo diffe , che l'effercito di Cefare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prouincie a cui toccauano.                  |
| farebbe rotto- 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prouedimento di S.Pompeo. 30                |
| Pompeo si ritira dentro a ripari del cam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prouisione di Cesare. 22                    |
| po. 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prouisioni, e forti di Pompeo. 20           |
| Pompeo a cauallo fi fuggi verfo Lariffa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prudentissima attion di cefare. x           |
| d'indis'imbarcò in mare. 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prudenza di Cefare. 9.37.151.281.35         |
| Pompeo arriua a Pelusio. 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 377.382                                     |
| Pompeo affalta il forte di Cefate. 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | prudentia dinina di Cefare. 37              |
| Pompeo fece amazzar 74.huomini. 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | the Law House                               |
| Pompeo portato a Carthea. 6 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | prudenza de'foldali di Cefare.              |
| 1 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P.Confi-                                    |
| The same of the sa | r.com.                                      |

## TAVOLA.

| P. Confilio mandato a far la scoperta. 17   | . C.CC                                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             | fi facesse. 41                             |
| P.Crasso giouanetto, 52                     | Quello, che Cesare hauea confignate        |
| P.Lentulo 302                               | a Longino.                                 |
| P. Seltio mandato a G. Questore 325         | Quello, che Popeo hauea imposto a sol-     |
| P. Seftio Baculo. 124                       | -dati. 2.6                                 |
| P. Seftio morto. 43                         | Quello, che mancò alla fortuna di Cefa-    |
| P.Silla. 277                                | re. 74                                     |
| P.Sitio. 386                                | Quello, che fu fauoreuole a Ccfare. 285    |
| P.Sitio entra ne' cofini della Numidia.36   | Quello, che hauea inteso Labieno. 353      |
| P. Sulpitio Ruffo luogotenente di cel. 72   | Quello, che machinò Celio. 264             |
| P. Vatinio par la per la pace 263           | Quello di che e caglone la oftinatione, e  |
| P. Vestrio, & P. Ligario, prigioni. 373     |                                            |
| Pugna napale, 218                           | Qualle abdisses Con C.                     |
| Punte delle hasti de' foldati di Cefare ai- | Quinta legione de' foldati di Cefare.      |
| ; feto. 363                                 |                                            |
| 0 303                                       | Q Callio Longino.                          |
| Vale uirtù è stimata da Germani             | O 4 1 - 1 - 4 1                            |
|                                             | Q. Aquila mandato in Adrumento. 372        |
|                                             | Q. Callio Tribuno della plebe. 240         |
| Quanti de numici furono tagliati a pezzi.   | Q.Fulio Caleno.                            |
| 183                                         | Quinto Calono luogotenente con due         |
| Quanti furono de' nemici morti. 398         | kegioni. 186                               |
| Quanto gioui la speranza d'ottener la vit   | Q.Martio palla 'nell'effercito di Cefare ¢ |
| ; Ioria 61                                  | C.Fundano Cauallier Romano. 392            |
| Quanto possano le parole de'Capitani.24     | Q.Pompco Nero. 399                         |
| Quanto giona il ualore dell'animo. 267      | Q. Titatio Varo Capitano della caua di     |
| Quanto importaffe la caualleria. 129        | Cefate. 182                                |
| Quato importalleto le Torri fatte da Ce     | Q. Varo. 278                               |
| fariani. 229                                | Q.Atrio. 83                                |
| Quanto possa la sortuna nelle cose della    | R                                          |
| guerra. 1202                                | D Agioni potentissime. 247                 |
| Quanto possa il terrore. 316                | Rebillo luogotenente di Cel. 249           |
| Quanto numero de i soldati di Pompeo        | Relatione di Pompeo contra Ces. 197        |
| tutono uccifi.                              | Rhemi mandano ambasciatotia Ces. 33        |
| Quanto importa la presenza de i Capi.       | Rimedio trouato da Cefare contra gli       |
|                                             |                                            |
| Quarta schiera di Cesare rompe la caualle   |                                            |
|                                             | Riparamenti di Cefare a tutti i cali. 76   |
| ria di Pompeo. 297                          | Ripari fatti da Cefare, perche i nimici    |
| Quei di Solona affaltano il piu uicino ca-  | non lo potessero togliere in mezo. 36      |
| po di Ottauio258                            | Ripari del minor campo. 284                |
| Quei di Zama mandano ambasciatori a         | Ripari di Cesare e di Scipione. 373        |
| Cefare. 385                                 | Ripari de'Cesatiani sono abbandonati.      |
| Quei del Faro fuggono.                      | 318                                        |
| Quei di Autun mandano a Cefare amba         | Riparo come gatto. 235                     |
| fciatori 6                                  | Ri, renfioni graui di Cefare. 407          |
| Quello che Cefare impofe a i uinti. 15      | Risolutione del Sepato di mandar gli       |
| Quello, che comando Cefare. 357             | ambasciadori. 1 - 209                      |
| Quello, che comanda Cefare. 111             | Rifposta di Cefare: 204 229-219            |
| Quello, che far si doueua. 121              | Risposta di Cesare alle iscuse di Pom-     |
| Quello, che trauagliaffe Cefare: 356        | peo. 198                                   |
| Quello è che bisognaua, che da Cesare       | Rilpofta di Cefare a gli ambafciatori 180  |
| Contract of Country                         | Rifpofta                                   |
|                                             | acopoint .                                 |
|                                             |                                            |
|                                             |                                            |

## TUVOLA

| Risposta di Cesare a gli Suizzeri. 8        | ni.                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Risposta di Diuico a cesare. 8              | Scipione ripreso da Fauonio. 28             |
| Rispolta d'Ariouisto a celare 20            | Scipione fu cagione della faluezza de'da    |
| Rifposta di cefare. 46                      | nari di Efelo. 26                           |
| Risposta d'Ariouisto. 25                    | Scipione si moue iu soccorso di Fauc        |
| Rifpolta de'prigioni. 364                   | nio.                                        |
| Romani vincirori.                           | 011 00                                      |
| Romani che erano nella terra. 204           | C                                           |
| Romori sentiti in Antiochia, e in Tolo-     |                                             |
|                                             | Labieno. 26                                 |
| maide.                                      |                                             |
| Roscillo, & Ego nella caualleria di Ce-     | Scipione fece ammaestrare gli Elefanti.     |
| fare. 280                                   | 356                                         |
| Roscillo, & Ego passano nel campo di        | Scipione come gouernaua le sue genti.       |
| Pompeo. 281_                                | 357                                         |
| Roscio pretore a Cesare. 198                | Scritti gettati nel campo di Celare. 39     |
| Rotta de gli Suizzeti, cioè, quei di Bauie- | Seditioni,e discordie in Roma 33            |
| ra,e di Stulinge. 14                        | Senoni volfero amazzar Cauarino. 10         |
| Rotta de Neruij. 85                         | Seruilio Confolo. 26.                       |
| Rotta de Tedeschi. 30.68                    | Seruio Galba.                               |
| Rotta delle naui di Ottauio. 330            | Sefta legione di cefare. 34.                |
| Rotta de Francesi. 132                      | Sefto Pompeo fratello di Pompeo tent        |
| Rotta delle genti di Cunone. 252            | ua Cordoua. 38                              |
| Rotta delle naui Rodiane. 267               | Sesto Quintilio. 24                         |
| Rotta dell'armata de gli Alessandrini.      | Si abbrucciano molte città. x3              |
| 3:6_                                        | Siti delle terre.                           |
| Rota de gli Alessandrini. 322               | Siti di Sion.                               |
|                                             | Sito del luogo dou'era fermato'l camp       |
| De la Caminal                               | di Cefare.                                  |
| - 1 11 ' 1 23 C C1' C                       | Sito del campo. 24                          |
|                                             |                                             |
|                                             |                                             |
| D. City in James Granning Col               |                                             |
| Builty Luca                                 |                                             |
| Rutilio Lupo. 272                           | Soccorio giunto a nimici.                   |
| matical increases francis I                 | Soccorfo giunto a celare. 36                |
| C Abino è ingannato, & morto da nimi        | Sofferenza, & accortezza de foldati di c    |
| J ch 91                                     | fare.                                       |
| Sacrifici a Marte.                          | Soldati di Cefare prontissimi.              |
| Salona terra molto forte. 253_              | Soldati di Scipione tutti prinati della cit |
| Sarlura cirtà, dove Scipione teneua la      | ta. 3 <u>8</u>                              |
| guardia de'Numidi 327_                      | Soldati infermi.                            |
| Saferna. 248                                | Soldati della settima legione di Cesare.    |
| Sbanditi nell'effercito di Achilla. 305     | 84                                          |
| Scampo nella preftezza. 92                  | Soldati di Pompeo appresso il Re. 30.       |
| Scapola comanda a i Juoi, che l'amazzi-     | Soldati di Achilla. 30                      |
| no. 403                                     | Soldati di Cefare amazzati. 31              |
| Scaramuccie, e battaglie fatte per tene-    | Soldati Romani, che difficultà haueua       |
| re il ponte del fiume Beti. 320             | no, 16                                      |
| Scaramuccie. 367                            | Soldati dell'ottaua, e nona legione di C    |
| Sceleratezza fatta nella città.             | fare di fingolar virtù. 17.                 |
| Sciocchezza d'alcuni cittadini Roma-        | Soldati Alarij.                             |
|                                             | Soldati                                     |
|                                             |                                             |

#### TAPOLAS

| Soldati della legion veterana. 267         | suizzeri dimandano à Cefare licenza di fa |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Soldati della nona legione di Cefare. 276  | re yna dieta.                             |
| Soldati di Pompeo morti in ite fattioni :  | suigzeri fortiffimi.                      |
| 278.                                       | suizzeri impediti da Cefare.              |
| Soldati del finistro fianco. 285           | suizzeri mandano ambasciatori à Dono-     |
| Soldati di Cefare  quanti morirono . 286   | rige.                                     |
| Soldati della seconda legione. 334         | suizzeri passarono Arar.                  |
| Soldati di Turio portauano il nome di      | suizzeri mandano ambasciatori a Cesare .  |
| Gu.Pompeo scritto sopra le rotelle.336     | zs.                                       |
| Soldatidi Marce . 336                      | suro Heduo nobiliffimo fatto prigione .   |
| Soldati, the fuggruano dal campo di Sci-   | 189                                       |
| pione. 355                                 | sulmonesi aprono le porte à Cesare. 101   |
| Soldati Getuli mandati nel campo di Co-    | sulpitio vatinio . 348                    |
| fare.                                      | superstition de i Tedeschi. 29            |
| Soldari di Cefare ripigliano ardire. 366   | superstitione. 224                        |
| Soldati fuggono da Scipione. 367           | T                                         |
| Soldati dell'ottaua legione vengono a.     | TAfgetio de Carnuti. 90                   |
| trouar Cefare. 202                         | Teatro. 307                               |
| Soldati di Affranjo. 3222                  | Taglia messa da Cesare. 385               |
| Soldati di Cefare trouati nel campo de'ni  | Tatio arbore velenofo. 120                |
| mici fatti morite. 226                     | Tedeschi vanno a trouar Cesare . 68       |
| soldati delle legioni . 235                | Tegea terra di qua dal campo di scipione. |
| soldati di Curione affaliti da paura. 245  | 378 •                                     |
| soldato preso da Pompeo. 400               | Temerità vitio naturale de Francefi 146   |
| soldurij.                                  | Tedeschi perdono la speranza d'hauere     |
| sollecitudine de gli Alesfandrini. 308     | inoftrialloggiamenti. 125                 |
| sorti,e pericoli della guerra effer commu- | Temerità di alcuna parte della caualleria |
| ni. 286                                    | di Cefare. 378                            |
| solpetto ne' Celariani. 125                | Tempio di Cappadocia dedicato alla Dea    |
| solpetto entrato nell'effercito di Pompeo. | Bellona. 3.0                              |
| 260                                        | Tempo contrario à Cefare . 139            |
| spagnuoli ottengono'l luogo comandato      | Teltamento di Tolomeo. 304                |
| da cefare. 36 s                            | Teltudine di feffanta piedi. 232          |
| spatio tra'l campo di Cefare e quello d'A- | Tiberio taglia yna mano a Gn. Antonio     |
| riouifto. 25                               | 45,                                       |
| spauento à Cefuriani. 343                  | Timore ne'loldati di Cefaie. 310          |
| spedimento di Cefare. 109                  | The Labieno.                              |
| Bperanga di Celare. 224                    | Tho Pulione, 184                          |
| Speranza di Farnace . 342                  | Tito Pulfio e L. vareno. 99               |
| sperienza di tutte le cofe maestra . 235   | Tho Allieno, M. Thone, e C.Clusiano.      |
| spie mandate alla città di Ategua 397      |                                           |
| squadra fatta da Cefariani . 224           | Tito Baluentio ferito.                    |
| stoie di funi. 235                         | Tuo Labieno posto da Cesare al gouerpo    |
| Subita venuta di Cefare. 171               | della Lombardia. 192                      |
| sueus bellicofi, e costumi loro. 63        | Tito Labieno manda à foccorrere il cam    |
| sucuifi mettono in ordine contra Cefa-     | po de Romani . 44                         |
| re., 71                                    | Tito seftio luogotenente.                 |
| suizzeri naturalmente disiderosi di com-   | Titurio. 92.92                            |
| battere. 2                                 | Tolomeo Rè . 256                          |
| suizzeri fi muouono de i loro paefi . 3    | C Tolomeo                                 |
|                                            |                                           |
|                                            |                                           |

## TAPOLA

| Tolog e Markon sind 4 4 308                                     | Valor di due Capitani della quinta legi    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tolofa, e Narbona circa vicine alla Pro-                        | nc.                                        |
| Torna alle cofe fotto Iletda.                                   | Valore,                                    |
| Tomidilame C. C. letda. 219                                     | Valore de foldati Romani                   |
| Torri dilegno Cefariane ruinano . 396                           | Valore de'Cefariani, 26v.202.2             |
| Torti fatti a cefare. 259                                       | Valore di Ottatio.                         |
| Trattati de Francesi di rompere yn'altra                        | Valore de i foldati di Celare .            |
| voica la guerra .                                               | Vana credenza de gli auperfari.            |
| Trattato di occider Longino . 332                               | Vanità de'Pompeani .                       |
| a rangino, e contulione nell'effercien di                       | Vanies de Cainina                          |
| Celare.                                                         | Vantagggo delle noui Cafaire               |
| A faul di pari lunghezza.                                       |                                            |
| Tre legioni, e di cui foffero.                                  |                                            |
| I repponio tirato giu del schunde                               |                                            |
| A regulatetta tra Celare, e nimici                              | Varamous la Grande                         |
| A regua tra Celare e Pompejani                                  | Vato fugge fopragiunto dalla persona       |
| A Tentatre Cohorre                                              |                                            |
| Trentelima fettima legione di Pompeo                            |                                            |
|                                                                 | Varo iiduce l'effercito dentro dell'Vtic   |
| A reueri, cioc, di fommo valore                                 |                                            |
| A reulf lollecitana l'alara cia.                                | Varrone ord contra Cefare. 1 24            |
| Treuiri per la morte d'Inditiomauro non                         | Vatinio a Brindesi . 32                    |
| lasciano di sollecirar le città. 107                            | Vatinio libera Ragulia dall'affedio . 33   |
|                                                                 | Vacinio con pochi legni ito alla volta di  |
|                                                                 | la Grecia .                                |
| Trinobanti mandano ambasciatori à Ce-                           | Vbij mandano ad incontrar Cefare . 1 8     |
|                                                                 | Vecchi de Neruij fi diedero à Cefare . 4   |
| Trombetta di Cefare fenza fua licenza                           | Venen si confidauano nella qualità del     |
|                                                                 | 10.                                        |
| Tuberone in Africa                                              | Veneti haueuano gran forza nelle cofe      |
| Tullio luogorenen - 1 208                                       | dimare.                                    |
| Turio conduce a Creare parla à Cefare. 394                      | Venetitutti ii danno a Cefare con-le coi   |
| Turio conduce a Corduba ie legioni. 335<br>Turio odiana Cefare. | Venti detti Etelie.                        |
|                                                                 | Venti detti Etelie. 30                     |
| Tutte le città nimiche si rendono à Titu-                       | Ventidue galee, & altri legni fatti da g   |
|                                                                 | Artenandini                                |
| Tutte le città della Teffaglia denno obe-<br>dienza a Cefare.   | Venuta di Cefare ingagliardifce i Roma     |
| dictiza a Octare. 291                                           | ni.                                        |
| T TAlasia milli a . 1                                           | Vereingetorige parla a fuoi. 128.12        |
| Alerio nella Sardegna. 207                                      | Vereingetorige legue Cefare. 12            |
| V Valle per cui era bilogno, che Cefa-                          | Vereingetorige impu ato di tradimento      |
| re paffaffe. 366                                                | 125                                        |
| Valle tra il campo de i nimici, e quello di                     | Vereingetorige in che guisa alloggiasse a  |
| 241                                                             | 141                                        |
| Valore, & animolità di Cefare . 44                              | Vercingetorige quello, che comanda alle    |
| Valore d'vn soldato veterano della quin-                        | città .                                    |
| ta legione.                                                     | Vereingetorige.                            |
| Valor de i Maffiliefi                                           | Vercingetorige fa raunare il cofig'io. 168 |
| Valor de Holdari della decima legione.                          | Vergobretto mag:frato                      |
| 401                                                             | Vertico Neruio                             |
| Valor, & ingegni de Francesi. 137                               | Manufacture of the                         |
|                                                                 | Verlo                                      |
|                                                                 | Yello                                      |
|                                                                 |                                            |

#### Victoria de Romani Wertifco vecifo. Viuere & veftire . 176 Verumandi rotti da Cefare. Vn Francese mandato da Sabino va nel 42 Velontio forte. : campo de'numici. 21 V fficiali di diner fe qualità, Vn'altro baftione. 269 Vificio del luogotenente. Vocontij, e Tarufatij, cioè Vafateli Tur-278 Vuggio di Pompeo . 204 feli fanno co'popoli d'intorno congiu... Vibullio Ruffo mandato nella Marca da Pompto. Volcatio Tullo. ZOE Vibullio muoua Pompeo . Volonta di Cefate di stare all'assedio 134 259 Villa molto grande. Voluseno Tribuno de soldati. 64! Vilrà d'alcuni Romani, che erano nel că-Vrbigeno cancone de gli Suizzeri. SE po di cefare, Vrifere . 21 Virgilio Petronio. Vianza nell'Atrica REP 356 Viridouix capo de gli Vnelli. Vzita città tenuta da Scipione. 372 \$6 Virtà di Caffio. 308 332 Vittoria de'Cefariani. Ama città que il Rè Iuba hauena mo 344 Vittoria di Cefare. La glie,e'figliuoli. 312 Vittoria di Ambiorige. 388 Zelta prefa da Cefare. 96 Vittoria di Cefare. 374 279 Zella terra in ponte. 144

Il fine della tauola delle cose notabili.

C Z TAL

# TAVOLA DE NOMI

## ANTICHIE MODERNI,

DELLE PROVINCIE, CITTA', LVOGHI, E

A

| CCAIA. Grecia.                     | 256    | Aruernild'Aluernia"             | 21       |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| A carnania parte dell'             | Alba-  | Armorice, Brettagna .           | 101      |
| nia ? . iv.                        | 279    | Arclate.Arli.                   | 0 210    |
| Acilla.                            | 350    | Atene.                          | · Ist    |
| Adrumento Maometra que è la Ctt    | tà d'A | Arimino .                       | Tos      |
| frica .                            |        | Allo fiume'.                    | 260      |
| Aduatici di Boffeduch.             | 39.45  | Allona fiume.La Difne           | 34       |
| Agar città.                        | 374    | A spauia castello.              | 198      |
| Agendico Sens de Prouins.          | 128    | Asparago.                       | 288      |
| Albano.                            | 201    | Ategua.                         | 396      |
| Alduasbe.Ledoux.                   | 21,    | Atrebatid'Arras in Piccardia .  | 41       |
| Aleifia, Luffeù.                   | 1758   | Auarico. Viaron.                | 134-140  |
| Albici.                            | 210    | Aulerci, di Roan nella Valle di | Moriana  |
| Aleffandria in Egito?              | 210    | 47.56                           |          |
| Allobrogi. Del Delfinato e Seuoini | . 4    | Ancaliti.                       | 81       |
| Ambaridi Semar & Montar .          | 6      | Ascuro.                         | 354      |
| Ambiani.d'Ambiens.                 | 34     | Ascoli de la Marca.             | 20       |
| Ambibareti di Burges.              | 362    | Anarti.                         | 118      |
| Ambiliati d'Aurenca.               | 53     | Aufci. Aufcitani.               | 68       |
| Amatini.                           | 260    | Aufetani.                       | 219      |
| Amagetobria.                       | 17     | Aulimo. Olimo.                  | 299      |
| Ambracia. Larta.                   | 270    | Ardenna felua.                  | 219      |
| Ambiuariti di Brabantia            | 66     | В                               |          |
| Andi,d'Angiò.                      | 52     | T) Aleari. Maiorica e Minorica. | 35       |
| Ana fiume .                        | 201    | DBagrada fiume.                 | 243      |
| Ancona.                            | 199    | Baioceli.                       | 162      |
| Andefi. d'Angiò.                   | 48     | Bataui.d'Orlanda.               | 66       |
| Antuati. di San Mauritio.          | 49     | Belgio.di Beauuois .            | 3.90.193 |
| Aponiana Ifola. Paconia ò Pantalar | ta.    | Belgi. Fiandra Piccardia Ducato | di Guien |
| 345.                               |        | ne & altri luoghi vicini .      | Y        |
| Apollonia.                         | 259    | Bellidefi.                      | 260      |
| Aquitani. Gualconi .               | 1      | Bellouaci.di Beauuoi .          | 33       |
| Aritia. La Riccia.                 | 199    | Beti fiume.                     | 336.398  |
| Armenia minore.                    | 325    | Beturia città.                  | 397      |
| Aquilaria.                         | 243    | Bibratte Beaulne.               | x 52     |
| Aquilea città.                     | 6      | Bigerrioni di Bigorra.          | 61       |
| Atar. La Sona.                     | 6      | Bittinia.Burlia.                | 250      |
| Artomici d'Armignae.               | 130    | Bybroci,                        | 88       |
|                                    |        |                                 |          |

# Plla consta di Retel. Cimbri di zelandia, & del Ducaro Pess

| Birurigi, di Burges. 2 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | faria. Ap.162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bellocafi. Baiocefi. 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cinga Rings. 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Biblide. 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Calidone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Boi.di Bauiera,o di Borbene 3-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cingolo. città.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beoria. 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Circha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bosforo.firetto di Coffantinopoli. 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cluster Come 621/2 4/ 111 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brannouijoue di Blano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ca-1-G Hat.1' . 37'11 () -43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Daniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Corcira Corfu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Britannin Landilanna 1750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wish di Billy Andreating ? I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Britannia Inghilterra 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Charles C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Brannouici.di Moriana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - 4 . 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Burfauolefi. 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 0 1 0 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Burlia, 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Butroto-Butrinto. 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conta Callet & Control of the Callet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The same of the sa | Curiofoliti di Cornouaglia. 5447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Adurcidi Caors. 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Calaritani.di Caglieri in Sardigna,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DAd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Damiata Pelulio. 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Calaguritani. 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Delfo. Sdiles . 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Caleti, di Cales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Delta luogo d'Aleffandria. 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Campania terra di Lauoro. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Diablinen di Leondoul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carruca . 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dirachio Durazzo . 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Durocorto-Reins in campagna. 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B. Baues Nimus off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buroni da Liege. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Caralli, Caglieri in Sardigna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eburonici di Eureux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Carrinti, di Cartres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Efrio.figena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Campi Corneliani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eginio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oranific Canals 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Egitto. 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Canna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Egimuro. 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Caltulona.Caftiglia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Elaueri. Allier fiume . 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Candauia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Epidauro Ragugia . 3:0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| \$101. Still .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cafilino Caftelluccio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E(E()): blake   Dimer   Par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cavillone.Chialon fu la Sona : 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Etolia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAro Ifola Farione. 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Campo Poltumiane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fenicia. 3 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Celti. Galli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ferentani. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Centronia and the contract of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Farfalia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ceraunia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eladari da Eladari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Capinone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cenomania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fano. 3 anne d the 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ceitiberi. 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contract of the Contract of th |
| Carmoneli- 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAllo Grecia. 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cerefi . 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gariti Lettorali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cercina Ifota: 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Garona fiume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cherronefo. 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Garocelli di Sauoia. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cilicia Caramania note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Garunni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gabali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# TAVOLA DE NOMI

# ANTICHI E MODERNI,

DELLE PROVINCIE, CITTA', LYOGHI, E. Fiumi, che nell'opera si contengono.

| -                                            | 22 1 | A                               | -         |
|----------------------------------------------|------|---------------------------------|-----------|
|                                              |      | 1011                            | -         |
| CCAIA. Grecia. A carnania parte dell'A       | 256  | Aruernild'Aluernia              | 2         |
| A carnania parte dell'A                      | IDA- | Armorice, Brettagna             | 10        |
| Acille.                                      |      | Arelate.Arli.                   | 21        |
| Adamana Manmana ana dia Camb                 | 359  | Atene.                          | · Is      |
| Adrumento Maometta que è la Ctttà<br>frica . |      | Arimino .] Affo fiume'.         | 19        |
|                                              | 243  | Assona fiume. La Difne          | 26        |
| According                                    | -45  | Afpauia castello.               | 30        |
|                                              | 374  | Afparago.                       | 19        |
|                                              | 101  | Ategua.                         | 28        |
| Alduasbe.Ledoux.                             | 21   | Atrebatid'Arrasin Piccardia     | 391       |
| Aleifia, Luffeù.                             | 000  | Auarico. Viaron                 | 4         |
|                                              | 10   | Aulerei. di Roan nella Valle di | 134.140   |
|                                              | IO   | 47-56                           | PIOLISIIS |
| Allobrogi. Del Delfinato e Seuoini .         | 4    | Ancaliti.                       | 8         |
| Ambaridi Semar & Montar .                    | 6    | Afcuro.                         |           |
| Ambiani.d'Ambiens.                           | 34   | Ascoli de la Marca.             | 354       |
|                                              | 162  | Anarti.                         | 118       |
| Ambiliati d'Aurenca.                         | 53   | Aufci. Aufcitani.               | 6         |
| Amatini.                                     | 60   | Aufetani.                       | 319       |
| Amagetobria.                                 | 17   | Aufimo. Ofimo.                  | 299       |
|                                              | 70   | Ardenna felua.                  | 119       |
| Ambinariti di Brabantia                      | 66   | B                               |           |
| Andi,d'Angiò.                                | 52   | D Aleari. Maiorica e Minorica.  | 35        |
| Ana fiume .                                  | Or   | DBagrada fiume.                 | 243       |
| Ancona.                                      | 99   | Baiocefi.                       | 162       |
| Andefi. d'Angiò.                             | 48   | Bataui.d'Orlanda.               | 66        |
| Antuati di San Mauritio.                     | 49   | Belgio.di Beauuois .            | 2.90.193  |
| Aponiana Isola. Paconia ò Pantalarea.        |      | Belgi. Fiandra Piccardia Ducato | di Guien  |
| 345.                                         |      | ne & altri luoghi vicini .      | I         |
| Apollonia. 2                                 | 59   | Bellidefi.                      | 260       |
| Aquitani, Gualconi                           | X    | Bellouaci.di Beauuoi.           | 33        |
| Aritia. La Riccia.                           | 99   | Beti fiume.                     | 236.298   |
| Armenia minore.                              | 25   | Beturia città.                  | 397       |
| Aquilaria.                                   | 43   | Bibratte.Beaulne.               | 152       |
| Aquilea eittà.                               | 6    | Bigerrioni di Bigorra.          | 6x        |
| Arar. La Sona.                               | 6    | Bitrinia.Burfia.                | 256       |
| Artomici d'Armignae.' x:                     | 0    | Bibroci.                        | 90        |

## X3805%

| Bibrix Brai nella contta di Retel 7                     | 0-1:1: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biblax Biai uena contea mi Werer 131 32                 | Cimbri di zelandis , & del Ducaro d'Ol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Birwigt, di Burges.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bellocati. Baioceti. 161                                | Cinga Kings.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Biblide. 272                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Boi.di Bauiera,o di Borbent                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beoria. 256                                             | Circha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bosforo.ftretto di Coftantinopoli. 344                  | Clures Come . Pills IJ Lo 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brannouil.oue di Blano.                                 | Condent d'Aind . o'fu o . 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                         | Corcira Corfu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Britannia Inchilerra                                    | Cicled: ICale Australian 2 or 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Britannia Inghilterra                                   | Cicladi Ifole Arcipelage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 207                                                     | Cherufci.Mifnia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Brannouici.di Moriana, 161                              | Corduba.Cordoua. 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Brutij. Calabreli. 107                                  | Coreli e Pemani Leodich . 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Burfauolefi'. 397                                       | Cola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Burlia,                                                 | Corfinio Pentina d Monte nero : 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Butroto Butrinto                                        | Creta Candia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Adurci di Caors. 718                                    | Curiololiti di Cornonaglia. 54-47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Calaritani.di Caglieri in Sardigna.                     | TAci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                         | Daming D. L. Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cologueitani                                            | Damiata Pelulio, 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Calaguritani. Caleti di Cales.                          | Delfo. Sdiles . 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Calcu. di Cales.                                        | Delta luogo d'Aleffandria. 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Campania terra di Lauoro . 200                          | Diablintri di Leondoul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carruca, the trion 400                                  | Dirachio Durazzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                         | Durocorto Reins in campagna. 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cancabri Rifeaglini                                     | B. Billian III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Buroni,da Liege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Caralli. Caglieri in Sardigna 207 Carrutti. di Cartres. | Eburonici di Eureux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Carmuti. di Cantres.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                         | William and the state of the st |
| - C- C                                                  | 10 11 (2 5+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Canufio.Canola. 204                                     | Egitto. 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Capua. 200 186                                          | Egimuro. 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Caltulona.Caltiglia.                                    | EMUCIAANICI NUME. 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 259                                                     | #Didauro Ragugia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cartea. Tariffa                                         | Bpiro Albania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cafilino Castelluccio.                                  | Beiro Albania. 256 Eilifi di Reildis. 256 Erolia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Capillone Chialon fu la Sona                            | Etolia. 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Connedocia di                                           | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Campo Postumiane.                                       | CAro Ifola Farione. 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                         | The state of the s |
|                                                         | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Contract of A branch of P                               | Pr. 611.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ceraunia.                                               | 241741141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cantione.                                               | Fluftati.da Fluffo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cenomani.                                               | rano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cettiberi. 220                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Carmonefi. 241                                          | Allo Grecia. 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cerefi . 34                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cercina Ifota': 348                                     | Garona fiume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cherronefo.                                             | Garacelli di Sanoia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cilicia Caramania nolda                                 | Gartenni. 61'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cilicia Caramania                                       | Cabali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 375                                                     | Gaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 1.37022

| Gaball WAhloh & delande of 1/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Leuci, Tullefi in Loreno                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Liburnia. Schiauonia e contado di Za-       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Liburnia. Schiationia e contado di ca-      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ligeri fiume Loire. Lilibeo Capo Bocco.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| 145 C.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Liffo Alefflo porto.                        |
| Gergobia Chiaramonte 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Liffo Ale fflo porto. 266                   |
| Germani.Tedeschie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lucani Bafilicata. 207                      |
| Gonfi. in Teffaglia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eufitania Portogallo . 213<br>Luceria . 204 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Luceria.                                    |
| Gorduni di Gantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lutetia Parigi. 108                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M FALLEN                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acedonia, 210-259                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IVI Marti e Peligni. Popoli dello Abrua     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20. 201                                     |
| Heleuteri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mauritania Barberia                         |
| Heluetij Suizzeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mantinea. 272                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maffilia. Martilia . 232                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Matrona fiume Marne.                        |
| Herminio monte. 321<br>Heraclea Sentica. 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mandubij-di Borgogna-                       |
| Hispali Siniglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marucini dello Abiuzzo                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maczara.                                    |
| Hippona Buena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mediomatrici di Metz. 66                    |
| Hisdertini-Zaratini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Meldidi Meaulx,o Mellefi                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meloduno. Melon.                            |
| The Completed ID A Cara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Meffina. 30k                                |
| bero nume Ebro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mittiene, Metellino . 302                   |
| I lbernia.Irlanda. Icclo porto Cales .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menapij. Ducato di Ghelleri e di Cleues.    |
| Tlada Lerida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34-64                                       |
| Three Schoupie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meocitta in Liffa. 332                      |
| Ilirico Schauonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meufe Mofa.                                 |
| Tentico Vecera . El O. HEDION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Milnia prouincia.                           |
| Iura monte di San Claudio e Iuraffo . x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mona Ifola.                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Monte Amano. 268                            |
| Tile Hota Lina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Monti Pirenel                               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Monte Baceno Selua nera                     |
| Y Acetani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Monuiedro Saguntini, 392                    |
| The state of the s | Munda.                                      |
| Tariff. Damesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Munda. N 400                                |
| Lago Lemano. La di Ccuena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JAbatei. 308                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nanneti di Nantes.                          |
| Taffahii di Tiffana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Naupatto Lepanto.                           |
| Lanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nemeti di Spira. 70.118                     |
| Lemouici. di Limofins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nanbona . 189                               |
| Leponti della montagna di S. Gottardo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Neruij di Tornal                            |
| Y and in A City Per to by Girlian .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nicopoli.                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nirtiobrigi di Mompoliere                   |
| Trend of Watters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ninfeo porto.                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nori-                                       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |

### TAYOLA

| Norici di Norimberg.                | 11-314    | Segouia,                         | 210         |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------|
| Nouioduno.Noion.                    | 28-152    | Selicele, fiume.                 | 439         |
| Nouioduno Noion<br>Nantuati di Vaud | 66        | Selua Ardenna                    | 110         |
|                                     | 117       |                                  |             |
| Ccello. Dundo icella                | 1 mire.   | Selua Castulonesen . ok ou       | 214         |
| Oscesi d'Ossea.                     | .204      | Segontiaci .                     |             |
| Olifini di Landriger.               | : 47      |                                  | 120         |
| Ottogeta.                           | 220       | Selua nera V -                   | 112         |
| Onto                                | 258       | Seina Hircinia                   | - 5 228     |
| Ottodoro.                           | U. 49     | Schoni.di Sensi                  | 1/42        |
| un Pin c                            | ALCOHOL:  | Seps. o Prouins.                 | 316         |
| DArada città                        | 383       | Sequani Boigognoni.              | ALL SUIT    |
| Parifij-di Parigia 71-              | 15: \$28  |                                  | 400         |
| Partini. La Preufa. E. vo:          | 00 250    | Schung, Elifini,                 | 47          |
| Pelufio Damiata                     | -30%      | Sigambri. Cheldrell o di Cleues. | 122         |
| Pergamo.                            | U. 303    | Sicoral Segro.                   | 212         |
| Pelaro.                             |           | Silia Solia .                    | 256         |
| Petrocorij.Perrigentij.             | 161       |                                  | 50          |
| Piceno Marca d'Ancona.              | LY 3501   | Sucisoni. Di Campagna in Franc   | 398         |
| Paretonio, porto.                   | 182 - 251 | Suelsoni. Di Campagna in Fran    | cia, di Sor |
| Paconia Ifola Pantalarea.           | 1.745     | fons. ALEON I made               | 573         |
| Piqufti.                            | 0 61170   | Sucui.                           | 10her 3 62  |
| Puroni di Pontieri.                 | 54        | Sibuzzati.                       | 62          |
| Pieumofi di Flandrois               | 967       | Sulmonclin                       | 301         |
| Porto Iccio porio di Calca          | 01-       | JUIICIALI . 19                   | 28          |
| Porto Ninico.<br>Per o di Brindeli. | 266       | TAibelli.                        | 100         |
|                                     | 206       |                                  | 61          |
| Portogallo Lufitania .<br>Preciani. | 211       | Tamigi.                          | 87          |
| Proutucia. Prouenza.                | 61        | Tarraconeli Aragoneli.           | 219         |
| R.                                  | 4         | Taruffati. Turfeli.              | 356         |
| D Auraci. Basilea.                  |           | Tarlo.                           | 59          |
| Rhedoni di Reins in Brettag         | 3.118     | Taurenta.Tolona.                 | 340         |
| Reno fiume                          | 2         | Tegea                            | 233         |
| Rhemi di Rains                      |           | Tenteri-d'Affia.                 | 3.8<br>62   |
| Rodano fiume.                       | 33        | Tergeftini di Triefte.           | 181 .       |
| Rufpina.                            | 3 48      | Teffaglia.                       | 256         |
| Ruteni di Rodes.                    | 27-216    | Tenolali di Languedoc.           | 118         |
| S                                   | -/-216    | Thabena citià.                   | 378         |
| CAbi fiume. Sambre .                | 32        | Thameli.fiume Tamigi.            | 87          |
| Sagontini. Monuiedro.               | 392       | Tebe.                            | 279         |
| Sardigna.                           | 207       | Tigno. Santa Maria in Giorgio .  | 199         |
| Solcuani.                           | 385       | Tiguri hoggi Turich.             | 7           |
| Salona.                             | 218       | Titdre città.                    | 36I         |
| Salfo fiume.                        | 390       | Tauride Isola.                   | 330         |
| Sama obrina Cambrai.                | 89        | Telofa.                          | 58          |
| Santoni. di Santonge.               | 54        | Toulba.                          | 306         |
| Sebufiani Belliceli .               | 6         | Tolomaide.                       | 302         |
| Sedufij, di Sion.                   | 30.49     | Tralli,                          | 303         |
| Seguliani da Biclic.                | 356       | Tracia. Romania.                 | 356         |
|                                     |           |                                  | Tre-        |
|                                     |           |                                  |             |

### TAVOLA

| Treuiri di Triers .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20       | Vesontio. Bezanson. 21                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| Tribocadi Strasburgh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 20     | Vangioni Vormateli - 20                           |
| Tahngi. Loteringi o di Stalingent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Vettoni Castiglia nuouava / 11 211                |
| Tunngt Lotting out status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3000     | Vienna.del Delfinato. 130                         |
| Tullefi Lotteringi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        |                                                   |
| Trinobanti di Nortanton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | volsci Auignonesi. 1230<br>Vocatij Vafateli. 1230 |
| Turscli da Turse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 59     |                                                   |
| Tuions da Tours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48       |                                                   |
| Tit A T-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Vuelli di Percherons. 47                          |
| T / Acca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 377      | Vocontii. Vafateli. 6                             |
| Vangioni. Vormateli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30       | vogefo. di voge.                                  |
| Vatucca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21-123   | vo'gi. Paele d'Auighoni. 156                      |
| Vbii di Colonia,o Aggripineli .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .64      | vibigeno. Cantone di Suizzeri.                    |
| Venbi,città.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 386      | wifipeti di Francfort ala a. 63                   |
| Vellanii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 161      | ytica portofarina                                 |
| Vellaunoduno Villanuous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | ytica Bilerta 3: 343                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 133      | vifelloduno.Cadenac in Querd : 184                |
| Veneti di Vannes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47       |                                                   |
| Venetia.Vannes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52       | yzira. 732                                        |
| Ventisponte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400      |                                                   |
| Vellocaili. Caftleteli in Fiandra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 34     | Ama città at 10.                                  |
| Veragri di San Mauritio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 49    | Zaratini. 328                                     |
| Weromandui.di Veromandois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1-34     | Zella terra in Ponto. 1342                        |
| Verlagne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400      | Zetta città in Africa11. 374                      |
| the same of the sa | -172     | At mit of a seil                                  |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | within . | FINE POLITICAL                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                   |

an indo

TO ET

1 - Sto. li igonelia THE THE ST. -4-1 GT ... 1 I



### COMMENTARI C. GIVLIO CESARE

DELLA GVERRA FRANCESE.

### LIBRO PRIMO.



La Gallia tutta dinifa in tre parti? l'una delle quali La Franè habitata da quei popoli, che si chiamano Belgi:da cia diuisa gli Aquitani l'altra : la terza poscia da quella na- in tre par tione, laquale nella lor lingua si dicono Celti, o nel ti, cioc, la Romana Galli . Questi popoli tutti fono tra loro Celti, & nel parlare, ne' modi & costumi del vinere, & nel- Galli, le leggi loro differenti. Il fiume Garona parte il pae Garona, se de Galli da quello de gl' Aquitani, e la Matrona, Matrona, e la Senna da quello de Belgi . Fra tutte queste na- Senna.

tioni, i Belgi nella fortezza auanzano di gran lunga tutti gli altri: percioche Ducato esti non vsano quel modo di viuere, ch'è vsato da gli altri, anzi sono in ciò mol di Guien to contrary, & la vita loro non somiglia punto quella de gli altri huomini di ne e di questo paese: ne tra loro vanno spesso mercatanti, i quali portino di quelle co- Guascose, per lequali gli animi loro ne possano più teneri dinenire & più delicati. Et gna. sono molto vicini à quei popoli della Germania, che habitano di là dal Rheno, & fanno guerra continuamente con essi la onde anco gli Helueti per questa Suizzeti medesima cagione, che si tronano quasi tutto il giorno alle mani con gli Ala- fortistimi mani, ò qualhora eg'ino s'oppongon loro per uietargli il passo, che non entrino nel paese loro; ò quando essi entrando in quello de Germani famo loro guerra; ananz ano tutti gli altri popoli di questa parte della Francia nelle nirtà, et nel valore dell'animo. Vna parte di quel paese, il quale, come già detto habbia- Paese de mo, è posseduto da Galli, ha il suo cominciamento al fiume Rhodano, & si sten Celu. de per fino al fiume Garona & al mare Occano, & va fino a confino de Belgi; tocca etiandio il fiume Rheno dalla parte de' Sequani , & de gli Heluety , &

### TAVOLA

| Treuiri.di Triers . 20             | Vefontio. Bezanfon'.                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Triboci.di Strasburgh. 30          | Vangioni Vormateli . 30                      |
| Tahngi. Loteringi o di Stulingens. | Vertoni Castiglia nuonava / 12 218           |
| Tullefi Lotteringi . 23            | Vienna.del Delfinato. 130                    |
| Trinobanti di Nottanton.           | volsci Auignoneli. 130<br>Vocatij. Vasateli. |
| Turfeli da Turfe.                  | Vocatij. Vafateli.                           |
| Tuions da Tours 48                 | Vila Lulia. 338                              |
| Lit V Late                         | Vuelli di Percherons. 47                     |
| 7 7 Acca. 377                      | Vocontii. Vafatefi.                          |
| Vangioni Vormatefi . 377           | vogefo. di voge.                             |
| Valucca. 121-123                   | vo'gi. Pacle d'Auighoni. 156                 |
| Vbii di Colonia,o Aggripineli . 64 | yrbigeno. Cantone di Suizzeri. Af 25         |
| Venbi,città. 286                   | vilipeti di Francfort 12181 19 63            |
| Vellanii.                          | ytica portofarina                            |
| Vellaunoduno Villanuoua. 133       |                                              |
| Veneti di Vannes.                  | vifelloduno.Cadenac in Querci : 184          |
| Venetia Vannes.                    | yzita. 732                                   |
| Ventifionte. 400                   |                                              |
| Vellocalli Caftleteli in Fiandra   |                                              |
| Veragri de San Mauritio.           |                                              |
| Veromandui di Veromandois . 34     |                                              |
| Verlage 400                        | Zetta città in Africa.                       |
| 1 Strange                          | A) Dair of Control                           |
| (i) (i) (ii)                       | F T OF F 1215                                |

### J. E. I. N. E.

4

alla ga alla ga alla

IN-OT.INT

al | 0

Lat - 12 Sec

1000 1



### COMMENTARI C. GIVLIO CESARE

DELLA GVERRA FRANCESE.

### LIBRO PRIMO.



La Gallia tutta diu: sa in tre parti: l'una delle quali La Franè habitata da quei popoli, che si chiamano Belgi: da cia diuisa gli Aquitani l'altra: la terza poscia da quella na- in tre par tione, laquale nella lor lingua si dicono Celti, & nel ti, cioc, la Romana Galli . Questi popoli tutti fono tra loro Celti, & nel parlare, ne' modi & costumi del vinere, & nel- Galli, le leggi loro differenti. Il fiume Garona parte il pae Garona, fe de Galli da quello de gl'Aquitani, e la Matrona, Matrona, e la Senna da quello de Belgi . Fra tutte queste na- Senna.

tioni, i Belgi nella fortezza auanzano di gran lunga tutti gli altri : percioche Ducato essi non vsano quel modo di vinere, ch'è vsato da gli altri, anzi sono in ciò mol di Guiento contrary, & la vita loro non fomiglia punto quella de gli altri huomini di ne.e di questo paese: ne tra loro vanno spesso mercatanti, i quali portino di quelle co- Guascose, per lequali gli animi loro ne possano più teneri dinenire & più delicati. Et gna. sono molto vicini à quei popoli della Germania, che habitano di là dal Rheno, & fanno guerra continuamente con essi La onde anco gli Helueti per questa Suizzeri medesima cagione, che si tronano quasi tutto il giorno alle mani con gli Ala- fortistimi mani, ò qualhora eg'ino s'oppongon loro per uietargli il passo, che non entrino nel paefe loro; ò quando essi entrando in quello de Germani famo loro guerra; ananz ano tutti gli altri popoli di questa parte della Francia nelle uirtù, et nel valore dell'animo. Vna parte di quel paese, il quale, come già detto habbia- Paese de mo, è posseduto da Galli, ha il suo cominciamento al fiume Rhodano, & si sten Celti de per fino al fiume Garona & al mare Oceano, & va fino a confino de Belgi; tocca etiandio il fiume Rheno dalla parte de Sequani, & de gli Heluety, &

Hoggi Borgognoni. Aquitania . Orgetori ge capo de gli

del Rheno, voltano verso Settentrione, & verso Leuante anchora. L' Aquitania cominciando al fiume Garona si distende fino a' monti Pirenei, & fra Ponente & Settentrione è volta verso quella parte del mare Oceano, che si diftende nella Spagna. Era tra gli Helueti Orgetorige huomo nobilissimo er ricchissimo sopra tutti gli altri di quella natione. Questi messo dal de-Suizzeri. fillerio, che laued di remare, nel tempo, che in Romaerano confoli M. Meffala, & Lucio Pifone, ordino ma congiura infieme con tutti i nobili delle citta: quindi persuadette deutto'l popolo, che ragunati insieme tutti, donessero con l'armi pfeir de lor confini, perche loro farebbe flato agonolissimo (poiche erano nella virtù, & nel valore à tutți gli altri popoli superiori) il sottomettere all'Imperio loro tutta la Gallia. Gli fu anche vie più ageuole à perfuaderlo per questo, che gli Helueti habitano in vn paese, che per la natura del luogo è d'ogni intorno ben guardato; onde gli fa sicurissimi; perche da vna parte corre il Rheno siume larghissimo, & con acque profondissime; il qual parte il paese de gli Heluetii da quello de' Germani: da vn'altra banda vi ha Iura. wil monte detto Iura, monte in vero altissimo, ilquale è posto fra i Borgognoni,

Rheno. Hoggi di & gli Suizzeri : dall'altra poscia hanno il lago Lemano, & il Rhodano, che naturalmente de fiderofi di cobattere.

S. Clau-parte la Prouenz a da terra di Suizzeri. Hora queste cose che detto habbiamo erano cagione, che eglino non s'andaffero allargando, & che foffe loro più malageuole il far guerra co' loro vicini. La onde, perche naturalmente sono go di Gi- huomini molto desiderosi di combattere, n'haueano grandissimo dolore! Gudicanano anchora di hancre po pacse molto firetto, rispetto al numero gran-Suizzeri . de, che erano, & alla gloria, che baueano nelle cofe della guerra : perche il paese loro si flendea per lunghez za dugento quaranta miglia, on non più: o per larghez za solamente cento ottanta. Mossi dunque da queste cagioni, & dall'autorità d'Orgetorige, deliberarono fra loro di mettere in punto tutte quelle cose, che facessero loro per tale impresa di mestiero. Mandaron comparando per tutti i luoghi grandissimo numero di bestie da soma, & di carri; ordinarono che si seminassero ne terreni grandissima quatità di biadi: affine, che poscia s'hanesse tanto grano che fosse bastenole a viaggi loro. Fecero con tutte le vicine città pace & amicitia; fermando stretta lega tra loro: & à mettere à effetto queste cose tutte, giudicarono, che lo spatio di due anni fosse basteuole. Fermaron poscia per legge che dopò tre anni si douessero partire. Fu dato il ca rico à Orgetorige di questa impresa. Egli tosto si m se à ire in persona Amba-Castigo. sciatore à diverse città. Persuadette in questo viaggio à Castigo figliuolo di Ca tamatalede Borgognone (il cui padre era già stato molt'anni Signore della Bor gogna, & era chiamato amico dal Senato & Popol Romano) che vedeße di farsi Principe della sua citta, si come per l'adietro cra stato suo padre. Consi-

gliò medefimamente Dunmorige Heduo, fratello di Divitiaco (ilquale era in Dumnoquel tempo il primo huomo della fua città, & era fopra modo amato dalla ple rige. be) che face se ogni sforzo di fare anch' egli il medefimo: & gli diede per mo- Di quelli glie sua figlinola; & mostrò loro con molte ragioni, come facilissima cosa era il di Autun. metter quest' impresa ad efferto: percioche egli era per farsi Prencipe della sua città: oltra ciò affermana loro per certo, come gli Suizzeri erano più poffentische tutti gli altri popoli della Francia, che gli verrebbe loro in fauore co le sue genti, & con l'effercito : & farebbe strobe quei popoli gli tornerebbono amici, & benenoli. Mossi dunque dal parlaredi costui, si danno tra loro scambienolmente la fede : & teneuano speranza, che essendosi in tal guisa facti Signori di tre nationi potențissime, et gagliardissime, potramo anche insignorirsi di tutti gli altri paesi della Francia. Ora gli Helueti hauendo per alcuni inditu haunto contezza di questa cofa, fatto prendere Orgetorige, volfero (si co me era lor costume) che in prigione la sua causa diffendesse. Et facca di me-Stiero, che qualbora uno era condannato, s'effequiffe la fentenza & il gastigo. era che colui fosse in fuoco facto morire. Ora Orgetorige quel giorno, che era Orgetoordinato, che egli diffendesse la sua causa, & fosse condotto in giudicio, fe ragu tige. nar quiui tutta la sua famiglia, che era il numero di forse dicci mila persone. Ordino medesimamente, che si presentassero quiui tutti i suoi seruitori, & seguaci, & coloro altresì, che gli erano debitori di alcuna somma di danari, de' quali in pero in numero era molto grande. Onde col fauore di cosi fatte brigate si liberò dal douersi condurre nel giudicio à diffendere la sua causa. Orail parolo mosso da queste cose, essendogli forza di prender l'armi per mettere à effetto quanto si conueniua per mantenere la loro giuriditione ; & per tal cagione i Magistrati comandando gli huomini delle ville, Orgetorige si morì. Et Morte di vi fu opinione, per quanto si stimanano tra gli Heluetij, ch'egli s' ammazzasse Orgetoda se stesso. Dopò la costui morte non perciò restauano gli Heluety di seguire, quanto baueano già deliberato tra loro intorno al mouerfi con le genti de' pac si loro. E come prima essi giudicarono d'esser in ordine d'ogni cosa, misero il suo co in tutte le lor città, che furono il numero di dodeci; et arsero, intorno à quat trocento ville, & tutti gli altri edifici prinati: appresso volsero, che s'ardessero tutti i grani, & biadi, riserbandosi quella quantità solamente, laquale essi ne volcan portare con esso loro affine, che essendo leuata à ciascuno la speranza di poter tornare à casa, fussero tutti più pronti à mettersi à ogni pericolo. Comandarono altresì a ciascuno, che portasse seco nel partire appunto pronisione da nissere, quanta fosse basteuole per tre mesi, & non più. Eglino oltre à ciò cercarono di persuadere à Rauraci à Tulingi et à Latobrigi lor vicini, che i Loterin preso quel medesimo partito, c'haucano già preso essi, mettessero anch'essi il so- ghi, e seco nelle lor terre, o nelle nille loro, e infreme con effi vole Bero tronarfi all'impresa già da loro ordinata. Ricenestero medesimamente in lega i Bon, iquali Stulinge.

Suizzeri fi mouono de loro paefi

Hoggi que'di Ba filea feco do alcuni tri quei di di Valefia Hoggi quelli di Borbone

ò di Bauiera. Hoggi Norimberga.

del Delfinato.&di Sauoia. Geneua vitimacit tà del Del finato. Lucio Pr

Aulo GabinioCofoli Prepara-Cefare p vietare il paffoagli Suizzeri. Numeo, & Verodottio. Amba-Sciatori à gli Suizzeri,

s'erano già messi ad habitar di là dal Rheno; Gerano passati nel paese di No-Laufane- rici, & haucano assediata & combattuta la città di Norica. Ora per oscire fi, à quei de paesi loro haueano due strade. L'una delle quali era per la paese de Borgoenoni, laquale era molto firetta, & difficile fra I monte Iuraßo, & il Rhodano. per la quale à pena potea passar un carro; & era sopra fatta da un monte altissimo, si che sarebbe stato ageuole à pochissimi il vietar loro il passo: l'altra poscia per la Prouenz a, laquale cra molto più facile, & più spedita: percioche là doue il passe de gli Helnetii confina con quello de gli Allobrogi, iquai popoli poco auanti haueuano fermata la pace col popol Romano, passa il Rhodano. & è quini tale, che si può in certi luoghi guazzare. Geneua è l'ultima città del Delfinato, & è vicina a' confini di Terra di Suizzeri, là doue giace un pon Proueza. te, che si stende da questa città fin dentro a' termini del paese de gli Heluety. Giudicanano costoro di potere persuadere à quei popoli del Delfinato, perche non si parcua, che fussero ancora di molto buon' animo nerso il popol Romano, che gli desfero il passo pe' luoghi loro; ò almeno usando contra loro la forz à di

poterlosi fare per lor medesimi. Hauendo dunque già in ordine tutte quelle co fe, che per cosi fatta loro impresa facea loro di mestiero; terminarono il giorno nelquale doueano tutti trouarfi alla riua del Rhodano. E fu questo giorno alli pintiotto di Marzo nel tempo, che in Roma erano Confoli Lucio Pisone, & Aulo Gabinio . Ora poiche la nuoua fu venuta à Cefare, come queste genti tentauano d bauer il passo per la Prouenza; egli quanto più tosto pote si sfor

zò di partirsi da Roma, et à grandissime giornate canalcò alla uolta della Fran cia, e fra poco tempo fi in Geneua. Commando tofto per tutte le terre della Prouenza quel maggior numero di foldati, che fu possibile. Ora nel paese del la Francia di là da monti si troucua allhora una legione di soldati. Fè poscia tagliare quel ponte, ch'era vicino à Geneua. Gli Helueti tosto, che fu la nuoua tra loro, come Cefare era già venuto, gli mandarono loro Ambasciatori de' più nobili, che fußero tra loro; & tra questi erano i principali Numeio & Verodottio; imponendo loro, che facessero intendere à Cesare, come l'animo loro era di bauere il passo per la Prouenza: & che non farebbono alcun danno ne dispiacere à persona veruna : & che non potenano sare altra strada, che

questa : & che strettamente lo pregassero, che nolesse contentarsi di conceder loro tal cofa. Cefare, ilquale anchor molto bene si ricordana, come gli Heluetii haueano gid altra nolta morto Lucio Cassio Consolo; & hauean rotto, & incalciato l'effercito Romano; & fatto passare i suldati sotto il giogo; non giudicò, che fuße bene di lasciargli passare; ne stimaua che questi popoli, che nell'animo loro erano nimici de' Romani, fe haueffero il paffo per la Prouenza, fossero per ritenersi di non far dispiacere & danno à gli buomini, & a' luoghi del pacfe. Volendo nondimeno framettere tanto tempo, che potessero arrinare i foldati, i quali egli hanca già comandati; rispose à gli Am-

basciatori







Nu.s.

A Gineura.

B Ponte, che ruppe Cesare , che passaua il Rodano C Suizzeri , ch'erano alloggiati su la ripa del Ro-

dano.

D Muro, che fece Cesare per leuare il passo à gli Suizzeri fin per meZo il Monte lu ra.

E Lago Lemano.

F Monte Iura.







NH. 5 A 2

A Corno destro.

B Corno sinistro.

C Astari è prima battaglia.

D Principi è seconda battaglia

E Triary ter La battaglia.

F Caualteria ne l'ono e ne l'altro corno.

G Armati alla leggiera.

H Caualli straordinari numero 200 per parte.

I Fantistraordinari numero 400 per parte.

K Caualli eletti numero 200 perparte.

L Fanti eletti numero 200 per parte

M Falange Macedonica.

N Corno destro de la Falange.

O Corno sinistro de la ditta.

P Caualleria de la Falange. Q Armati à la leggiera pur di eßa.

L' Armati a la leggiera pur di essa. R' Gente posta in agiuto. basciatori, come ei volca tempo d pensarui, & risolnersi à quanto volca fare intorno a ciò : e che se voleano alcuna cosa da lui , tornassero à parlargli alli tredici d' Aprile. Egli intanto con quella legion, che seco hauca, & con quei foldati, ch' erano venuti già dalla Prouenza, diede ordine di fare un muro; co- Fortezza minci ando dal lago di Geneua, là doue mette nel Rhodano, per fino al monte fatta da Iurasso, che parte i confini de gli Helnetii da quelli de' Borgognoni, di lunghez Cesare. za diminlia dicinoue, & d'alrezza di fedici piedi, con un fosfo lungo il muro. Acconez Quindi poi, che fu finita tal opra Cefare ordino le guardie, & attefe à fortificare i luogbi, done i foldati si donean fermare a combattere: accioche se eglino hane Bero noluto passar per forza, fosse stato a suoi più agenole l'impedir loro il passo. Ora poi che su venuto il giorno, che era già sermato con gli Ambasciadori, eccoti, che essi tornano di nuono a parlargli. Cesare hauendogli vditi, Suizzeri rispose, che considerato il costume del popol Romano, & mosso dall'esfempio impediti loro non potea concedere in alcun modo à persona veruna il passo per la Pro- da Celare uenza: & appresso mostrò loro, come se pure essi uolessero passar per forza, egli era per vietarlo loro. A Gli Heluetij trouandosi ingannati della speran- A 1.& 2. za, che haucuano, giungendo insieme le naui, & più barche, tentarono spesse volte così di notte, come di giorno in più luoghi di passare il Rhodano, & alcuni tentarono di guazzarlo là done era manco profondo; ma finalmente ributtati indietro, sì, perche Cefare hauea per tutto fatto fortificare & quardare ; sì anche da foldati, che correuano a impedire là, done facea dibifogno, & dall'armi, lequali eran loro lanciate contra; si tirarono indietro, & si tolsero dall'impresa, Haucano dunque una sola via che era pel paese de Borgo- Paese de gnoni : ma perche tal fentiero era stretto & difficile, non poteuan quindi paf- Borgosare, contra la poglia de pacsani . E non hauendo potuto con p egargli far sì ch'esti dessero loro il passo, mandarono Ambasciatori à Dumnorige Heduo af- Suizzeri fine di potere ottenere da Borgognoni per sua mez anità quanto dimandaua-mandano no loro. Poteua Dumnorige molto appresso i Borgognoni: sì, perche v'haue- ambelcia ua gran fauore, & era loro grato, & sì anche, perche egli era huomo libera- toti à Du le ; era appresso amico a gli Heluety , perche hauea già preso per donna la si- nonge, gliuola d'Orgetorige, laquale era nata nella città loro: E dal desiderio che hauea di revnare indotto, hauea riuolto l'animo a cose nuoue, & volea farsi obli gate molte città con far beneficio à gli huomini di quelle. Egli dunque prefe Borgo-Sopra di sè tal impresa, e operò sì, che ottenne da Sequani che lasciassero pas- gnoni si fur gli Heluety pel paese loro, & fe, che questi popoli si dessero i uno, all'altro po di dascambieuolmente gli ostaggi: affine, che i Sequani non impedissero gli Heluetii re à gli in quel viaggio, & che gli Helucty non facessero passando alcun danno, ò di- Suizzeri spiacere nel paese de Borgognoni. Venne la nuova d Cestre, si come gli Hel- il passo, uetij haueuano in animo di passare pel paese de Sequani, & de gli Hedui, & entrar ne confini de Santoni, i quali no son molto lontani da Tolosati, la città

Howadi quei di Santonge.

de quali è dentro nella Tronenza, & conoscena egli benissimo, che se ciò fusfe,ne seguirebbe grand issimo pericolo nella Prouenza: se cosi fatti popoli naturalmente feroci e b'ellicofi, & nemici del popolo Romano diuentaffero vicini di quei luoghi lar ghi, & abbondenoli nelle semente delle biadi . Mosso dunque da queste cagie ni diede la cura di guardare quel muro, & fosto già da loro

bieno,

fabricato à Tito Labieno; & egli canalcando con quella maz gior prestezza, che potè, se n'ar idò alla nolta d'Italia, & quini ragunò due legioni di foldati, quindi ne leu, tre altre, che per lo verno Stauano alle Stanze d'intorno alla cit tà d' Aqu'alcia: quindi presa la strada per l' Alpi da quella banda che il camino era p iù breue; con queste cinque legioni se n'andò alla volta della Francia di là da' monti. In tanto i Centroni, i Garocelli, & i Caturigi hauendo pre-

Hoggi Tarentesi Garocelli e Catiarin gi della Sauoia. Hoggi

l's l'altezze di quei monti, faceano forza di vietare il passo all'esfercito di Cefare : ma ributtati in dietro in più volte che con l'effercito s'affrontarono , in spatio di sette giorni partendo da Ocello, arrivò ne' confini de Voconti, che è nel fine della Prouenza più bassa; quindi condusse l'essercito nel paese de Sanoini, & della Sanoia, nel paese de Sebusiani. Questi sono i primi popoli che si trouino di là dalla Prouenza passato il Rhodano. Gli Helnety intanto era-Dundono già con gli escreiti loro passati lo stretto de' Sequani, & crano suori de' loro paesi, & erano arrivati nel paese de gli Hedni, & haueuano già comin-

Hoggi Belliefi. Onei di à Cefare

tori.

fcella.

ciato à dare il guasto al paese. Hora gli Hedui conoscendosi male atti à poter difendere se, & le cofe loro da queste nationi : spedirono tosto loro Ambamandano sciadori à Cesare, pregandolo che egli volesse dar loro soccorso, facendogli intendere, come s'erano sempre portati di si fatta maniera in ogni tempo col poambascia pol Romano, che non era conuencuole, che in presenza quasi del nostro effercito fosse dato il guasto al paese loro : che i loro figlinoli andassero in seruità, & che le terre loro fussero in tal guisa combattute. Hora, in quel tempo istef-

Hoggi di fo, che gli Hedui vennero à Cefare, gli Ambarri anchora amici de gli Hedui, Semar, e & parenti altrest, fanno intendere à Cefare, che predato il paese loro mala-Montar, e genolmente potenano difendere le lor terre dalle forze, & impeti de' nimici . secodo al Olera questi gli Allobrogi anchora che haueuano le lor ville, & le possessioni cuni quei di là dal Rhodano, quindi fuggendo si presentarono auanti à Cesare; mostrandogli, come non era restato loro alcun'altra cofa, che'l terreno folamente fogliato di tutte le cose. La onde Cesare mosso da si fatte cagioni giudico fra ne, ò i Nu Sauoini, se, che non fosse bene d'indugiar tanto, che consumati intieramente i beni di

quei popoli, che gli erano amici, gli Helucuj passassenel paese de' Santo-Arar,hog ni. Hauui vn siume detto Arar, ilquale, passando fra consini de Borgognogi laSona ni, di quei d' Autun, mette nel Rhodano correndo tanto queto & foauemente, che non si può quasi, guardando il corso di quell'acque conoscere,ne giudicare Suizzeri perso done sia il diritto corso loro . Gli Helueti hauendo attaccate insieme alcune barchette, & nauili fatti di tronchi d'alberi cauati, passauano il fiu-

no Arar.

me.



Howadi quei di Santonge.

de quali è dentro nella Prouenza, & conosceua egli benissimo, che se ciò susse,ne seguirebbe grand issimo pericolo nella Prouenza: se cosi fatti popoli naturalmente feroci e bellicofi, & nemici del popolo Romano diuentaffero vicini di quei luoghi lar ghi, & abbondeuoli nelle semente delle biadi . Mosso dunque da queste cagie ni diede la cura di guardare quel muro, & fosto già da loro

bieno.

fabricato à Tito 'Labieno; & egli caualcando con quella mazgior prestezza, che potè, se n'ar idò alla nolta d'Italia, & quini ragunò due legioni di foldati, quindi ne leu's tre altre, che per lo verno Stauano alle Stanze d'intorno alla cit tà d'Aqu'ileia: quindi prefala strada per l'Alpi da quella banda che il camino era p iù breue; con queste cinque legioni se n'andò alla volta della Francia di là da' monti. In tanto i Centroni, i Garocelli, & i Caturigi hauendo pre-

Hoggi Tarentefi Garocelli e Catilrin gi della Sauoia. Hoggi

Sol altezze di quei monti, faceano forza di vietare il passo all'esfercito di Cefare ; ma ributtati in dietro in più volte che con l'effercito s'affrontarono , in spatio di sette giorni partendo da Ocello, arrivò ne' confini de Vocontii, che è nel fine della Pronenz a più bassa; quindi condusse l'essercito nel passe de Sauomi, & della Sauoia, nel paese de Sebusiani. Questi sono i primi popoli che si tronino di là dalla Prouenza passato il Rhodano. Gli Helnety intanto era-Dundono già con gli esserciti loro passati lo stretto de' Sequani, & erano suori de' fcella.

Hoggi Belliefi. Quei di

loro paesi, & erano arrivati nel paese de gli Hedui, & bancuano già cominciato à dare il guasto al paese. Hora gli Hedui conoscendosi male atti à poter difendere se, & le cose loro da queste nationi : spedirono tosto loro Ambamandano sciadori à Cesare, pregandolo che egli volesse dar loro soccorso, sacendogli intendere, come s' erano sempre portati di si fatta maniera in ogni tempo col poambascia pol Romano, che non era conuencuole, che in presenza quasi del nostro esfercito fosse dato il quasto al paese loro : che i loro figlinoli andassero in seruità, & che le terre loro fussero in tal guisa combattute. Hora, in quel tempo istef-

tori.

Hoggi di so, che gli Hedui vennero à Cesare, gli Ambarri anchora amici de gli Hedui, Semar, e & parenti altrest, fanno intendere à Cefare, che predato il paese loro mala-Montar, e genolmente potenano difendere le lor terre dalle forze, & impeti de nimici . secodo al Oltra questi gli Allobrogi anchora che haueuano le lor ville, & le possessioni cuni quei di là dal Rhodano, quindi fuggendo si presentarono auanti à Cesare; mostrandiBorbo- doeli, come non era restato loro alcun'altra cosa, che'l terreno solamente spone,ò i Nu gliato di tutte le cose. La onde Cesare mosso da si fatte cagioni giudico fra se, che non fosse bene d'indugiar tanto, che consumati intieramente i beni di

quei popoli, che gli erano amici, gli Heluetu passassero en l paese de Santo-Aras,hog ni. Hauni vn sume detto Arar, ilquale, passando fra consini de Borgognogi laSona ni, di quei d'Antun, mette nel Rhodano correndo tanto queto & soauemente, che non si può quasi, guardando il corso di quell'acque conoscere,ne giudicare passaro- verso done sia il diritto corso loro. Gli Helnetij hanendo attaccate insieme no Aras, alcune barchette, & nauili fatti di tronchi d'alberi cauati, passauano il fiu-







Nu. 7. B

A Arar fiume, hoggi detto la Sona B Le tre parti de gli Sui\(\textit{Zeri}, ch'eran paffati la

C Le tre legioni di Cesare, ch'assaltano la quarta par te de gli Sui Zzeri, che passanano la Sona.

me. Done poi che Cefare hebbe intefo dalle spie come già tre parti dell'effercito de gli Heluetij eran passate di qua dal siume; & che la quarta parte era rimafa lungo la riua della Sona; menando feco tre legioni si partì di campo do- Cesare af pò mez a notte, & arrinò, là done era quella parte del campo de gli Heluety falta gli che non era paßata, ancoradi quadal fiume. B Onde fopragiungendo co- Suizzeri; storo cosi impediti, & che non pensauano punto in tal cosa, & con impeto af- e ne vcci falcandogli, ne mise la maggior parte à sil di spada, & gli altri tutti si die-Hoggidi dero à sugire, nascondendosi per le vicine selue. Questa parte di Suiz-Turich. zeri erano del cantone detto Tigurino: percioche tutte le città de gli Heluetu son partite in quattro Cantoni. Et altre volte vscendo del lor paese i po- & poli di questo Cantone al tempo de padri nostri haueuano ammazzato L. Cafho Confolo, & baneuan meffo l'effercito Romano forto'l giogo. Ecco adun- Aunerti que come, ò per fortuna, ò che pure cosi fosse polere de glimmortali Dei, la giustiquella parte della natione Heluetica, la quale baueua fatto à Romani cosi tia di grande, e si notabil danno; su la prima, che pagasse la pena di quanto hauca Dio. già commesso. Onde Cesare in questa fattione, fe non samente vendetta dell'ingiurie publiche, ma delle prinate ancora: perche i Tigurini in quell istessa battaglia, che tolfero la vita à L. Cassio, serono anche morire L. Pisone Luogotenente de Romani, auolo di L. Pisone suocero di Cesare. Dopò questa fattione Cefare per poter seguire l'altro resto delle genti Helnetie diede tosto ordine, che nella Sona si fabricasse un ponte, o in tal guisa fe passar l'effercito, Gli Helueti frauentati da la fubita venuta di Cefare, vedendo come egli in vn sol giorno hauca fatto quello, che eglino baucano à gran fatica fornito in venti giorni, di passare con le genti quel fiume, spedirono à Cesare loro Ambasciatori; tra quali Ambasciatori, su eletto Dinico come principale & capo de gli alcri, ilquale era stato già Capitano de gli Heluety nella guerra fatta co' Ro- ambascia mani fotto L. Cassio. Questi tratto con Cesare di si fatta maniera, che se i tote de Romani voleano far pace co gli Heluetii; che gli Heluetii si drizz arebbono gli Suraverso quella parte, & si fermerebbono là, done à esso Cesare fosse piacinto, & zeri à Ce done haueße voluto, che si fermassero. Done se pure e' volca seguitare di fur late. guerra con esfoloro, che si ricordasse un poco de passati danvi del Romano esfercito, & della folica vireù, & valor de gli Holuetij. E che fo bene egli n hauea assaltato à l'improviso vna parte allhora; che quegli altri iquali haneano già passato il fiume, non poteano in alcun modo soccorrere i loro, non perciò pole Te ò troppo attribuire alla virtà sua, & al suo valore, ò veramente troppo Pregiare gli Heluetii & di loro far niun conto. E che essi haueano da loro passati apparato di più tosto nelle loro fattioni oprare la virtù e t--valore, che l'astutie & gli inganni. La onde e' non douea per alcun modo volcr' eßer cagione, che quel luogo, doue essi s'eran fermati, doueße prendere il nome dalla calamità & danni del popol Romano, & dalla ruina dell'effercito loro, dr che .

Dinico

Risposta & che di ciò reservasse continua memoria. Cefare rispose loro in tal guisa. di Cesare Che tanto manco sospetto gli arrecana, quanto quelle cose che gli Ambasciaà gli Suiz tori Heluety ricordauano, egli l'haueua nella memoria; & che tanto più glè parena grane cod sopportare, quanto tutto ciò era acennto à soldati Romani contra quello che effi meritauano : perche fe i Romani hauessero conosciuto

d'hauer fatto loro mai alcun di piacere d'ingiuria peruna, ageuolmente, & fenza vna fatica si sarebbono potuco guardare. Done esti erano per que-Sto restati ingammati, che sapeuano certamente di non hauer mai fatto loro cofa vernna, per la quale eglino hauessero donnto guardarsi : ne giudicanauo di donere senza alcuna cagione haner sospetto. Et se pure egli hanesse poluto scordarsi l'ingiuria antica domandana loro, se fusse possibile, che se gli togließero dalla memoria l'ingiurie fattegli hora di fresco; come era d'hauer essi tentato di farsi per forza contra la voglia sua il passo per la Prouenza; & appresso d'haner con l'armi inginriati gli Hedni, gli Ambari, e gli Allobrogi ancora ? E che se eglino con tanta infolenza s'insuperbinano, & si gloriauano di quella vittoria, & se si maraniglianano ancora, che le futte inginrie erano state si lungo tempo sopportate senza vendetta, o cena veruna, era per la medesima cagione : percioche gl'immortali Dei qualbora vogliono più

Auuerti opinion Christiana.

grauemente punire gli huomini di qualche scelerato fatto, che comme so habbiano, fogliono conceder loro bene feeffo, che le cofe felicemente gli fuccedino loro, e che la cofa passi lungo tempo senza castigo: assine, che eglino, per mutarfi poscia lo stato delle cofe loro in contrario, ne ricenano passione più grane, o maggior dolore. Hora che stando le cofe in questi termini fe essi nondimeno gli volenano dare ostaggi per afficurarlo, che effi foffero per fare tutto quello, che promettenano : & appresso se volenano rifare d gli Hedui, & a confederati loro, e à gli Allobrogi, & anche à gli amici & confederati loro tue ti i danni & l'ingiurie, che hauenano già fatto loro, che egli in ogni modo vo-Risposta lea far pace con esso loro. Dinico all'hora rispose, che gli Helnetu hauenano di Divico imparato da' loro maggiori di più tofto prender gli oftaggi da gli altri, che dar

à Celare, gli ad altri ; & che i Romani poteuano far di ciù testimonso . Et hauendo intal guifa rispondendo parlato, si tolse subito quindi. Il seguente giorno poscia. mossero il campo del luogo, done erano . Et anche Cesare fe il somigliante ; & mandò auanti tutta la caualleria, ch'erano d'intorno a quattro milla, i quali egli haueua ragunati di tutta la Prouenza de' popoli d'Autun, & daloro confederati: affine, che essi andassero vedendo verso doue l'essercito nimico prendesse la strada. Onde seguitando la coda della battaglia de' nimici tropzeri fano po volonterosi , vennero co caualli de gli Heluetij in vn luogo molto sinistro alle mani; onde alquanti de' nostri, vi restaron morti. Gli Heluetii insuperbi-

Romani, ti di questa fattione, poiche cinquecento caualli solamente haueuano fatto ritirare tanto numero de nostri, ne dinemiero arditi di forte, che aspettanano

i nostri,

i nostri. & tal volta vicendo della battaglia, veninano ad affaltare i nostri, fraramucciando valorofamente con essi. Cefare non permetteua che i suoi pscissero a combattere, & per all hora gli bastana di vietare al nimico di far preda; & dare il guafto pel paefe : & così per ifpatio di forfe quindeci giorni i campi andaron in tal guifa marchiando; che la retrognardia della battaglia de nimici, or la testa di quella de nostri non erano l'una lontana dall'altra che tinque ò sei miglia, & non più. Cesare in tanto andana ogni giorno follecitan- Propedie do gl' Hedui, che mandaffero quella quantità di grano, la quale effi haueano menci di publicamente promesso, percioche i biadi che erano allhora in terra, rispetto Celare. a' gran freddi, che erano, (perche la Francia, come habbiamo detto auanti, è posta sotto Settentrione) non solamente non erano ancora maturi, ma non vi hauea ancora tanta copia di pasture, che fosse a' lor caualli bastenole. Non prudenza pocea oltre a ciò valersi di quei grani, i quali egli hauea fatto con le nani condurre per la Sona: per questa cazione, che gli Heluetij haueano uolto in altra parte il niaggio loro lontano da eso fiume, & egli non volea per niente torsi dal feguitareli. Et gli Hedui andanano trattenendo la cofa, & menandola di giorno in giorno, con scrinere come haneano ordinato di mandarlo, che si ragunana di mano in mano, che già ueniua, & che tosto l'harebbe haunto. Onde Cefare tosto che fi fu aueduto, come costoro lo tratteneuano con parole, er che quel giorno, nel quale si doueua misurare il grano a' foldati, era già vicino; chiamati a se tutti i principali di quella natione, de' quali n'hauea gran numero nel campo, & tra-costoro Dinitiaco & Lifco , i quali erano ambidue del primo & maggior magistrato loro (che appresso loro si chiama Vergobre- vergobre to & ogn anno si crea, & ha potestà nella uita & nella morte de suoi) riprese to magiloro con graui parole imputandogli; che poi che il grano non si potea treuare firato. da comprare, ne meno si potea prendere ancora de campir eglino in un tempo, che n'hauea cosi dibisogno, & hauendo l'effercito nimico cosi nicino non l'aiu eino di nulla : & massimamente, che più per esfere stato stretto da lor preghi. the per altra cagione hauca prefo l'imprefa di far questa guerra : & appresso si lamento anche più grauemente, che fosse in tal caso stato abbandonato da toro . Moffo finalmente Lifco dalle parole ufate da Cefare volle pure fcoprire quello, che bauca per fino all'hora taciuto; come v'haucano alcuni, che nella Lisco sce cutà loro possono molto appresso il popolo tutto : & che sono di vie maggiore pre il trae auttorità, amor che prinati, che non è effo magistrato : & che questi tali con tato a Ce le parole loro feditiofe & maligne, tutt'hora arrecano spanento al popolo, che non vogliano portare in campo i grani; percioche affermano effere molto meglio : poi che non possono est essere della Gallia tutta Signori, di essere sotto l'Imperio d'altri popoli Galli, che de i Romani; & che non stiano punto in dub bio, che se auerra, che i Romani umcano gli Heluetii, nou siano per leuare à esh Hedui insieme con tutti gli altri popoli della Francia la libertà loro : &

Risposta & che di ciò reservasse continua memoria. Cesare rispose loro in tal guisa. di Cefare Che tanto manco sospetto gli arrecana, quanto quelle cose che gli Ambasciaà ghi Suiz tori Heluetij ricordanano, egli l'hanena nella memoria; & che tanto più gli zeri.

parena granc ciò sopportare, quanto tutto ciò era acenuto à soldati Romani contra quello che effi meritanano : perche fe i Romani hanessero conoscinto d'hauer fatto loro mai alcun difiacere d'ingiuria peruna, ageuolmente, & fenza vna fatica fi farebbono potuto guardare. Done effi erano per que-Sto restati ingannati, che sapeuano certamente di non hauer mai fatto loro cofa veruna, per la quale eglino haue ffero dounto guardarfi : ne giudicanauo di donere senza alcuna cagione hauer sospetto. Et se pure egli haueste poluto scordarsi l'ingiuria antica domandana loro, se fusse possibile, che se gli togließero dalla memoria l'ingiurie fattegli hora di fresco; come era d'haner essi tentato di farsi per forza contra la voglia sua il passo per la Prouenza; & appreßo d'hauer con l'armi inginriati gli Hedui, gli Ambari, e gli Allobrogi ancora ? E che se eglino con tanta infolenza s'insuperbinano, & si glorianano di quella vittoria, & se si maraniglianano ancora, che le fatte inginrie erano state si lungo tempo sopportate senza vendetta, ò pena veruna, era. per la medesima cagione : percioche gl'immortali Dei qualbora vogliono più.

Auuerti opinion Christiana.

grauemente punire gli huomini di qualche scelerato fatto, che commesso hab-biano, sogliono conceder loro bene spesso, che le cose selicemente gli succedino loro, e che la cosa passi lungo tempo senza castigo: assine, che eglino, per mutarfi poscia lo stato delle cose loro in contrario, ne riceuano passione più grane, o maggior dolore. Hora che stando le cofe in questi termini fe essi nondimeno gli poleuano dare ostaggi per afficurarlo, che effi foffero per fare tutto quello, che promettenano : & appresso se volenano rifare à gli Hedni, & a. ... confederati loro, e à gli Allobrogi, & anche à gli amici & confederati loro the ti i danni & l'ingiurie, che hauenano già fatto loro, che egli in ogni modo volea far pace con esso loro. Dinico all'hora rispose, che gli Heluetu hanenano di Diulco imparato da' loro maggiori di più tosto prender gli ostaggi da gli altri, che dar

à Cesare. gli ad altri ; & che i Romani poteuano far di ciù testimonio . Et hauendo in. tal guifa rispondendo parlato, si tolse subito quindi. Il seguente giorno poscia mossero il campo del luogo, doue erano . Et anche Cesare fe il somigliante ; & mandò auanti tutta la caualleria, ch'erano d'intorno a quattro milla, i quali egli haueua ragunati di tutta la Prouenza de' popoli d' Autun, & da loro confederati : affine , che essi andassero vedendo verso doue l'essercito nimico prendesse la strada. Onde seguitando la coda della battaglia de nimici tropzeti fano po volonterosi , vennero co caualli de gli Heluety in vn luogo molto sinistro

alle mani; onde alquanti de' nostri, vi restaron morti. Gli Heluetii insuperbi-Romani, ti di questa fattione, poiche cinquecento caualli solamente hauenano fatto ritirare tanto numero de nostri, ne dinemero arditi di forte, che aspettanano

i nostri,

i nostri, & tal volta vicendo della battaglia, veninano ad asaltare i nostri, scaramucciando valorosamente con essi. Cesare non permetteua che i suoi pscissero a combattere, & per all hora gli bastana di vietare al nimico di far preda, & dare il guafto pel paefe : es così per ifpatio di forfe quindeci giorni i campi andaren in tal guifa marchiando; che la retroguardia della battaglia de nimici, or la testa di quella de nostri non erano l'una lontana dall'altra che tinque ò fei miglia, & non più. Cefare in tanto andaua ogni giorno follecitan- Prouedido el Hedui, che mandaffero quella quantità di grano, la quale essi baueano menci di publicamente promesso, percioche i biadi che erano allhora in terra, rispetto Cesare. a' gran freddi, che erano, (perche la Francia, come habbiamo detto ananti, è polla fotto Settentrione) non folamente non erano ancora maturi, ma non vi bauea ancora tanta copia di pasture, che fosse a' lor caualli bastenole. Non prudenza potea oltre a ciò valersi di quei grani, i quali egli hauea fatto con le nani condurre per la Sona: per questa cazione, che gli Helnetij haueano nolto in altra parte il niaggio loro lontano da esso fiume, & egli non volea per niente torsi dal feguitargli. Et gli Hedui andauano trattenendo la cofa, & menandola di giorno in giorno, con scrinere come haueano ordinato di mandarlo, che si ragunana di mano in mano, che già uenina, & che tofto l'harebbe haunco. Onde Cefare tosto che fi fu auedato, come costoro lo tratteneuano con parole, & che quel giorno, nel quale si doueua misurare il grano a' foldati, era vià picino : chiamati a se tutti i principali di quella natione, de' quali n'hauea gran numero nel campo, & tra costoro Dinitiaco & Lifco , i quali erano ambidue del primo & maggior magistrato loro (che appresso loro si chiama Vergobre- vergobre to & ogn' anno si crea, es ha potestà nella nita es nella morte de suoi) riprese to magiloro con grani parole imputandogli; che poi che il grano non si poteatronare firato. da comprare, ne meno si potea prendere ancora de' campi: eglino in un tempo, che n'hauea così dibisogno, & hauendo l'effercito nimico così nicino non l'aiu tino di nulla : @ massimamente, che più per esfere stato stretto da lor prephi. che per altra cagione hauca prefo l'imprefa di far questa guerra : & appresso si lamento anche più grauemente, che fosse in tal caso stato abbandonato da toro . Moffo finalmente Lifco dalle parole ufate da Cefare volle pure fcoprire quello, che hauca per fino all'hora tacinto; come v'haucano alcuni, che nella Lisco sce città loro poffono molto appreffo il popolo tutto : & che fono di vie maggiore pre il trae auttorità, ancor che prinati, che non è effo magistrato : & che questi tali con tato a Ce le parole loro feditiofe & maligne, tutt' hora arrecano spauento al popolo, che non vogliano portare in campo i grani; percioche affermano esfere molto meglio : poi che non possono essi essere della Gallia tutta Signori , di essere sotto l'Imperio d'altri popoli Galli, che de i Romani; & che non stiano punto in dub bio, che se auerra, che i Romani umcano gli Helueti, non siano per leuare à esh Hedui insieme con tutti gli altri popoli della Francia la libertà loro : &

che questi oltre a ciò danno contezza a' nimici di tutto quello che ordiniamo, & diquelle cofe altrest, che si fanno nel campo; & che egli non era tale, che bastasse a tener costoro, che non facessero tai cose: anzi che conoscea molto bene in che gran pericolo s'era messo per hauere scoperto à Cesare quasi per for za tal cofa cofi necessaria à saperti da lui, & di tale importanza: & che per questa cagione hauca indugiato a scoprirla, quanto più lungamente egli bauca Auuerti potuto. Ora Cefare conosceua molto bene, che Lisco volea dire di Bumnorige prudenza fratello di Divitiaco; ma perche ei non volea che si trattasse tal cosa più a den-

diCefare, tro in presenza di tante genti, diede tosto licenza a gli huomini chiamati al parlamento : fe bene restar quini Lisco solo, & in secreto lo dimandò minutamente di tutte quelle cofe, le quali egli hauea detto poco auanti in prefenza di tutti; onde egli vie più liberamente & con maggiore ardire raccontò ogni co-3:41 . Cefare in tanto secretamente cercando d'intender queste cose anche da al-Dumnori tri, troud tutto effer uero, come effo Dumnorige, effendo buomo audaciffimo ri ge scouer spetto alla liberalità, che vsaua era molto amato dalla plebe, & che egli era buomo desideroso molto di cose nuone, & che già molti anni passati hanea con picciol prezzo haunto le gabelle, dati, & entrate tutte di quel paese, per questo, che niuno v'hauea hauuto mai tra loro, che haucße prefo ardire di mo Ararfi contrario a lui nelle cofe, che effo volca, & offerendo egli, di offerire. Et che egli in tal quisa facendo n'era diuenuto ricco, & hanca messo insieme grandissime facultà da poter donare a gli huomini ; che solea tenere a sue spese gran numero di caualli, che sempre gli erano appresso o d'intorno : o che

Burges.

or per cagione di farsi in tal quisa potente egli hauca mar tato sua madre à pn' Quei di huomo nobilissimo & potentissimo tra i Biturigi : & che la moglie sua era di natione Heluctia : & bauca maritato vna sua sorella da canto di madre, & altre sue parenti in altre città. Onde per lo parentado, che tenca con gli Heluetij, rispetto alla sua donna, era loro fauoreuole, & disideraua, che ottenessero la vittoria. Che medesimamente egli volca male à Cesare in particolare per sua cagione, & hauca in esso grande odio, & anche in tutti i Romanisperche per la penuta loro era diuenuta minore la potenza sua, & Divitiaco suo I fratello era tornato fauorito & honorato, si come era stato per adietro. Onde fe fusse annenuto a' Romani qualche contrarietà, entrana in grande speranza Inteto di di doner farsi Signore della sua Città col fauore de gli Heluetij; done se i Ro-

le forze sue si stendenano oltra la terra sua etiandio nelle terre vicine: or che

ge.

Dumnori mani d'altra parte restauano superiori, non solamente era fuor di speranza di regnare, ma teneua per certo di doner perdere tutto quel fauore, il quale egli hanea. Cefare ricercando più adentro queste cose, troud anche, che Dumnorige co suoi caualli crastato cagione & principio in quella battaglia, che s'era

Dumnozi fatta pochi giorni ananzi con difanantaggio de Romani, del volgersi in fuga, ge cagion percioche Dumnorige era Capitano di que canadi, che gli Hedui haucano man

dato per aiuto nel campo di Cefare, & che l'effersi essi volti a fuggire, hauca della fuimpaurito tueto il rimanente della caualleria. Ora poi che Cefare hebbe fa- ga de Ro puto queste cofe tutte, & aggiungendosi a questi sospetti altre cofe certiffinio, manio ? come era, che egli hauca fatto paffare gli Helneti pe' confini de' Sequani, che egli hanea prefo cura di fare, che tra loro si desero gli ostaggi, o che egli hanesse fatto queste cose tutte non solamente senz a hauerne haunto commissione da Cefare, & fenza che i cittadini della parria sua gliè l'hauessero commesso, ma ancora fenza che effi ne sapessero cofa veruna; onde, perche il Magistrato della fua città era quello, che l'imputava, giudicò d hauer cagione, che fufle basteuole, à che egli per innanzi tenesse cura di tutto quello, che esso facchles à che ordinasse, che la città ne tenese cura ella . Era poscia ma cosache ostana a tutte queste, che era che egli hanea conosciuto sempre, che l'amor di Dinitiaco fuo fratello era stato grandisimo verso i Romani, che egli era stato amorenolistimo & partiale di Cesare, era stato fedelissimo sopra modo, giustifsimo, er di eccessina temperanzas. Si che temena, che con gastigar costui ha- Prudenrebbe forfe offeso l'animo di Divitiaco. La orde avanti che egli volesse nfare tissima at alcun'atto verfo costui, volle, che fosse chiamato Dinitiaco, che venisse a particole di largli : & fatti quindi partire tutti coloro, de, quali si folena sernire giornalmente per interpreti : bauendo folamente ritenuto quini C. Valerio Procillo, che tra' Galli cra de' principali suo famigliare, & del quale egli sopra modo si confidana in tutte le cose, e di lui per interprete seruendosi parlò a Divitiaco: Cesare & gli reco auanti prima le cofe, che in sua presenza erano state dette poco Parla aDi auanti nel parlamento di esso Dumnorige; & appreßo gli mostrò tutto quello ultiaco. che gli era ftato detto di lui da ciascuno separatamente: quindi lo prego, & . 300214 5 confortò, ò che egli hauendo essaminato bene prima la causa sua senza che l'animo suo ne restasse offejo, lo sententiaffe per se stesso, d veramente commettesse à suoi cittadini; che essi fussero quelli, che dessero il giudicio sopra ciò. Dinitiaco all'hora piangendo abbracciò Cefare, quindi cominciò a pregarlo, che non nolege procedere contra fuo fratello a cofa alcuna graue, & che mol- 114 conto to ben sapea effer nero tutto quello, che esso dicea: & egli ne prendea maggior 12901 4 dolore, ch'altr'huomo vino: percioche quando egli pel gran fauore, che hauea, poten a molto non folo nella fua patria, ma per tutta la Francia ancora, done che egli effendo gionanesto vi era poco stimato; era Stato cazione di farlo diuenir grande : & egli poscia s'era valuto contra lui di quelle ricchezze forze & fauori non folamente per iscemargli la gratia, che hauca appo ciascuno, ma etiandio a riducere quasi a nulla le cose sue; & esser cazione ai ruinarlo ; che nondimeno egli si monea a fare hora quest'officio per l'amore , che portana al fratello, & ancho pel giudicio, che ne farebbe il volto. Perche le fuo fratello riceuesse da Cesare dispiacere alcuno, sapendo ogni uno in che orado ei fetruoni d'amicicia appresso Cesare; non v'bauerebbe alcuno; che nons

giudi-

Cefare.

giudicasse, che ciò non fosse anenuto per ordine, & nolontà sua. La onde ne nascerebbe poscia, che gli animi di tutti i popoli della Gallia da lui si nerrebbono Piced di à alienare. Ora pregando egli Cefare con molte parole, & tutta uolta piangendo, che done ffe concedergli questa gratia; Cefare prendendolo per la destra ma no la conforco pregandolo, che di ciò non parli più auanti ; mostrandogli, che egli era di si fattamaniera nella sua gratia, che egli era contentisimo di rimet zere in lui l'ingiuria fatta alla Republica, & il dolore altresì, ch'esso ne prendea. Quindi fe chiamare a se Dumnorige, & volle, che fuo fratello foffe prefen se, & con le parole suc gli mostro sueve quelle cose, nelle quali egli lo riprendena, & quini gli racconto parsitamente, quanto haueua di lui intefo, & quello, di che si lamenta di lui la cistà. Lo ammoni poscia, che ei non volesse per inan-Zi far cofa, per la quale ei deffe tospetto di sè . en gli diffe, come egli rimestea liberamente tutte le cofe qui paffate nel fratello suo Divitiaco. Ordinò poscia alcune guardie, che tenessero diligente cura di tutto quello, che esso facesse, & Protencon cut ei parlasse affine di potere il tutto sapere. Hauendo intanto quel giorno medesimo inteso da coloro, i quali hanena mandati a riconoscere il paese; come l'effercito nimico s'era fermato fotto certe montagne otto miglia lontane dal fao campo, mandò tosto alcuni, che nedessero qual fosse la natura del monte, & qual foffe nel giro di effo la Strada da falirui fopra. Es intefe da costoro, come

uffi na ac tioneris

Labieno po T. Labieno con due legioni, dandogli per iscorte quei duo foldati, i quali egli la gima

22.

mandato hanca prima mandati a riconofiere il monte, & gli impofe, che egli con preflex da Cefare za nedesse di prender la cima del monte, scoprendogli, quanto egli hanea disea prender quato di fare. Egli intanto poco ananti al giorno mosso il campo per quella medesima strada; per la quale erano andati prima i nimici, andò alla uotta deldel mote. l'esercito nimico, mandando ananti tueta la canalleria. Fu anche mandato P. Confi-auanti P. Considio, ilquale era tenuto buonissimo soldato, & di grande speriex dio man. Za & ingegno nelle cose della guerra, & era già stato nel campo di L. Silla, & dato a far dipoi in quello di M. Craffo, con buon numero di foldati a riconoscere il paeso.

agenolmente ui si potena faltre. Onde passata la meza notte fe moner del cam-

la scoper- Ora nell'apparir del giorno hauendo già T. Labieno con le sue compagnie fopra la cima del mome oecupato: & Cofare essendos acieinato al campo de nimici a un miglio e mezzo & non più; & non hauendo anchora i nimici intefo nulla, per quello che egli feppe pofcia da prigioni, nè della venuta fua, nè meno di Labiena, Confidio fpronando il canallo corfe colì done era Cefare, & arriuato a lui disse, come i nimici teneano quel monte, ilqual ei uolea, che Labieno prendesse, & che egli hauca siò all'armi & all'insegne Francesi conosciuta. Cefare riduffe i fuoi foldati in un colle quiui uicino, & quiui gli mife in battaglia. Labieno fi come gli era flato da Cefare imposto chenon si mettesse a combattere co i nimici fino a tanto che non vedea Cefare con le fue genti vicino al campo nemico: accioche in un tempo medesimo da tutte le bande si desse den-







A Essercito di Cesare di quattro Legioni

B Bagaglie dell'essercito di Cesare

C Le due Legioni de foldati nouelli, messi da Cesare à guardia delle bagaglie

D Soldati venuti in aiuto a Cesare

E Battaglione grandissimo di Suizzeri, che assalta l'essercito di Cesare

F Retroguardia di Sui Zeri, ch'erano Tulingi, &

Bos

G Bagaglie dell'effercito de gli SuiZzeri

H Gli SuiZzeri, che si ritiranno & fanno testa

I Prima S seconda battaglia de Romani, che si oppone a gli Suizzeri, che fanno testa.

K Terza battaglia de' Romani, che s'oppone a' Tu lingi, e Boi, ch'assaltano i Romani per fianco

L Tulingi & Boi, che uogliono circouenir i Romani

だっ 下で二年

120 . 19

tro: hauendo preso quel monte attendeua che i nostri arrivassero, nè uolea uenire alle mani co' nimici. Essendo poscia passata buona parte del giorno intese da coloro, i quali erano stati mandati a far la scoperta, come i nostri teneuano il monte, & che'l campo de gli Heluctij s'era mosso, & che Considio spa uentato dalla paura gli hauena fasto intendere d' baner neduto quelle cose, lequali ei non haueua ueduto . Egli per quel giorno andò seguitando l'essercito nemico lontano da loro quello spatio, che era pfato di prima; quindi fermò il campo appunto tre miglia lontano dal campo de' nimici. Il seguente giorno poi non vi restando più tempo che di due di a doner distribuire il grano a soldati, & tronandosi lontano da Bibratte terra de gli Hedui lo spatio di miglia diciotto & non più , la qual terra era grandissima & abondenolissima sopra sutte l'altre del paefe, giudicò, che fosse bene di prender cura delle vittouaglie. Onde lasciando di seguitare il campo de gli Heluetil prese la nolta di Bibratte. Fù questa cosa rapportata a nemici da alcuni, che si fuggiuano da L. Emilio capo di fquadra de canalli Francesi. Gli Helnetij, ò che stimassero, che i Romani impauriti di loro gli fuggißero, & tanto maggiormente, che'l giorno dauanti hauendo preso il vantaggio de' luoghi più alti, non perciò haueuano voluto uenire alle mani con esfo loro i onero per questo, che eglino teneuano per certo di poter fare, che non hauessero victouaglia: mutato proposito, & riuoleandosi indietro cominciarono a seguitare i nostri, & a offendere la retroguardia della nostra battaglia. Cesare tosto, che si su aueduto di tal cofa ridusse l'essercito in un colle vicino, & mandò auanti la caualleria a ritenere l'impero de' nimici. Egli intanto ordinò nel mezzo del colle le genti, facendo tre parti di quattro legioni di soldati veterani: di maniera, che egli haueua fatto andare nella sommità del colle poco sopra se duc legioni, le quali egli hauea fatto gid in Lombardia con tutti gli altri foldati venuti in aiuto, Thauea ripieno il monte tutto d'huomini : comandò in tanto, che tutti i cariaggi, & bagaglie fossero ridotte insieme in vn luogo solo, & alla guardia loromife tutti quei foldati, i quali erano nello squadron di sopra. Gli Helue- Battaglia ty hauendo seguitato costoro con tutti i loro cariaggi ridussero tutte le baga- tra Surzglie insieme : & cglino ristretti in battaglia, hauendo ributtati indietro i no- teri, & li firi caualli ristretti in uno squadrone affrontarono l'antiguardia della nostra Cesare. battaglia. Cefare hauendo fatto menar nia prima il suo, & poscia di tutti gli altri i canadli, affine, che tronandosi tutti equalmente in pericolo, fosse a ciascuno tolta la speranza del saluarsi fuggendo, & hauendo prima messo animo à suoi, subito diede dentro. C I soldati, che haueano il uantaggio del luogo, tirando cotra nimici l'armi dette Pili, senza molta fatica ruppero lo squadrone 🗳 de nimici, et hanendo rotti cosloro impugnandosi le spade nalorosamente diede ro dentro. Erano i foldati nimici molto impediti nel combattere per questo che molti de gli scudi loro effendo stati passati da' colpi dell'armi tirate loro con-



gli Suizzeri,cioè quei di Bauiera, e de Stulinge,

ro commodità combattere: di maniera, che molti hauendo buona pezza dimenato il braccio cercauano di gittar pia lo scudo. & di combatter senz'esso : ma Stanchi finalmente per le ricenute ferite, cominciarono a ritirarsi : & perche piera un monte longano da loro d'intorno a pn miglio, tutti a quini ridurfi. Rotta de Hanendo effi già preso il monte & i nostri tutta nolta segnitandogli, i Boi & Julingi, i quali erano un numero di forfe quindeci mila perfone, che ferranano la battaglia de' nimici, & erano in soccorso alla retroguardia, affaltarono i nofiri per fianco, cercando di torfegli in mezo. Gli Helueti, i quali s'erano risira si nel monte, hanendo veduto tal cofa, scesero di nuono a combattere, & cominciarono ad appiccare co' nostri nuona battaglia. I Romani voltando l'infegne fecero due parci di loro, & ordinarono, che il primo [quadrone & il fecondo s'opponesse a i già ninti, & a coloro, che haneano già nolti in fuga: o il ter zo, che ritenesse queste genti, che nuouamente ueniano lor contra. Et in tal qui sa durò buona pezza la battaglia, senza, che ni conoscessa pantaggio di alcuna delle parti, ciascuna ualorosamente, e crudelmente combattendo, si che dub bio era il fine. Ma poi che i nimici non hel bero forza di più potere flare a' no-Stri a petto, una parte di loro si ridusse nel monte, done prima baucano cominciato a ritirarsi, & gli altri si ritirarono là, douc haucano fermato i carriaggi loro & le bagaglie. Conciofosse cosa, che in tutto quel tempo, che quella fattio ne era durata, niuna delle parti hane Be potuto uedere che l'nimico noltasse le spalle; ancor che si fosse combattuto dalle sette hore per fino alla sera uenente. seguitò poscia di combattersi nicino alle bagaglie de' nimici buona parte della notte: percioche i nimici s'haueuano facto bastione de' lor carri, & stando in luogo più alto tutta uolta ueniano tirando a' nostri l'armi loro da lanciare, quando essi peniano per affrontargli, e alcuni di loro mettenano fra i carri & le ruote certe loro armi inhastate dette Mazzare, & altre armi da tirare, & con essi feriano i nostri soldati. Era durata già molto quini la battaglia;ma pu re i nostri al fine restarono vincenti & sforz arono i nimisi sì, che tolsero loro

Mazzare. I Romani vincitori.

i carri, & presero il campo loro, doue suron fatti prigioni la figlinola di Orgetorige, & vno de figliuoli. Si faluarono in questa giornata del campo de' nimici d'intorno a cento treta mila persone, quali non si fermaron mai per tutta quel la notte, ma sempre caminarono, senza mai punto posarsi, & il quarto giorno dopò il di della giornata arrivarono ne' confini de' Lingoni, che i nostri e per le ferite de soldati, e per dare a' morti sepoltura, fermandosi tre giorni non gli po Langies. terono altrimenti seguire. Cesare intanto spedì corrieri à Lingoni con lettere, per lequali facea loro intendere, che non douessero in alcun modo sounenir cofloro ne di nittonaglia ne d'alcun'altra cofa; minacciando loro che se aueniua,

ouei di

che effi aintaßero ò fauorissero costoro in cosa alcuna, che egli terrebbe loro, in quel

quel medesimo luogo, che tenea gli Helucty. Egli intanto passati quei tre gior ni mosso quindi l'essercito, si mise a seguitargli : Gl'Heluety hauendo manca- Suizzeri mento di tutte le cose mandarono Ambasciatori a Cesare per sargli intendere mandano come eglino si volcano dare a lui. Et hauendolo trouato per lo viaggio, si pre- ambascia sentarono auanti a esso, & gettandosegli auanti a' piedi, è supplicheuolmente tori a Ce parlando tutt'hora piangendo chiedeuano la pace. Egli commandò loro, che fare. eglino douessero attendere la venuta sua in quel medesimo luogo, doue essi allhora li trouauano, & essi uolsero ubidire. Ora poi che Cesare su gionto quiui domando loro primieramente gli oftazgi, & che gli desfero l'armi & rendesse ro tutti quei serui, iquali s'erano suggiti nel campo loro. Mentre si trattauano queste cose, poi che fu uenut a la notte, messifi insieme d'intorno a sei mila persone del popolo di quella parte ò Cantone, che nogliam dire de gli Helueti, Vibigeil cui nome è Vrbigeno, ò che hauessero sospetto, che hauendo date l'armi a Ro no Canmani essi poscia gli facessero morire; ò che si mouessero con speranza di saluar tone de si giudicando, che il lor suggirsi fra tanto numero di persone, che si dauano a' gli Suiz-Romani, ò si potesse fare di nascoso, ò che almeno non se ne sapesse nulla, nel co minciar della notte partedo dal campo de gli Heluetu prefero la nolta del Rheno & indirizz aronfi uerfo i confini della Alamagna. Done poi che Cefare heb be risaputo tal cosa, fe tosto comandamento a coloro pel paese de'quali essi era no passati, che uolendo non essere imputati appresso lui douessero tosto cercar di costoro, & ricondurgli al campo; & gli tenne poi che furon ricondotti per suoi nimici. Et riceuette tutti gli altri che si resero, poi che hebbero date l'ar Quello migli ostaggi, & renduti i serui, che s'erano suggiti a loro da Romani. Coman che Cesa dò poscia a gli Heluetu, a' Tulinghi, & a' Lotobringhi, che douessero tornar-re imposene ne' paesi loro d'onde s'erano partiti: e perche hauendo perduti tutti i bia di,ne' loro paesi non haurebbon potuto uiuere per la fame, comandò a gli Allo brogi, che souenissero costoro di grani, & appresso comandò loro, che rifacessero tutte quelle città, castella, & ville, lequali haueano già bruciate nella partita loro. Si mosse Cesare sopra tutto à far questo, che non nolle, che quel paese d'onde gli Heluety s'erano già partiti restasse uoto d'habitatori : onde,i Germani, iquali habitano di là dal Rheno, mossi dalla bontà del paese passassero da luoghi loro ad habitare nel paese de gli Heluetii, e venissero in tal guisa a farsi vicini alla Prouenza, & a gli Allobrogi. Quindi richiesto da gli Hedui conceße a Boi, per hauerli conosciuti huomini di gran ualore, che si fermassero nel paese loro : onde essi consignarono loro de' terreni, or oltre a ciò gli riceuettero nel medesimo & vguale stato di giuriditione, & di liberta, nel quale essi si trouauano. Furono trouate nel campo de gli Heluety certe lettere scritte in scritte in Greco, lequali furon tosto presentate a Cesare. Era scritto in queste lettere no- Greco riminatamente & per ordine il numero delle genti , che erano quando pscirono trouate del paese loro, quanti fossero gli huomini da portare arme; & da costoro po- nel capo.

de li Suiz scia era scritto in disparte il numero de' fanciulli, de' vecchi, e delle donne, la zeri prese simma delle quai genti tutte facea in tutto il numero di ducento sessanta tre tate a Ce- mila persone della natione de gli Helnetn, di trenta sei mila Tulingi; di quat-

fe doppo la rotta

loro.

fare, cioè, tordeci mila Latobr gi; di ventitre mila Rauraci; & di trentadue mila de i di quei di Boi. Le genti da portar arme fra tutti questi faceano il numero di nouantadue Stulinge, mila... Il numero di tutte queste nationi era di trecento sessanti otto mila per-di Valesa. e di Basi- sone. Essendosi poscia per comandamento di Cesare fatta la rassegna, & raccol to il numero di quelle genti, che tornarono a cafa loro, si tronò, che non erano Il nume- più che cento diecimila persone. Poi che su finita la guerra de gli Helueti, uen ro de gli nero a congratularsi con Cesare Ambasciadori di quasi tutta la Gallia, & vi Suizzeri, pennero i principali & più nobili huomini delle città ; i quali tra l'altre cose che rima- dissero a Cesare che essi conoscenano molto bene, che anenga che i Romani per l'ingiurie ancicamente fatte loro da gli Helueti, haneßero hora con la guerra contra loro fatta dato loro il gastigo, che era per i loro errori conueneuole; la cosa nondimeno era tornata non meno ptile a tutti i popoli della Gallia, che al popolo Romano: percioche gli Helnetii s'erano partiti dalle cafe loro, done

Stanano benissimo, & haueano lasciato i loro paesi, per cagione di moner guer-

ra a tutta la Gallia, & di farsi di essa signori, & affine di fermarsi ad habitare nel più accommodato et fruttifero luogo di tanti, che ue ne fino, che fosse da loro giudicato tale, & farfi tributarie tutte l'altre città. Domandaron p fia, dimanda- che Cefare concedesse loro di potere ordinare pna dieta ò parlamento di tutti i no a Cela primi huomini della Gallia per un giorno diterminato, & che Cefare si nolesre licenza se di ciò contentare; dicendogli, come haueano da trattare insieme alcune codi fare v. fe, le quali con commune consentimento di tutti doueuano ad esso domandare: na dieta.

& hauendo ciò da Cefare ottenuto, diterminarono il giorno di tal dieta, & fra loro con scambienoli giuramenti si promisero, che niuno v'haurebbe, che scoprisse quanto s'ordinaua, se non colui solamente, a chi ne foße dato commissione dal commune consentimento di tutti . Licentiato poscia il parlamento, quei medesimi principali delle città, iquali erano stati poco auanti à parlare à Ccfare, gli tornarono auanti, richiedendolo di potere con esto in fecreto, & fen-Za che vi si trouasse nessuno presente, trattare cose, che fossero a salute sua, & pniuersalmente di tutti : & hauendo ciò ottenuto, piangendo se gli gettarono a' piedi; con dirgli, che non meno strettamante lo preganano, & affatricanano, che fossero loro tenute secrete le cose, che essi dir volenano; & che quanto essi voleano domandare, fosse loro da eso conceduto: conciò fosse cosa che se quanto diceano fosse scoperto, conosceuano di donere incorrere per tal eagione in grandissimi tranagli & pericoli. Et Dinitiaco Heduo parlo in nome di tutti per queste cose, & disse come in tutta la Gallia erano due fattioni; , che d'una di queste erano capo gli Hedui, & dell'altra gli Arnerni . Onde effendo già per ifpatio di tanti anni ftata tra coftoro lite, & contesa, per cagione del

del principato, n'era seguito, che i popoli Arnerni e i Sequani hancano in lor Dinitiafauore al lor foldo chiamati i Germani, & che da prima d'intorno a 15. milas co. soldati di questa natione haucan passato il Rheno, che poi questi Barbari e fie- Heduo ri buomini haucano cominciato a ponere amore a' campi de Francesi a'loro co- Parla a stumi, & all'abondanza delle cofe, che produce il toro paefe, & che hauendone poscia fatti passare de gli altri assai, se ne trouauano hora nella Gallia intor quei d'Al no al numero di cento ventimilia: è che gli Hedus, & i loro confederati & fe- uernia. quaci eran venuti più volte alle mani : & hauendone hauuto il peggio , rotti da loro erano stati molto mal trattati, & haucano con essi combattendo perduto tutti i nobili, tutto'l Senato, & tutta la canalleria loro. La onde tronandosi bora per cosi fatte guerre, & per tai danni quegli huomini, iquali per lo valor loro, & per hauere amicheuolmente riceunti i Romani erano venuti molto potenti nella Gallia abassati & aniliti , era conuenuto loro per forza di dare a Sequenti piunobili delle città per oftaggi, con giuramento, che mai non domandarebbono, che foffero renduti loro, & meno domandarebbono aiuto a Romani: & anche che mai non cercherebbono di farsi, che non fossero sem pre sottoposti alla Signoria & giurisditione loro. Et che egli folamente & non alcun'altro era restato di tutte le terre del suo paese, che non haueua voluto ciò giurare, ne dare a' Sequani i suoi figliuoli per ostaggizonde perciò s'era fue gito dalla fua patria, & era ito a Roma a domandare aiuto al Senato per tal cagione, percioche egli solo non era obligato ne al giuramento, ne haueua datogli oftaggi. Ma che a essi Sequani vincitori era poscia ancho molto peggio che a gli Hedui auucnuto, percioche Arionisto Rè de Germani effendosi fermato nel page de Sequani, et hauendo preso la terza parte del paese per esser pae se buonissimo sopra tutti gli altri della Francia, comandana hora a i Seguage bussummo oppravirit cumuri va con propose de la descripción de de descripción de la descripción de la descripción de la matione de gli Haru- Di Costa con venuti a trouarlo ventiquativo mila persone della natione de gli Haru- Di Costa de la descripción de la della nationa de la descripción de la d di: onde faceua di mestiero che per costoro si tronassero i luoghi, done potessero fermar si ad habitare; & che fra pochi anni hauerebbe, che sarebbon anche cacciati di tutti i confini della Gallia, & che tutti i popoli della Germania passarebbono ad habitare i paesi di quà dal Rheno. Perche per dire il vero il paese della Francia non ha con quello della Germania comparatione, nè della Fra meno si dee assomigliare il modo del vinere de' popoli Francesi, con quello de i cia non è Germani . Done Arionisto poi che nella guerra fatta con Francesi hebbe vna da compa volta rotto l'effercito lero , allhora che vicino alla terra detta Amagetobria, rarfia glfutra questi popoli la battaglia; era nel Signoreggiare diuenuto superbo & lo della futra questi popolitu vattagua, transcripto essenti acomi gentilhuomini, & Germa-crudele; domandaua per ostaggi tutti i figliuoli de primi gentilhuomini, & nia. de' più nobili di quella nacione, & ogni hora, che a ogni fuo cenno non si face- Ariouisto na a modo fuo tutto quello, che effo volea; vfaua contra quei gionani ostaggi superbo. per più dispregio ogni sorte di tormento & di strati; & che costui era vn' buo-

Hoggi

mo barbaro crudele, sdegnoso, superbo & temerario di forte, che non era possibile, che si potesse molto lungamente sopportare d'esser sotto la signoria di coftui. E le Cefare, & i Romani non prendenano l'impresa di fanorir costoro, & aintargli interno a ciò, che tutti i popoli della Gallia erano forzaci a fare quel medesimo, che poco auanti baneano fatto gli Helnetu, cioè, abbandonare i paesi loro, & andare cercando di procacciarsi per loro habitare altri paesi. lontani da' Germani & di tentar la forte, auengane loro quel che si sias. Done se avenise, che queste cose venisero in alcun modo all'orecchie d'Arionisto. cra certo, che tutti gli ostaggi, che egli hanea seco, erano per patirne granissimamente. Che bene Cefare harebbe potuto ò con l'auttortt à di se stello, à dell'effercito, ilquale haueua seco, ò per la vittoria poco auanti ortemito, ò per il nome del popolo Romano spanentar costoro, si che non ne passarebbe maggior quantità di quà dal Rheno, & potrebbe diffendere dall'ingiurie di Arionisto tutti i paesi della Callia. Ora poi che Dinitiaco hebbe cosi parlato ananti a Cefare, tutti quelli che quini si tronanamo presenti, cominciarono fortemente piangendo a domandare aiuto a Cefare. S'accorfe in tanto Cefare come tra quelle genti soli i Sequani non faceuano alcuna di quelle cose, che gli altri facenano: ma si stauano là di mala voglia col capo basso mirando la terra; onde

Borgognoni.

Dinitiade per i Sequani.

quani non risposero nulla, anzi taciti si restarono cosi addolorati, come erano di prima. Et Cefare tornando pure spesse fiate a domundar loro della cagione di ciò,nè potendo far st, che rispondessero pure una parola solamente; l'istesso Dinitiaco Heduo rifpofe per loro, che in ciò si potena molto ben con feere quan co rispon to la fortuna de Sequani fosse peggiore & più grane di quella de gli altri: poiche essi folamente non haueano ardire di domandare ainto, non che altrimenti. in secreto, nè meno di lamentarsi: & che la crudeltà d'Arioiasto cosi assente arreccana loro fpanento, non altrimenti in pero che se fosse prefente: percioche folamente gli altri si potenano fuggire per campare dalle mani di lui, doue i Sequani perche baueuano riceunto Arionisto ne paesi loro, & baueua in fuo potere tutte le lor terre, erano per riceuerne tutti gli stratij & tormenti. Cefare poi che hebbe da coftoro intefo tutte queste cose si sforzo di confortave i Francesi con parole; & promise loro, che per inanzi prenderebbe gran cura di tal cofa, & che egli era di buona speranza, che Ariouisto mosso dal proprio beneficio, e dall'auttorità di Cefare si rimarrebbe di più fare ingiuria a costoro. Et hauendo in tal guifa parlato, licentiò il configlio; quindi discorrendo fra fe steßo sopra le cose ragionate, vi hauea molte ragioni che lo mouenano a d'Autun, pensarui sopra, & a prendere sopra di se tale impresa. Primieramente per-

prendendo di ciò marauiglia, domandò loro, qual fosse di ciò la cagione s. I Se-

che egli vedeua eßere Stati da' Germani ridotti fotto il giogo della sernitù gli Hedui, i quali erano stati bene spesso dal Senato, & popolo Romano chiamati fratelli, & parenti; & che gli offaggi loro si trouanano nelle mani di Arioni-

Sto: & appresso i Sequani altrest; onde gindicana egli, che tal cosa, esendo il Borgo-Romano Imperio così grande & potente, arreccasse grandissimo vituperio a se, gnoni. er alla sua Republica. Vedeua d'altra parte, che l'auez zarsi i Germani a poco a poco a passare il Rheno, & ragunandosi in gran numero venirsene nella Francia, apportana grandissimo pericolo a Romani. Et oltre a ciò giudicana, che questi cosi fatti popoli Barbari & feroci non haurebbono poscia voluto ad eso vbidire: anzi, che ogn' bora, che si fossero impadroniti di tutti i paesi della Francia nella guifa, che auanti a loro hauean fatto i Cimbri, & i Teutoni popoli della Germania, paßarebbono nella Prouenza; & quindi in Italia: & massimamente, che la Prouenza, & paese de Sequanisono spartite l'una dal- Di Horsa l'altra dal Rhodano; onde giudicana che fosse bene di pronedere, quanto più cia ò diprestamente si potena, a tutte queste cose. Et esso Arionisto hanea preso Dacia. tanto d'ardire, & era diuenuto tanto arrogante, che a Cefare non pareua, che si donesse più lungamente sopportare. La onde deliberò di mandare Ambasciadori ad Arionisto, con commissione, che lo ricercassero, che egli volesse eleg gere pn luogo accommodato ad ambedue, done potesse con esso parlare, perche volena trattar seco delle cose della Republica, & molto importanti all'una e all'altra parte. Arionisto hauendo vdito gli Ambasciadori di Ce- Insolenfare, rispose loro, che se hauesse voluto da Cesare cosa veruna, egli in persona zadi Ario farebbe andato a trouarlo: che se dunque Cesare volena niente da lui, bisogna- uisto. na che anch'egli andasse a trouarlo nel luogo, done era : & che egli oltre a ciò non s'arrischiana di venire a Cesare in quei luoghi della Gallia che erano in poter di Cesare, senza l'essercito; & che non potea condurre l'essercito in vn luogo senza gran copia di vittouaglie, e senza grande spesa: & appresso che molto si maranigliana, che Cefare ò i Romani hauessero da fare alcuna cosa ne suoi paesi della Francia, iquali egli per forza di guerra haueua già fatto suoi. Tornati che furono gli Ambasciadori a Cesare con la risposta d'Arionisto, Cesare volle nouamente mandare ad Arionisto Ambasciadori, con fargli intendere, come poi che egli, il quale in cambio d'hauere riceunto da lui & dal popolo Romano cofi gran beneficio, che nel tempo che Cefare era Confolo era stato chiamato Re & amico del popol Romano, gliene rendeua questa gratia, che richiefto da lui di condursi seco a parlamento, non hauca voluto degnarsi di ve nirui, & non hauca voluto venire a trattare nel parlamento di cose importanti a ciascuri di loro; che le cose, lequali esso volena da lui erano queste. Che primieramente e' non facesse passare il Rheno a maggior numero di gente, che Capi delper fino allhora l'haueano passate per venire nella Gallia; che egli oltre a ciò le cose da douefse rendere a gli Hedui quelli ostaggi, iquali essi gli haucano dati nelle ma- Cefare di ni; & che facesse, che i Sequani anchora potessero con sua licentia restituire mandate quelli, i quali erano stati dati loro : che gli Hedui non douessero da indi inan- uisto, zi riceuere alcun danno da lui, & che non monesse per l'aucnire loro guerra, d'Autun.

nè meno a quei popoli anchora, che fossero in lega con esso loro. Done se anenisse, che egli tutte queste cose facesse, che sarebbe sempre in gratia & amicitia di lui particolarmente, & del popolo Romano. Che se pure esso non ottenesse da lui queste cose che egli, per hauere il Senato al tempo, che erano Confoli M. Meßalla, & L. Pifane deliberato, che colui, a cui foffe dato il gonerno del paese della Gallia, douesse, in quanto si potesse fare senza scommodità del popolo Romano, diffendere gli Hedui, & tutti gli altri popoli amici de Romani : non erano per passar di leggiero le ingiurie, & danni fatti a gli Hedui. d'Autun. A tutto questo Arionisto rispose in questa guisas. Che la ragione della guer-

Rifpofta d'Arioui fto a Cefare.

ra volea, che quegli, che combattendo restauano vincitori, potessero commandare a' vinti in quella maniera, che più piace se loro; & appresso, che i Romani erano pfati di commandare a' pinti secondo che parena loro, & non secondo che lor fosse stato ordinato da altri. La onde, se egli non daua a' Romani alcuno ordine à legge intorno al commandare a' fudditi loro; che non facea medesimamente di mestiero, che eglino cercassero d'impedir lui nelle sue ragioni. E che gli Hedui per hauer voluto tentare con esso lui la forte nel combattere, & eler penuti alle mani con l'effercito suo, erano stati superati da lui, & perciò erano dinenuti fuoi tributary. Si che ricenea da Cefare pna ingiuria peramente grande, perche egli con la venuta sua volea scemargli le sue entrate. Che non era mai per rendere a costoro gli ostazgi; ne meno era per far loro ne a gli altri amici & confederati loro alcuna ingiuria ò danno, con far loro guer ra, se esti poleuano star forti alle conuentioni già fermate tra loro, & pagare ogni anno quel tributo, ilquale gli haneano già promesso. Done se pure e' non poleßero far questo, che non era per giouar loro niente il nome d'eßer chiamati fratelli del popol Romano. Quanto a quello, che Cefare gli facea intendere, che non era per passar di leggiero l'ingiurie; e' danni de gl' Hedui, che non vi ha uea hanuto alcuno, che hauesse baunto a far seco, che non fosse passato con suo danno : che venisse pure a suo piacere, che egli l'attendeua per venire alle mani con lui. Che forfe conoscerebbe quanta fosse la virtà e'l valore de gli inuitti popoli della Germania eßercitatissimi nel mestiero dell'armi, i quali erano già quattordeci anni in campagna, senz a mai riconerarsi sotto alcun tetto. Hora, mente gli Ambafciadori erano dauanti a Cefare, & referiuano queste cose, comparscro quini gli Ambasciadori de gli Hedui, & de Treniri. Et gl' Hedui veniuano a lamentarsi a Cesare, che gli Harudi, i quali erano poco auanti passati ne paesi della Francia, erano entrati nel paese loro, & haueano quini cominciato a scorrere, predare, & dare il guasto : & che auenga, che bauessero già dati gli ostaggi ad Arionisto, non perciò stana, che non fostoro danneggiati, & non otteneuano la pace. I Trineresi d'altra parte dicenano, come erano comparsinelle riue del Rheno cento compagnie de Sucui. E che cercanano con ogni sforzo di paffare il Rheno, & che Nasua & Cimberio ambedue fratelli

Ambafciadori di Hedui, & di Treuiri a Cefare. d'Autun: di Triers. il cui Arci uefcouo, è de gli elettori dello Im-

perio.

erano

erano capi di queste genti. Cefare tutto trauagliato da questi hauisi, giudicò, Preflexes che fo se da spedirsi con prestezza, acciò che se un nuono essercito di cosi fatte propriadi nationi si pni fe con l'effercito di Arionisto, non gli fosse poi fatica di potere Celue. flar loro a petto. Poi che dunque egli con quella maggior prestezza che pote. bebbe me so in sieme la vettouaglia, che era il bisogno, sollecitò d'andare con il campo contra di Arionisto a grangiornate. Era appunto andato auanti tre giorni, che gli venne nuona, come Arionisto con tutto l'effercito hauea preso la volta verso Vesontio (che è vna terra de Sequani molto grande) & che s'era Besanzon discostato col campo da primi alloggiamenti tregiornate. Cesare facea gran conto di questa co sa, giudicando di douer far'ogni opera, che tal cosa non seguisse, percioche quella terra era malissimo fornita di tutte le cose per la guerra necessarie. Et era questa terra cosi ben quardata & forte, rispecto alla na- Vesontio tura del luogo, che Cefare potena agenolmente con essa mantener la guerra: per forte. che d'intorno la cinge col corso delle sue acque quasi tutta il fiume Alduasbe, & quel rimanence, doue non bagna il fiume, che non è di maggior mifura, che di sei cento piedi, è quardato da vn monte altissimo, di maniera, che le riue del fiume da tutte due le parti toccano le radici del monte. Et vn muro, che la cinge. fa del monte vna fortezza, & congiugnelo con la terra. Cefare con quella maggior prestezza, che potè, non si posando mai ne di ne notte, si sforzò de arriuar quini, er entrato nella terra, vi mise subito buona guardia. Hora men- Besanzon. tre, che egli s'era fermato in Vesontio per alquanti giorni per sar provisione di biadi, & di vettouaglia, per domandarne i nostri, & per quello, che si ragionana tra Francesi, & tra mercatanti, iquali andanano dicendo, che quei po poli della Germania erano huomini di statura grandissima, & di maranigliosa forza & molto nell'armi effercitati, & che e Bendo feffe volte venuti alle ma ni con esso loro; non haneuano appena potuto sopportare di guardargli nel vol to, & nel guardar loro terribile & spauenteuole, entrò subito in tutto l'effercito vna paura cosi grande, che veramente dana non piccioli tranagli a tutti i soldati di Cesare nelle menti & ne gli animi loro . Hebbe questa paura principio da Cohorte & da Capitani de soldati, & da altri huomini, iquali erano venuti da Roma per far compagnia a Cefare per l'amicitia, che essi haueano seco, mani, che i auali non essendo molto pratichi nelle cose della guerra, mostrauano non pie- erano nel ciol dolore di trouarsi in tal pericolo, che in vero non era punto grande: & per campo di ciò chiedeuano licenza a Cefare di partirsi con sua buona gratia, allegando chi Cesare. pna cagione, & chi altra; che gli stringeua a douersi quindi partire . Et alcuni pergognandosi, & temendo non si dicesse, che per paura si partissero, si rimaneuano in campo. Questi non poteuano finger st, che non si conoscesse l'animo loro nè poteuano tenersi tal volta di piangere, e standosi ne' loro alloggiamenti à si doleuano della cattina lor sorte, ò insieme co' loro amici si lamentanano di tronarsi in un commune pericolo; & quasi per tutto l campo si facenano te-Stamenti

gnoni.

stamenti tra i foldati. Questi romori cosi fatti, & questa paura cominciarono a poco a poco a dar tranaglio a quei foldati anchora, che erano molto pratichi nella guerra, & a' Capitani, & a' capi della canalleria. Quelli poscia, che voleano esfer tenuti manco timorosi de gli altri, psauano d'andar dicendo, che essi non haueuano alcuna paura de nimici : ma che daua ben loro franento le difficultà del viaggio, la grandezza delle selue che erano fraloro & Arionisto; ò che sarebbe malagenole il poter hauere quella vittonaglia, che fosse bastenole. Et alcuni anchora vi haueua tra gli altri, i quali diceuano a Cefare, che ogn'hora che egli desse ordine, che'l campo si mouesse, che si spiegassero l'infegne, che i foldati non erano per vbidire a coloro, che commanda Bero loro, & che per la paura, ch' era loro entrata ado so, non porterebbono l'infegne. Cefare Cefare ti poi che si fu accorto di queste cose, hauendo fatto ragunare il consiglio, & chia prende li mato a parlamento i Capitani di tutti gli ordini, cominciò con aspre parole a impauri- riprendergli, primieramente per questo, che e' volessero pigliare esti il pensiero di considerare verso che luogo, & con qual ordine douessero esser condotti. Et che mentre eso era Consolo, Arionisto era stato sopra modo desideroso di farsi amico del popol Romano; perche dunque alcuno si trouana, che giudicasfe, che hora costui volesse cosi scioccamente mancare del debito suo ? E che se persuadena, ch'ogni hora, che egli hauesse inteso bene quanto si domandana. & che hauesse veduto quanto foße giusta la conditione della sua domanda, e' non harebbe voluto in alcun modo torfi dalla gratia fua, ne de' Romani & farfi loro inimico. Done se pure quidato dalla pazzia & dal furore bane se voluto far guerra, di che cofa douessero cosi hauere finalmente paura? Et quello che loro inducesse a non tenere speranz a nel sapere & valor suo, & nella sua soli-

cato di Holfatia.

ro prouato, quanto valeßero in guerra questi popoli nimici a'lhora, che hauen Del Du- do C. Mario rotti & volti in fuga i Tedeschi, & i Cimbri, si pareua, che non hauese in tale impresa guadagnato minor lode l'essercito, che l Capitano, che lo guidana. Et oltre a ciò gli haneano vn' altra volta prouati non ha molto in Italia nel tumulto fatto da' ferui; anchor che questi tali foffero folleuati da qualche vfo & modo di vinere, che appresso noi vinendo hancuano appreso. Onde si poteua facilmente far giudicio di quanto valesse ne gli huomini lo star forte, percioche quei medesimi, de' quali era stato già tempo che haueano hanuto panra, benche disarmati, & senza alcuna cagione, erano stati poscia superathda loro armati & vincitori. E che questi in somma erano que' medesimi popoli di Germania, i quali essendo ben spesso venuti alle mani con gli Suizzeri, erano Stati superati da loro non folamente in alcuni luoghi di terra di Suizzeri;ma etiandio ne' paesi loro il più delle volte: & nondimeno essi Suizzeri non haneano potuto stare a petto all'effercito nostro. Se pure alcuni vi ha neßero, a cui desse tranaglio nella mente l'hanere i Francesi hanuto il peggio

ta diligenza ? E che i Romani haueano già altre volte al tempo de padri lo-

nella battaglia, & l'efser si volti a fuggire ; se questi anderanno discorrendo la cofa, potranno per auentura trouare, che essendo i Francesi già stracchi per la lunghezza di si gran guerras. Ariouisto essendosi molti mesi stato senza voler vscir del campo & di certe paludi; & non bauendo mai voluto mostrarsi nelle fattioni, afsaltò costoro allhora, che essi non hauendo più alcuna speran-Za di combattere, andauano sparsi quà & là senz'alcun' ordine, onde gli vinfe: & di tal sua vittoria fu più tosto cagione il modo tenuto da lui, & l'ordine preso, che la virtù & il valor suo, & de suoi soldati : ma tal suo ordine sarebbe valuto folamente hauendo a fare con huomini Barbari, & poco pratichi: ma hora eran cerci, che egli era fuor di speranza di potere ingannare con modi cosi fatti gli esferciti nostri. Che quelli poscia, che singeuano di temere rispetto alle vittouaglie, & alle difficultà del viaggio, si portauano da huomini veramente arroganti, poi che prendenano ardire ò di non tener fidanz a che il lor Capitano si gouernasse, si come esso douea, ò di volere a esso dar legge. E che egli teneua ben cura di tutte queste cose, & che i Sequani, i Leuci, & i Borgo. Lingoni, faceano provissione di quelle vittouaglie, che fossero bastevoli a tutto Lessercito; oltra, che già i biadi erano maturi ne campi. Che fra poco tempo Tullefi di effi doueuano giudicare qual fosse il viaggio. A quanto diceano poscia, che i Lotterinfoldati non farebbono quello, che fosse comandato loro, & che non porrebbo- gia. no spiegar l'insegne, dicea egli, che ciò non gli daua tranaglio alcuno, percioche molto ben sapea, che qualhora l'essercito non hauca voluto vbidire al Capitano quando commandana, era anenuto, ò perche per essersi mal gouernato. la forte gli era stata contraria; ò pure essendosi scoperto qualche suo trattato s'era tronato, come l'anaritia sua era stata cagione che mancasse del debito del suo officio. Done che egli di ciò fosse innocente s'era potuto dal suo continuo procedere conoscere, e la sua buona sorte s'era nella guerra con gli Hedui conosciuta. La onde era riuolto di far pruona hora di quello, che hauena disegnato già di ritardare in altro tempo più lungo, & che la seguente notte nell apparir dell'alba volena muonere il campo, per poter tosto conoscere se appoloro hanea maggior forzala pergogna, el debito loro, ò pure la paura. Doue se auenisse poi che e' non fosse seguitato da niuno, egli in ogni modo era per andare auanti con la decima legione solamente, della quale era certo di non doner hanere alcun dubbio, & che gli huomini di quella sarebbono ad esso come quardia della sua persona. Hauea Cesare riconosciuti sopra tutti gli altri i soldati di questa legione con far loro grandissimi piaceri, & per la loro virci or valore si considana molto in loro. Poi che Cesare hebbe cosi parlato a' sol- Forzadel dati, si rivoltarono in vno islante gli animi di tutti maravigliosamente, & tut- le parole ti si uidero diuenuti molto allegri, o accesi di sommo desiderio d'andare a com di Cesare battere. E la decima legione fu la prima, che mandando i Cchorte a Cefare lo ferono sommamente ringratiare, che egli hanesse haunto così buona openione

di loro, affermando d'eßer prontissimi d'andare a combattere. Dopò questa l'altre legioni ancora mandarono i loro Cohorte, & i Capitani delle prime com pagnie a Cesare, con fargli sapere per sua sodisfattione, come anch'essi non erano mai stati con alcun dubbio ò paura : & che non haneuano mai giudicato, che s'appartenesse loro la cura della guerra, ma bene al Signore & capo loro. Cefare poi che fu sodisfatto di quanto gli haueano fatto intendere i soldati, & bauendo mandato auanti Divitiaco, nel quale egli più si considana, che in quale altro si voglia della nation Francese , che donesse considerare & riconoscere i luoghi, doue doueano passare; nel finire della seguente notte, si come egli bauena già detto, se muonere il campo , per condurlo in certe campagne aperte di più di cinquanta miglia di circoito. E seguitando tutta volta d'andare auanti, il settimo giorno fu auisato da coloro che hauea mandato a riconoscere, come il campo d' Arionisto non era più lontano dal nostro, che lo spatio di ventiquattro miglia. Hora, poi che Arionisto hebbe unona della venuta di Cesare, ispedi subito Ambasciadori, con fargli intendere, che per hauerlo Cesare Ro richie richiesto di venire seco a parlamento egli era pronto, per esersi Cesare condocde il par- to si vicino, di tronarsi seco, & che stimana di potere ciò fare senza alcun pericolo. Cefare non volle per niente rifintare l'offerta, & fra se giudicana, che

con Cefa costui già cominciasse a tornare in ceruello, poi che egli per se stesso si muo-

Giorno determinato al parlamen te.

nena a offerire quello, che poco ananti richiestone, non hauena voluto fare: & hauea conceputo grandissima speranza nell'animo suo, che Arionisto per tanti & cosi gran benefici riceuuti da lui, & dal popolo Romano, poi che hauesse conosciuto quanto ragioneuoli fossero le domande di Cesare, non vorrebbe stare più lungamente duro & ostinato. Fù tra loro determinato, che'l giorno, nel quale si donena venire a parlamento, fosse il quinto giorno dopò quello, che era allhora. Hora mentre le cose stanano in questo termine, & andando ogni di dall'una parte all'altra scambienolmente eli Ambalciadori, Arionisto ricercò Cesare, che si contentasse di non condurre con esso lui venendo a parlamento alcun fante a piede : perche egli dubitana, che non se gli ordina se contra qualche inganno: onde poscia fosse tolto in mezo & tradito: si che volca, che ciascuno si conducesse al luogo diputato con la compagnia de caualli; & done Cesare volesse fare altramente, che egli non era per venirui. Cesare ilquale non voleua, che per alcuna cagione, che nascesse, mancasse, che il parlamento tra loro ordinato non seguise, & non ardina dall'altra parte di rimettere la sua salute ne' caualli Francesi; giudicò, che fosse benissimo fatto, di fare smontare tutti i Francesi de i loro canalli, & farni salir sù tanti foldati della decima legione, ne' quali egli hauea grandissima fede, & ordinare, che done ad esso facesse dibisogno, egli hauesse seco una buonissima & fidasissima quardia. Mentre si facea quanto Cesare hauea in ciò ordinato; vn soldato della decima legione arrecò rifo à ogn' vno, che l'vdì, dicendo fomiglian-

a parole. Cefare fà molto più che non ha promesso, perch'egli ha promesso di corre la decima legione in luogo della guardia della persona sua, & bora gli fa montare a cauallo. Era tra l'un campo, & l'altro una pianura larghissima, Spario ert nel mezo della quale vi haucua vn monticello assai grande. Era questo luogo posto quasi nel mezo fra l'ono, & l'altro campo, & quiui nel modo che s'era di quello di terminato fra loro vennero i due Signori a parlamento. Cefare fe fermar i fol- Assouilto. dati, i quali egli hauca condotti feco a cauallo, per pu quinto di miglio lontano al luoro diputato. Et i caualli ancora , ch'erano venuti in compagnia d' Ariouisto, si fermarono altretanto di spatio lontano dal medesimo luogo. Domando ancho. Arionisto, che'l parlamento loro si donesse fare a canallo, & che cia scun di loro oltra la persona sua potesse condurre in sua compagnia dieci a cauallo al parlamento. Ora poi che questi due Prencipi si furono abboccati insieme, cominciò primieramente Cefare a ricordare i benefici , che Arionisto hauea già ricenuti da lui, & dal popolo Romano : come il Senato l'hanea chiamato Re, & amico: Solere a ciò gli hanea mandato honoratissimi presenti. mostrandogli poscia, che pochi altri huomini haueuano hauuto tal cosa, & che i Romani eran vsati di donare a gli huomini per qualche grandissimo vssicio Pfato verso loro, & non altrimenti. Done egli auenga, che non r'hauesse via ne cagione di poter ciò domandare, che conueneuole, & giusta fosse : era stato mondimeno presentato, & premiato, rispetto al beneficio, & liberalità psata verso lui da esso Cesare, & dal Senato altresi. Gli mostrana poscia quante gin-Ste cagioni, o quanto vecchie fossero quelle della firetta amicitia , ch'era tra d'Autual Romani, e gli Hedui : quante deliberationi appresso, & quante volte, & con quanti honori si fossero fatte nel Senato in fauore, & beneficio loro: come questi popoli hauessero sempre tenuto il principato di tutti gli altri popoli della Francia, ancora auanti, che essi disiderassero di entrare nell'amicitia nostra. Et che i Romani sono vsati di non solamente volere che i loro confederati : & amici non perdino alcuna cofa del loro : ma che eglino ogni giorno accrefchino & si facciano maggiori ne' fauori, nelle grandezze, & ne gli honori . Onde quale huomo farebbe stato, che hauese potuto comportare, che fosse tolto a co-Roro quello, che esti si tronanano d'hauere in quel tempo, che tra loro, & i Romani fu fermata l'amicitia? Egli oltre acciò domadò ad Arionisto tutto quel lo, che egli hauea poco auanti fatto domandare a gli Ambasciadori, che non voleße con la guerra molestare gli Hedui, ò i loro amici , & confederati : che douesse render loro gli ostaggi: & se pure e'non potena rimandare alcuna parte di quelle genti a paesi loro, che almeno non volesse lasciarne passar de gli altri di qua dal Rheno. Arionisto poi che Cefare hebbe in tal guifa parlato, di Arionibreuemente rispose a quanto egli hauea detto : lodo primieramente con mol- ao. te parole le virtu sue, e che non s'era mosso di sua propria fantasia a passare il Rheno, ma v'era stato chiamato da Francesi, & pregatone molto, & che non

il capo di

Банеа

bauea lafciato la fua patria, & i fuoi fenza grande feranza, & fenza gran premu Che s'era fermato nella Francia, in que'luoghi, che da que'popoli gle erano Stati conceduti: & esh di lor volontà propria hauergli dato gli oftaggi. & che gli paganano quel tributo, che i vincitori fogliono far, pagarfi da vinti come richiede la ragione della guerra. Che non era flato egli quello , che hauea mosso querra a'Francesi:ma i Francesi erano Stati i primi a muoner querra a lui: & i popoli di tutte le città della Francia effer venuti contra lui per superarlo; & hauena haunto contra gli esterciti loro; ma tutte quelle genti effere State da lui rotte , & vinte in vna fola fattione . Done fe pur e volenano pu'altra polta far prona di loro con effo lui, che gli era pronto di venir con esti alle mani se pure e' voleuan più tosto fiar in pace con esfo , che egli era difconnencuole, & fuor del giusto di non voler dargli quel tributo, cle effi in quel sempo per loro medefimi haueuano offerto di voler pagare. E che facea di mestiero, che l'amicitia de' Romani gli arrecasse piu tosto grandez za lode, S ain to she gli fosse in alcuna cosa cagion di danno; & che contale speranze hauca egli ricercato i Romani di farsi loro amico. Doue se i Romani fossero cagione di tenargli quel tributo, & di torre dalla fua Signoria que' popoli, che fe gli erano fatti sudditi, che egli non manco volentieri si torrebbe dall'amicitia de' Romani, che hauesse già con desiderio cercato d'acquistarla, E che se facena passare più numero di foldati di Germania in Francia, ciò non facena per predere in effa più paesi; ma più tosto per guardarsi, & che di tal cosa ne facea te Stimonio questo, che egli non v'era venuto, se non pregato & chiamato, & che non haueavotto egli la guerra, ma s'era piu tosto difefo:e che era venuto prima eglinella Francia, che i Romani, perche i Romani, per fino a quel tepo no erano mai con eli efferciti passati i confini della Prouenza. Quello dunque, che dir volesse, che egli hora cosi entrana nelle cose senute da lui ? & che cosi come questa regione di Prouenza era nostra, così all'incontro la Francia era hora fua. E come, che non si douena a lui comportare, quall'hora volesse fare scorrevie, & prede ne' paesi nostri, cosi noi altresi esfere fuor de termini della ragion; & del doucre, cercando d'impedirlo nelle sue giurisditioni. A quello poscia, che dicea, che gli Hedui per legge fatta nel Senato erano chiamati amici del popol Romano, rifpose, che egli non era cosi barbaro, & ignorante, che. molto ben non sapesse, che egli Hedui non hauenano dato alcuno ainto d fauore a' Roniani nella guerra fatta poco auanti cotra gli Alobrogi, & che esti altres: Borgogno nelle guerre fatte pur dianci seco , & co' Sequani non haucano aunto da' Romani alcun fauore, ne aiuto veruno; la onde e'doneua ragioneuolmente dubita re che l'amicitia, la quale egli l'anea con Cefare, foffe finta, & che l'effercito,

fio.

che egli hauea condotto feco in Francia, ve l'hauesse solo per cagione di offen-

Bianura dere & atterrarre lui. Onde fe tofto non fi partiffe quindi , & leuaße l'effercito di Ariout- di que paesische e non era più per ternerlo in luogo d'amico, ma per trattarle

grandiffimo a molti de'più nobili & primi gentilhuomi & Cittadini Romani & che egli hauca ciò saputo da loro medesi ni e perche già glie n'haucano per loro messi più volte mandato lettere : onde eon la morte di lui haurebbe potuto quadagnarsi il fauore et l'amicitia di tutti coftoro. Done se pure egli anne niße, che effo voleffe quindi partirfi, & lasciargli liberamente possedere i luoghi della Francia,i quali effo tenea, che egli era per rendergliene non picciolo guiderdone: & che appresso era per dare speditione a tutte quelle querre, le quali egli haueße voluto, che si facessero senz'alcuna sua fatica o pericolo.Cefare d'altra parte allegò molte razioni per mostrargli, come egli non potea torfi in alcun modo da cofi fatta impresa; & chene i Romani erano vsa Gratitudi ti mai di sufferire che i loro confederati, i quali s'erano portati cosi bene verso ne de' Ro i Romani, fossero da loro abbandonati ne'loro bisogni: e che per quanto e'giu- mani. dicaua, la Francia non era meno de Romani, che si fosse di Arionisto : che gia quinto Fabbio Massimo facendo pe Rom vii querra in que paesi, ha nea supe- d'Aluerrati per forza d'arme gli Aruerni, & i Ryteni, & che i Romani haveano vo nia . luto portarsi humanissimamente con questi popoli, perche non hancano volu Di Rodes to ridureli fotto nome di Provincia, ne meno fargli tributari. Che oltre a ciò se si doueua hauer rifguardo a tempi pasati, & a già passati di moltissimi anni Romani molto ragioneuolmente erano padroni, & fignori de paesi della Francia. E fe si doueua mantenere quanto hauea gindicato il Senato, i popoli della Francia doueano in ogni modo esfer liberi. perche vinti da Romani, i Romani haueano voluto conceder loro, che viuesero sotto l'vsate loro leggi . Oramentre nel parlamento loro si trattanano queste cose, fu fatto intendere a Cefare, come i canalli di Aciocufto si veniano tutta volta accostando al monticello, doue egli era, & veniano correndo contra inostri, & haueano cominciaro a tivar loro de fasti, & dell'armi da lanciare. Cesare fe tosto fine al ragionamento, & ritiroffi verfo i fuoi, comandando loro, che ninno v'hanesse, che fosse ardito di tirare anemici alcun'arme. Percioche ancor che egli moleo ben conoscesse di poter venire alle mani co caualli nimici senz'alcun pericolo de'foldati eletti della legione, e'non gindicana nondimeno, che Fedelta di foffe bene di fare hora quella fattione: perche non volena, che fc i nimici n'ha- Cefare, ueßere il peggio, I vifussero rotti, si potese poscia dire, che eglino sotto la fede data nel parlamento fossero stati ingaunati. Poi che si fu risaputo frai soldati del camoo di Cefare vuiversalmente, con quanta arroganza si fosse mo-Brato Arionisto nel parlamento, & como egli hanefe voluto vietare a'Romani entei i paesi della Gallia, & come appresso i canalli nimici fossero nenuti con impeto ad affrontar i nostri, & che ciò era flato cagione di far partire il cominciato parlamento dinennero tutti più pronti, & in tutto l'effercito penne vn maggior dejiderio di combatter co nimici . Arionisto in tanto due gior-

me egli harebbe voluto di nuouo tronarsi con esso per trattare di quelle cose; lequali egli hauenano già cominciato a negociare insieme, & l'haueano poi la sciate imperfette: che dunque e'volesse bora di nuono deputare vn giorno.

Cefare rifiura di ab boccarfi con Ariowifto.

nel quale si douessero abboccare insieme a ragionare. Doue se pure e' non volea ciò fare, che egli almeno mandasse a lui qualch' pno de' suoi Luogotenenti. Cesare non giudicò, che fosse bene di condursi pu'altra volta a parlare con Ariouisto: massimamente per questa cagione, che i Germani il giorno da . uanti non s'erano potuti ritenere, che non venissero a tirare a'nostri dell'armi, Stimaua poscia che se e'mandaua alcun de'suoi, ne lo manderebbe col gran pericolo, & lo darebbe nelle mani di huomini feroci, & bestiali . Giudicò poi, che fosse molto a proposito per mandare M.V alerio Procillo figliuolo di C.V a lerio Caburio, giouane dotato di molte virtà, & molto humano, & piaccuole il cui padre era stato già fatto cistadino da (.V alerio Flacco : si perche egli lo hauea trouato molto fedele, & si ancho, perche hauea bouissimalingua Francese, nella quale Arionisto vsana molto di parlare per la lunga pratica, che già tanto tempo hauena haunta in que paeli: & perche i Germani non ha rebbono alcuna cagione di fargli dispiacere; & insieme con esso Marco Tities. il quale altre volte era stato in casa di Arionisto. Commise Cesare a costoro, che donessero intendere, quanto Arionisto volea dire, & che lo donessero poscia a lui riferire. Ora poi che Arionisto hebbe neduto nel suo campo costoro arrivargli dauanti, in presenza dell'essercito suo cominciò con alte voci a gridare quello, che essi andassero cercando, & qual cagione gli facesse ir quini. Ariouisto & fe v'erano per ispiare qualche cofa. E volendo esti rispondere, & esponere fece prenl'ambasciata, su vietato loro, & tosto gli se prendere, & cacciare in prigione: dere i man dati da Ce In quel giorno medesimo fe muouer quindi il campo , & auicinatofi a sei miglia al campo di Cefare, si fermò sotto quel monte. Il seguente giorno poi se passar tutto l'essercito ananti il campo di Cesare, & accamposti due miglia dilà da quello, con intentione, & proposito di chiudere la strada, che nel campo di Cefare no potesse venir più rittouaglia del paese de Senuani,e de gl'Hedui. Cesare durò cinque giorni continui dopò quel giorno di far mettere in battaylia tutto l'essercito, & fatto girare lungo i ripari del campo assine, che se Arionisto hanesse voluto combattere, lo tronasse in ordine di quanto gli fa cea di mestiero. Arionisto non volle, che le sue genti in que di pseisero mai fuor del campo. E ben vero, che i caualli ogni giorno saltaron fuori, & fecero molte zuffe. V fauano questa maniera di combattere i Germani, nella qua-

le eglino eran molto essercitati. Erano sei mila caualli, & altretanti fanti a

piedi huomini velocissimi, & di gran valore, i quali erano stati eletti di tutto

l'essercito, ciascuno, da pno di quelli per cagione della propria salute, er cat

Maniera víata da Tedefchi delcom battere.

fare .

costoro veniuano a comhattere, & al bisogno si ritiranano da costoro, & egi-











Nn.19.

A Alloggiamento di Cefare.

B Alloggiamento d' Ariouisto.

C Prima & seconda battaglia di Cesare.

D Alloggiamento minore di Cesare, munito dalla terza battaglia.

E Fanti sedici mila con tutta la caualleria, & gli ar mati alla leggiera dell'essercito d'Arionisso.

no ogn'hora, che la cofa fosse stata di maggiore importanza, correuan tosto in lor fauore. E se per auentura ne fosse stato grauemente ferito alcuno, & che fosse perciò caduto del canallo, gli sacean subito cerchio intorno. E se fosse Bato di bisogno d'andare in qualche luogo troppo lontano, ò pure di ritirarsi con maggiore preftez za, erano in tal quisa essercitati nella pelocità, che attaccandosi con le mani a' crini de' caualli, correnano al pari d'essi caualli. Cefare poi che vide che Arionisto non volena vicire delle trincee, non volendo, the eeli impedifse più le vietouaglie, che nou potefsero venire in campo, elefse un luogo per fermare l'effercito di là dal campo de' Germani, molto a proposito, lontano dal luogo, doue s'era prima fermato, d'intorno a due terzi di miglio: & hauendo ordinate le genti in tre battaglie, passò là done hanea di- sare. fegnato di fermarsi : giunto quini , impose a due di quelle battaglie , che douessero Stare in arme, & la terza volle, che attendesse a fortificare il campo di quanto bisognaua. D Era questo luogo (come habbiamo detto) lontano dal campo de nimici intorno a due terzi di miglio : & Arionisto mando fubito alla volta di costoro vno squadron di forsi sedeci mila soldati senz'alcuno impedimento con tutta la canalleria, per arrecare con quelle genti franento a'nostri, & leuargli dall'opera del firtisicare il campo. Cesare nondimeno li come prima haueua dato l'ordine a' fuoi comandò alli due primi squadroni, che ributtafsero i nimici, & il terzo feguitafse l'opera già cominciata. Poi che'l campo fu fortificato, & fornito ditutto quello, che ficca di bifogno, vi mise due legioni alla guardia con buona parte di quelle genti, le quali gli era no ftate mudate per soccorfo, & l'altre quattro legioni volle , che si ritirasserone gli allogiamenti del campo maggiore. Il feguente giorno Cesare, si come era suo costume, hauendo messo l'essercito in battaglia, lo se vseire d'amen due i campi ; & discostatosi al quanto dal campo maggiore ordinò le squadre & diede commodità a'nimici d'affrontarsi seco. Quindi banendo veduto che nè meno all'hora haueano curato d'oscire a combattere, se tornar tutto l'essercito dentro a'ripari d'intorno al mezo del giorno. Et all'hora finalmente. Ariouisto fe falcar fuor del campo una parte dell'essercito, & volle, che andassero ad assaltare il campo minore di Cesare. Quiui i soldati dell' vna , & dell'altra parte valorosamente combattendo per fino alla sera si fecero vedere honora tamente:e Arionisto nel tramontar del Sole havendo i suoi foldati date molte ferite, et molte altresiriceuntene, gli se tuttiritirare a gli alloggiamiti. Cosare volt do inte dere da prigioni, qual fosse la cagione per la quale Arionisto no supertirvolesse vicire a cobactere troud efser questa, che i Germani erano viati antica deschi. mete, che le donne, che erano madri di famiglia, gettando certe lor forti, & facëdo alcuni loro incanti diceuano loro, se era buono di douere affrotarsi co' nimicionò. E che hora esse dicenano, che i Tedeschi non potrebbon vincere i Romani, se venissero al fatto d'arme con lorg auanti, che venisse la moua L'ma.

Ordine

Nn.19.

A Allozgiamento di Cefare.

B Alloggiamento d' Ariouisto.

C Prima & seconda battaglia di Cesare.

D Alloggiamento minore di Cesare, munito dalla terza battaglia.

E Fanti sedici mila con tutta la caualleria, & gli ar mati alla leggiera dell'essercito d'Arionisso.

no ogn'bora, che la cofa fosse flata di maggiore importanza, correuan tosto in lor fauore. E fe per auentura ne fofte ftato grauemente ferito alcuno, & che fosse perciò caduto del canallo, gli facean subito cerchio intorno. E se fosse Bato di bisogno d'andare in qualche luogo troppo lontano, ò pure di ritirarsi con maggiore preftez za, erano in tal guifa essercitati nella velocità, che attaccandosi con le mani a'crini de'caualli, correnano al pari d'essi canalli. Cefare poi che vide che Arionisto non volena vscire delle trincee, non volendo, che celi impedifse più le vittouaglie, che non potesscro venire in campo, elesse un luogo per fermare l'effercito di là dal campo de' Germani, molto a proposito, lontano dal luogo, doue s'era prima fermato, d'intorno a due terzi di miglio: & hauendo ordinate le genti in tre battazlie, passò là, done hanea di- fare. fegnato di fermarsi : giunto quini, impose a due di quelle battaglie, che douessero Stare in arme, & la terza volle, che attendesse a fortificare il campo di quanto bisognaua. D Era questo luogo (come habbiamo detto) lontano dal campo de nimici intorno a due terzi di miglio : & Arionisto mando [sbito alla volta di costoro vno squadron di forsi sedeci mila soldati senz'alcuno impedimento con tutta la canalleria, per arrecare con quelle genti Bauento a'nostri, & leuargli dall'opera del fortificare il campo. Cefare nondimeno si come prima hanena dato l'ordine a' fuoi comandò alli due primi squadroni, che ributtassero i nimici, & il terzo segnitasse l'opera già cominciata. Poi che'l campo fu fortificato, & fornito di tutto quello, che facca di bifogno, vi mise due legioni alla guardia con buona parte di quelle genti, le quali gli era no flatem undate per soccorfo, & l'altre quattro legioni volle, che si ritirasserone gli allogiamenti del campo maggiore. Il seguente giorno Cesare, si come era suo costume, hauendo messo l'essercito in battazlia, lo se pscire d'amen due i campi ; & discostatosi alquanto dal campo maggiore ordino te squadre & diede commodità a'nimici d'affrontarsi seco. Quindi hauendo veduto: che nè meno all'hora haueano curato d'vscire a combattere, se tornar tutto l'essercito dentro a ripari d'intorno al mezo del giorno. Et all'hora finalmente Ariauisto fe faltar faor del campo una parte dell'essercito, & volle, che andassero ad assaltare il campo minore di Cesare . Qui il fold ati dell' una , & dell'altra parte valorosamente combattendo per fino alla sera si secero vedere honora tamente:e Avionisto nel tramontar del Sole bavendo i suoi soldati date malte ferite, et molte altresi riceuntene, gli fe tuttiritirare a gli alloggiamiti. Cosaforte, et motte at rejerte eune ou, qu'il patter thravelu qu'ale. Arionista no superfli-re volédo inté deve da prizioni, qual fosse la cazione per la quale. Arionista no tio de Tevolesse vicire a cobattere troud efser questa, che i Germani erano viati antica deschi. mete, che le donne, che erano madri di famiglia, gettando certe lor forti, & facedo alcuni loro incanti dicenano loro, se era buono di donere affiotarsi co' nimici o nò. E che hora esse dicenano, che i Tedeschi non potrebbont vincere i Romani, se venissero al fatto d'arme con lorg avanti, che venisse la nuova Lina.

Ordine cli' effercuo di €€-

NN.29.

A Alloggiamento di Cefare.

B Alloggiamento d' Arionisto.

C Prima & seconda battaglia di Cesare.

D Alloggiamento minore di Cesare, munito dalla terza battaglia.

E Fanti sedici mila contutta la caualleria, & gli ar mati alla leggiera dell'essercito d'Arsousso.

no ogn' bora, che la cofa fosse stata di maggiore importanza, correuan tosto in lor fauore. E se per auentura ne fosse stato grauemente ferito alcuno, & che fosse perciò caduto del canallo, gli faceau subito cerchio intorno. E se fosse Bato di bisogno d'andare in qualche luogo troppo lontano, ò pure di ritirarsi con maggiore prestezza, erano in tal guisa essercitati nella velocità, che attaccandosi con le mani a'crini de'caualli, correnano al pari d'essi canalli. Cefare poi che vide che Arionisto non volena vicire delle trincee, non volendo, the eeli impedisse più le vietonaglie, che non potessero venire in campo, elesse un luogo per fermare l'effercito di là dal campo de' Germani, molto a proposito, lontano dal luogo, doue s'era prima fermato, d'intorno a due terzi di miglio : & hauendo ordinate le genti in tre battaglie, passò là, done hauea di- fare. fegnato di fermarsi: giunto quini, impose a due di quelle battaglie, che douessero Stare in arme, & la terza volle, che attendesse a fortificare il campo di quanto bisognaua. D Era questo luogo (come habbiamo detto) lontano dal campo de nimici intorno a due terzi di miglio : & Arionisto mando fisbito alla volta di costoro vno squadron di forsi sedeci mila soldati senz'alcuno impedimento con tutta la canalleria, per arrecare con quelle genti franento a nostri, & leuargli dall'opera del firtificare il campo. Cefare nondimeno si come prima haueua dato l'ordine a' suoi comandò alli due primi squadroni, che ributtassero i nimici , & il terzo seguitassel opera già cominciata . Poi che'l campo fu fortificato, & fornito di tutto quello, che facca di bifogno, vi mife due legioni alla guardia con buona parte di quelle genti, le quali gli era no flate m. undate per soccorfo, & l'altre quattro legioni volle, che si ritirasserone gli allogiamenti del campo maggiore. Il Jeguente giorno Cefare, si come era suo costume, hauendo messo l'essercito in battaglia, lo se pscire d'amen due i campi ; & discostatosi al quanto dal campo maggiore ordino te squadre & diede commodità a'nimici d'affrontarsi seco. Quindi banendo veduto che nè meno all'hora haueano curato d'ofcire a combattere, se tornar tutto l'essercito dentro a'ripari d'intorno al mezo del giorno. Et all'hora finalmente Arjouisto fo faltar fuor del campo vua parte dell'essercito, & volle, che andassero ad assaltare il campo minore di Cesare. Quini i sold vi dell' vna , & dell'altra parte valorosamente combattendo per sino alla sera li secero vedere honora tamente:e Arionisto nel tramontar del Sole havendo i suoi foldati date milte ferite, et molte altresiriceuntene, gli se enttiritirare a gli alloggiam ti. Cosare voledointedere da prigioni, qual fosse la cagione per la quale Arionisto no superstrupolefse vícire a cobattere troud efser questa, che i Germani erano viati antica dochi. mete, che le donne, che erano madri di famiglia, gettando certe lur forti, & facedo alcuni loro incanti dicenano loro, se era buono di donere affrotarsi co' nimici o nò. E che hora esse dicenano, che i Tedeschi non potrebbon vincere i Romani, se venissero al fatto d'arme con lorg ananti, che venisse la nuova L'ma.

Ordine

Nn.19.

A Alloggiamento di Cefare.

B Alloggiamento d' Ariouisto.

C Prima & seconda battaglia di Cesare.

D Alloggiamento minore di Cesare, munito dalla terza battaglia.

E Fanti sedici mila con tutta la caualleria, & gli ar mati alla leggiera dell'essercito d'Arioussto.

no ogn'bora, che la cofa fosse stata di maggiore importanza, correuan tosto in lor fauore. E se per auentura ne fosse stato grauemente ferito alcuno, & che fosse perciò caduto del canallo, gli sacean subito cerchio intorno. E se fosse Rato di bisogno d'andare in qualche luogo troppo lontano, ò pure di ritirarsi con maggiore prestezza, erano in tal guisa essercitati nella velocità, che attaccandosi con le mani a' crini de' caualli, correnano al pari d'essi canalli. Cefare poi che vide che Arionisto non volena vicire delle trincee, non volendo, che celi impedifse più le vistonaglie, che nou potefscro venire in campo, elefse un luogo per fermare l'effercito di là dal campo de' Germani, molto a propofito lontano dal luogo , doue s'era prima fermato , d'intorno a due terzi di miglio: & hauendo ordinate le genti in tre battaglie, passò là, doue hauen di- fare. fegnato di fermarsi : giunto quiui , impose a due di quelle battaglie , che douessero Stare in arme, & la terza volle, che attendesse a fortificare il campo di quanto bisognaua. D Era questo luogo (come habbiamo detto) lontano dal campo de nimici intorno a due terzi di miglio : & Arionisto mando fisbito alla volta di costoro vno squadron di forsi sedeci mila soldati senz'alcuno impedimento con tutta la canalleria, per arrecare con quelle genti spanento a'nostri, & leuargli dall'opera del firtisicare il campo. Cesare uondimeno si come prima haueua dato l'ordine a' suoi comandò alli due primi squadroni, che ributtassero i nimici, & il terzo segnitassel'opera già cominciata. Poi che'l campo fu fortificato, & fornito di tutto quello, che ficca di bifogno, vi mise due legioni alla guardia con buona parte di quelle genti, le quali gli era no flatem indate per foccorfo, & l'altre quattro legioni volle , che si ritirafsero ne gli allogiamenti del campo maggiore. Il leguente giorno Cesare, si come era fuo costume, hanendo messo l'essercito in battaglia, lo fe vscire d'annen due i campi ; & discostatosi alquanto dal campo maggiore ordinò le squadre & diede commodità a'nimici d'affrontarsi seco. Quindi banendo vedato che nè meno all'hora haneano curato d'vscire a combattere, se tornar tutto l'essercito dentro a ripari d'intorno al mezo del giorno. Et all'hora finalmente. Ariouisto fo faltar fuor del campo vna parte dell'essercito, & volle, che andassero ad afsaltare il campo minore di Cefare . Quiui foldati dell' vna , & dell'alera parte valorosamente combattendo per fino alla sera si fecero vedere honora tamente:e Arionisto nel tramontar del Sole havendo i suoi soldati date molte ferite, et molte altresiriceuntene, gli se tuttiritirare a gli alloggiamiti. Cosare voltdo intedere da prigioni, qual fosse la cagione per la quale Arionisto no superfipolesse pscire a cobattere trond esser questa, che i Germani erano vsati antica deschi. mete, che le donne, che erano madri di famiglia, gettando certe lur forti, 65 facedo alcuni loro incanti diceuano loro, se era buono di douere affrotarsi co' nimici o nò. E che hora esse dicenano, che i Tedeschi non potrebbon vincere i Romani, se venissero al fatto d'arme con lorg auanti, che venisse la muona L'ma.

Ordine

Celare di Celare il seguente giorno ordino alla guardia d'amendane i suoi campi quel muno o di soldatti che eso giudicò, che sosse basteuole. Mise possia cost auanti a' ripari del più picciolo campa a fronte all'escrecito nimico tutti i soldati detti Soldati A. Alari, che erano quegli, che a guisa d'ala distendendosi meniano per fianco ad lati.

affrontare et amo que cusone a guiya a dia austenaenoj stenano per parco da affrontare et a emica battaglia percico be trosando finefrore a menie di numero di foldati legionari, vifetto al numero grande de foldati minici, solca feruirfi di quegli, come per untatenta dimofratione. E Egli intanto banendo di tutte le fue genti fatto tre parti, si fondufse con essi sin fosto le triucee del campo de nimici. Onde pure all'ora i Germani furono a forza cossenti faltar surviva le campo. Ger estano ordinati in buttagli hastino evernatione.

Harudi nguale dilammo, Gerano ordinati in battaglia natione permatione, con Harudi nguale dilamtia. Gli Harudi, i Marcomanni, i Triboti, i vangioni, i Nemetsi Hoggi di Sedawi, oi Senesini ofero opicia tutta la battaglia intorno intorno con carret Marcoma et est carri, affine, che a ciafcuno di loro fofe affato levata la speranza del fugniti di Mo-gress (Sopra elli mifero tutte le donne, lequali mentre s' andava anunti per afraise. Fortavari (cominici, con le braccia in croce amaramene pia gendo pregavarito di strato.

Nemeti, social prime a month and the second prime a

glia;mandò softo il terzo fiquadrone in factorfo di quella parte del noftre effor-Rotta de cito, che più n'hanea di bifogno. Et in tal guifa i noftri riprendendo forza rico-Cedelchi: minciarono a combattere; G' si nimici cominciarono d'fuggire ; ne prima fi ri-

tennero

A Soldati Alari, chi eran nel destro corno.

B Corno destro di Cesare.

C Corno sinistro dell'esercito di Cesare.

D Caualleria di Cefare del corno sinistro & destro. E Armati alla leggiera del corno destro, & sinistro.

F Alloggiamento minore di Cesare.

G Caualleria, S'armati alla leggiera d'Ariouiste, ch'era in tutti due i corni dell'esfercito.

H Carri, & bazaglie dell'esfercito d'Arionisto, co i quali baucua fasciato susto l'esfercito dalle spal le, & da sianchi.







contero fuggendo di correre, the foscro giunti al siume Rheno, il quale era tontano dal luogo fi facea il fatto d'arme d'intorno a cinque miglia. Doue poi alcumi confidatifi nelle lor forze, si misero a passar di là: F alcum hauendo tre nate quini certe picciole barchette cercarono di faluarsi. Fu tra costoro. Ariouisto, il quale essendosi abbattuto a vna picciola navicella, ch'era legata quiut alla riua del fiume, falitoui sopra si venne a suggire. Gli altri tutti seguitati da nostri caualli furon marte. Eranui due moglie di A ionisto, vna pernatio ne di Suenia, la quale egli da cafa sua hanea condotta seco: & l'altra natatra' Norici, sorella del Re Docione, laquale egli bauea presa nella Francia manda Figlie de Noirei joreus aet Ke Vocione, iaquaie egu vame a preja mena i anta Di due duc mogli eag li quini da suo fratello, Queste si morirono amendue in questa suga Di due duc mogli figliuole posciadi este l'ona fa morra, & l'altra fu fatta prigione. Montre cer- fto. ti de' nimici fuggendo si tirauano dietro M. Valerio Procillo incatenato con Marco Va tre catene, che erano quelli a i quali era flato dato in guardia, si diedero per levio Pio, auentura cosi furgendo in Cesare, il quale era dietro al perseguitare i caualli sillo. de' nimici, c' e si sugginano. Non su veramente a Cesare manco piacere l'ha uer cosi hora tronato costmi, che fosse stata la ricenuta vittoria : poi che vide d'hauer rifeattaro delle mani de nimici vn giouane di nation Francese modestissimo, suo famigliare, e amico, & la fortuna con i danni di costui non hauca scemato punto di cosi gran piacere & felicità di Cesare. Ragionando questi co Cesare diffe, come tre volte in presenza sua s'erano gettate le sorti, se egli si douea far morire gettandolo nel fuoco, ò se pure si douea indugiare a far tal eofa in altro tempo : & che pure la forte gli era stata in ciò tanto fauorenole y Marco Ti che egli n'era ancora vino & sano. Fu medesimamente trouato M. Titio & tio trougpresentatoa Cesare. Poi che la nuova di questa fattione su rdita di là del Rhe to, & apno, i Sueni, i quali s'eran condotti fino al Rheno, & quini farmatefi, comincia prefentarono a prender la volta di casa loro : orde que popoli, i quali babicano vicino to a Celaal. Rheno hauendo prefencito quante costoro fosseco spauentati, si lenaron contraloro, & messis a perseguitar glin'amazzorono vu grannumero. Cesare ha uendo in vna sola state fatto due grandissimi fatti d'arme, condusse tutte le sue genti alle stanze per quella vernata, nel pacse de Borgozni, alquanto più to-Ho che non richiedena il tempo dell'anno. Et del governo loro diede la cura a Celure 🙃 Labieno: E egli canalcò alla volta della Lombardia, per fermarsi quini ad va'cò nelamministrare ragione a que'pogoli.

la Lobara



contero fuggendo di correre, che fossero giunti al fiume Rheno, il quale res tont ano dal luogo fi facea il fatto d'arme d'intorno a cinque miglia. Done por alcuni confidatifi nelle lor forze, fi mifero a passar di là: & alcuni hauendo tre uate quini certe picciole barchette cercarono di saluarsi. Futra costoro. Ariouisto, il quale essendosi abbattuto a vna picciola navicella, ch'eva legata quius alla riua del fiume, falitoui sopra si venne a suggire. Gli altri tutti seguitati da' nostri canalli furon morti. Eranui due moglie di Acionisto, vna pernatio ne di Suenia, la quale egli da cafa sua hanca condotta seco. & l'altra natatra' Norici, sorella del Re Vocione, laquale egli hauca presa nella Francia manda Figlie di tagli quini da suo fratello, Queste si morirono amendue in questa suga. Di due du mogli figliuole posciadi ese l'ona fa morra, & l'altra su fatta prigione. Mentre cer- 00 ti de' nimici suggendo si tiranano dietro M. Valerio Procillo incatenato con Marco Va tre catene, che erano quelli a i quali era stato dato in guardia, si diedero per leito Pie; anentura cosi fuggendo in Cesare, il quale era dietro al perseguitare i canalli sillo. de' nimici,c' e si sugginano. Non su veramente a Cesare manco piacere l'ha ner cosi hora tronato costui, che fosse stata la ricenuta vittoria: poi che vide d'hauer rifeattaro delle mani de nimici »n giouane di nation Francese modestissimo, suo famigliare, e amico, & la fortuna con i danni di costui non hauca scemato punto di cosi gran piacere & felicità di Cesare. Ragionando questi co Cefare diffe, come tre volte in presenza sua s'erano gettate le sorti, se egli se douea far morire gettandolo nel fuoco, ò se pure si douea indugiare a far tal cosa in altro tempo : & che pure la sorte gli era stata in ciò tanto sauoreuole y Mucco Ti che egli n'era ancora viuo & fano . Fu medesimamente tronato M. Titio & tio trouspresentato a Cesare. Poi che la nuova di questa fattione su volita di là del Rhe to, & apno,i Sucui,i quali s'eran condotti fino al Rheno, & quini farmatesi, comincia presentarono a prender la volta di cafa loro: onde que popoli, i quali babicano vicino to a Celaal Rheno hauendo presentito quante costoro sosseeo spauentati, si lenaron contra loro, & messis a perseguitarglin' amazzorono un grannumero. Cesarcha uendo in vna sola state fatto due grandissimi fatti d'arme, condusse tuttele sue genti alle Stanze per quella vernata, nel parfe de Borgogni, alquanto più tosto che non richiedeua il tempo dell'anno . Et del zoverus loro diede la cura a Cefare ca Labieno : & egli canalcò alla volta della Lombardia , per fermarfi quini ad un'eò nelamministrare ragione a que popoli.

la Lobara

Cefare.

giudicasse, che ciò non fosse auenuto per ordine, & uolontà sua. La onde ne naoA al a scerebbe poscia, che gli animi di tutti i popoli della Gallia da lui si uerrebbono Piced di a alienare. Ora pregando egli Cefare con molte parole, & tutta nolta piangendo, che donesse concedergli questa gratia; Cesare prendendolo per la destra ma no la confortò pregandolo, che di ciò non parli più auanti; mostrandogli, che egli era di si fattamaniera nella sua gratia, che egli era contentissimo di rimet zere in lui l'ingiuria fatta alla Republica, & il dolore altresì, ch'esso ne prendea. Quindi fe chiamare a sè Dumnorige, & volle, che fuo fratello foffe prefen se, & con le parole sue gli mostrò suste quelle cose, nelle quali egli lo riprendena, & quiut gli raccontò parsisamente, quanto haueua di lui intefo, & quello, di che si lamenta di lui la città. Lo ammoni poscia, che ei non polesse per inan-Zi far cofa, per la quale ei desse tospetto di sè . er gli diste, come evli rimestea liberamente tutte le cose già passate nel fratello suo Divitiaco. Ordinò poscia alcune quardie, che tenessero diligente cura di tutto quello, che esso facesse, & con cui ei parlaffe affine di potere il tutto fapere. Hauendo intanto quel giorno uffingae medefimo intefo da coloro, i quati hanena mandati a riconofcere il paefe; come tione this l'effercito nimico s'era fermato fotto certe montagne otto miglia lons ane dal sno campo, mandò tosto alcuni, che nedesfero qual fosse la natura del monte, & qual foffe nel giro di effo la strada da falirui fopra. Es intefe da costoro, come agenolmente ui si potena faltre. Onde passata la mez a notte se mouer del cam-Labieno po T. Labieno con due legioni, dandogli per iscorte quei duo foidati, i quali egli

mandato hanca prima mandati a riconofeere il monte, & gli impofe, che egli con prestez da Cefare za uedesse di prender la cima del monte, scoprendogli, quanto egli hauea dise-

a prender gnato di fare. Egli intanto poco ananti al giorno mosso il campo per quella niedesima strada; per la quale erano andaci prima i nimici, andò alla uotsa dell'essercito nimico, mandando ananti tutta la canalleria. Fi anche mandato P. Confe ananti P. Considio, ilquale era tenuto buonissimo foldato, & di grande sperien dio man- Za & ingegno welle cofe della guerra, & era già stato nel campo di L. Silla, & dato a far dipoi in quello di M. Craffo, con buon numero di foldati a riconoscere il paefa la scoper- Ora nell'apparir del giorno hauendo già T. Labieno con le sue compagnie fopra la cima del mome occupato: & Cefare estendos anieinato al campo de nimici a un miglio e mezzo & non più; & non hauendo anchora i nimici intefo uulla, per quello che eeli feppe pofcia da prigioni, ne della venuta fua, ne meno di Labiene, Considio spronando il canallo corfe colà done era Cesare, & arriuato a lui disse, come i nimici reneano quel monte, ilqual ei nolea, che Labieno prendesse, & che egli hauea ciò all'armi & all'insegne Francesi conosciuto. Cefare riduffe i fuoi foldati in un colle quiui nicino, or quiui gli mife in battaglia. Labieno fi come gli era flato da Cefare imposto che non si mettesse a combattere co i nimici fino a tanto che non vedea Cefare con le fue genti vicino al

campo nemico: accioche in un tempo medesimo da tutte le bande si desse den-







A Essercito di Cesare di quattro Legioni

B Bagaglie dell'essercito di Cesare

C Le due Legioni de foldati nouelli,messi da Cesare à guardia delle bagaglie

D Soldati venuti in aiuto a Cefare

E Battaglione grandissimo di Sui Zzeri, che assalta l'essercito di Cesare

F Retroguardia di Sui (zeri, ch'erano Tulingi, & Bos

G Bagaglie dell'effercito de gli SuiZzeri

H Gli SuiZzeri, che si ritiranno & fanno testa

I Prima S seconda battaglia de' Romani, che si oppone a gli Suizzeri, che fanno testa.

K Terza battaglia de' Romani,che s'oppone a' Tu lingi,e Boi,ch'asaltano i Romani per fianco

L Tulingi & Boi, che uogliono circouenir i Romani

tro: hauendo preso que! monte attendeua che i nostri arrivassero, nè uolea uenire alle mani co' nimici. Essendo poscia passata buona parte del giorno intese da coloro, i quali erano stati mandati a far la scoperta, come i nostri teneuano il monte, & che'l campo de gli Heluetii s'era mosso, & che Considio spa uentato dalla paura gli hauena fatto intendere d'baner neduto quelle cofe, lequali ei non haueua ueduto: Egli per quel giorno andò seguit ando l'effercito nemico lontano da loro quello fratio, che era pfato di prima; quindi fermò il . campo appunto tre miglia lontano dal campo de nimici. Il seguente giorno poi non vi restando più tempo che di due di a doner distribuire il grano a soldati, & trouandosi lontano da Bibratte terra de gli Hedui lo spatio di miglia diciotto & non più , la qual terra era grandissima & abondenolissima sopra tutte l'altre del paese, giudicò, che fosse bene di prender cura delle vittonaglie. Onde lusciando di seguitare il campo de gli Helueti prese la uolta di Bibratte. Fu questa cosa rapportata a nemici da alcuni, che si fuggiuano da L. Emilio capo di squadra de canalli Francesi . Gli Helnety, ò che stimassero, che i Romani impauriti di loro gli fuggißero, & tanto maggiormente, che'l giorno dauanti hauendo preso il vantaggio de' luoghi più alti, non perciò haneuano voluto uenire alle mani con effo loro : onero per questo, che eglino teneuano per certo di poter fare, che non hauessero victouaglia: mutato proposito, & riuoltandosi indietro cominciarono a seguitare i nostri, & a offendere la retroguardia della nostra battaglia. Cesare tosto, che si su aueduto di tal cofa riduffel effercito in un colle vicino, & mandò auanti la caualleria a ritenere l'impero de' nimici. Egli intanto ordinò nel mezzo del colle le genti, facendo tre parti di quattro legioni di foldati veterani: di maniera, che egli haнена fatto andare nella sommità del colle poco sopra se duc legioni, le quali egli banea fatto gid in Lombardia con tutti gli altri foldati venuti in aiuto, Thanea ripieno il monte tutto d'huomini : comandò in tanto, che tutti i cariaggi, & bagaglie foffero ridotte insieme in on luogo solo, & alla guardia loromise tutti quei soldati, i quali erano nello squadron di sopra. . Gli Helue- Battaglia ty hauendo seguitato costoro con tutti i loro cariaggi ridussero tutte le baga- tra Suzglie insieme : & eglino ristretti in battaglia, hauendo ributtati indietro i no- foldati di firi caualli ristretti in uno squadrone affrontarono l'antiguardia della nostra Cesare. battaglia. Cefare hauendo fatto menar nia prima il suo, & poscia di tutti gli altri i caualli, affine, che trouandosi tutti equalmente in pericolo, fosse a ciascuno tolta la speranza del saluarsi suggendo, & hauendo prima messo animo a' suoi, subito diede dentro. C I soldati, che haucano il uantaggio del luogo, tirando cotra nimici l'armi dette Pili, senza molta fatica ruppero lo squadrone 🚨 de nimici, et hauendo rotti costoro impugnandosi le spade ualorosamente diede ro dentro. Erano : foldati nimici molto impediti nel combattere per questo che molti de gli scudi loro effendo stati passati da' colpi dell'armi tirate loro con-

. 1



ro commodità combattere: di maniera, che molti hauendo buona pezza dime-

Rotta de gli Suizzericioè auei di Bauiera. e de Stu-

linge.

nato il braccio cercanano di gittar via lo scudo, & di combatter senz'esse ma Stanchi finalmente per le ricenute ferite, cominciarono a ritirarli : & perche viera un monte luntano da loro d'intorno a vn miglio, tutti a quivi ridur fe. Hauendo effi gid preso il monte & i nostri tutta nolta segnitandogli, i Boi & Tulingi, i quali erano un numero di forse quindeci mila persone, che serranano la hattaglia de' nimici, & erano in soccorso alla retroguardia, affaltarono i nofiri per fianço, cercando di torfegli in mezo. Gli Heluetu, i quali s'erano ritira ti nel monte, hauendo veduto tal cofa, scesero di nuovo a combattere, & corminciarono ad appiccare co' nostri nuona battaglia. I Romani voltando l'infegne fecero due parti di loro, & ordinarono, che il primo squadrone & il secondo s'opponesse a i già ninti, & a coloro, che haueano già nolei in fuga: & il ter zo, che ritenesse queste genti, che nuouamente ueniano lor contra. Et in tal gui sadurò buona pezza la battaglia, senza, che ni conoscessa vantaggio di alcuna delle parti, ciascuna ualorosamente, e crudelmente combattendo, si che dub bio era il fine. Ma poi che i nimici non hel bero forzadi più potere flare a' no-Stri a petto, una parte di loro si ridusse nel monte, doue prima baucano cominciato a rittrarfi, & gli altri fi ritirarono là doue haucano fermato i carriaggi loro & le bagaglie. Conciofoffe cofa, che in tutto quel tempo, che quella fattio ne era durata, niuna delle parti hane Be potuto uedere che l'nimico uolta se le spalle; ancor che si fosse combattuto dalle sette hore per fino alla sera uenente. seguitò poscia di combattersi uicino alle bagaglie de nimici buona parte della notte: percioche i nimici s'haueuano fatto bastione de' lor carri, & stando in luogo più alto tutta uolta ueniano tirando a' nostri l'armi loro da lanciare; quando essi veniano per affrontargli, e alcuni di loro mettenano fra i carri & Armi in- le ruote certe loro armi inhastate dette Mazzare, & altre armi da tirare, & con essi feriano i nostri soldati. Era durata già molto quiui la battaglia; ma pu re i nostri al fine restarono vincenti & sforz arono i nimisi sì, che tolsero loro

haftate I Romani

Mazzare. i carri, & presero il campo loro, done suron fatti prigioni la figlinola di Orgevincitori, torige, & vno de figliuoli. Si saluarono in questa giornata del campo de nimici d'intorno a cento treta mila persone, quali non si fermaron mai per tutta quel la notte, ma sempre caminarono, senza mai punto posarsi, & il quarto giorno dopò il di della giornata arrivarono ne' confini de' Lingoni, che i nostri e per le Hoggi ferite de soldati, e per dare a' morti sepoltura, fermandosi tre giorni non gli po Langies, terono altrimenti seguire. Cesare intanto spedi corrieri à Lingoni con lettere, per lequali facea loro intendere, che non douessero in alcun modo sounenir cofloro ne di nittonaglia ne d'alcun' altra cofa; minacciando loro che se aueniua,

ouei di

che esti viutaßero ò fauorissero costoro in cosa alcuna, che egli terrebbe loro, in quel

quel medesimo luogo, che tenea gli Heluetij. Egli intanto passati quei tre gior ni mosso quindi l'essercito, si mise a seguitargli : Gl'Heluety hauendo manca- Suizzeri mento di tutte le cose mandarono Ambasciatori a Cesare per fargli intendere mandano come eglino si volcano dare a lui. Et hauendolo trouato per lo viaggio, si pre- ambascia sentarono auanti a esso, & gettandosegli auanti a' piedi, è supplicheuolmente tori a Ce parlando tutt' hora piangendo chiedenano la pace. Egli commandò loro, che fare. eglino douessero attendere la venuta sua in quel medesimo luogo, doue essi allhora si trouauano, & essi uolsero ubidire. Ora poi che Cesare su gionto quiui domando loro primieramente gli ostaggi, & che gli dessero l'armi & rendesse ro tutti quei serui, iquali s'erano fuggiti nel campo loro. Mentre si trattauano queste cose, poi che fu uenuta la notte, messiji insieme d'intorno a sei mila persone del popolo di quella parte è Cantone, che nogliam dire de gli Heluetii, Vrbigeil cui nome è V rhigeno, ò che hauessero sospetto, che hauendo date l'armi a Ro no Canmani essi poscia gli facessero morire; ò che si mouessero con speranza di saluar cone de si giudicando, che il lor fuggirsi fra tanto numero di persone, che si dauano a' gli Suiz-Romani, ò si potesse fare di nascoso, ò che almeno non se ne sapesse nulla, nel co zeri. minciar della notte partedo dal campo de gli Heluetu prefero la nolta del Rheno, & indiriz aronsi uerso i consini della Alamagna. Done poi che Cesare heb be risaputo tal cosa, fe tosto comandamento a coloro pel paese de quali essi era no passati, che uolendo non essere imputati appresso lui donessero tosto cercar di costoro, & ricondurgli al campo ; & gli tenne poi che furon ricondotti per suoi nimici. Et ricenette tutti gli altri che si resero, poi che hebbero date l'ar Quello migli ostaggi, & renduti i serui, che s'erano fuggiti a loro da Romani. Coman che Cesa dò poscia a gli Heluety, a' Tulinghi, & a' Lotobringhi, che douessero tornar- re imposene ne paesi loro d'onde s'erano partiti: e perche hauendo perduti tutti i bia di,ne' loro paesi non haurebbon potuto uiuere per la fame, comandò a gli Allo brogi, che souenissero costoro di grani, & appresso comandò loro, che rifacesserotutte quelle città, castella, & ville, lequali haneano già bruciate nella partita loro. Si mosse Cefare sopra tutto à far questo, che non nolle, che quel paese d'onde gli Heluety s'erano già partiti restasse uoto d'habitatori : onde,i Germani, iquali habitano di là dal Rheno, mossi dalla bont à del paese passassero da luoghi loro ad habitare nel paese de gli Heluetij, e venissero in tal guisa a farsi vicini alla Prouenza, & a gli Allobrogi. Quindi richiesto da gli Hedui concesse a Boi, per hauerli conosciuti huomini di gran ualore, che si fermassero nel paese loro : onde esti consignarono loro de terreni, & oltre a ciò gli riceuettero nel medesimo & vguale stato di giuriditione, & di libertà, nel quale essi si trouauano. Furono trouate nel campo de gli Heluetij certe lettere feritte in Lettere Greco, lequali furon tosto prefentate a Cefare. Era feritto in queste lettere no- Greco timinatamente & per ordine il numero delle genti, che erano quando pfcirono trouste del paese loro, quanti fossero gli huomini da portare arme; er da costoro po- nel capo.

de li Suiz scia era scritto in disparte il numero de' fanciulli, de' vecchi, e delle donne, la zeriprese simma delle quai gentitutte sacea in tutto il numero di ducento sessanta tre tate a Ce- mila persone della natione de gli Helneti, di trenta sei mila Tulingi; di quatfare, cioè, tordeci mila Latobrigi; di ventitre mila Rauraci; & di trentadue mila de i

fe doppo la rotta loro.

di quei di Boi. Le genti da portar arme fra tutti quelli faceano il numero di nouantadue Stulingé, mila... Il numero di tutte queste nationi era di trecento fessari otto mila perdi di Valessa e di Basi- sone. Essendosi poscia per comandamento di Cesare fatta la rassegna, & raccol to il numero di quelle genti, che tornarono a cafaloro, si tronò, che non erano Il nume- più che cento diecimila persone. Poi che su finita la guerra de gli Heluety, uen ro de gli nero a congratularsi con Cesare Ambasciadori di quasi tutta la Gallia, & vi Suizzeri, pennero i principali & più nobili huomini delle città ; i quali tra l'altre cofe differo a Cefare che effi conoscenano molto bene, che anenga che i Romani per l'ingiurie anticamente fatte loro da gli Heluetij, haueßero hora con la guerra contra loro fatta dato loro il gastigo, che era per i loro errori conueneuole; la cosa nondimeno era tornata non meno viile a tutti i popoli della Gallia, che al popolo Romano: percioche gli Heluetij s'erano partiti dalle case loro, done Stanano benissimo, & haucano lasciato i loro paesi, per cagione di mouer guerra a tutta la Gallia, & di farsi di essa signori, & affine di fermarsi ad habitare nel più accommodato et fruttifero luogo di tanti, che uene sino, che fosse da loro giudicato tale, & farsi tributarie tutte l'altre città. Domandaron p feia, dimanda- che Cefare concedesse loro di potere ordinare vna dieta ò parlamento di tutti i

no a Cela primi huomini della Gallia per un giorno diterminato, & che Cefire si nolefna dieta.

re licenza se di ciò contentare; dicendogli, come haueano da trattare insieme alcune codi fare v- fe, le quali con commune confentimento di tutti doueuano ad effo domandare : & hauendo ciò da Cefare ottenuto, diterminarono il giorno di tal dieta, & fra loro con scambieuoli giuramenti si promisero, che niuno v'haurebbe, che scoprisse quanto s'ordinaua, se non colui solamente, a chi ne foße dato commissione dal commune consentimento di tutti . Licentiato possia il parlamento, quei medesimi principali delle città, iquali erano stati poco auanti à parlare a Ccfare, gli tornarono auanti, richiedendolo di potere con esto in secreto, & sen-Za che vi si tronasse nessuno presente, trattare cose, che fossero a salute sua, & pniuerfalmente di tutti : & hauendo ciò ottenuto, piangendo se gli gettarono a' piedi; con dirgli, che non meno Strettamante lo pregauano, & affatsicanano, che fossero loro tenute secrete le cose, che esti dir volenano; & che quanto essi voleano domandare, fosse loro da esso conceduto : conciò fusse cosa che se quanto diceano fosse scoperto, conosceuano di douere incorrere per tal cagione in grandissimi trauagli & pericoli. Et Dinitiaco Heduo parlo in nome di tutti per queste cose, & disse come in tutta la Gallia erano due fattioni; , che d'una di queste erano capo gli Hedui, & dell'altra gli Arnerni . Onde efsendo già per ispatio di tanti anni stata tra costoro lite, & contesa, per cagione

del principato , n'era feguito , che i popoli Aruerni e i Sequani haucano in lor Divitiafauore al lor foldo chiamati i Germani, & che da prima d'intorno a 15. milas co. soldati di questa natione haucan passato il Rheno, che poi questi Barbari e fie- Heduo ri buomini haueano cominciato a ponere amore a' campi de Francesi a'loro co- Parla a stumi, & all'abondanza delle cose, che produce il loro paese, & che hauendone poscia fatti passare de gli altri assai, se ne trouanano hora nella Gallia intor quei d'Al no al numero di cento ventimilia: e che gli Hedus, & i loro confederati & fe- uernia. quaci eran venuti più volte alle mani : & hauendone hauuto il peggio , rotti da loro erano stati molto mal trattati, & haucano con esti combattendo perduto tuttii nobili, tutto'l Senato, & tutta la canalleria loro. La onde tronandosi hora per cosi fatte guerre, & per tai danni quegli huomini, iquali per lo valor loro, & per hauere amicheuolmente ricenuti i Romani erano venuti molto potenti nella Gallia abassati & aniliti, era conuenuto loro per forza di dare a sequani piunobili delle città per oftaggi, con giuramento, che mai non domandarebbono, che fossero renduti loro, o meno domandarebbono aiuto a' Romani: & anche che mai non cercherebbono di farsi, che non fossero sem pre fottoposti alla Signoria & giurisditione loro. Et che egli folamente & non alcun'altro era restate di sutte le terre del suo paese, che non haucua volute ciò giurare, ne dare a' Sequani i suoi figliuoli per ostaggi: onde perciò s'era sue gito dalla fua patria, & era ito a Roma a domandare aiuto al Senato per tal cagione, percioche egli folo non era obligato ne al giuramento, ne hauena dato gli oftaggi. Ma che a essi Sequani vincitori era poscia ancho molto peggio che a gl Hedui anuenuto, percioche Arionisto Rè de Germani effendosi fermato nel parfe de Sequani, et hauendo preso la terza parte del parfe per esser par fe buonissimo sopratutti gli altri della Francia, comandana hora a i Sequani, che douessero partirsi dell'altra terza parte, percioche pochi mesi auanti erano venuti a trouarlo ventiquattro mila persone della natione de gli Haru-Di Costi di: onde faceua di mestiero che per costoro si tronassero i luoghi, done potessero fermarsi ad habitare; & che fra pochi anni hauerebbe, che sarebbon anche cacciatidi entti i confini della Gallia, & che tutti i popoli della Germania paffarebbono ad habitare i paesi di quà dal Rheno. Perche per dire il vero il paese della Francia non ha con quello della Germania comparatione, ne della Fra meno si dee assomigliare il modo del viuere de' popoli Francesi, con quello de i cia non è Germani . Done Arionisto poi che nella guerra fatta con Francesi hebbe una da compa volta rotto l'effercito loro , allhora che vicino alla terra detta Amagetobria, tarfi a glfu tra questi popoli la battaglia; era nel Signoreggiare diuenuto superbo & lo della crudele; domandaua per ostaggi tutti i figliuoli de primi gentilhuomini, & Gettade' più nobili di quella natione, & ogni hora, che a ogni suo cenno non si face- Ariouisto na a modo suo tutto quello, che esso volea; vsaua contra quei gionani ostaggi superbo. per più dispregio ogni forte di tormento & di strati; & che costui era vn'huo-

mo barbaro crudele, sdegnoso, superbo & temerario di sorte, che non era possibile, che si potesse molto lungamente sepportare d'esser sotto la signoria di coftui. E le Cefare, & i Komani non prendeuano l'impresa di fauorir costoro, & aiutareli interno a ciò, che tutti i popoli della Gallia erano forzati a fare quel medelimo, che poco auanti baueano fasto gli Helueti, cioè, abbandonare i paesi loro, & andare cercando di procacciarsi per loro habitare altri paesi. lontanida' Germani, & di tentar la forte, auengane loro quel che si sia. Done se auenise, che queste cose venisero in alcun modo all'orecchie d'Arionisto. era certo, che tutti gli ostaggi, che egli hauea seco, erano per patirne granissimamente. Che bene Cefare harebbe potuto ò con l'auttorità di se stesso, è dell'essercito, ilquale haueua seco, ò per la vittoria poco auanti ottenuto, ò per il nome del popolo Romano spauentar costoro, si che non ne passarebbe maggior quantità di qua dal Rheno , & potrebbe diffendere dall'ingiurie di Arionisto sutti i pacsi della Callia. . Ora poi che Divitiaco hebbe cosi parlato avanti a Cefare, tutti quelli che quini si trouanano presenti, cominciarono fortemente piangendo a domandare aiuto a Cefare. S'accorse in tanto Cesare come tra quelle genti foli i Sequani non facenano alcuna di quelle cofe, che gli altri facenano: ma si stanano là di mala voglia col capo basso mirando la terra; onde prendendo di ciò marauiglia, domandò loro, qual fosse di ciò la cagione. I Se-

Borgognoni.

Dinitiade per i Sequani.

di prima. Et Cefare tornando pure spesse fiate a domandar loro della cagione di ciò, nè potendo far se, che rispondessero pure una parola solamente; l'istesso Dinitiaco Heduo rifpose per loro, che in ciò si potenamolto ben con feere quan co rispon to la fortuna de Sequani fosse peggiore & più grave di quella de gli altri: poiche esti folamente non haueano ardire di domandare aiuto, non che altrimenti, in secreto, nè meno di lamentarsi: & che la crudeltà d'Ariouisto cosi assente arreccaua loro spanento, non altrimenti in vero che se fosse presente: percioche folamente gli altri si potenano fuggire per campare dalle mani di lui, done i Sequani perche banenano ricennto Arionisto ne' paesi loro, & banena in fuo potere tutte le lor terre, erano per riceuerne tutti gli stratif & tormenti. Cefare poi che hebbe da coftoro intefo tutte queste cose si sforzo di confortare i Francesi con parole; & promise loro, che per inanz i prenderebbe gran cura di tal cofa, & che egli era di buona speranza, che Ariouisto mosso dal proprio benesicio, e dall'auttorità di Cesare si rimarrebbe di più fare ingiuria a costoro. Et hauendo in tal guifa parlato, licentiò il configlio; quindi discorrendo fra se ste so sopra le cose ragionate, vi hauea molte ragioni che lo monenano a d'Autun, pensarui sopra, & a prendere sopra di se tale impresa. Primieramente per-

quani non risposero nulla, anzi taciti si restarono cosi addolorati, come erano

che egli vedeua eßere Stati da' Germani ridotti fotto il giogo della sernitu gli Hedui, i quali erano stati bene spesso dal Senato, & popolo Romano chiamati fratelli, & parenti; & che gli ostaggi loro si trouanano nelle mani di Arioni-Sto:

Sto: & appreßo i Sequani altrest; onde gindicana egli, che tal cofa, eßendu il Borgo-Romano Imperio così grande & potente, arreccase grandissimo vituperio a se, gnoni. & alla sua Republica. Vedeua d'altra parte, che l'anez zarsi i Germani a poco a poco a pasare il Rbeno, & ragunandosi in gran numero venirsene nella Francia, apportaua grandissimo pericolo a Romani. Et oltre a ciò giudicaua, che questi cosi fatti popoli Barbari & feroci non haurebbono po scia voluto ad eso vbidire: anzi, che ogn' bora, che si fossero impadroniti di tutti i paesi della Francia nella guifa, che auanti a loro hauean fatto i Cimbri, & i Teutoni popoli della Germania, paßarebbono nella Prouenza; & quindi in Italia; & massimamente, che la Prouenza, & paese de Sequanisono spartite l'una dal- Di Horsa l'altra dal Rhodano; onde giudicana che fosse bene di pronedere, quanto più cia ò di prestamente si potena, a tutte queste cose. Et esso Arionisto hauca preso Dacia. tanto d'ardire, & era diuenuto tanto arrogante, che a Cefare non pareua, che si donesse più lungamente sopportare. La onde deliberò di mandare Ambasciadori ad Arionisto, con commissione, che lo ricercassero, che egli volesse eleg gere vn luogo accommodato ad ambedue, done potesse con esso parlare, perche volena trattar seco delle cose della Republica, & molto importanti all'una e all'altra parte. Arionisto hauendo udito gli Ambasciadori di Ce- Insolenfare, risposeloro, che se hauesse voluto da Cesare cosa veruna, egli in persona zadi Ario farebbe andato a trouarlo: che se dunque Cesare volena niente da lui, bisogna- uitto. ua che anch'egli andasse a tronarlo nel luogo, done era : & che egli oltre a ciò non s'arrischiana di venire a Cesare în quei luoghi della Gallia che erano in poter di Cefare, fenza l'efsercito; & che non potea condurre l'efsercito in pn luogo senza gran copia di vittoinaglie, e senza grande spesa: & appresso che molto si marauigliaua, che Cesare ò i Romani hauessero da fare alcuna cosa ne suoi paesi della Francia, iquali egli per forza di guerra hauena già fatto suoi. Tornati che furono gli Ambasciadori a Cesare con la risposta d'Arionisto, Cefare volle nouamente mandare ad Arionisto Ambasciadori, con fargli intendere, come poi che egli, il quale in cambio d'hauere riceunto da lui & dal popolo Romano cosi gran beneficio, che nel tempo che Cesare era Consolo era stato chiamato Re & amico del popol Romano, gliene rendeua questa gratia, che richiesto da lui di condursi seco a parlamento, non hauca voluto dernarsi di ve nirui, or non hauca voluto venire a trattare nel parlamento di cose importantia ciascun di loro; che le cose, lequali esso voleua da lui erano queste. Che primier amente e' non facesse passare il Rheno a maggior numero di gente, che Capi delper fino allhora l'haucano passate per venire nella Gallia; che egli oltre a ciò le cose da donesse rendere a gli Hedui quelli ostaggi, iquali essi gli haneano dati nelle ma- Cesare di ni; & che facesse, che i Sequani anchora potessero con sua licentia restituire quelli, i quali erano Stati dati loro : che gli Hedui non donessero da indi inan- wifto. zi riceuere alcun danno da lui, & che non monesse per l'anenire loro guerra, d'Autun.

mandate

tia di lui particolarmente, & del popolo Romano. Che se pure esso non ottenesse da lui queste cose che egli, per hauere il Senato al tempo, che erano Confoli M. Meßalla, & L. Pifane deliberato, che colui, a cui fosse dato il gonerno del paese della Gallia, douesse, in quanto si potesse fare senza scommodità del popolo Romano, diffendere gli Hedui, & tutti gli altri popoli amici de Romani; non er ano per passar di leggiero le ingiurie, & danni fatti a gli Hedui. d'Autun. A tutto questo Arionisto rispose in questa guifas. Che taragione della querra volea, che quegli, che combattendo restauano vincitori, potessero command'Arioui dare a' vinti in quella maniera, che più piace fe loro; & appresso, che i Roma-

Rifpofta fto a Cefare.

ni erano pfati di commandare a' vinti fecondo che pareua loro, & non fecondo che lor fosse stato ordinato da altri. La onde, se egli non dana a' Romani alcuno ordine à legge intorno al commandare à sudditi loro; che non facea medesimamente di mestiero, che eglino cercassero d'impedir lui nelle sue ragioni-E che gli Hedui per hauer voluto tentare con esfo lui la forte nel combattere, & eser venuti alle mani con l'esfercito suo, erano stati superati da lui, e perciò erano diuenuti fuoi tributary. Si che ricenea da Cefare pna ingiuria peramente grande, perche egli con la venuta sua volea scemargli le sue entrate. Che non era mai per rendere a costoro gli ostaggi; nè meno era per far loro ne a gli altri amici & confederati loro alcuna ingiuria ò danno, con far loro guer ra, se esti poleuano star forti alle conuentioni già fermate tra loro, & pagare ogni anno quel tributo, ilquale gli baneano già promesso. Done se pure e' non voleßero far questo, che non era per giouar loro niente il nome d'eßer chiamati fratelli del popol Romano. Quanto a quello, che Cefare gli facea intendere, che non era per passar di leggiera l'ingiurie; è danni de gl'Hedui, che non vi ha uea hanuto alcuno, che hauesse baunto a far seco, che non fosse passato con suo danno; che venisse pure a suo piacere, che egli l'attendeua per venire alle mani con lui. Che forse conoscerebbe quanta fosse la virtù e'l valore de gli inuitti popoli della Germania esercitatissimi nel mestiero dell'armi, i quali erano già quattordeci anni in campagna, senz a mai riconerarsi sotto alcun tetto. Hora, mente gli Ambafciadori erano dauanti a Cefare, & referiuano queste cose, comparscro quini gli Ambasciadori de gli Hedui, & de Treniri. Et gl' Hedui peninano a lamentarsi a Cesare, che gli Harudi, i quali erano poco ananti passati ne' paesi della Francia, erano entrati nel paese loro, & haneano quiui cominciato a scorrere, predare, & dare il guasto : & che auenga, che hauestero già dati gli oslazgi ad Arionisto, non perciò stana, che non fossero danneggiati, & non ottenenano la pace. I Trineresi d'altra parte dicenano, come erano comparsinelle riue del Rheno cento compagnie de Sueui. E che cercauano con

ogni sforzo di paffare il Rheno, & che Nasua & Cimberio ambedue fratelli

Ambafciadori di Hedui. & di Treniri a Cefare. d'Autum. di Triers, il cui Arci nelcono è de gli elettori dello Im-

perio.

erano

erano capi di queste genti. Cefare tutto trauagliato da questi hauisi, giudicò, Preflezza che fo sie da spedirsi con prestezza, acciò che se vn nuono essercito di cosi fatte propriadi nationi si pni fe con l'effercite di Arionisto, non gli foffe poi fatica di potere Celare. far loro a petto. Poi che dunque egli con quella maggior prestezza che potè, hebbe me so in sieme la vettouaglia, che cra il bisogno, sollecitò d'andare con il campo contra di Arionisto a grangiornate. Era appunto andato auanti tre giorni, che gli venne nuona, come Arionisto con tutto l'esfercito hauca preso la volta verso Vesontio (che è vna terra de Sequani molto grande) en che s'era discostat) col campo da' primi alloggiamenti tregiornate. Cesare facea gran conto di questa co sa, giudicando di douer far'ogni opera, che tal cosa non seguifse, percioche quella terra era malissimo fornita di tutte le cose per la guerra necessarie. Et era questa terra cosi ben quardata & forte, rispecto alla na- Vesontio tura del luogo, che Cefare potena agenolmente con essa mantener la querra: per che d'intorno la cinge col corso delle sue acque quasi tutta il fiume Alduasbe, er quel rimanente, doue non bagna il fiume, che non è di maggior misura, che di sei cento piedi, è quardato da un monte altissimo, di maniera, che le riue del fiume da tutte due le parti toccano le radici del monte. Et vn muro, che la cinge, fa del monte pna fortezza, & congiugnelo con la terra. Cefare con quella maggior prestezza, che pote, non si posando mai ne di ne notte, si sforzo de arriuar quiui, o entrato nella terra, vi mife subito buona guardia. Hora men- Besanzon tre, che egli s'era fermato in Vesontio per alquanti giorni per sar provissione di biadi, & di vettouaglia, per domandarne i nostri, & per quello, che si ragionaua tra Francesi, & tra mercatanti, iquali andauano dicendo, che quei po poli della Germania erano huomini di statura grandissima, & di maravigliosa forza & molto nell'armi effercitati, & che e Bendo feffe volte venuti alle ma ni con eso loro; non haneuano appena potuto sopportare di guardareli nel vol to, or nel quardar loro terribile & fauenteuole, entrò subito in tutto l'effercito vna paura cosi grande, che veramente daua non piccioli trauagli a tutti i soldati di Cesare nelle menti & ne gli animi loro . Hebbe questa paura principio da Cohorte & da Capitani de soldati, & da altri huomini, iquali erano venuti da Roma per far compagnia a Cesare per l'amicitia, che essi haucano seco, mani che i quali non essendo molto pratuchi nelle cose della guerra, mostrauano non pis- erano nel ciol dolore di trouarsi in tal pericolo, che in vero non era punto grande: & per campo di ciò chiedeuano licenza a Cefare di partirsi con sua buona gratia, allegando chi Cesare. pna cagione, & chi altra; che gli stringeua a douersi quindi partire. Et alcuni vergognandosi, & temendo non si dicesse, che per paura si partissero, si rimaneuano in campo. Questi non poteuano finger st, che non si conoscesse l'animo loro nè poteuano tenersi tal volta di piangere, e standosi ne' loro alloggiamenei à si doleuano della cattina lor sorte, à insieme co' loro amici si lamentanano di trouarsi in un commune pericolo; & quasi per tutto l'eampo si faceu ano te-Stamenti

Befanzon gnoni.

flamenti tra i soldati. Questi romori cosi fatti, & questa paura cominciarono a poco a poco a dar trauaglio a quei foldati anchora, che erano molto pratichi nella guerra, & a' Capitani, & a' capi della canalleria. Quelli poscia, che voleano effer tenuti manco timorofi de gli altri, pfauano d'andar dicendo, che effi non hauenano alcuna paura de nimici; ma che dana ben loro franento le difficultà del viaggio, la grandezza delle selue che erano fraloro & Arionisto; ò che sarebbe malageuole il poter hauere quella vittouaglia, che foße bastenole. Et alcuni anchora vi hauena tra gli altri, i quali dicenano a Cefare, che ogn'hora che egli desse ordine, che'l campo si mouesse, & che si spiegassero l'infegne, che i foldati non erano per vbidire a coloro, che commanda Bero loro, & che per la paura, ch'era loro entrata adoso, non porterebbono l'insegne. Cesare Cefare ri poi che si fu accorto di queste cose, hanendo farto ragunare il configlio, & chia prende li mato a parlamento i Capitani di tutti gli ordini , cominciò con aspre parole a impauri- riprendergli, primieramente per questo, che e' volessero pigliare essi il pensiero di considerare verso che luogo, & con qual ordine douessero eser condocti. Et che mentre eso era Consolo, Arionisto era stato sopra modo desideroso di farsi amico del popol Romano; perche dunque alcuno si trouana, che giudicasfe, che hora costui volesse cosi scioccamente mancare del debito suo? E che si persuadena, ch'ogni hora, che egli hauesse inteso bene quanto si domandana, & che hauesse veduto quanto fosse giusta la conditione della sua domanda, e' non harebbe voluto in alcun modo torsi dalla gratia sua, ne de' Romani & farsi lo-- ro inimico. Done se pure guidato dalla pazzia & dal furore hanesse voluto far guerra, di che cofa douessero così hauere finalmente paura? Et quello che loro inducesse a non tenere speranz a nel sapere & valor suo, & nella sua solita diligenza ? E che i Romani haueano già altre volte al tempo de padri loro pronato, quanto valeßero in guerra questi popoli nimici a'lhora, che hauen Del Du- do C. Mario rotti & volti in fuga i Tedeschi, & i Cimbri, si pareua, che non haueße in tale impresa guadagnato minor lode l'effercito, che'l Capitano, che lo guidana. Et oltre a ciò gli hancano vn' altra volta prouati non ha molto in Italia nel tumulto fatto da' serui; anchor che questitali fossero solleuati da qualche vio & modo di vinere, che appresso noi vinendo haucuano appreso. Onde si potena facilmente far giudicio di quanto valesse ne gli huomini lo star forte, percioche quei medesimi, de' quali era stato già tempo che haucano hanuto paura, benche difarmati, & fenza alcuna cagione, erano stati poscia superatida loro armati & vincitori. E che questi in somma erano que' medesimi popoli di Germania, i quali effendo ben spesso venuti alle mani con gli Suizzeri, erano Stati superati da loro non solamente in alcuni luoghi di terra di Suizzeri;ma etiandio ne' paesi loro il più delle volte: & nondimeno essi Suiz-

zeri non haneano potuto stare a petto all'effercito nostro. Se pure alcuni vi ha neßero, a' cui desse tranaglio nella mente l'hauere i Francesi hauuto il peggio

nella

cato di Holfatia. nellabattaglia, & l'efsersi volti a fuggire ; se questi anderanno discorrendo la cofa, potranno per auentura trouare, che essendo i Francesi già stracchi per la lunghezza di si gran guerra. Ariouisto essendosi molti mesi stato senza voler pscir del campo & di certe paludi ; & non bauendo mai voluto mostrarsi nelle fattioni, afsaltò costoro allbora, che essi non hauendo più alcuna speranza di combattere, andauano sparsi quà & là senz'alcun' ordine, onde gli vinle : & di tal sua victoria fu più tosto cagione il modo tenuto da lui, & l'ordine preso, che la virth & il valor suo, & de' suoi soldati : ma tal suo ordine sarebbe valuto folamente hauendo a fare con huomini Barbari, & poco pratichi: ma hora eran certi, che egli era fuor di speranza di potere ingannare con modi cosi fatti gli esserciti nostri. Che quelli poscia, che fingeuano di temere rispetto alle vittouaglie, & alle difficultà del viaggio, si portauano da huomini veramente arroganti, poi che prendeuano ardire ò di non tener fidanz a che il lor Capitano si gouernasse, si come esso douea, ò di volere a esso dar legge. E che egli tenena ben cura di tutte queste cose, & che i Sequani, i Leuci, & i Borgo. Lingoni, faceano provisione di quelle vittouaglie, che fossero bastevoli a tutto gnoni. I essercito; oltra, che già i biadi erano maturi ne campi. Che fra poco tempo Tullefi di essi donenano giudicare qual fosse il viaggio. A quanto diceano poscia, che i Lotterinfoldati non farebbono quello, che fosse comandato lovo, & che non vorrebbo- gia. no spiegar l'insegne, dicea egli, che ciò non gli daua trauaglio alcuno, percioche molto ben sapea, che qualhora l'essercito non hauea voluto vbidire al Capitano quando commandana, era anenuto, ò perche per essersi mal gonernato, la forte gli era stata contraria; ò pure essendosi scoperto qualche suo trattato s'era trouato, come l'auaritia sua era Stata cagione che mancasse del debito del suo officio. Done che egli di ciò fosse innocente s'era potuto dal suo continuo procedere conoscere, e la sua buona sorte s'era nella guerra con gli Hedui conosciuta. La onde era riuolto di far pruona hora di quello, che hauena disegnato già di ritardare in altro tempo più lungo, & che la seguente notte nell apparir dell'alba volena muonere il campo, per poter tosto conoscere se appoloro hanea maggior forz ala vergogna, el debito loro, ò pure la paura. Doue se auenisse poi che e' non fosse seguitato da niuno, egli in ogni modo era per andare auanti con la decima legione solamente, della quale era certo di non doner hauere alcun dubbio, & che eli huomini di quella farebbono ad esso come guardia della sua persona. Hauea Cesare riconosciuti sopra tutti gli altri i soldati di questa legione con far loro grandissimi piaceri, & per la loro virtu & palore si confidana molto in loro. Poi che Cefare hebbe cosi parlato a' sul- Forzadel dati,si riuoltarono in vno islante gli animi di tutti marauigliosamente, & tut- le parole ti si uidero diuenuti molto allegri, & accesi di sommo desiderio d'andare a com di Cesare battere. E la decima legione fu la prima, che mandando i Cchorte a Cefare lo ferono sommamente ringratiare, che egli hauesse hauuto cosi buona openione

diloro, affermando d'eßer prontissimi d'andare a combattere. Dopò questa l'altre legioni ancora mandarono i loro Cohorte, & i Capitani delle prime com pagnie a Cesare, con fargli sapere per sua sodisfattione, come anch'essi non erano mai stati con alcun dubbio ò paura : & che non haucuano mai giudicato, che s'appartenesse loro la cura della guerra, ma bene al Signore & capo loro. Cesare poi che fu sodisfatto di quanto gli haueano fatto intendere i soldati, & bauendo mandato auanti Divitiaco, nel quale egli più si confidana, che in quale altro si voglia della nation Francese, che douesse considerare & riconoscere i luoghi, doue doueano passare; nel finire della seguente notte, si come egli bauena già detto, fe muouere il campo, per condurlo in certe campagne aperte di più di cinquanta miglia di circoito. E seguitando tutta volta d'andare auanti, il settimo giorno fu auisato da coloro che hauca mandato a riconoscere, come il campo d'Arionisto non era più lontano dal nostro, che lo spatio di ventiquattro miglia. Hora, poi che Arionisto hebbe unona della venuta di Cefare, ispedi subito Ambasciadori, con fargli intendere, che per hauerlo Cesare Ro richie richiesto di venire seco a parlamento egli era pronto, per essersi Cesare condotde'il par- to si vicino, di tronarsi seco, & che stimana di potere ciò fare senza alcun pe-

Ro richie richiesto di venire seco a parlamento egli era pronto, per essensi le Cesare condotde il par- to si vicino, di tronarsi seco, & che slimana di potere ciò sare senza alcun pelamento ricolo. Cesare non volle per niente risutare l'osserta, & fras equidacua, che con Cesa costui già cominciasse a tornare in ceruello, poi che egli per se stesso si muo-

Giorno determi- quato al parlamen de to.;

costui già cominciasse a tornare in ceruello, poi che egli per se stesso si muouena a offerire quello, che poco auanti richiestone, non hauena voluto fare: & hauea conceputo grandissima speranza nell'animo suo, che Ariouisto per tanti & cosi gran benefici riceuuti da lui, & dal popolo Romano, poi che hauesse conosciuto quanto ragionevoli fossero le domande di Cesare, non porrebbe stare più lungamente duro & ostinato . Fù tra loro determinato, che'l giorno, nel quale si donena venire a parlamento, fosse il quinto giorno dopò quello, che era allhora. Hora mentre le cofe stanano in questo termine, & andando ogni dì dall'ona parte all'altra scambieuolmente gli Ambasciadori, Ariouisto ricercò Cefare, che si contentasse di non condurre con esso lui venendo a parlamento alcun fante a piede : perche egli dubitana, che non se gli ordina se contra qualche inganno: onde poscia fosse tolto in mezo & tradito: si che volca, che ciascuno si conducesse al luogo diputato con la compagnia de caualli; & done Cesare volesse fare altramente, che egli non era per venirui. Cesare ilquale non poleua, che per alcuna cagione, che nascesse, mancasse, che il parlamento tra loro ordinato non feguise, & non ardina dall'altra parte di rimettere la sua salute ne' caualli Francesi; giudicò, che sosse benissimo satto, di fare smontare tutti i Francesi de i loro caualli, & farui salir sù tanti foldati della decima legione, ne' quali egli hauea grandissima fede, & ordinare, che doue ad esso facesse dibisogno, egli hauesse seco una buonissima & fidasissima quardia. Mentre si facea quanto Cesare hauca in ciò ordinato; un soldato della decima legione arrecò rifo à ogn' vno , che l'vdì, dicendo somiglian-

a parole. Cefare fà molto più che non ha promesso, perch'egli ha promesso di corre la decima legione in luogo della guardia della persona sua, & bora gli fa montare a cauallo. Eratra l'un campo, & l'altro una pianura larghissima, Spatio mi nel mezo della quale vi haucua vn monticello assai grande. Era questo luogo posto quasi nel mezo fra l'ono, & l'altro campo, & quiui nel modo che s'era di quello di terminato fra loro vennero i due Signori a parlamento. Cefare fe fermar i fol- Assouisto. dati, i quali egli hauca condotti seco a cauallo, per vn quinto di miglio lontano al luogo diputato. Et i caualli ancora, ch'erano venuti in compagnia d' Ariouisto, si fermarono altretanto di spatio lontano dal medesimo luogo. Domando ancho. Arionisto, che'l parlamento loro si donesse fare a canallo, & che cia scun di loro oltra la persona sua potesse condurre in sua compagnia dieci a cauallo al parlamento. Ora poi che questi due Prencipi si furono abboccati insieme, cominciò primieramente Cefare a ricordare i benefici , che Arionisto hauea già ricenuti da lui, & dal popolo Romano : come il Senato l'hanea chiamato Re, & amico: Soltre a ciò gli hanea mandato honoratissimi presenti, mostrandogli poscia, che pochi altri huomini haueuano hauuto tal cosa, & che i Romani eran vsati di donare a gli huomini per qualche grandissimo vssicio plato verso loro, & non altrimenti. Doue egli auenga, che non v'hauesse via ne cagione di poter ciò domandare, che conueneuole, & giusta fosse : era stato Mondimeno presentato, & premiato, rispetto al beneficio, & liberalità psata verso lui da esso Cesare, & dal Senato altresi. Gli mostrana poscia quante giu-Ste cagioni, o quanto vecchie fossero quelle della firetta amicitia , ch'era tra d'Autua? Romani, e gli Hedui : quante deliberationi appreso, & quante volte, & con quanti honori si fossero fatte nel Senato in fauore, & beneficio loro: come questi popoli hauessero sempre tenuto il principato di tutti gli altri popoli della Francia, ancora auanti, che effi disiderassero di entrare nell'amicitia nostra. Et che i Romani sono vsati di non solamente volere che i loro confederati ; & amici non perdino alcuna cosa del loro : ma che eglino ogni giorno accreschine & si facciano maggiorine' fauori, nelle grandezze, & ne gli honori . Onde quale huomo farebbe stato, che hanesse potuto comportare, che fosse tolto a costoro quello, che esti si tronanano d'hauere in quel tempo, che tra loro, & i Romani fu fermata l'amicitia? Egli oltre acciò domadò ad Arionisto tutto quel lo, che egli hauea poco auanti fatto domandare a gli Ambasciadori , che non voleße con la guerra molestare gli Hedui, ò i loro amici , & confederati : che douesse render loro gli ostaggi: & se pure e'non potena rimandare alcuna parte di quelle genti a paesi loro, che almeno non volesse lasciarne passar de gli altri di qua dal Rheno. Arionisto poi che Cefare hebbe in tal guifa parlato; di Arionibreuemente rispose a quanto egli hauea detto : lodò primieramente con mol- lo. te parole le virtu sue, e che non s'era mosso di sua propria fantasia a passare il Rheno, ma v'era stato chiamato da Francesi, & pregatone molto, & che nom

il capo di Cefare, &

d'Autua.

Rifpoffs

erano Stati conceduti; & effi di lor volonta propria, hanergli dato gli oftaggi, & che gli paganano quel tributo, che i vincitori fogliono far pagarfi da vinti, come richiede la ragione della guerra. Che non era flato egli quello , che hanea mosso guerra a' Francesi: ma i Francesi erano Stati i primi a muoner guerra alui: & i popoli di tutte le città della Francia effer venuti contra lui per Superarlo: & hauena haunto contra gli esserciti loro; ma tutte quelle genti effere State da lui rotte, & vinte in vna fola fattione. Done fe pur e volenane pu'altra volta far prona di loro con esso lui, che gli era pronto di venir con effi alle mani fe pure e' voleuan più tofto fi ar in pace con effo , che egli era difsonuencuole. & fuor del giusto di non voler dargli quel tributo, che effi in quel tempo per loro medefimi haucuano offerto di voler pagare. E che facea di mefliero, che l'amicitia de' Romani gli arrecasse piu tosto grandezza lode, Sain to che gli fosse in alcuna cosa cagion di danno; & che contale speranze hauca egli ricercato i Romani di farsi loro amico. Doue se i Romani fossero cagione di tenargli quel tributo, & di torre dalla fua Signoria que' popoli, che fe gli erano fatti sudditi, che egli non manco volentieri si torrebbe dall'amicitia de' Romani, che hauesse già con desiderio cercato d'acquistarla. E che se faceua passare più numero di foldati di Germania in Francia, ciò non faceua per predere in effa più paesi; ma più tosto per guardarsi, & che di tal cosa ne facea te Rimonio questo, che egli non v'era venuto, fe non pregato & chiamato, & che non hauea rotto egli la guerra, ma s'era piu tosto difefo:e che era venuto prima eglinella Francia, che i Romani, perche i Romani, per fino a quel tepo no erano mai con gli efferciti passati i confini della Prouenza. Quello dunque, che dir polesse, che ezli hora cosi entrana nelle cose tenute da lui ? & che cosi come questa regione di Prouenza era nostra, così all'incontro la Francia era hora fua. E come che non si douena a lui comportare, quall'hora volesse fare scorrerie, & prede ne' paesi nostri, cosi noi altresi essere fuor de termini della ragion, & del donere, cercando d'impedirlo nelle sue giurisditioni. A quello poscia, che dicea, che gli Hedui per legge fatta nel Senato erano chiamati amici del popol Romano, rispose, che egli non era cosi barbaro, & ignorante, che. molto ben non sapesse, che egli Hedui non hauenano dato al cuno aiuto ò fauore a' Romani nella guerra fatta poco auanti cotra gli Alobrogi, & che effi altresi Boigogno nelle guerre fatte pur dianci seco, & co' Sequani non haueano aunto da' Romani alcun fauore, ne aiuto veruno; la onde e'doucua ragioneuolmente dubita re che l'amicitia, la quale egli l'anea con Cefare, foffe finta, & che l'effercito, che egli banea condotto feco in Francia, ve l'hauesse solo per cagione di offen-Bianura dere & atterrarre lui. Onde se tosto non si partisse quindi . & leuaße l'effercite

di que paesi, che e uon era più per ternerlo in luogo d'amico, ma per trattarle

più

di Arioui-

pin tofto dal nemico . E she sapea, the se e facesse morir Cesare, farebbe piacer grandiffimo a molti de'più nobili & primi gentilhuomi & l'ittadini Romani & che egli hauca ciò saputo da loro medesi ni e perche già glie n'haucano per loro messi più volte mandato lettere ; onde eon la morte di lui haurebbe potuto quadagnarsi il fanore et l'amicitia di tutti cost mo. Done se pure egli anne nise, che esso volesse quindi partirsi, & lasciargli liberamente possedere i luoghi della Francia, i quali esto tenea, che egli era per rendergliene non picciolo guiderdone : & che appresso era per dare speditione a tutte quelle querre, le quali egli hauesse voluto, che si facessero senz'alcuna sua fatica o pericolo. Cefare d'altra parte allegò molte ragioni per mostrargli, come egli non potea torsi in alcun modo da tosi fatta impresa; & che ne i Romani erano vsa Gravitudi ti m zi di sofferire che i loro confederati , i quali s'erano portati cosi bene perso ne de' Ro i Romani, fossero da loro abbandonati ne loro bifogni: e che per quanto e giu- mani. dicaua, la Francia non era meno de Romani, che si fosse di Arionisto : che gia quinto Fabbio Massimo facendo pe' Rom vii guerra in que paesi, ha uea supe- d'Aluerrati per forza d'arme gli Aruerni, & i Ryteni, & che i Romani haucano vo nia. luto portarsi humanissimamente con questi popoli, perche non hancano vola Di Rodes to ridurgli fotto nome di Prouincia, ne meno fargli tributarij. Che oltre a ciò se si doueua hauer risquardo a tempi passati, & a già passati di moltissimi anni Romani molto ragione uolmente erano padroni. & fignori de paeli della Francia. E fe si doueua mantenere quanto hauea giudicato il Senato, i popoli della Francia doneano in ogni modo effer liberi . perche vinti da Romani, i Romani haneano voluto conceder loro, che vinefero fotto l'vfate loro leggi . Ora mentre nel parlamento loro si trattanano queste cose, su fatto intendere a Cefare, come i canalli di Arionisto si veniano tutta volta accostando al

foffe bene di fare hora quella fattione: perche non volena, che fe i nimici n'ha- Cefare. weßere il peggio, & vifullere rotti, si poteste poscia dire, che egline sotto la fede data nel parlamento fossero stati ingannati. Poi che si fa rifaputo fra i foldati del camoo di Cefare puinerfalmente, con quanta arroganza si fosse mo-Arato Acionisto nel parlamento, & come egli hanesse voluto vietare a Romani tutti i paesi della Gallia, & come appresso i canalli nimici fossero nennti con impeto ad affrontar i nostri, & che ciò era flato cagione di far partire il cominciato parlamento dinennero tutti più pronti, & in tutto l'effercito pen-

miniticello, doue egli era, & veniano correndo contra inostri, & haucano cominciaro a tirar loro de fasti, or dell'armi da lanciare. Cefare fe tosto fine al ragionamento, & ritiroffi verso i suoi, comandando loro, che ninno v'hanesse, che fasse ardito di tirare a'nemici alcun'arme. Percioche ancor che egli molto ben conoscesse di poter venire alle mani co'caualli nimici senz'alcun pericolo de foldati eletti della legione, c'aon giudicana nondimeno, che Fedelta di

ne vn maggior dejiderio di combatter co nimici . Arionisto in tanto due gior-

lequali egli hauenano già cominciato a negociare insieme, & l'haueano poi la sciate imperfette : che dunque e volesse bora di nuouo deputare vn giorno.

Cefare rifiuta di ab boccarfi con Ariowifto.

nel quale si douessero abboccare insieme a ragionare. Doue se pure e non volea ciò fare, che egli almeno mandasse a lui qualch' pno de' sitoi Luogotenenti. Cefare non giudicò, che fosse bene di condursi mi'altra volta a parlare con Arionisto: mashmamente per questa cagione, che i Germani il giorno da . uanti non s'erano potuti ritenere, che non venissero a tirare a'nostri dell'armi, Stimaua poscia che se e mandaua alcun de suoi, ne lo manderebbe col gran pericolo, o lo darebbe nelle mani di huomini feroci, & bestiali : Giudicò poi che fosse molto a proposito per mandare M.V alerio Procillo figlinolo di C.V a lerio Caburio, gionane dotato di molte virtà, & molto humano, & piaccuole ,il cui padre era stato già fatto cittadino da (.V alerio Flacco : si perche egli lo hauea tronato molto fedele , & fi ancho , perche hanea bonissima lingua Francese, nella quale Arionisto vsana molto di parlare per la lunga pratica, che già tanto tempo haueua hauuta in que paesi: & perche i Germani non ha vebbono alcuna cagione di fargli dispiacere; & insieme con esso Marco Tities il quale altre volte era ftato in cafa di Arionisto. Commise Cesare a costoro, che donessero intendere, quanto Arionisto volea dire, & che lo donessero po-

fare .

scia a lui riferire. Ora poi che Arionisto hebbe neduto nel suo campo costoro arrivargli dauanti, in presenza dell'esfercito suo cominciò con alte voci a gridare quello, che essi andassero cercando, & qual cagione gli facesse ir quini, feie pren. & se v'erano per ispiare qualche cosa. E volendo effi rispondere, & esponere dere i man l'ambasciata, su vietato loro, & tosto gli fe prendere, & cacciare in prigione: dati da Ce In quel giorno medesimo se muouer quindi il campo, & auicinatosi a sei miglia al campo di Cefare, si fermò sotto quel monte. Il seguente giorno poi se pafsar tutto l'essercito ananti il campo di Cesare, & accamposti due miglia dild da quello, con intentione, & proposito di chiudere la strada, che nel campo di Cefare no potesse venir più vittouaglia del paese de' Senuani, e de gl'Hedui . Cesare durò cinque giorni continui dopò quel giorno di far mettere in battaylia tutto l'essercito, & fatto girare lungo i ripari del campo assine, che se Arionisto hauesse voluto combattere, lo tronasse in ordine di quanto gli fa cea di mestiero. Arionisto non volle, che le sue genti in que di vscisserò mai fuor del campo. E ben vero, che i caualli ogni giorno saltaron fuori, & fecero molte zuffe. Usauano questa maniera di combattere i Germani, nella quale eglino eran molto essercitati. Erano sei mila canalli, & altretanti fanti a piedi huomini velocissimi, & di gran valore, i quali erano stati eletti di tutto l'essercito, ciascuno, da vno di quelli per cagione della propria salute, & cxi coftoro veniuano a comhattere, al bifogno si ritiranano da costoro, e esis-

Maniera víata da Tedeschi delcom battere.







Nn.19.

A Alloggiamento di Cefare.

B Alloggiamento d' Arionisto.

C Prima & seconda battaglia di Cesare.

D Alloggiamento minore di Cesare, munito dalla terza battaglia.

E Fanti sedici mila con tutta la caualleria, & gli ar mati alla leggiera dell'essercito d'Ariousso.

no ogn' bora, che la cofa fo se flata di maggiore importanza, correnan tosto in lor fauore. E fe per auentura ne fofse ftato grauemente ferito alcuno, & che fosse perciò caduto del canallo, gli facean subito cerchio intorno. E se fosse Bato di bisogno d'andare in qualche luogo troppo lontano, ò pure di ritirarsi con maggiore preflezza, erano in tal guifa essercitati nella velocità, che atsaccandosi con le mani a' crini de' caualli, correuano al pari d'essi caualli. Cefare poi che vide che Arionisto non volena vscire delle trincee, non volendo, the egli impedifse più le vittouaglie, che non potessero venire in campo, elesse un luogo per fermare l'effercito di là dal campo de' Germani, molto a propofito lontano dal luogo, done s'era prima fermato, d'intorno a due terzi de cuo di Cemiglio : & hauendo ordinate le genti in tre battazlie, passò là, done hauea di- fare. fegnato di fermarsi : giunto quiui , impose a due di quelle battaglie , che douessero Stare in arme, & la terza volle, che attendesse a fortificare il cumpo di quanto bisognaua. D Era questo luogo (come habbiamo detto) lontano dal campo de nimici intorno a due terzi di miglio : & Arionisto mandò fubito alla volta di costoro vno squadron di forsi sedeci mila soldati senz'alcuno impedimento con tutta la canalleria, per arrecare con quelle genti frauento a'nostri, & leuargli dall'opera del firtificare il campo. Cefare nondimeno si come prima hauena dato l'ordine a suoi comandò alli due primi sanadroni. che ributtassero i nimici, & il terzo seguitasse l'opera già cominciata. Poi che'l campo fu fortificato, & fornito di tutto quello, che ficea di bifogno, vi mise due legioni alla guardia con buona parte di quelle genti, le quali gli era no flatem undate per foccorfo, & l'altre quattro legioni volle, che si ritirasserone gli allogiamenti del campo maggiore. Il seguente giorno Cesare, si come era fuo costume, hauendo messo l'essercito in battaglia, lo se vicire d'amen due i campi ; & discostatosi al quanto dal campo maggiore ordino te squadre & diede commodità a'nimici d'affrontarsi seco. Quindi hanendo veduta che nè meno all'hora haueano curato d'vscire a combattere, se tornar tutto l'essercito dentro a'ripari d'intorno al mezo del giorno. Et all'hora finalmente, Ariauisto fe saltar fuor del campo vua parte dell'essercito, & volle, che andassero ad afsaltare il campo minore di Cefare . Quiui i foldati dell' una , & dell'altra parte valorosamente combattendo per fino alla sera si fecero vedere honora tamente:e Aviouifto nel tramontar del Sole havendo i fuoi foldati date mille ferite, et molte altresiriceuntene, gli se eutri ritirare a gli alloggiani ti. Cesare volvdointédere da prigioni, qual fosse la cazione per la quale Arionistono sio de Tevolesse vscire a cobattere trond efser questa, che i Germani erano vsati antica deschi. mete, che le donne, che erano madri di famiglia, gettando certe lor forti, & facedo alcuni loro incanti dicenano loro, se era buono di donere affiotarsi co' nimici o nò. E che hora esse dicenano, che i Tedeschi non potrebbon vincere i Romani, se venisero al fatto d'arme con lorg ananti, che venise la nuona Lona.

Ordine

nuouo or ti. lanj.

Cefare il seguente giorno ordinò alla guardia d'amendae i suoi campi quel nudina le ge mero di foldati, che esso giudicò, che sosse bastcuole. Mise poscia così auantia ripari del più picciolo campo a fronte all'essercito nimico tutti i foldati detti Soldati A Alary, che erano quegli, che a guifa d'ala distendendofi neniano per fianco ad affrontare la nemica battaglia: percioche trouandosi inferiore a' nemici di nu-

mero di soldati legionarii, rispetto al numero grande de soldati nimici, uolea seruirsi di quegli, come per una certa dimostratione. E Egli intanto hauendo di tutte le sue genti fatto tre parti , si condusse con esti fin sotto le trincee del campo de nimici. Onde pure all'sora i Germani furono a forza costretti di saltar fuori del campo, & erano ordinati in battaglia natione per natione, con

Coltanza Marcomã rauja.

Harudi uguale distantia.Gli Harudi,i Marcomanni,i Triboci, i vangioni,i Nemeti,i Hoggi di Sedusij, & i Sueui: cinsero poscia tutta la battaglia intorno intorno con carret te & carri, affine, che a ciascuno di loro fosse affato lenata la speranza del fueni di Mo- gire; & sopra essi misero tutte le donne, lequali mentre s'andana ananti per af frontararsi co'nimici, con le braccia in croce amaramente pià gendo pregaua-Triboci no supplichenolmente i soldati, che non le nolessero lasciare dinenir serne e di strarschiane de' Romani Ordino Cesare, che ciascuna legione hauesse un Capitano, o Generale, & un Luogotenente, accioche fossero testimoni a ciascun soldato.

burg. Vangioni Voimatefi.

the mostrasse la uirth sia, & facesse il suo nalore nella battaglia nedere. Egli uolle affrontare la battaglia nimica dal destro corno , perche hauea conosciu-Nemeti. to che da quella parte ell'era vie più debole, che dall'altre. Ora i nostri, poi c'e Di spira. seduli, Di fu dato il fegno del dar dentro, si mossero valorosamente, & vennero con impeto contra i nimici. Et e nimici d'altra parte con subita prestez za si fecero lo ro incontra correndo, affine, che i nostri non hauessero tempo di tirar loro contra l'armi chiamate pile: onde hauendo gettate giù l'armi inhastate, s'affi ota rono animosamente con le spade in mano, poi che si furono cosi insieme appres-

sion.Batta glia tra i Tedefchi e Cefare. Falange

Tedefca.

Sati. I Germani intanto, si come era loro antico costume, hauendo con prestezza mello insieme vn groffo squadrone, da loro chiamato falange, softenero ani mosamente la furia delle spade Romane. Ma nell'essercito nostro vi hebbero molti braui foldati, iquali faltando con animo inuitto dentro lo fquadrone de i nemici lenanano à forza gli scudi loro di mane, & in tal guisa veniano à darpli nelle ferite dalla parte di sopra. Ora cominciando la battaglia de inimici à piegare di uerfo il corno finifiro, & à voltare a'nostri le falle per fuggire, diuerfo il corno destro stringenano i nostri gagliardamente, risvetto al numero grande de' foldati, che erano da quella banda. Onde effendosi di ciò anedato Publio Craffo valorofo gionane, ilquale era capo della canalleria, perche egli era nie più spedito, che non erano gli altri, che si tronanano dentro della battaglia; mando tosto il terzo squadrone in soccor so di quella parte del nostro essercito, che più n'hanea di bisogno. Et in tal guisa i nostri riprendendo forza rico-

minciarono a combattere; S i nimici cominciarono à fuggire : ne prima si ri-

Tedefchi.

termero

A Soldati Alari, ch'eran nel destro corno.

B Corno destro di Cesare.

C Corno sinistro dell'essercito di Cesare.

D Caualleria di Cefare del corno sinistro & destro. E Armati alla leggiera del corno destro, & sinistro.

F Alloggiamento minore di Cesare.

G Caualleria, S'armati alla leggiera d'Ariouiste, ch'era in tutti due i corni dell'esfercite.

H Carri, & bagaglie dell'esfercito d'Arionisto, co i quali baucua fasciato tutto l'esfercito dalle spal le, 3 da sianchi.







temero fuggendo di correre , che fossero giunti al fiume Rieno, il quale era Intano dal luogo li facea il fatto d'arme d'intorno a cinque miglia. Doue poi alcum confidatifi nelle lor forze, si misero a passar di là: & alcum hauendo tre nate quini certe picciole barchette cercarono di falnarfi. Futra costoro . Arionisto, il quale essendosi abbattuto a vna picciola navicella, ch'era legata quini allarina del fiume, falitoni sopra si venne a fuggire. Gli altri tutti seguitati da' noftri caualli furon marti. Eranui due moglie di Acionisto, pna per natio me di Suenia, la quale egli da cafa fua hanea condotta feco: d'altra natatra Norici, forella del Re Vocione, laquale egli hauca presa nella Francia manda Figlie de tagli quini da fuo fratello, Queste si morirono amendue in questa fuga. Di due due mogli figliuole posciadi ese l' una fa morra, & l'altra fu fatta prigione. Mentre cer- no. ti de' nimici fuzgendo si tiranano dietro M. Valerio Procillo incatenato con Marco Va tre catene, che erano quelli a i quali era stato dato in guardia, si diedero per leilo Pio, aventura cosi fuggendo in Cesare, il quale era dietro al perseguitare i cavalli cillo. de' nimici, c' e si fugginano. Non fu veramente a Cesare manco piacere l'ha uer cosi hora tronato costni, che fosse stata la ricenuta vittoria : poi che vide d'hauer riseattaro delle mani de nimici vn gionane di nation Francese modestissimo, suo famigliare, e amico, & la fortuna con i danni di costui non hauca scemato punto di cosi gran piacere & felicità di Cesare. Ragionando questi co Cefare diffe, come tre volte in presenza sua s'erano gestate le sorti, se egli se douea far morire gettandolo nel fuoco, ò se pure si douea indugiare a far tal cofa in altro tempo : & che pure la forte gli era stata in ciò tanto fauorenole , Marco Ti che egli n'era ancora viuo & fano . Fu medesimamente trouato M. Titio & tio trouspresentato a Cesare. Poi che la nuoua di questa fattione su volta di là del Rhe to . & apno, i Sueni, i quali s'eran condotti fino al Rheno, & quini farmatefi, comincia prefentarono a prender la volta di casa loro : onde que'popoli , i quali babitano vicino to a Colaal Rheno hanendo prefentito quante costoro fosseeo spanentati, si lenaron contraloro, & meffifi a perfeguitargli n'amazzorono vu grannumero. Cefarcha uendo in vna sola state fatto due grandissimi fatti d'arme, condusse tutte le sue genti alle Stanze per quella vernata, nel pacfe de Borgogni , alquanto più to-Sto che non richiedeua il tempo dell'anno . Et del governo loro diede la cura a Cefare Labieno: & egli caualcò alla volta della Lombardia, per fermarfi quini ad un'cò nelamministrare ragione a que'popoli.

la Löbara dia .



comero fuggendo di correre , che fosero giunti al fiume Rheno, il quale era Intano dal luogo fi facea il fatto d'arme d'intorno a cinque miglia. Doue pot alcuni confidatifi nelle lor forze, si misero a passar di là: & alcuni hanendo tre uate quini certe picciole barchette cercarono di faluarfi. Futra coftoro . Ariouisto, il quale effendosi abbattuto a vna picciola navicella, ch'era legata quiui alla riua del fiume, salitoui sopra si venne a suggire. Gli altri tutti seguitati da' nostri canalli furon morti. Eranni due moglie di Mionisto, pna per natio ne di Suenia, la quale egli da cafa sua hanea condotta seco: & l'altra natatra' Norici, sorella del Re Vocione, laquale egli hauca presa nella Francia manda Figlie de tagli quiui da suo fratello, Queste si morirono amendue in questa fuga: Di due dus mogli figliuole poscia di ese l' una fa morra, d'altra fu fatta prigione. Mentre cer- no. Li de' nimici fuggendo si tiranano dietro M. Valerio Procillo incatenato con Marco Va tre catene, che erano quelli a i quali era stato dato in guardia, si diedero per leiio Pio; anentura cosi suggendo in Cesare, il quale era dietro al perseguitare i caualli cillo. de' nimici, c' e si fugginano. Non su veramente a Cesare manco piacere l'ha uer cosi hora trouato costni, che fosse stata la ricenuta vittoria: poi che vide d'hauer rifeattaro delle mani de'nimici on gionane di nation Francese modeftissimo, suo famigliare, e amico, & la fortuna con i danni di costui non hauca scemato punto di cosi gran piacere & felicità di Cesare. Ragionando questi co Cefare diffe, come tre volte in presenza sua s'erano gettate le sorti, se egli fi douea far morire gettandolo nel fuoco, ò se pure si douea indugiare a far tal cofa in altro tempo : & che pure la fortegli era stata in ciò tanto fauorenole y Marco To che egli n'era ancora viuo & fano . Fu medesimamente trouato M. Titio & tio trouspresentato a Cesare. Poi che la nuova di questa fattione su vdita di là del Rhe to, & apno, i Sueni, i quali s'eran condotti fino al Rheno, & quini farmatefi, comincia prefentarono a prender la volta di casa loro : onde que popoli , i quali babitano vicino to a Cclaal Rheno hauendo prefentito quante costoro fosseeo spauentati, si lenaron contra loro, & messis a perseguitargli n'amazzorono un grannumero. Cesarcha nendo in vna sola state fatto due grandissimi fatti d'arme, condusse tutte le sue genti alle Stanze per quella vernata, nel pacfe de Borgogni, alquanto più to-Sto che non richiedeua il tempo dell'anno . Et del governo loro diede la cura a Cefare Labieno : & egli canalcò alla volta della Lombardia , per fermarfi quini ad ualcò nelamministrare ragione a que'popoli.

la Lobars

## DE COMMENTARI DI C. GIVLIO CESARE

DELLA GVERRA FRANCESE.

LIBRO SECONDO

Belgi concontra Ro mani.



Roy Andos 1 Cefare, si come habbiamo vid detto po co auanti, alle stanze nella Lombardia, gli veniano spefe nuoue delle cose della Gallia. Intendena medesimamente per le lettere di Labieno, come tutti i popoli Belgi,che,come habbiamo detto, fono la terza parte de' popoli della Gallia, congiurauano insieme contra i Romani, e che tutti

si dauano fra loro gli Ostaggi. E che le cagioni, che inducenano costoro a cost congiurare, erano queste, Primicramente perche effi temeuano, che poi, che sutto il rimanente de' popoli Galli fossero in pace, l'essercito nostro non passasse ne' paesi loro: perche appreso alcuni altri popoli Francesi gli sollecitavano mol to a cosi fatta interesa: perche si come non hanenano voluto per niente più lung amente sopportare, che i popoli della Germania steffero più ne'paesiloro; , cosi parena loro molto grane, che l'essercito Romano si suernasse, & stesse cos lungo tëpo nella Francia; & parte perche essi per essere naturalmente d'anima leggieri, & poco fermo, tutt'hora erano intenti a'mutamenti de gli stati, e delle signorie. Erano etiandio alcuni, che moueuano queste genti a queste cose, perche molti huomini potenti nella Francia, & the hanno il modo di mettere insieme huomini assai, s'impadroninano delle terre, & di quasi tutti gli stati del paese: quali metre il gouerno, & la signoria di que popoli fosse stata no stra,non poteuano ciò fare così ageuolmente. Cesare in tanto mosso da queste auisi & dalle lettere di costui, raccolse di nuono nella Löbardia due legioni di Cefare per soldati: 3 nel cominciare della state mandò Quinto Pedio per suo Luogotela nuova nente & capo di quelle genti nella Francia di là dall' Api & cgli tofto, che si videro i paschi essere abondenoli, canalcò alla volta dell'essercito. Impose po

guerra.

Di Sets

fcia a Senoni, & a gli altri Fracefi, che habitauano vicino a' luoghi de' Belgi, che douessero tener eura co diligeza di tutto quello che tra costoro si facesse & trattaße, & che di tutto lo douessero tenere anisato. Onde tutti questi popoli fecero intendere a Cefare, come i nimici ragunauano tutto ora foldati, & che in vn solo luogo si facena la massa di tutto l'essercito . Cesare non istimò , che fosse da stare in dubbio; se douesse andare alla volta de nimici, o nò . Hauendo dunque prima fatta buona provisione di vittonaglie, se muovere il campo; & effendo

effendo vià l'efercito marchiato quindeci giorni continni, arrino l'à, done il pat Cefare fede Belgi ha il suo cominciamento. Doue poi che su giunto all'improviso, & marchia troppo più tofte, che non si Stimana i Rhemi, iquali tra' popoli Belgi sono i più picini alla Francia, mandarono Iccio & Antebrogio; che erano due de' primi buomini della lor città Ambasciatori a Cesare, acciò gli facesero intendere, come effi erano di animo di rimetter si nella fede del popol Romano, & sotto le forze loro, con tutto quello che esti haucano; & che eglino non haucano voluto in questa impresa entrare in lega con gli altri popoli Belgi; & che infom- do Remé ma non s'erano mai tronati nella congiura fatta contra il popolo Romano: 3 fe. erano prostissimi di dare a' Romani gli ostaggi; di fare quel tanto, che fo felo- Rhemi ro commandato; & di riceuergli nelle terre loro : di dargli etiandio vistouaglia & ogni altra cofa, the loro face fe di meftiere. Differo apprefo, come gli aleri populi Belgi haucuano tutti prefo l'armi, & che i Germani altresì , che fare. habitano lungo le rine del Rheno, hauean fatto lega con est; e che il furore di tutte queste genti era cosi grande, che essi non haueano mai potuto far sì, con dar terrore a Suessioni (iquali erano quasi loro fratelli & loro parenti, & rsa- Di cami no quelle isteffe leggi, & quella ragione & giustitia medesima) che esti, che so pagna in no in vn stato & fotto vn medesimo dominio, & banno quegli istessi magistra- Fracia di ti; che non entrassero in lega con quegli altri popoli. Ora domandardo Cesa- Soisons. re a costoro, quai fossero, & quante le città, che erano in arme, & quali & quante fossero le forze loro; tronò, come quasi la maggior parte de popoli Belgi erano discesi da' Germani, & che hanendo già anticamente passato il khe Belgi per no, & hauendo trouati quei luoghi molto fertili, s'erano quiui fermati ad ha- la magior bitare; bauendone prima cacciati quei Francesi, che quini babitauano: 5 che parte disquesti popoli solamente erano stati quelli, che al tempo de' padri nostri essendo cesi da Te sutta la Gallia da Teutoni & da Cimbri trauagliata, baneano a queste due na tioni vietato d'entrare nel paese loro. La onde per questa cagione questi popoli, rispetto alla memoria di cotai cose, bauenano preso gran nome & animo grande nelle cofe della guerra. Affermanano etiandio effi Rheni hancre haunto contezza del numero di quelle genti, percioche essendo per vicinanzal, er per parentela congiunti con effo loro, sapeano molto bene quanto gran numero di gente ciascuno hauesse offerto allhora, che nel commune consiglio, or parlamento di sutti i popoli Belgi si determinò questa guerra. Che fra gli al- Di Beautri fono stimati molto, rispetto alla virtà, al valor loro & alla grandezza, & uois. all'eßere molti in numero i Bellouaci, e che questi posson mettere insieme centomila foldati da portar arme, & hanere offerto di darne per questa guerras sessanta mila de migliori, & che questi domandauano che si concede se loro il maneg gio di tutta questa guerra. Che vicino a costoro sono poscia i Suessioni, Di Soii quali hanno vn paese larghissimo, & sopra modo sertile, & abbondenole nel sons ò di produrre tutte le cose. Che tra costoro era stato già Rè ne tempi nostri Dini-capaena. tiaco

l'effercito allavol ta de' ni-Velcoua -

## DE COMMENTARI DI C. GIVLIO CESARE

DELLA GVERRA FRANCESE!

LIBRO SECONDO.

Belgi con-Jurano contra Ro mani.



Roy ANDOSI Celare, si come habbiamo gid detto pe co auanti, alle stanze nella Lombardia, gli veniano spese nuoue delle cose della Gallia. Intendeua medesimamente per le lettere di Labieno, come tutti i popoli Belgi, che, come habbiamo detto, sono la terza parte de' popoli della Gallia, congiurauano infieme contra i Romani, e che tutti

si dauano fra loro gli Ostaggi . E che le cagioni, che induceuano costoro a cost conginrare, erano queste, Primieramente perche essi temenano, che poi, che sutto il rimanente de' popoli Galli fossero in pace, l'essercito nostro non passasse ne'paesi loro:perche appreso alcuni altri popoli Francesi gli sollecitanano mol to a cosi fatta impresa: perche si come non hanenano voluto per niente più lungamente sopportare, che i popoli della Germania stessero più ne paesi loro: cosi parena loro molto grane, che l'essercito Romano si suernasse, & stesse cost lungo tepo nella Francia; & parte perche essi per essere naturalmente d'animo leggicri, & poco fermo, tutt'hora erano intenti a' mutamenti de gli stati , e. delle signorie. Erano etiandio alcuni che moueuano queste genti a queste cose, perche molti huomini potenti nella Francia, & the hanno il modo di mettere insieme huomini asai; s'impadroniuano delle terre, & di quasi tutti gli stati del paese; i quali metre il gouerno, & la signoria di que popoli fosse stata no stra, non potenano ciò fare cosi agenolmente. Cesare in tanto mosso da questi auisi & dalle lettere di costui, raccolse di nuono nella Lobardia due legioni di Cefare per soldati: I nel cominciare della state mandò Quinto Pedio per suo Luogotela nuoua nente & capo di quelle genti nella Francia di là dall' Api: & cgli tofto, che si videro i paschi esfere abondenoli, canalcò alla volta dell'esfercito. Impose po

Di Sens

fcia a Senoni, & a gli altri Fracefi, che habitanano vicino a' luoghi de' Belgi, che douessero tener eura co diligeza di tutto quello che tra costoro si facesse & trattaße, & che di tutto lo donessero tenere anisato. Onde tutti questi popoli fecero intendere a Cesare, come i nimici ragunauano tutto ora soldati, & che in vn folo luogo si faceua la massa di tutto l'essercito. Cesare non istimò, che fosse da stare in dubbio; se douesse andare alla volta de nimici, o nò . Hauendo dunque prima fatta buona provisione di vittonaglie, se muovere il campo; & effendo

effendo vià l'efercito marchiato quindeci giorni continui, arriud là, doue il pat Cesare fede Belgi ha il suo cominciamento. Doue poi che fu giunto all'improviso, & marchia troppo più tofto, che non si Stimana i Rhemi, ignali tra popoli Belgi sono i più l'efferciwicini alla Francia, mandarono Iccio & Antebrogio; che erano due de primi to allavol ta de' nibuomini della lor città Ambasciatori a Cesare, acciò gli facesero intendere, come esti erano di animo di rimettersi nella sede del popol Romano, & sotto le forze loro, con tutto quello che effi haucano; & che eglino non haucano volit- Vescoua. to in questa impresa entrare in lega con gli altri popoli Belgi; & che infom- do Remé ma non s'erano mai trouati nella congiura fatta contra il popolo Romano: 3 fe. erano prestissimi di dare a' Romani gli ostaggi; di fare quel tanto, che so fe lo- Rhemi re commandate; & di riceuergli nelle terre loro: di dargli etiandio vistouaglia, or ogni altra cofa, the loro face fe di meftiere. Differo appreßo, come gli altri populi Relgi haucuano tutti prefol'armi, & che i Germani altresì , che fare. babicano lungo le rine del Rheno, hauean faceo lega con essi; e che il furore di sutte quelle genti era cosi grande, che essi non haueano mai potuto far sì, con dar terrore a Suessioni (iquali erano quasi loro fratelli & loro parenti, &rfa- Di cami no quelle istesse leggi, & quella ragione & giustitia medesima) che esti, che so pagna in no in vn ftato & fotto vn medesimo dominio, & hanno quegli istessi magistra- Fracia di ti; che non entraffero in lega con quegli altri popoli. Ora domandando Cefa- Soifons. re a costore, quai foßero, & quante le città, che erano in arme, & quali Э quante fossero le forze loro; tronò, come quasi la maggior parte de popoli Belgi erano discesi da' Germani, & che hanendo già anticamente passato il Rhe Belgi per no, & hauendo trouati quei luoghi molto fertili, s'erano quiui fermati ad ha- la magior bitare; hauendone prima cacciati quei Francesi, che quini habitanano: 5 che parte disquesti popoli solamente erano stati quelli, che al tempo de' padri nostri essendo cesi da Te sutta la Gallia da Teutoni & da Cimbri trauagliata, baneano a queste due na tioni vietato d'entrare nel paese loro. La onde per questa cagione questi popoli, rifetto alla memoria di cotai cose, bauenano preso gran nome & animo grande nelle cose della guerra. Affermanano ctiandio essi Rheni haucre haunto contezza del numero di quelle genti, percioche essendo per vicinanza, & per parentela congiunti con effoloro, sapeano molto bene quanto gran numero di gente ciascuno hauesse offerto allhora, che nel commune configlio, & parlamento di tutti i popoli Belgi si determino questa guerra. Che fra gli al- Di Beautri sono stimati molto, rispetto alla virtà, al valor loro & alla grandezza, & uois. all'esere molti in numero i Bellouaci, e che questi posson mettere insieme centomila foldati da portar arme, & hauere offerto di darne per questa guerra sessanta mila de migliori, & che questi domandauano che si concede se loro il manergio di tutta questa guerra. Che vicino a costoro sono poscia i Suessioni, Di Soii quali hanno vn paese larghissimo, & sopra modo sertile, & abbondeuole nel soss ò di produrre euete le cose. Che tra costoro era stato già Rè ne tempi nostri Diui- capaena. tiaco

tiaco huomo potentissimo sopra tutti gli altri huomini della Francia, il quale Inghilter bauea già ottenuto il dominio di gran parte di questi paesi, & appresso delra. la Britannia, & hora effer Re di questi luoghi Galba. E che tutti di commune parere & vogliahaueuano dato a costui per effere huomo di gran giustitia di Tornai O prudenza il gouerno di tutta questa guerra. Come egli hanea dodici cit-D' Arras, tà sotto di lui, & offerina per quest impresa cinquanta mila foldati. I Nernii in Piccar medesimamente, prometteuano di darne altretanti, i quali son tenuti buomini molto feroci & bestiali tra gli altri di quei paesi, & habitano in paesi moldia. D' Amies to lontani. Gli Atrebati ne metteano quindeci mila. Gli Ambiani dieci mila. di Terro- I Morini quindeci mila s. Sette mila i Menapiy, diecimila i Caleti. Altritano Gheldre-ti i Verocassi, & i Veromandui. I Catuaci ventinoue mila. I Condrust poscia. gli Eburoni, i Cerefi e Pemani, iquali tutti con vn medefimo nome fon chiama Di Cales ti Germani,ne dauano per quanto essi stimauano intorno a quarantamila. Ceporto di sare hauendo confortato questi popoli, & con lungo ragionare benignamente mare. loro risposto, impose loro, che douessero fare, che tutti gli huomini del Senato Casleteli si presentaßero a lui, & che gli deffero per offaggi i figliuoli de' Cittadini prin in Fiádra- cipali delle Città - Et eglino tutto mifero ad effetto a conueneuole tempo con molta diligenza. Egli intanto hauendo chiamato a se Dinitiaco Heduo, & dui. Di Verdo hauendogli ragionato a lungo, gli dimostrò di quanto grande importanza fosis in Pic- se alla Republica, & per la salute commune di tenere, che i nimici non si potesscro accozz are insieme, accioche douendosi far la giornata, non fosse loro concardia. Cabiaci uenuto di combattere contra vn mimero cosi grande di genti nimiche. F. che di Douat, ciò si potrebbe fare, ogul hora che gli Hedui mandassero l'essercito loro nel pae Condrus se de Bellouaci, & che quiui cominciassero a fare scorrerie, & dare il quasto. E hauendogli dato cosi fatte commissioni le licentid. Ora poi che Cesare vidde Eburoni. tutte le genti de' Belgi ridotte in vn fol luogo venir verso lui, & che hebbe in-Corefi os teso da soloro i quali hausa mandato auanti a riconoscere i luoghi, & da' Rhe mi hebbe inteso come il fiume Assonia non era molto lontano, il quale passa ne Leodieli- of vitimi confini de' Rhemi, vsò quella prestezza, che pote in fare, che l'efferci d'Autun. to passasse il siume, & quini volle che I campo si fermasse. La onde l'una ban-Di Boada del campo nenina a esser forte & ben guardato dalla rina del fiume; & tut Muois. to quello, che era dopò il fiume, venina ad effer assicurato da' nimici; & era oltre a ciò l'hauer prefo questo partito cagione, che da'Rhemi & da tutte l'altre che l'eser città potessero portare al campo le vistouaglie senz a pericolo alcuno. Era socho pasta pra questo fiume un ponte, onde Cefare ni mile tosto la guardia-fe poscia resta il finne re di là dal firme nell'altra vina Quinto Titurio Sabino con fei compagnie. Agona, Quindi commando à foldatische per fortificare il campo si facesse un bastione d altezza di dodeci piedi, con un fosso largo diciotto. Era lontano da gli altog-

fatto fate giamenti del nostro campo otto miglia una terra de' Rhemi detta Bibrax, l'ef-

da Cefare fercito de' Belgi poi che marchiando l'hebbero veduta, cominciarono con im-

petuofi affalti a combatter la onde que di dentro con gran difficultà quel gior Brai in le no la difeseno. Che i popoli Belgi vfanano nel combattet le terre quell'istessa Corea di maniera, che gli alivi Francesi . Questi hauendolo d'ogni intorno cinto con gra Rhetel. numero di foldati, cominciarono insorno intorno alle mara a tirar Jaffi : onde fu a coloro, che le difendeuano, forza di lasciarle senz'alcuna disesa: onde i nimici hauendo fatto un di quelli firamenti da combattere che si dice testudine: si venuero con esso accostando alle porte, es attendenano a ruinare le mure con basterle fotto; laqual cofa era in quel tempo loro molto agenole : per che i foldati erano tanti a tirar fassi, & altre armi, che non n'hanea alcuno tra que didenero, che si potesse fermare sopra le mura per difendere la terra con tra costoro. Poi che fu vennta la notte, la quale fu cagione di far ritorire i nimicidall'affalto, Iccio di natione Rhemense, ilquale era tra suoi huomo no- IccioRhe bilifimo, & molto fauorito, & era allbora al gouerno della terra; & poco mele quiananti era stato un di quelli , che erano stati Ambasciatori a Cesare , spacciò sa Cesare tofta alcuni mandati a Cefare, facendogli fapere, come fe egli non mandaffe tofto gente a foccorrer la terra; che non gli dana l'animo di più poterla difendere. . Cefare cosi su la mez a notte mandò infoccorso de gli buomini della disendere terra, i balestrieri di Numidia, & di Creta & i Frombolatori dell'Isole Baleari, dando loro per guide que medesimi, iquali erano stati mandati per Ambasciadori da Iccio. Nell'arrivare, che secero costoro nella terra, entrò subito in tutti que' cittadini insieme con la speranz a del douersi discendere una voglia grandissima di combattere : done i nimici d'altra parte vennero a perdere la soccorse speranza, che haueano di poter prendere la terra . Fermatisi dunque alquan- Bribtate. to vicino alla terra, & hauendo scorso & predato il contado & dato per tutto il guasto, & meßo a facco & fuoco tutte quelle contrade, borghi, ville, & edifici, done esti poterono arrivare; razunato insieme tutto l'esfercito presero la volta del campo di Cesare; accampandosi lontano da esso manco di due meglia. Teneuano esti campi, per quanto si potena pel fumo & pe' fuochi congietturare, pon gira di paese, che era otto miglia di larghezza. Cesare da prima di- Moltituliberò di sopra sedere il venir alle mani co'nimici, si per lo numero grande che dine di mi erano, & si ancho perche era openione, che fossero huomini valorosi & possen ti. Egli è bene il vero, che facendo ogni giorno vscire i caualli leggieri a scaramucciare, & affrontando i nimici uenia attastundo, quanto fosse il valore loro: & quanto altresi l'ardire de nostri soldati. Doue poi che Cesare conobbe che i nostri non erano a' nimici inferiori, hauendo permetter l'effercito in bat taglia eletto vn luogo molto nel vero a proposito, & atto a tal cosa rispetto al la natura del luogo, perche il monticello, doue era alloggiato il campo, eras alquanto rilenato dal piano, & era appunto di tanta larghezza, quanta ne potea prender l'effercito messo in battaglia; & appresso da tutte due le bande baueale ripe alte & dirupate, & nel fronte suo a poco a poco scendendo, ve-

della citfi poteuz Majorica & Mino-

Cefare

Rivarifat nina a farsi vguale al piano : Egli fe fare dall'uno & dall'altro lato del colle

DiR ins.

mi.

sida Ce- per trauerso un fosso di lunghezza di forse quattrocentopiedi, e nell'estrefare, per- mità del fosso, alcune trincee, & quini fe mettere gl'instrumenti da combatteche i ne- re, affine, che i nimici poiche egli haueße me fo le sue genti in battaglia, eßendo per lo numero grande cosi possenti, non potessero affrontando i nostri dalle to toglie bande torgli in mezo. Hauendo poscia lasciato alla guardia delli allorgiamense in me- ti quelle due legioni , lequali egli hauca poco auanti condoste in campo , acciò se fosse bisogno di soccorrere in alcuno luogo, le posesse quini condurre; susse l'altre legioni, lequali erano fei, fe pfcir fuori de ripari del campo, de quini dauanti a repari gli mife sutti m battaglias. F I nemici anchora all'incontro essendo già fuori de gli alloggiamenti , si misero in battaglia. Era fra Palude il nostro campo & quello de nimici pna palude , laquale non era molso granera il cam de . I nimici stauano attendendo fe i nostri paffaffero di là dalla palude: & po di ni- i nostri d'altra parte aspettauano, se i nimici hauestero cominciato a passarmici e de la greran presti cont armi loro d'affaltare coloro, che nel paffare foffero in-Romani . pediti. I caualli in tanto dell'uno & dell'altro effertito s'erano valorofamente affrontati. Cefare poi , che niuno de gli efferciti volca effere il primo a pasare 12 Difne, la palude, & bauendo i nostri canalli il vantaggio della battaglia, feritirare i foldati tutti alli alloggiamenti. I nimici fubito leuarone il campo tere del biogo, done s'erano prima fermati, & prefero la volta del fiume Axona, ilquale si come s'è detto poco auanti, era appanto dopo l nostro campo .. Et a sono Bauendo quini tronatii vadi, tentarono di paffare vna parte dell'effercito, con questo proposito di prendere, se potessero, ilbastione, che si come detto babbiamo, cra guardato da Quinto Titurio Luogotenente di Cefare, & ditagliare il ponte. G Doue se pure tal cosa loro non rinscisse, di dare il guasto mel paefe de Rhemi; perche que populi arrecanano a nostri vivtile molto grande in questa impresa, & teneuano i nostre di vittouaglia proueduti. Cefare hauendo intefo per aunifo di Titurio la cofa, fe tosto paffare il ponte a tut sa la canalleria, & appresso mandò con esso loro i Nuncidi armati alla leggiera, o tutti i balefrieri, o frombolatori , o venne con tutti costoro contra. Barraglia i nimici. Fu fatta quiui nell'affrontarsi delle parti vna battaglia veramenera Nomi se crudele; & i nostri affalsando i nimici, che erano impediri nel paffare il diei Rhe frume, ne amazzarono vn numero grande; quindi ributtarono con l'armi inhastate gli altri, che faceano forza di passare sopra i corpi de morti; & primi iquali erano già passati, tolti in mezo da caualli furon tutti morti. Ora poi, che i nimici videro, come eran stati ingannati nella speranza, che haucano & di prendere la terra, & di passare il siume, & che videro come i nostri non volcano vecire a combattere in luogo done havessero difarantaggio, essendosi fermati in luoghi comunadi & atti a combattere, & che cominciò a mancartoro la victouaglia, ragunatifi a parlamento, fu tra loro conchiufo, che







F

A Fiume Axona

B. Alloggiamento di Cefare sopra un colle

C Ponte fatto da Cesare & fortificato

D Trincee faite da Cesare per la campagna per non esser circonuenuto da Belgi

E Esercito di Cesare

F Esercito de Belgi

G Bataglia fra la caualleria di tutti due gli esserciti

H Palude fra l'uno esercito & l'altro.







Nu.36.

A Belgi, che andauano a passare il fiume per leuar le uettouaglie a Cesare, & dare il quasto al paese di Treniri.

B Caualleria & armati alla leggiera, mandati da Cesare per il ponte: co quali egli si oppone a nimi ci, Sgli ribatte.

che fusse ottimo partito, the ciascuna di quelle nationi douesse tornarsene nel 302 . puefe d'onde s'era partita; con questa conventione tra loro fermata; che tutti douessero venire infoccorfo, là doue prima i Romani entrassero a molestare con l'effercito loro, per difender da loro i luoghi, che essi molestaffero : affine di combattere più tosto dentro a paesi loro, che in quelli d'altri popoli, & di valerfi delle loro Steffe vittouaglie, & non dell'altrui . Oltra l'altre cagioni, che loro mosse a prendere cosi fatto partito, su anche questa, che già hauenano inteso come Dinitiaco, col campo delle gente de gli Hedui si veniua accostado al pacfe de Bellouaci, ne si potena persuadere a Bellouaci, che restassero più lungamente in campo, & che non andassero a dare aiuto a i loro. Ora poi che tra loro si fu conchiusa la cosa, come detto habbiamo, nella seconda muta della sentinella di quella notte con strepito & romori grandi rscirono de ripari del campo senza ordine alcuno, & senza guida d'alcuno che loro comandasfe perche ciafcuna si sforz ana d'essere il primo a marciare ananti per tornar fene a cafa quanto più tosto poreua ; onde più tosto la partita loro si potea giudicare pu fuggirsi : che partirsi : Non furon prima mossi, che tal cosa fu fatta incendere a Cefare dalli stracorritori; ilquale perche non sapena anchoras qual fusse la cazione che mouesse hora i nimici a cosi fattamente partirsi, dubitò di qualche inganno: & perciò non volle, che ne le fanterie ne i caualli vscissero de ripari del campo. Et essendogli poscia nell'apparire del giorno da coloro che faceuan la scoperta confermato il medesimo, mando subito anan- di Celase ti la caualleria, acciò che assaltando la retroguardia delle gentinimiche, la venisse a trattenere, dando il gouerno di tutti a Quinto Tedio & a Lucio Au runculeo Cotta, Luogotenenti fuoi; quindi commise a Tito Labiena che douesse con tre legioni seguitar costoro. Questi hauendo assaltato i nimici alla coda della battaglia, & bauendogli cosi seguitati molti miglia, ne tagliavono a pezzi vn numero grande di quelli, che fue giuano. Ma poi che alcuni della retroguardia de nimici affrontati da nostri feron testa, & c. minciarono a voltare il viso a nostri & combatter valorosamente con essi, & fostenere gagliardamente l'impeto de nostri; que primi, iquali stimanano esser già fueri d'ogni pericolo, es perciò correnano ananti fenz a ritener si per cofa reruna, & fenz'alcun capo, che loro comanda fe poi che hebbero vdiso il romore, che si facea da coloro, che combatteuano, rotti tutti gli ordini si misero fuggire, giudicando, che folamente il fuggire done ffe aiutargli . La onde i no-Stri senza alcun loro pericolo ne vennero a far morire tanti, quantine poterono per lo spatio di quel giorno, & appunto nel tramontar del Sole si restarono di più seguitargli, ritirandosi a' ripari del campo nella guija, che era stato comandato loro. Cefare il seguente giorno auanti, che i nimici si fossero ribanuti dalla paura grande & dalla fuga; conduffe l'effercito ne terrevi de i Suestioni, iquali erano vicini a Rhemi, & a gran giornate si conduste fotto yna terra.

d'Autun. in Beau-

Prudeza

Di Soi- terra il cui nome era Nonioduno, Ondetento nel passare di volerla prender per forza; perche egli hancua intefo non eBerui dentro gente, che la poteBe Di Reins difendere : ma non gli venneciò fatto, che anenga, che dentro vi fossero poche Hoggi a difenderla, perche n'era d'incorno il foso molto largo & le mura erano di Cefare af grande altezza, non la prese altramente. Hauendo poscià finito il campo di Sedia No quanto facea di messiero, & fatti i ripari neceffarit, diede ordine, che si comincialle a far tirare quelli ftrumenti che si chiumano Vince fotto le mura, nel terre & a mettere in punto tutte quelle cofe che bisognanano per dar l'assalto alla nodiSuel terra. In tanto la seguente notte tutte quelle genti de Suessioni, che erano fani. fuggendo campate nella riccunta rotta poco auanti, si ripurarono dentro la terra. Ora poi che le Vinee furon con prestezz amolta tirate fotto le mura, Di Sois & effendofi già fatte le trincee, & diriz ate le torri, que popoli Francesi tatti tranagliati d'animo per la grandezza di queste fabriche; le qualiessi non Di Reins haueano mai veduto altra volta, ne ragionare vditone, & per la granpre-Stezza de' Romani; mandaron subito a Cefare Ambasciatori, come se voleano rendere, & ricercando i Rhemi Cefare, che cofloro foffero confernati fenza ingiuria, & che non foße fatto loro dispiacere : Cesare su contento di concederlo loro. Ora Cefare hauendo presi per Oslaggi i primi cittadini della terru; & con esti due figlinoli del Re Galba, & bauendosi fatto dare entte l'ar-Galba da mi di quel popolo, fu contento di riceuere queste genti de' Suessioni che si renti postag denano; quindi mouendo il campo prese la volta del paese de Bellouaci, iquali gi a Cela effendofi ritrati con tutte le cofe loro in ma terra detta Bratufpantio, & tro nandose Cesare da essa lontano con l'essercito intorno a cinque miglia, pscirore. Di Soi- no della terra tutti i vecchi maggiori, & hauendo disteso le mani verso Cesafons. re, cominciarono con la poce a far segno, come essi andanano da lui per ri-Di Beaumettersi nelle sue forze & sotto la fede di lui; & che non voleano per nienuois. te far guerra co' Romani. Et appresso essendose Cesare fatto vicino alla terra, & facendo fermar quiui il campo, i fanciulli & le donne della terra stando sopra le mura con le braccia in Croce, si come era lor costume, domandanano a' Romani la pace. Et Divitiaco (ilquale dopò la partita de' Belgi, hauendo d'Autun, licentiato le genti de gli Hedui era tornato da Cesare) parlò in fauore di costoro; dicendo come i Bellouaei erano flatt sempre amici & confederati de gli

Di Beau-Hedui, & che quegli huomini, che tra loro erano i principali, dicendo lo-Mois. ro come Cefare hanea ridotto tutti gli Hedui in seruitù; & che perciò tutto d'Autun. di sostenenano da Romani ogni villania et ingiuria, gli haueano spinti a leuarsi dall'amicitia & lega loro, & a far la guerra co' Romani . Onde poscia quelli,

che erano Stati i primi morti di tal deliberatione, conoscendo in quanta ruina hau eano condottala lor città, se n'erano suggiti in Inghilterra. Et che non Di Beausolemente i Bellouaci, ma etiandio gli Hedui pregauano per loro Cefare, che

MOIS . poleffe mostrarsi perso costoro clemente & piaceuole, si come egli era sempre d'Autun. viato

» sato di fare. Et che se egli in ciò compiace se loro, verrebbe a fare accrescere l'auttorità de gli Hedui fratutti i popoli Belgi; dell'ainto de' quali & del fa- d'Autum nore s'erano sempre valuti in tuttel occorrenz edelle passate guerre. Cosare moßo dal volere honorare Dinitiaco & compiacere a gli Hedui , rispose come d'Autur. egli era contento di riceuere costoro, & di perdonar loro, & faluargli si, che non riceuessero alcun danno. Ma perche questa era una città molto grande er fra i popoli Belgi, sì per la grandezza, & sì per effer ripiena di molti huomini, poteamolto, volle, che gli deffero scicento ostaggi. Poi che quindi hebbe ha Celareva unto gli oftaggi, & hebbe leuato al popolo l'armi, si mosse quindi con l'esferci- nel pacle to; marchiando giunse nel paese de gli Ambiani: ne su si tosto quiui arriua- di Ambia to che quei popoli si diedero nelle sue mani con tutte le cose loro. Era il paese DiAmies li costoro vicino a quello de' Nerui, onde domandando Cefare della natura & di Torna de costumi di coftoro, trono di loro questo. Che fra loro non v' andanano mai Natura, e mercatanti, che non lascianano, che si portasse nel paese loro vino, ne alcun al- costumi tra cofa di quelle, che arrecano la luffuria, & le fontuofità, percioche effi giudi di Ambia cauano, che queste cosi faste cose facessero dinenire gli animi languidi, & debo nili,& che vie più debole & pocafacessero la virtù loro; che essi erano huomini feroci & di gran valore: Che biasimauano & imputauano molto tutti gli altri popoli Belgi, perche si erano dati a' Romani; & haneano posto da parte l'antico loro valore of l'vfata virtù; che oltre a ciò essi assermanano, come non erano permandare Ambasciadori a Cesare, & meno erano per accettare alcuna conditione della pace. Ora hauendo Cesare fatto marchiar l'essercito tre giorni pel paeje di costoro, intendena da prigioni, come il siume Sabi non era lonta- Sabi suno dal campo oltra dieci miglia , & che tutti i popoli Neruij s'erano fermati me Samdi là da questo siume, & che quini insieme con gli Atrebati, & Veromandui be di Tor vicini loro, attendeu ano, che i Romani arrina sero; parcioche eglino haueu ano nai. con le loro per sua sioni indotte ambidue queste nationi, che volestero insieme co di Verma esso loro correre in quella guerra vna medesima fortuna. Come oltre a ciò essi dois in Pi aspettauano le genti de gli Aduatici, iquali s'erano già mossi per venir loro in cardia. fauore. E che effi haueano ridotto tutte le donne, er quegli huomini, de quali, I Bollorispetto all'età non si poteano con l'armi ualere in un luogo, doue l'esercito non duc. poteua paßare, rispetto alle paludi, che l'impediuano. Poi che Cesare hebbe in teso queste cose , mandò ananti alcuni soldati & Capitani a riconoscere i luoghi, & à prendere un luogo, che fosse commodo per fermare il campo. Hora marchian do infieme con l'eßereito di Cefare molti huomini di quei Belgi, iqua li s'erano resi a Cesare, & altre genti molte d'altri luoghi della Francia, per quanto poscia s'intese da prigioni, alcuni di loro hauendo molto bene notato il costume dell'effereito nustro nel marchiare di quei pochi giorni, che v'erano sta ti, la notte partiti del campo nostro, passarono nel campo nimico; & quiui se-cero intendere a quelle genti , come nel mezzo di ciascuna delle nostre legioni

montre si marchiana, era grandissimo numero di bagaglie & di cariaggi da ins aunit pedire; & che ogn hora, che la prima legione fuffe giunta nel campo, non era fatica nessuna, essendo l'alere legioni ancora grande spatio lontane d'assaltar-A la mentre foße cosi da' cariaggi, & bagaglie impedit. Done ogn hoxa ebe. quella foffe rotta, & che haueffero tolto loro le bazaglie, e' ne feguirebbe, che

Lalere pofeia non harebbono ardire di ftar loro a petto. Era olere a ciò aintato il consiglio di costoro, che raccontanano tal cosada questo, che i Nerui non ha po hauer neano giamai anticamente hannto le lor forze nella canalleria; perche effi non mai forza ufano manco hoggi di effercitarfi in cofi fatto effercitio; ma sutte le forze loro. nella ca- l'hanno nelle fanterie; & affine di potere più agenolmente impedire i paffi a' canalli de popoli lor vicini, se mai fossero passai ne loro paesi per far prede ualleria; Di Tor-& scorrerie, hauendo tagliato gli arbuscelli piccioli, & teneri, & hauendogli

ritorti & ripiegati, & intrecciati infieme, o meffoui feffi rami & roghi per la larghezza; framesfici delli fpini, baneano fatto, che cosi fatte siepi facea no riparo a guifa di muro, di maniera, che non folamente non vi si potena paffare, ma si potenano a pena vedere. E Bendo dunque all'essercito nostro da que Ste cofe impedita la via, i Neruy non giudicarono; che foße bene di lasciar andare il pareito, ch'erano Stati configliati di prendere. Il fito del luogo, done il nostro campo s'era fermato, era cosi fatto. Era on colle, ilquale cominciando

Di Tornai. Sito del luogo,do dalla sua sommità, veniua sempre vgualmente calando per fino al finme Samue era set bre, delquale hebbiamo già detto poco auanti. N'asceua pescia di questo fiume vn'altro colle posto all'incontro di questo, che era di salita somizliani e a quemato il fto, & era da eso lontano intorno alla quinta parte d'on miglio, & era basso campo di Celare. & molto aperto, & nella più alta parte era ripieno di selue : di maniera , che l'occhio non potena passar in esso si auanti, che vedesse quello che v'era. S'era

no i nimici imboscati dentro queste selue, er quini si stauano chetamente. Si ve denano bene lungo la rina del fiume alcuni, ma pochi alloggiamenti di caualli. Eranol acque di questo fiume d'intorno a tre piedi d'altezza. Cefare hauendo Ordine mandato auanti la caualleria, seguitana con tutte le genti a piedi;ma la batta delle gen ei di Ce-glia era ordinata d'altra maniera, che non era stato referito da Belgi a' Nerий. Percioche Cefare, si come era sempre usato, perche hauena l'estercito nimi co vicino, menaua seco sei legioni, che non erano impedite da bagaglie, ne da' cariaggi ne da ueruna forte d'impedimenti. Quindi facea dopò queste marciare le bagaglie, & cariaggi di entro l'effercito. Chiudenano poscia tutta la bat-

I caualli saglia quelle due legioni, lequali erano flate poco auanti messe insieme, & eradi Cesare no poste alla guardia delle bagaglie. Intanto i nostri canalli hauendo passato il finme, & con effo loro condotti i frembolatori, & balestrieri, vennero alle ma ni con la cavalleria de nimici. Et ritirandosi essi spesso nelle ricine selue a i lo-BO CO'ni- ro. & vscendo di nuono quindi & affrontando i nostri, & non hauendo i nostri ardire di più lungamente correr dietro a coloro che si fugginano, che per fino mici. a quei

fare nel marchia-Di Tor-

a quei luoghi doue si principianano i boschi, & che duranano le campagne aperte, quelle fei legioni întanto, le quali erano state le prime a venire ananti hauendo fra loro spartite l'opere, & dato gli ordini di quanto si doucua fare, attendeuano a fortificare il campo. Ora come prima coloro, iquali stanano nelte selue nascosti, hebbero veduto arrivare le prime bagaglie del nostro essercito, perche s'era dato ordine fra loro, che come queste si vedessero, si done se dar dentro, nella maniera che s'erano messi secondo gli ordini loro in battaglia dentro la selua, & ché s'erano confortati tra loro, con incredibil prestezva saltarono con sutto l'essercito suori, & vennero à la volta de nostri caudili. Et hauendogli con poca fatica rotti & sbaragliati, corfero con preslezza perfo il fiume; che non è quasi credibile; di maniera, che in un medesimo tempo i nimici si vedeano nelle selue vicine, nel fiume, & alle mani co' nostri. Vennero appresso con la medesima prestezza dal colle posto all'incontro del nostro campo ad affaltare i nostri, er quei foldati, i quali erano intenti all'opera del fortificare. Bife gnaua, che Cefare in vn mede simo tempo fosse per tutto, à tut-Quello to prouedeffe, & facesse ogni cofa: Come di fare spiegare l'insegna de' Romani, che bisoche era il fegno che si dana ogni hora, che si donena far la giornata; di far date gnana, nelle trombe , di richiamare i foldati dall'opera, di far ritirare coloro, i quali che da Co erano scorsi un poco treppo auanti per fare i bastioni; di metter le genti in bat sare si sataglia; di confortare i foldati, & inanimirgli; di dare il segno, quando doucano andare ad affrontare i nimici. E la breuità del tempo, & il venirsi già i nimici con impeto accostando gl'impediuano gran parte di queste cose. Hora in queste vosi fatte difficultà da due vose era aiutato: l'ona era il sapere de suoi soldati, Steffere eglino pfati & effercitati in ciò, perche per effersi tronati nelle pafsate battaglie erano si fattamente effercitati, che eglino per se stessi si proponeuano con non manco ageuolezza di far quello, che altri haueße con insegnar lo loro, potuto a essi mostrare: & l'altra era, che Cefare hauea comandato, che nessuno vi haue se tra suoi Capitani & Luogotenenti , che ardise di partirsi dall'opera sua, or dalla sua legione, prima, che fosse fornito il campo di ripari, & di eutro quello, che facesse di mestuero. Questi dunque vdendosi già venire i Partito nimici adosso con tanta prester y a, non volsero più aspettare; che fosse loro im- preso da posto da Cefare,ma eglino steffi, fenza che fosse comandato loro, si gouernaua- Cesariani no in tal caso in quel modo, che giudicauano, che sosse migliore. Cesare intanto Officio di hauendo ordinato & comandato quanto giudicana necessario, si mose con pre buon Castezza d ir confortando i foldati, & metter loro animo in quella parte, che d picano. sorie gli venne bene, & arrinò appunto fra le genti della decima legione . Egli nel far le parole à suoi soldati non voi più lunga oratione, che dir loro, che se doueßere ricordare della prissina loro virth & del loro solito valore, che non si douessero punto sgomentare d'animo, & che valorosamente ritenessero la furia, & l'impeto de loro nimici. E perche i nimici intanto si erano fatti loro

A117 -

vicino a quanto si tir arebbe un dardo con mano egli tosto diede il segno del dar Battaglia dentro. Quindi corso in altra parte della battaglia per mettere animo d'foltra gli n- dasi si diede in coloro che combattetuavo. E su quello spatio di tempo cosi bretebati, e ue, & l'animo de' nimici coss pronto al combattere, che nonfolamente non vi Cessitani si, tempo di accommodare l'insegne, ma non poterono appena metters si le ce-

late, & leuar le coperte a gli scudi. Ogn pno dunque, che si parti dall'opera fua, si fermò in quella parte della battaglia, doue gli toccò la sorte di ritrouarfi, & stette fotto quell'infegna ciascuno, che prima gli venne veduta, accioche mentre andasse cercando de suoi, non perdesse tempo di combattere. Estendosi dunque l'estercito messo in battaglia più tosto, come richiedena la na tura del luogo, done si tronanano, & le ripe di quel picciol monte, & ancho la necessità del tempo, che come volena la ragione, & ordine della guerra: perche alcune legioni s'erano affrontate con la battaglia de nimici in dinersi luoghi, & altre poscia combatteano in altre parti a' nimici resissendo & il po ter redere il tutto era impedito dalle foltissime macchie, le quali si come babbiamo qià dimostrato, tra loro s'interponeuano. Non era possibile che pn'huomo solo potesse soccorrere in quei luoghi tutti, che bisognaua; ne che potesse pronedere a tutto quello, che faceua di mestiero in ogni parte della battaglia; nè meno altresì potena commandare per tutto, tutte quelle cose, che bisognana che si comandassero. La onde in vna strettezza di cose tanto grande, & in tan ti trauagli, seguinano altresì dinersi & parn i successi della fortuna. I soldati della nona & della decima legione esendosi fermati nella parte sinistra della D'Arras. battaglia con lanciare contra gli Atrebati l'arme da tirare, esendo eglino

buttaglia con lunciare contra ella Atteluti l'arme dattrare esfendo eglimo per lo molto correre, & per la stracchezza mezi morti, & mal condotti dalle molte ferite riceuste, percicche à questi popoliera tocco in force difermarfi da questa banda à combattere co instri, gli cacciapono da luoghi più alti, 
gli constrinjero a entrare un simme, a Done sforzamedo i eglimo di passare, i nostri andando lor dietro; & tronamogli impediti nel passare, con le spade 
ne secco morire vna gran parte... 1 nostri intanto radorespmente seguismo 
di passare si sume, & andando anunti si tronarono in vn luogo molto strano, 
pericoloso, & affrontatosi quini co inmici, i quali baucano satto resta, 
cransi rimessi a combattere, & ressistera a nostri, di muno gli ruppono, & seron si, che si diedero tutti a suggire... Da un altra banda medesimamente due

Di Ver- diuerfe legioni l'ondecima d' l'ottana estendo venute alle mani co V eromanmandois, dui, gli baueano rotti d'onessi in suga, d'o bauendogli da luoghi più dati car-Vermanciati sino alle vine del siume, crano quiu alle mani con essi, l'estendog si utter di Cotta il campo spogliato quasi d'homani dalla testa della battaglia d'o dalla sinistra di Tornai parte, perche la duodecima legione nel corro destro della battaglia, d'o poco Buodo- da esso lontano la settima s'erano già fermate; tutti i Nerus, sotto la guida pratto ca- di Buodognaso lor Capitano respectivis inserie in un grossifimo squadrone eraus

con

con impeto venuti ad affrontare in questa parte il nostro campo. Et vna parte pitano de di loro hauendo aperto per forza dall'un lato la battaglia, cerçana di mette- Nervii. 3 rele due legioni in mezo, & l'altra tentana di pigliare il vantaggio, & più Ifanti Ce also luogo del campo & hauea già cominciato a falire. In questo istesso tem- la fir ogo po inostri caualli & i fanti armati alla leggiera, iquali erano stati sempre in no a sugcompagnia di coloro (che come detto habbiamo) erano stati rotti nel primo af-Salto fatto da' nimici allhora, che essi fi ritirauano dentro del campo, veniano a incontrarsi ne' nimici , & di nuono si misero verso vn' altra parte del campo a suggire. I Saccomani in canto, iquali dalla maggiore & principal porta del campo & dalla più alta parte del colle haueano veduti i nostri vittoriole passare il siume, pscici de ripari per andare a far preda; rivoltandosi poscia indietro , & vedendo i nimici pel nostro campo ; con furia non picciola in fuga firinoltarono a Valuali in quell'isteffo tempo il romore & le firida di coloro iquali andauano infieme con le bagaglie. E fe n'andauano chi qua e chi là fuggendo di molto spauento ripieni . Onde mossi da sutte queste cose, i caualli de Treniri, iquali era gli altri Francesi erano riputati huomini di singularvir. tù o valore, o erano venuti in ainto di Cefare mandati dalla città loro; ha-i cioè di so uendo vednto come gli alloggiamenti & ripari del nostro campo erano già ripieni di grandissimo numero di nimici , che le nostre legioni erano strette das Soldati nimici, & erano da essi quasi tolte in mezo, & che i Saccomanni, la canalleria, & i Frombolieri di Numidia sparsi & rotti correnano suggendo in questa or in quella parte, giudicando, che alle cose nostre non fosse più ripa ro alcuno; tosto presero la via per tornarsene alle case loro. Et quiui raccontarono come i Romani erano Stati rotti & vinti , & che i loro nimici haucano tolto loro tutti i cariaggi, & le bagaglie, & haucano preso il lor campo. Cesare hauendo messo animo con le parole sue alla decima legione, si presentò subito nel destro corno della battaglia, doue tronò, che i nimici stringenano i suoi gagliardamente, & che i soldati della duodecima legione hauendo ridotte tutte l'insegne in vn fol luozo, & essendosi tutti ristretti insieme; s'impedinano per se stessi l'un l'altro di sorte, che non poteano combattere altramente. Vide poscia come essendo stat morti tutti i Capitani del quarto Cohor te, & l'Alfiere altresi, & perdutal insegna, & tutti i Capitani anchora dell'altre compagnie, ò morti, ò grauemente feriti, & tra gli altri. P. Sessio Bacu lo, di quelle primipilo, huomo veramente valorosissimo, hauer riceunte molte P. Sestio grauissime ferite di maniera, che non si potea più reggere in piedi, & gli altri soldati esser dinenuti lenti, & alcuni abbandonati da gli vltimi, ritirarsi dalla battaolia & cansarsi dall'armi nemiche; & che i nimici uenendo non dalla tefla, ma dalla banda di fotto, con impeto feguitanano di venire ad affrontare i nostri, et combattere tuttauia da amendue i fianchi, & la cosa esser ridotta in grande stremità; e che non u'era più rimedio ne soccorso alcuno per riparare

Treuiri mo valo-

re. Di Triers

in Trop

Vatore a tanti mancamenti & pericoli; prendendo delle mani d'un foldato dell'oltime & anima fquadre vna rotella, percioche egli era corfo quiui fenza, si mife nella prima. fità di Ce squadra, & hauendo chiamati per nome tutti i Capitani a pno a pno, & meffo animo con le parole sue a gli altri soldati tutti, comando loro, che si facesse-

ro ananti con l'infegne, & che le squadre s'allargassero, accioche fosse loro H -più agenole il maneggiare le spade. H Hanendo per la venuta di lui i foldati riprofo animo & fperanga, effendo che siafcuno in prefenza del fuo Sienore Quanto & padrone era disideroso farsi vedere quanto valena, anenva, che fosse ridotto all'estremo delle cose sue, venne a fermarsi alquanto l'impeto de foldala presen ti nimici. Cesare intanto hanendo veduto, come la settima legione anchora, za de ca- laquale s'erafermata que ui vicino era stretta molto da nimici; chiamati a se pi. i Coborte, mostrò loro, che erabene, che i foldati delle legioni si venissero a

poco a poco accostando insieme, & che voltando l'infegne perfo i nimici desfero dentro. Onde tosto, che per ordine di Cefare fu fatto, quanto egli banea discenato, autandosi i soldati l'un l'altro, & hauendo cacciato via da loro la paura, che hauendo volte le reni a' nimici potessero esser da loro tolti in muzo, cominciarono con maggiore ardire a resistere a nimici, & a più valorosamente combattere o . I soldati in tanto di due legioni , iquali nell'ultime Iquadre erano flati alla guardia delle bazaglie, bauendo banuto la nuona delati Ticla battaglia, che si facea, s'erano mossi correndo, & crano già da' nimici ue-Tito La duti nella cima del colle. Et anche Tito Labieno bauendo presegli alloggia-

Bieno ma menti de' nimici, & haucido veduto da serti luoghi alti in che termine erano Romani.

da a soc- le cose del nostro campo, mandò di presente in soccorso de' nostri la decima lecorrere il gione. Et questi hauendo inteso per la strada da caualli & Saccomani, che fifuggiuano in che termine foße ridotto la cofa, & in quanto pericolo foße it campo, le legioni & il Signore & Capitano loro, chiara cofa è che non fu tentezza veruna, che gliritenesse, che non fossero velocissimi a correre in soccorfo. Ora nello arrinar di costoro si vide in vno istante la cosa fare una cosa fattamutatione, che fino a quei foldati de' nostri, iquali per le riceunte ferite giacenano quà & là distesi per terra, alz andosi su, & appopiandosi sopra le ro telle, tornarono a menar le mani . Fedendo allhora i Saccomani come i nimici fauentati n'andauano fuggendo, anchor che si trouassero disarmati, hebbero ardire d'andare ad affrontare i nimici armati. Et anche i caualli volendo hora con la virtà, & valor loro cancellare la macchia, che arrecaua loro l'effer poco ananti fuggiti per tutto done si tronanano valorosamente combatteuano per auanz are, in ciò quanto poteano, i foldati delle legioni. Ma i nimici anchora trouandost ridotti all'estremo della speranza del saluarsi mostrarono tal virth & tanto valore, che ogn' hora che quegli che combattendo Stauano dauanti a gli altri, cadeuano morti, quegli che erano dopò loro stauano u fronte a'nostri nel menar le mani, & Stando sopra i morti corpi gagliardamente,

valor de nimici.

combatte-

H

A Monte, ò colle, doue Cejare volena far gli alloggiamenti

B Fiume Sebino, ck' era fra l'uno essercito & l'altro.

C Colli seluosi, doue erano imboscati i Neruy.

D Cariaggi dell'efferciso di Cesare.

E Due legioni, ch' crano alla guardia de' cariaggi.

F Caualli de Romani, che fuggiuano.

G Legion decima, che combatte con gli Atrebati

H Legion nona, che combatte con essi Atrebati.

I Airebati.

K Legion duodecima, ch'è aßaltata da' Neruÿ.

L Legion fettima affaltata da gl'istessi Neruy. M Nerny che assaltano la legion duodecima

N Neruij che assaltano la legion settima

O Legion sesta, che combatte co Viromandui

P Legione ottaua, che combatte co'medesimi Uiromandui

Q Viromandui

R Neruy, che son nel campo de' Romani.

S Caualli de Treuiri, che tornano a caja, hauendo le cose de Romani per disperate.







combatteuano. Cadendo poscia questi, & alzandosi imorti corpis un sopras l'altro a guifa di monticelli, quelli, che restanano viui dopò loro salendo sopra que corpi tirauano l'armi contra i nostri come quasi di su un monticello; & tiranano in dietro quell'armi, lequali erano da' nostri tirate loro, di manieras che non fuor di proposito & senza cagione done ano esere gindicati buomini di si gran valore & di si gran virtit dotati ; hauendo preso ardire di passare vn fiume di tanta larghezza, di falir sopra l'altissime ripe, e tiras si in vn luogo cattinisimo, lequai cose tutte essendo malagenolissime, la granica qua dell'animo loro le hauea fatte parere ageucli. Ora pui, che fu fatta que fa guer- Rotta de ra, & che fu quafi, che frento a fatto il nome, & la gente de' Neruy rialita Neruii. quasi nulla; i vecchi, iquali (come dicemmo pur dianzi) s'erano vaccolt: m- Di Tor-Geme co' fanciulli, & con le donne ne' lunghi vicini alla marina & nelle palu- nai. di : poi, che fu portata loro la nuona di questa guerra giudicando fermamente che i vincitori non hauessero più cosa veruna, che loro impedisse, et che i vinti d'altra parte non hauessero più cosa, che fusse loro secura, consentendoni. I vecchi tutti coloro vniuersalmente, iquali erano rimasi fra loro, mandarono Am- de Nerbasciadori a Cesare, & a esso liberamente si diedero. Et in cost ricordenole uit si de-dero a maranigliosa calamità & roina della città loro dissero non essere rimasi Cetare. di seicento Senatori, che erano, più che tre soli, & di huomini fessanta mila, più che cinquecento appena, che fossero atti a portar arme. Cesare vo- Clemeza lendo dimostrare d'hauere vfato verso costoro la solita sua elemenza & d'es- di Cesasefere stato compassionenole nerso coloro, iquali erano ridotti in miseria, et che lo pregauano supplicheuolmente, volle, che fossero tutti diligentissimamente conservatisenza che fosse loro fatto dispiacere alcuno; & impose loro, che tornassero a godersi le lor terre, & i paesi loro, & se comandamento a tutti Bosleduc i popoli lor vicini, che non ardiffero di fare a costoro alcun dispiacere ò dan- di Tornat no veruno. Ora gli Aduatici, de quali habbiamo scritto più adietro, essendo do già in camino con gli esserciti loro per venire in aiuto d'Neruij, hauendo Gli Adua haunto la nuona, come era passata questa guerra, rinoltandosi in dietro, se ticitorna ne tornarono tutti nelle patrie loro; quindi dishabisando tutte l'altre lor ter- patrie lore & castelli , si ridußero tutti con le loro cose in vna sola terra fortissima , roe tutti o posta in vn luogo naturalmente fortissimo o sopra modo sicuro. Perche, si riducoanchor che da tutte le bande hauese d'intorno ripe altissime, & dirupatis- no in vna sime balze, era nondimeno da vna parte rimasa una uia, per laquale era l'en- terra sortrata, che era piaceuolmente erta di non più larghezza che di dugento pie- tiffima. di. Et questa parte baueano essi fortificata con due tele di muro altissimo, dia. & fopra l muro u haueuano posti grossssmi fassi, & traui con le punte. Da cui acutissime. Erano questi discess parte da popoli Cimbri, & in parte da i gli Adua Teutoni, iquali allhora, che passarono in Italia facendo la strada per la Pro-tici sono uenza; hauendo lasciato di là dal Rheno quelle bagaglie, che gl'impediuano discess.



combatteuano. Cadendo poscia questi, & alzandosi i morti corpi l'un sopra l'altro a quifa di monticelli, quelli, che restanano viui dopò loro salendo sopra que corpitirauano l'armi contra i nostri come quasi di su un monticello; & tiranano in dicero quell'armi , lequali erano da' nostri tirate loro , di manieras che non fuor di proposito & senza cagione doueano essere giudicati buomini di si gran valore & di si gran virtà dotati; hanendo preso ardire di passare vn fiume di tanta larghezza, di falir fopra l'altiffime ripe, e tirai fi in vn luogo cattinifimo , lequai cofe tutte effendo mala cuolissime , la grancezza dell'animoloro le bauea fatte parere ageucli. Ora pui, che su fatta questa guer- Rotta de ra, & che fu quafi, che frento a fatto il nome, & la gente de' Neruy ridolta Nerui. quasi nulla; i vecchi, iquali (come dicemmo pur dianzi ) s'erano vaccolti m- Di Torsieme co' fanciulli, & con le donne ne' luoghi vicini alla marina & nelie palu- nai, di; poi, che fu portata loro la nuova di questa guerra giudicando fermamente che i vincitori non haueffero più cofa veruna, che loro impedifse, et che i vinti d'altra parte non haueffero più cofa, che fuffe loro fecura, confentendoui I vecchi tutti coloro vniuersalmente, iquali erano rimasi fra loro, mandarono Am- de Nerbasciadori a Cesare, & a esso liberamente si diedero. Et in cossivicordenole un si die-dero a & maranigliosa calamità & roina della città loro dissero non essere rimasi. Cetare. di sei cento Senatori, che erano, più che tre soli, & di huomini fessanta mila , più che cinquecento appena, che foffero atti a portar arme . Cefare vo- Clemeza lendo dimostrare d'hauere vsato verso costoro la solita sua elemenza & d'es- di Cesasesere stato compassionenole nerso coloro, iquali erano ridotti in miseria, et che lo pregauano supplicheuolmente, volle, che sosero tutti diligentissimamente conservatisenza che fosse loro fatto dispiacere alcuno; & impose loro, che tornassero a godersi le lor terre, & i paesi loro, & se comandamento a tutti Bosleduc i popoli lor vicini, che non ardissero di fare a costoro alcun dispiacere ò dan- di Tornat no veruno. Ora gli Aduatici, de' quali habbiamo scritto più adietro, essendo gia in camino con gli efferciti loro per venire in aiuto a' Nerui, hauendo Gli Adua baunto la muona, o come era passata questa querra, rivoltandos in dietro, se no nelle-ne tornarono tutti nelle patrie loro; quindi dishabisando tutte l'altre lor ter-patrie la-re & castelli, si ridusero tutti con le loro cose in rona sola terra sortissima, ro, e utut O posta in vn luogo naturalmente fortissimo & sopra modo sicuro. Perche, fi riducoanchor che da tutte le bande hauesse d'intorno ripe altissime, & dirupatis- no in vna sime balze, era nondimeno da vna parte rimasa una uia, per laquale era l'en- terra sortrata, che era piacenolmente erta di non più larghez za che di dugento pie-tissima. di. Et questa parte haueano essi fortificata con due tele di muro altissimo, di Zelan & fopra l muro u baueuano posti grossssimi fassi, & traui con le punte dia acutissime. Erano questi discesi parte da popoli Cimbri, & in parte da i gli Adus Teutoni, iquali allbora, che passarono in Italia facendo la strada per la Pro-ici sono uenza; hauendo lasciato di la dal Rheno quelle bagaglie, che gl'impediuano discess.

Aduatici affediati da Cefa-

IC.

mini della loro natione. Questi dopò la costoro morte furon per istatio de molti anni trauagliati da' vicini popoli, quando mouendo eglino guerra altrui , e quando difendendosi da quella , che era mossa contra loro ; & hauendo poscia col commune consentimento di loro tutti fermata la pace, si elessero quel luogo per loro ferma habitatione. Ora in quel primo, che'l nostro essercito su quiui arrinato, vscendo eglino spesse volte scaramuccianano co' nostri, facendo con essi leggieri zusse. Done poscia cintida un bastione d'altezza di dodici piedi, & di giro di quindeci mila con fresse trincee, non saltauano più fuora, ma si stauano rinchiusi dentro le mura. Quindi poi che videro tirare i Gatti dentro le mura, & effer finito il bastione, & che lungi dalle mu ra si drizzana vna torre, da prima beffeggianano i nostri stando sopra le mura, & con alte voci gli scherninano, che eglino facessero vna machina si grande tanto spatio lontano da loro. E si faceuano besse de' nostri, considerando con quai mani, ò con quai forze fossero per tirare sotto le mura vna torre di cosi gran peso, & massimamente essendo huomini di statura cosi picciola, percioche i Francesi sogliono il più delle volte hauer quasi in dispreggio la bassez za de corpi nostri, laquale è poca & breue rifetto a loro, che fono huomini de grande statura. Ma doue poscia essi videro la torre esser mossa, & farsi vià vicina alle mura, spauentati dal vedere vna cosa cosi nuona, o non viata vedersi più da loro, mandarono tosto Ambasciadori a Cesare, a richiederlo della Aduatici pace. Iquali giunti auanti a lui parlarono in questa guifa : che eglino giudiparlano a cauano, che i Romani non facessero guerra senza l'aiuto & fauore de gli Dei, poi che essi poteuano con tanta prestezza tirare auanti cosi grandi & alte ma chine, & potenano cosi da presso combattere; dissero poscia come essi con tut-. te le cose loro si rimetteuano nell'arbitrio di Cesare. Bene è vero, che egli-

Cefare.

Di Bolfeduc.

no domandauano vna cofafola, & di quella lo preganano, che fe perauentura egli per la solita sua clemenz a & mansuetudine deliberana di volere, che gli Aduatici fosscro consernati salui, si come essi haneano inteso, che egli s'era d mostrato tale perso gli altri popoli; e' non polesse leuar loro l'armi. Che quasi tutti i vicini popoli erano loro nimici, & portanano inuidia grande alla. virtù & valor loro, & se fossero leuate loro l'armi, non s'harebbono poi potuti difendere daloro. E che molto il meglio farebbe loro, done pure e'doneffero atal cafo condursi, di sopportar qual si voglia sorte sotto i Romani, che per istratio ester mal trattati & Stratiati da quelle genti, fra le quali essi erano vsati di signoreggiare. Cesare hauendo vdito costoro, rispose loro in questa guifa. Che egli era per confernare la città loro più tosto per effere vsato di cosi fare, che perche essi lo meritassero, done però essi si rendesfero ananti, che le machine da battere hauessero tocche le mura; mas egli non era per noler alcuno accordo con essise non che essi gli dessero l'ar-

Rifpofta di Cefare. mi. E che era per fare con eso loro quel medesimo, che hauea fatto fino allhora co' N erui, che commandarebbe a tutti i popoli vicini, che non ardissero di di Tornai fare alcun dispiacere alle genti, che s'erano date a' Romani. Poi che questi Ambasciadori hebbero fatto intendere il tutto a i loro, risposcro, come erano contenti di fare tutto quello che fosse commandato loro. Hauendo poscia get- Gli Adua tato giù dalle mura vna grandissima quantità d'armi nel fosso, ilquale cingena tici si rea d'intorno la terra, di maniera, che la moltitudine dell'armi amontate insieme dono. erano quasi pari all'altezza delle mura, & de' bastioni, & hauendone nondi-: meno (per quello che dipoi si trouò) nascosto d'intorno alla terza parte, & esse ritenute dentro la terra; aprendo a' nostri le porte per quel giorno mantennero la pace: Cefare nel farsi sera commando tosto che si serrassero le porte, & che i foldati tutti v sciffero della terra affine, che non facessero quella notte qualche dispiacere a quei di dentro. Ma eglino hauendo prima (per quanto si Soppe poi) fatto tra loro consiglio, haueano determinato fra loro, che fermato l'accordo & rendutisi a Cesare, perche teneano, che i nostri leuerebbono le guardie, d almeno sarebbono nel farle poco diligenti; vna parte di loro bauendo preso quell'armi, lequali essi hauendo nascoste s'haueano ritenute, & pna parte armati di certi scudi, iquali hausano fatti di scorze d'alberi, & di vimini intessuti insieme, iquali essi in quel subito, secondo, che richiedeua la brenità del tempo, haueano tutti coperti di certe pelli, dopò la mezza notte, nella terzamuta della sentinella, nella quale bora essi giudicanano, che men faticoso douesse esser loro il salire sopra i ripari, & arrivare alle munitioni del no firo campo, pscirono con gran furia tutti in battaglia fuor della terra per affrontare i nostri. Ma dato con prestezza il segno di tal cosa co i suochi, si come Cefare haueua ordinato, da tutte le vicine trincee, & ripari corfero i fol- Gli Adua datilà, doue era il bisogno. Ora quini i nimici combatterono veramente con tici assaltal prontezza er cosi valorosamente, come far si debbe da gli huomini valoro Cesare. si nell'estrema speranza del faluarsi, aunenga che in luogo molto disadato; contra coloro, i quali dal bastione, & dalle torri tirauano contra più armi, per fa re il debito loro, essendo, che solamente nella virtà, & nel valor loro consisteua la speranza tutta del saluarsi. Poi che in questa fattione vi surono morti d intorno a quattromila soldati de nimici, furon finalmente tutti gli altri ributtati dentro la terra. Il seguente giorno hauendo i nostri per forza spezzato le porte, non vi hauendo più nessuno, che le difendesse, & entrati nella terra, Cefare fe vendere all'incanto tutte le robbe, che dentro vi si trouarono, Di Vanes & le persone altrest. Fù poscia referito a Cesare da coloro, i quali l'haueano comperate, che i venduti erano arrivati al numero di cinquantatremila. Hebbe in questo medesimo tempo lettere da Publio Crasso, ilquale egli haueua driger. mandato con vna legione nel paese de' Veneti, Vnelli, Osisini, Curiosoliti, Se- Di Cor-Sun, Aulerci, e Rhedoni, le città de quali sono tutte maritime, & toccano nouaglia,

Di Percheros. Da Lan-

l'Ocea-

Zffifini. Di Reis. I popoli di là dal Rheno mandaro no Amba (ciadori à Cefare. Di Cartres d'An giò, di To

urs.

l'Oceano; per le quali intese, come tutte le città di costoro crano venute nelle Di Roan- forze, & fotto la giurisdittione del popolo Romano. Ora fatte tutte queste cose essendo già tutta la Francia in pace, entrò per la sama di questa guerra cosi grande opinione fra Barbari che fino a quei popoli, i quali habitauano di là dal Rheno mandarono Ambasciadori à Cesare, offerendosi di volergli dare ostaggi, & di fare appresso tutte quelle cose, lequali comanderebbe loro

Cefare, perche s'affrettaua d'andare in Italia, & in Schiauonia, impose a tutti gli Ambasciadori, che la seguente state donessero ritornare da lui. Egli intanto hauendo ridotte le legioni nel paese de Carnuti, & de gli Andesi, & de Turoni, lequai cistà erano vicine a que-Sti luoghi, done egli hauea fatto guer ra, se ne venne alla volta d'Ita lia. Fù per queste cose

per le lettere di Cefare ordinato,che

Roma si facesse Oratione quindeci giorni continui, laqual cosa non era mai (auanti à quel tempo) auenuto à perso-

## IL FINE DEL SECONDO



## DE' COMMENTARI DI C. GIVLIO CESARE

DELLA GVERRA FRANCESE.

### LIBRO TERZO.



Aualcando Cefare alla volta dell'Italia, mandò Servio Gal- Servio. ba con la duodecima legione, & con parte della caualleria San Maynel paefe de gli Antuati, de' Veragri, & de' Seduni ; ilqua- ritio. le si distende co' termini suoi da' confini de gli Allobrogi, & Di Sion. dal lago Lemano, & dal fiume Rhodano per fino alla fommi- Lago di tà dell' Alpi. La cagione, che to mosse à mandarlo fit, che egli Cenena

volena, che la Strada per l'Alpi là, onde i Mercatanti erano folici di passare con gran pericolo, & pagare gabelle molto grandi, diuenisse aperta & securas. Gli diede olere a ciò commissione, che se eso giudicasse, che facesse di bifogno, è lascia se questa legione alle slanze fra quei popoli per tutto quel perno. Galba hauendo alquante volte combattnto con felice fuccesso, & hauendo Fattioni preso molte delle lor terre, venuti a lui da tutti quei luoghi d'intorno Amba- di Galba. sciadori, & dati a esso gli ostaggi, & fermata con essi la pace; determinò di far fermare due Cohorte fra gli Antuati; & egli con tutte l'altre compagnie di quella legione deliberò di fermarsi per quella vernata in vna contrada de' Ve San Mauragri, il cui nome era Ottodoro. Questa contrada è posta in ma valle, & ha vi ritio. cino a se vna pianura non molto grande, & cinta da' monti altissimi. Ora per- Di Sion. che questo luogo era in due parte diviso da vn siume, egli volle che in vna allog Sito di sviaffero i Francesi: & nell'altra, laquale era stata da loro lasciata vota, diede Rolucce gli alloggiamenti alle compagnie. E quel luogo fe fortificare con on bastione & con un fosso. Poi che furon passati alquanti giorni, che s'erano fermati quini alle ftanz e, & hauendo egli comandato, che gli fussero portati quiui i grani; gli fu in on subito fatto intendere dalle spie, che da quella parte di quel borgo, laqual egli hanea confegnata a' Francesi, s'erano tutti fuggiti quella notte, & che una grandissima moltitudine di Seduni, & di Veragri haueano preso i mon Di Sion. ti, che soprastauano intorno. Era questo auenuto per alcune cagioni, che i Fran Di s. Mau cesi in vn subito s'erano risoluti fra loro di ricominciare la guerra, & di cer- ritio. care di opprimere & danneggiare i foldati della legione. E la prima, perche est faceano poca anzi nulla stima della legione, sapendo, che ella non era intie ra, per esfersene cauate due Cohorte, & trouandosene fuori molti altri soldatiziquali erano stati mandati a far provisione di vittonaglia. Per quest altra

ancora.

ancora che effi stimauano che i nostri per trouarsi in vu laogo disauantaggiofo & strano, ogn' hora, che effi correndo calaffero da quei monti nella valle, & tirassero l'armi loro contra nostri, non potessero sostenere il primo loro assalto. Agginngenali a queste cofe, che effi fi doleuano, che foffero stati lenati loro i figliuoli loro in nome d'ostaggi, & che i Romani fi sforg quano di tenere la sommità dell'alpi non solamente per cagione di assicurare il viaggio, ma etiamdio per godersele sempre come cosa loro ; & che fra loro si persuadenano, che essi volessero aggiungere quei luoghi alta Prouenza per essere de sa vicini. Poi che Galba hebbe inteso tutte queste cose, perche non s'erano ancora finite di fare le prouissoni necessarie per gli alloggiamenti de foldati; ne meno erano in ordine le monitioni, come si doueua : ne s'era fatto provisione bastevole di grano & vittouaglia-perche poi, che i nimici s'erano resi, & haucano dato glioslaggi, non haueano giudicato, che fosse da tenere, che si donesse far guerra; fatta con prestezza ragunare il parlamento, cominciò a richieder ciascuno, che volesse liberamente dire il parer suo. Et in questo parlamento, perche chiamare cosi subito s'era scoperto un pericolo cosi grade fuor dell'openione di ciascuno, il parla-& perche tutti i luoghi, che soprastauano il campo, si vedeuano pieni di gran numero di genti armati, Er non potendo venire al campo soccorso d'alcuna ban mento. da ne vittouaglie portaruisi, per esser i passi & le strade serrate hauendo quasi ogn' uno perduta la speranz a del saluarsi, si dicenano alcuni cosi fatti pareri; che lasciate tutte le bagaglie si douesse prender la stradada vna parte, e sforzare i nimici a dar loro il passo, & prender quella strada per tornarsene, per laqual effi quiui s'erano condotti, volendo faluarfi. Tuttania piacque alla mag

gior parte, che rifernandosi il prender questo partito quando la cosa fosse ridot

ea all estremo, si doue sie in questo mez o far pruoua di qual sine sosse puese.

Bottenglia re la cola, est distinuter il compos. Estendo cos o va breue spatio di tempo di
mella qua
forte, che a pena bebbero i nostri tempo di razionando discorrete, o mettere
les Roma à estetto quelle cos e, lequali essi haucano deliberate; i minici dato tra lovo il se
i hanno mo corsero alla volta de nostri, da tutue le hande tirando tutta volta sessi

me noma deffetto quelle cofe, lequali esse haneano deliberate; i nimici dato tra lovo il fe mi hanno gno corfero alla volta de la noitri, da tutte le bande tirando tutta volta sasse he peggio con lutte le progeno repsisona que di monte de la noitri da tutta le bande tirando tutta volta sasse da mente, est de la luggi più alti non tirauano alcun cospo in vano, est tutti correvano a dar soccorio in quella parte del campo, done vedetano che peresse se soppositata d'huomini, che la disendesse on per da dissogno. Examo bene in questio de minici sperate, che inimici quel bora per banere lungamente combattuto si rivuauano si revalibi partendos idella fattione "ortrauano de gli altri seccio nel luogo soro. I nostri per esser pochi, non potenano altrimenti sur alcuna di questico con la comente com potenza vano, che per troppo combattere si trouasse si reconstituta di quella di quel luogo, sono potena canjas si quel luogo, sono colo con litura si que si reposar si quel luogo, sono potena consistenza, nel monte con titura si per riposar si quel luogo, sono escipado durata continuamente, nel meno ritirar si per riposar si quel nuoro.

Mattaglia

battaglia crudele più di sei hore, & mancando già a' nostri non solamente le forze, ma l'armi anchora, & i nimici tutta volta venendo più furiosamente contra i nostri, et bauendo cominciato là, doue i nostri erano più deboli, a rom pere i ripari, & ariempire il fosso, & essendo la cosa ridotta in on estremo cafo, P. Sesto Baculo Capitano della prima compagnia & primo feritore, il- Confiele quale come habbiamo detto ananti, nella battaglia fatta co' Nerun, ricenette di Selto molte ferite, & oltre a ciò C. Volufeno Tribuno de foldati, hnomo di gran co- Baculo. figlio & valore, con preflezza si prefentarono auanti a Galba, & quiui gli mostrarono, come non ni hauea, che una sola speranza di potersi saluare; che seno Triera; le facendo vno sforzo grande, vsciffero contra i nimici, o prouasfero in buno de tal quifa l'ultimo rimedio d'aintarfs. La onde chiamati tosto i Capitani fe con soldati. molta prestezza întendere à foldati, che lasciassero alquanto il combattere, & che folamente attendeffero a prender quell'armi, lequali i nimici tirauano loro, & che si rifrescassero alquanto. Quindi che qualhora essi vedessero dare il fegno, tutti falta ffero fugra de ripari, & deffero dentro, & che ponessero tutta la speranza del faluarsi nella propria virtù & valore. Eellno tosto phidirono a quanto fu comandato loro . Pofcia falsando tutti in pn fu bito fuor de ripari del campo da tutte le parte, non diedero tempo a nimici de Roma di poter vedere quello, che si done se fare, ne di raccorsi insieme . Mutatasi ni. dunque in tal quifa la fortuna, i nostri hauendo tylto in mezo i nimici, iquali pure hora haucano speranza di prender gli alloggiamenti del nostro campo. ne faceano grande occisione : & di più di trentamila foldati, che erano; ilqual numero di Barbari si sapea esser venuti contra l'nostro campo essendone Stati già morti più, che la terza parte, voltarono în fuga; tutto il rimanente già Spanentati & in tutto ripieni di terrore ; & non che altro, non gli lasciarono fermare ne luoghi che soprastanano al campo. Essendo dunque in tal guisa rotte tutte le genti nimiche, & spogliate d'armi, i nostri si tirarone a loro alloggiamenti & alle munitioni del campo. Dopò questa fatione Galba il Galbatoc quale non volea, che più altre volte gli auuenisse di douer tentare la fortu- na nella na, & perche si ricordaua d'effer venuto quiui alle Stanze con vna intentione, e poi hauea veduto, che le cofe gli erano fuccedute d'altra maniera, moßo dal gran mancamento, che hauea del grano, & delle vittouaglie, il seguente giorno hauendo fatto mettere il fuoco în tutti gli edifici di quel borgo, diede tosto ordine di tornarfene con le genti verfo la Prouenz a. Et non hauendo nel viaggio alcuno impedimento da niuno de nimici, & none gendo da loro ritenuto in alcun luogo, conduste quella legione a saluamento nel paese de gli Antuati ; quindi in quello de gli Allobrogi , & quini gli fe fermare per quel San Man werno alle stanze. Dopò queste cose Cesare giudicando fra se, che tutta la sitio. Francia fuffe in pace, & che le cofe si fuffero fermate, hauendo già superati Sauoia. Belgi, cacciati i Germani, & vinti i Seduni nell' Alpi, & effendo poscia nel Di Sion. cominciar

D: Toe nai Volu-

Nuoua cominciar del verno canalcato in Schianonia, perche e volena vedere & coguerra nella Fra cia. D'Angià P. Craffo giouanet

. 03 nonselia. Di Vanes cioè Veneti; città fortiffi-

giofi.

m2

Amba-**Sciadori** mandati a Craffo,

Hoggi Loire. Naui lun ghe fane fabricare da Cefa-

IC.

Francia vna subita guerra. La cagione di cosi fatta guerra fu questa. Era fer mato alle stanze tra gli Andi , popoli vicini all'Oceano P. Crasso giouanetto con la settima legione. Costui perche in que luoghi » era carestia di grani haucamandato nelle città vicine molti Capitani & Luogotenenti de' foldati per cagione di prouedere de' biadi & delle vittohaglie. E tra questi era stato mandato T. Terrasidio agli Vnelli, M. Trebio Francese a Curiosoliti; & Q. Di Per- Velanio con T. Silio a Veneti . Questa città è di maggiore auttorità & for-Ze di tutte l'abre città di questi paesi visino al Mare; perche i Veneti oltra. che banno molte nani; con le quali essi nauigando sono » sati di passare in In-, ghilterra, auanz ano tutti gli altri popoli vicini nel sapere & nell'arte del na uigare & delle cose di Mare; & trouandosi in vn Mare molto tempestoso, & aperto pochi porti, iquali fon tutti tenuti da costoro, banno fatti loro tributary quasi tutti coloro iquali nanigando praticano quel golfo di Mare. Costoro

furono i primi, che ritennevo Silio & Velanio, & ciò fecero per quella cagione, che essi simanano ritenendo costoro di douere cambiandoli rihaucre i loro ostaggi, iquali essi haueano già dati a Crasso . I vicini loro mossi dalla auttoriin tà di costoro (si come i partiti, che i Francesi prendono sogliono esfer subiti, e Partiti di furiosi) per quella istessa cagione ritennono Trebbio, & Terasidio . Et ha-Fracefisu uendo con prestezza mandatisi tra loro gli Ambasciatori, col mezo de loro biti e fu- principali congiurarono insieme di non douere più fare alcuna cosa , che non fosse con commune consiglio di tutti. & di poler tutti d'accordo correre pna. medesima fortuna. Sollecitauano poscia tutte l'alere città, che volessero più tosto mantenersi in quella libertà, laqual era stata loro da loro antichi lascia-

ta, che sopportare di stare sotto la seruitù de Romani. Ora poi che tutti que' paesi maritimi in brenissimo spatio di tempo concorfero nel parere di costoro tutti d'accordo mandarono Ambasciadori a P. Crasso, facendogli intendere, che se esso volena riscattare i suoi, donesse rimandare loro gli ostaggi, iquali egli teneua da loro appresso se . Cesare hauendo per le lettere di Crasso saputo queste cose tutte, perche egli se trouana molto quindi lontano, se fabricare in tanto certe naui lunghe net siume Ligieri , il quale mette nell' Oceano, & ordinò , che della Prouenza gli fossero mandati gli buomini da remo , i marinari , & i gouernatori . Poiche con molta prestezza furon messe in ordine queste cose, egli come prima, rispetto al tempo dell'anno, potè, se ne venne atrouare l'effercito. I V eneti & gli altri popoli appresso di quell'altre città, tosto, che invesero la venuta di Cesare, perche conosceuano in quanto graue errore erano incorsi fra loro bauendo ritenuto gli Ambasciadori, il nome de quali era sta to sempre mantenuto inniolabilmente, & senz a niuna ingiuria appò tutte le nationi, & bauendogli messi in prigione, diedero ordine considerando la gran-

derza del pericolo di far provisione per la guerra, & di provedere sopra tutto quanto era necessario per l'armatuloro, & ciò faccuano essi con maggiore Veneti fi feranza, che molto si confidanano nella qualità del sito done essi si ritrona- cofidana no : sapenano essi, che il venire per via di terra sarebbe malagenolissimo, per- no nella che le strade erano tagliate dalle innondationi dell'acque del mare, & l'andar qualità ui per acqua era impedito dal non bauere i nostri contezza di que luoghi; & perche altresi n'erano pochissimi porti. Si confidanano etiandio in questo, che inostrie Berciti non potrebbono molto lungamente fermarsi ne' paesi loro per cavione del mancamento, che harebbono de grani. Et auenga che le cofe succedessero tuete d'altra maniera, che essi non haueano imaginato; vedeua- haueuano nondimeno, come le forze loro erano molto grandi nelle cofe di Mare, & no gran che i Romani non haueano alcuna naue, & non haueano oltre a ciò contezza le cose di veruna di que' luoghi, ne' quali essi doueano far guerra;ne de' paesi,ne de' por Mareti,ne dell'isole altresi; & che il nauigare in on Mare stretto era molto differen te dall'ire nauigando per l'Oceano mare in vero grandissimo & apertissimo. Poi che ne loro trattati si furono presi questi cosi fatti partiti, cominciarono a Venetia aforeificare & fornire le terre, & a farui portar dentro tutti i biadi , iquali hoggi Va erano per le ville. Ragunarono etiandio in a Venetia quel maggior numero nes. di naui, che fu loro possibile, che quiui era certo, che Cesare doueua prima, Osilini, di che altrone far guerras. Fecero in questa guerra lega con gli Osisini, Leso- Landriby, Nannetti, Ambiliati, Morini, Diablintri, & Menapy. Mandarono a do- ger. mandare ainto in Inghilterra, laquale è posta a punto all incontro di queste re di Luscus gioni. Queste erano quelle cose, lequali com: habbiamo dimostrato poco anan-Nannetti ti, faceano difficile questa impresa. Ma tuttania erano molte le cagioni , le di Nates. quali fpingenano Cefare a far questa guerra . L'ingiuria fattagli nell'hauere Ambiliaritenuto i Cauallieri Romani, l'effersi ribellati dopò, che essi s'erano dato nel ti di Aule sue forze, hauer mancato di fede hauendo dati gli ostaggi; la congiura di tan renca. tecittà; & sopra tutto lo monea, che non nolea egli, che se hanesse lasciato. Terouzpassare le cose di questi luoghi senza prenderui partito peruno, l'altre natto- na, Diani anchora giudicassero, che fosse lecito loro di fare il medesimo. Sapendo egli blimiti, di dunque, che i Francesi quasi tutti erano naturalmente, inclinati a cercare nuo Leodoul. ne cofe, che agenolmente, & con prestezza si moneano a far guerra, & che gli buomini tutti cercano naturalmente la liberta, & banno in odio lo stare in Gheldress servici, giudicò fra se medesimo, che sosse bene di dividere & distribuire l'effercito auanti, che più città entrassero nella legas. La onde mando T. La mente inbieno con la canalleria nel paese de Treuiri, i quali habitano vicino al Rhe- clinaci a no. Et commise a costui, che douesse passare nel paese de Rhemi & de gli cercar co altri Belgi, & che gli douesse mantenere nello ftato, che erano, che oltre 4 se nuoue. ciò douesse opporsi a Tedeschi, che per quanto si diceua, erano stati chiama- DiTriers. ti da' Belgi per loro soccorso, e se cercassero di passare per forza il fiume con Di Rains.

Franceit

gna . Di Lifieux. Di Poigiers.

Siti delle gerre.

Labirin- le naui, douesse vietar loro il passo. Comandò poscia a P. Crasso, che condoto mada- dici Cohorte di foldati legionary, & con buon numero di caualli doueffe pafto da Ce fare nell' Aquitania, a fine, che que popoli non poteffero mandar genti in focfare nel corfo de Francesi, & che altresi non si congiungessero insieme tante nationi.

pacse di Mando etiandio a gli V nelli, Curiosoliti & Lessobij Quinto Titurio Sabino Guasco- con tre legioni, imponendogli, che douesse hanere egli la cura di trattenere que popoli. Diede poscia il gouerno dell'armata, & di tutte le naui Fran-Perche- cefi, lequali egli haueua fatto condur quiui de'luoghi de'Pittoni & de'Santorons Cor ni, & di quell'altre Provincie, che Stauano in pace, a Decio Bruto giouane, ine nouaglia. ponendogli, che come più tosto potesse, douesse andarfene contra i Veneri. Et egli si mosse contra loro con tutte le fanterie . I siti delle terre loro erano tali, che effendo poste nell'estremità di certi monticelli, che sporgono in mare, & fo pra certi promontori; non vi si potena per via di terra andare, quale hora en fiandosi il mare innondana il paese tutto d'intorno, la qual cosa accade continuamente in ogni spatio di dodici hore due volte; ne meno con le naui; perche Di Vanes mancando l'acque cresciute auanti, le naui sarebbono rest ate quiui nelle sec-Bento co che. In cal guifa dunque da queste due cose era impedito Cesare dall'impresas erai Vene di combattere queste terre. Doue se pure que popoli vinti per anuentura dalla grandez za dell'opera, che i nostri con argini hauessero frenate l'acque marine, & con le machine fabricate da loro, & che hauendole alz ate in maniera, che fossero quasi pari alle mura; hauessero perduto ogni speranza di potersi saluare, hauendo ragunato gran numero di naui, laqual cosa essi agenolissimamente far poteano, portandosene con esso loro tutte le cose loro; si ritiranano nell'altre terre vicine 2. Et quiui di nuono si difendenano nel medefimo modo, rispetto alla qualità de i luoghi. Il far questo era loro nie più ageuole gran parte della ftate, perche le gran tempeste, & fortune di que mari,

to alle grande înnondationi & all'esserui rarissimi porti, anzi quasi nessuno, era il navigare veramente malagenolissimo . Percioche le navi di quelle gen-Naui Ve- ti erano fatte & armate în questa guifa. Le catene loro fono alquanto più neti. ... piane delle nostre, a fine di potere con ese più agenolmente solcare per que Mari, & nel tornar dell'onde scorse auanti tirarsi a saluamento. Hanno la prora molto alta, & hanno la poppa altresi fatta di maniera, che sia accommo data alla grandez za dell'onde, & delle tempeste. Et le naui son tutte fatte di - Rouero atte a fostenere qual si voglia ingiuria & percossa. I banchi di coloro, che menano i remi, son fatti di trani d'altezza d'un piede, & son confiti con aguti diferro groffi, quanto il dito groffo della mano. L'ancore erano attaccate vo catene di ferro in luogo di funi. Le vele erano di pelli, & di colami fottilmese concî, o perche hanno mancamento di lino, & non fanno come e' s'adopri; oneramente, che pare che sia più somigliante al vero, per questo, che essi gindi-

санало

riteneuano le nostre naui. Et în que mari grandisimi, & apertissimi rispet-

eaumo, che con le vele non si potesero molto bene sostenere cosi gran tempeste dell'Oceano, & cosi grandi furic di venti, ne reggersi altresì i grandissimi pesi delle naui Ora gli affronti di legni dell'armata de' nostri con le naui de' nimi- Affronto cierano si fatti, che in vna subita prestezza, & menar di remi i nostri l'anan... de i legni zauano affai; doue quelle d'altra parte, rispetto alla qualità & natura del luo di Celare go, or alla furia grande delle tempeste, erano molto più atte di gran lunga, or più accommodate. Percioche le nostre non potenan nuocere con gli sproni à quelle de' nimici, sì erano sode & ben fatte: ne vi si potena tirar sopra l'armi aveuolmente per esser molto alte; & per questa istessa cagione erano più commode a seruirsene tra gli scogli. Aggiungenasi a queste pri altra cosa, che qual bora il fosfiar de venti bauesse cominciato à farsi crudele & furioso, & che se fossero meße a nauigare, potenano vie più agenolmente sostener gli empiti del la tempesta, & più sicuramente fermarfi ne vadi ; & fe per auentura l'onde eresciute, scemando, le lasciassero in secco, ne' sassi, ne' scogli poteano far loro alcun danno. Done le nostri naui douenano temere di tutte queste cose. Poi che si furon prese più terre, Cesare doue egli hebbe conosciuto, che vana cosa era il prender tanta fatica, & che col prender le terre non si togliena a' nimici il fuggire. or che non si potea manco far loro alcun danno; deliberò fra se medesimo di douere attendere l'armatas. Doue poi che l'armata fu giunta insieme, ésche i nimici la cominciarono a vedere, intorno a dugento venti delle lor nani prestistime, & ornatissime di tutte sorte d'armi, pscite suor del porto, si fermarono all'incontro delle nostre. Nè potea Brutto, ilqual era general Capi- Difficultano dell'armata, ne i Cohorte de' foldati, ne i Capitani, iquali baueano ciafcu- tà nel coparto dell'armata, ne i Conorte de jouatri, ne i Capitalis, quello che donessero sare, battere no vina nane al gouerno loro conoscere ancora bene quello che donessero fare, dell'arma er in qual quisa di combattere douessero cercare d'appiccarsi con i nimici per ta di Ceche molto bene haueano considerato, come non si potealoro nuocer punto con fare con gli froni delle naui. Done dirizzando le torri, l'altezza nondimeno delle pop quellade pi delle naui nimiche le soprauanz aua di maniera, che malageuo mente da si nimici. basso luogo si potenano tirar l'armi contra i nimici, done quelle ch'erano tirate da Francesi, faceuano maggiore, & più graue colpo. Vna cosa sola dell'apprestate da nostri era loro molto gionenole, certe falci con la punta accutissima fitte in cima di erte haste lunghe fatte quasi nella forma delle falci da com battere le mura. Prendendo con queste quelle funi, con lequali stanano l'anten anomia ne appese a gli alberi delle naui, & tirandole forte, & dando in vn tempo de and remi in acqua, le veniano a spezzare. Tagliate queste suni bisognana per for-ila. za, che l'antenne giù cadessero; di maniera, che essendo riposta tutta la speranra delle naui de France i nelle vele & altri ordegni nauali, esiendogli leuate Trosfiri lu via queste, era in vn'istesso rempo leuato loro il poter più valer si delle naui lo periori di ro. Tutto il rimanente poscia di quella battaglia era riposta nella virti es va- virtile di lore de foldati, & in questo i nostri erano agenolmente superiori, & santo mag- valore.

giormente

nimici.

giormente ancora, che la fattione si facea nella presenza di Cesare, & di tutto l'effercito Romano, di forte che non potea farsi alcun valoroso fatto, che non fosse manifesto ad ogniuno. Percioche tutti quei monticelli intorno, & que' luo ghi alti, di su i quali si potea vedere il mare, quiui vicino, erano ripieni de' foldati del nostro esfercito. Poi che come poco auanti detto habbiamo, furon gettate giù l'antenne, hauendo ciascuna delle naui de nimici due ò tre delle nostre naui d'attorno, li nostri soldati vsauano ogni forza di saltare sopra le naui de' Rotta de' nimici. La onde tosto, che quei Barbari si furono di tal cusa accorti esendo vid state prese molte delle loro naui, & non si potendo tronar più cosa, che potesse riparare a tanto disordine, faccuano ogni sforz o di saluarsi col fuggire. Et bauendo rinolte già le naui verso quella parte, done il vento le portana, il mare venne in un subito in ranta bonaccia, o cosi tranquillo, che non si poteano altrimenti muouere di quel luogo, done si tronanano. Ora questa cosa fu molto à proposito a' nostri per dar compimento alla già cominciata impresa. Percio-

che i nostri perfeguitandole, a vna a vna ne prefero, quante ne giunfero; di ma niera, che pochissime, di tutto quel numero per cagione della soprauenente not te, ne poterono arrivare a terra, effendosi combattuto continuamente quasi. dalla quart'hora per fino al tramontar del Sole. Et con questa battaglia fu po-Di Vanes Sto fine alla guerra de' Veneti, & de' popoli altresì tutti di quei paesi picino al mare. Conciofosse cosa, che effendosi ragunato à questa impresa tutti i giona ni, & tutti ancora gli altri huomini di età più matura, i quali haucano punto di discorso, & di gouerno, ò che haueano alcuna dignità ; & hauendo ctiandio ragunato quiui tutte quelle naui, lequali si tronanano per tutti que' luoghi, es-

sendo perdute queste, gli altri non haucano doue più ritirarsi, ne modo alcuno da poter più difendere le terre loro. La onde tutti si diedero a Cefare contutte tutti fi da le cose loro. Giudicò Cesare di douere procedere tanto più grauemente contra no a Cesa costoro, quanto e' volena, che il nome de gli Ambasciadori fosse per l'annenire riquardato con maggior diligenz a da tutti gli altri popoli Barbari . Hauendo cofe loro dunque fatto tuor la vita a tutti gli huomini del Senato , fe vendere tutti gli

Di Vanes altri con la corona in capo . Ora mentre nel paese de' Veneti le cose passanano di questa maniera, Q. Titurio Sabino arrino con quelle genti, le quali egli ha-Di Por- ueua hauuto da Cefare, nel paese de gli Vnelli. Era capo di queste genți Viricherons. douix & era general Capitano di tutte quelle città, le quali s'erano ribellate.

viridouix Balle quali haueua ragunato on großo effercito, & gran numero de foldate. capo de li Et in questi pochi giorni gli Aulerci, & gli Eburonici, & i Lessoui, hauendo fatto morire tutti gli huomini del Senato loro , percioche non voleuano ef-Di Roan. fer capi & auttori, che si rompesse la guerra, serrarono le porte, & entrarono anch'ess in lega con Viridouix . Era oltre a ciò comparso quiui gran numero

d'huomini di mala vita, & di asassini di tutti i paesi della Francia, che la speranza, che haueuano del far prede; & la voglia del combattere gli hauea le-

uati dal coltinar la terra, & dalle continue loro fatiche. Sabino hauendo fer- Ticurio. mato il campo in in luogo molto commodo di tutte le cofe, che faccuano di me- Sabino. ffiero, fi ftana quini fenza vfeire de ripari, all'hora, che Viridouix effendo con l'effercito suo fermate non più lontano dal suo campo, che lo fatio di due miglia all'incontro di quello, & cauando ogni giorno le genti de gli alloggiamenti, dana a' nostrioccasione di venire alle mani: di maniera, che non solamente Sabino era cenuto in poco conto appre fo i nimici, ma i nostri soldati an chora lo cinano imputando; & hanea dato espione di maniera, che fi haneffe openione, che efforemeffe, che i nimici baucano già prefo ardire di venirfi accostando per sino a ripart del nostro campo : Ciò facena egli per questa cagione, che non gindicana appartenersi à on Luogotenente di venire alle mani con li grosso numero de nimici, massimamente non vi si tronando colui, che era general Capitano di quella impresa, se non in luogo conneneuole, è che qualche occasione à commodità grande non no foste data. Ora confermata l'openione, che se tenea della cofini paura, egli elesse un Francese, huomo mol- Vn Franto in vero à proposito, & astuco, di quelle genti, le quali egli hauca secoin; cese man ainto. Et à toffini perfundette con molei premi grandi er offerte, che toffo paf. dato da . faße nel campo de nimiti, ammaestrandolo di tutto quello, che ci volena, che và nel ca effo quini face fe . Questo done, come fuggito del nostro campo si tronò fra costoro, mise tosto loro auami la paura grande de Romani. Quindi mostrò loro in che cattino termine si trouassero le cofe di Cefare appo i Veneti; Tche Di Vancerta cofa era che Sabino la notte uenente cauerebbe l'effercito nascosamente nes. 'de' ripari, & and arebbe a trouar Cefare per dargli foccorfo. Poi che fra quelle genti fu intefa questa cofa , tutti ad una voce andauano dicendo , che non s era per niente da perdere cosi bella occasione di dar cosi buon fine à tanta impresa, & che facea di mestiero d'andare al nostro campo. Molte erano le cose che muoneano i Francest à prendere questo partito, come l'effere stato Sabino quei giorni dananti sempre richiuso dentro d' ripari; il conferniarglielo hora quel fuggito; il mancamento delle nittonaglie; alla qual cofa con poca diligenza haucano fatto provisione; la speranza della guerra de Venesi; & Di Vanes oltre à ciò, che quasi tutti gli huomini credono volentieri quello che essi porrebbono. La onde mosti da queste cose, non lasciarono prima partirsi Viridonico, or gli altri Signori dal parlamento, che foße loro conceduto da costoro, che prendessero l'armi, & andassero nerso il campo. Poi che dunque fu ciò conceduto loro, tutti allegri non altramente, che fe fosfero certi della vistoria, hauendo ragunato molte fascia di scermenti & di fascine ; per riempire con esse i fossi de' Romani, e cost presero la volta del campo. Il luogò, doue i nostri haneano fermato eli alloggiamenti, era alquanto rilenato, & dal cominciamento dati di Sa to della falita à poco à poco crefcendo, s'andana per fino alla fommità d'intor- bini haue no à va miglio . Quini con gran prestezza corfero i nimici, di maniera, che i uano fer-

menti.

mati eli Romani hebbero pochissimo tempo da potersi mettere insieme, & armarsi delalleggia- l'armi loro, & vi giunsero quasi mez zi morti , Sabino intanto bauendo messo animo a' suoi soldati, a loro che ciù desideranano diede del combattere il seano. Mentre i nemici erano impediti, riffetta a quei pefi, che effi portanano, comando Sabino a i foldati che per due porte faltando fuori deffero adoflo a inimici. Et zunenne che rispetto alla qualità & vantaggio del luogo, al poco sapere de nimici & all'esfere stracchi, alla virtu & valore de soldati. 6 all'effersi altresi effercitati nelle passare querre, i nimici non poterono softene-

nımici.

Rotta de re va folo affronto de nostri; ma tosto fuggendo voltarono le spalle. Onde i nostri soldati ancor freschi seguitando valorosamente eli impediti ne ammazzarono pon numero grande. I canalli seguitando eli altri, ne lasciarono ire alquanti, che fuggendo s' erano faluati. Cofi dunque in vno illeifo tempo venne à Sabino la nuone della ricenuta vittoria nella guerra di mare, & à Cefare Tutte le della vittoria di Sabino. Et appreso tutte le città si refero a Titurio. Concio-

cittànimi che fi ren dono àTr surio. Gualco-

sia ce fa, che come l'animo de Francesi è lieto & pronto a muonersi al combat tere; cosi all'incontro è debole, & male atto a resistere, & sopportare i disaggi, & le cofe contrarie. Et quasi in questo tempo medesimo P. Craso effendo con le genti già arrinato nell' Aquitania, ilqual pacse ( si come poco ananti gna. s'è detto) rispetto alla larghezza de paesi, & alla moltitudine grande de gli huomini, si dec giudicare la terza parte della Francia; conoscendo molto bene come ei douea far guerra in quei luoghi, doue L. Valerio Preconio mandato con l'essercito poebi auvi auanti era stato morto & rotto, et messo in fuga l'es-

L. Valerio Preconio.

gaglie, pedena come quini gli facea dib fogno di donerut ufire non merz ana de ligenza. Hauendo dunque facto buona provisione di victouaglie, & in fuo fauore accresciuto buon numero di gente, & di caualli. & hauendo oltre a ciò nominatamente chiamati a semolti huomini valorosi di Tolisa & di Narbona, che fono città vicine alla Pronenzà, di quei paesi conduse l'esfercito nel cirtavicia parfe de Sontiati. I Sontiati inerfala venuta di costui hauendo messo insieme on numero grande di gente, & di caualli, ne quali erano potenti molto, affal-

sercito, es donde L. Manlio Proconfolo s'era fuggiro, hanendoni perdato le ba

Proueza, tando il nostro campo menere marchiana, combatterono da prima con le genti a cauallo; quindi essendo rosta la loro caualleria, seguitandogli i nostri, secero subito saltar suora le fanterie, lequali essi haneano fatte imbosvare in una valle vicina. Questi affaltando i nostri foldati, farfi rinouarono la battaglia. Duro quini la zuffa buona pezza, & combattesi molto fieramente, conciosia cofa, che i Sontiati confidandosi nelle vittorie altre volte auanti ottenute SII-Gualco- manano, che la salute di tutta l'Aquitania fosse riposta nel nalor loro; i nostri d'altra parte erano desiderosi di far vedere altrui quello, che fare sapessero,

gnz,

Rorra de & poteffero fenzal Imperador loro , & fenzal altre legioni fotto il gonerno Sonciati, d'un giouanetto. Finalmente i nimici bauendo riceunto molte ferite furono

forzati

forgati a voltare à nostri le spalle : crasso, poi che di costoro ne furono in gran numero morti, giunto alla terra de' Sonciatt vi mife il campo, & cominciò a cercare di prenderla, & difendendofi coftoro gagliardamente, vi fe to-Sto presentare i gatti & le torri. Eglino in tanto hor tentando di saltar fuori, Aquitani er hora cauando fotterra certe foffe & ftradefegrete per fino a' ripari, & ma instruttifchine del noftro campo, della qual cofa eli Aquitani fono instruttiffimi, perciò fimi à far che appo loro fono in molti luoghi le cane de metalli; tofto che conobbero, che cauc. risfetto alla diligenza, che i nostri vinsuano, ei non poteuano far cosa buona Guasconi con questi lor modi, mandarono Ambasciadori a Crasso, pregandolo, che egli noteffe ricenergli fotto lafua giurifditione, Es banendo ciò ottenuto, & effendo flato comandato loro, the deffero l'armi, tutto fecero . Ora effendo tutti gli Ouero animi de nostri intenti in questa e osaro sei dall'altra parte della terra Adcan-Adiato-tuano, il quale era Signore di quel livo mi, con seicento suoi affettionati, i quali nio. esti chiamano Solduri, che tengono una cose fatta uita, che mentre ninono, par Soldurii. ticipano di tutti i commodi di coloro, a'i quali fi fono fatti amici: E fe peranen tura anien loro alcund cofa contra la vogliu toro, o veramente corrono infiel me cutti una mede sima forte, o nevamente per se medesimi si prinano della ui- 1. 11 10 ta. Ne fi emai ancora tronato alcuno per quello che gli momini ricordano, ilquale, morto colui, à chi egli era già divennto amico, habbià ricufato di morire. Adeantuano trancendo fatto forza di faltar fuori accompagnate da costo- Adeatuz ro, lenatofi il romor grande da quella parte de' ripari, hanendo i foldati dato no fi renall'arme, & effendofi quini buona pez z a nalorofamente combattuto, fu final- de. mente ributtato nella città. Ottenne anch' egli nondimeno da Crasso la medesima conditione del rendersi, c'haveano gle aleri ottenuta. Crasso in canto haven do haunto da costoro l'armi, or gli oftaggi, prefe la volta del paese de Vecon- Voconti tii, & Tarufatii. Ora quei popoli Barbari, mossi da questo, che sapeuano come i e Tarust. noffri haueano per forza prefa una città forte, quanto al fieo fuo naturale, & tit, cioè ben fortificata dall'ingegno & mani de gli huomini in pochi giorni, che effi ni Valateli erano Stati d'intorno; cominciarono a mandare Ambafeiadori a tutti i popoli Turfefi da torno, à far congiure, darsi fra loro gli oslaggi, & mettere insieme de fol- fanno co. da torno, a far conginee, aarli tra toro gu oltaggi, o mettere injeme de for-popoli dati. Spedirono poscia Ambasciadori a quelle città anchora della Spagna di d'intorqua, che arriva co' termini fuoi a' paesi dell'Aquitanta, richiedendo d'haner no conquindi genti in dinto & Capitani. Per la costoro uenuta si misero con grande giute. auttorità & numero grande altresì d'huomini all'impresa della vuerra, Furono eletti per Capitani quelli, i quali erano flati continuamente foldati con Q. Servorio, & che per quello che si giudicaud, intendeu ano benisimo le cose della querra. Quefti, fi come è coftume de Romani, rfauano ogni arte di prende- Coftume re l'anantaggio de luoghi, di fortificare il campo, & d'impedire i passi si, che de Capiinostri non poteffero hauere le vittonaglie. Ma tosto che si fu dueduto Crasso, tani Roche malagenol cofdera, che delle fue genti, riffesto al poco numero che erano poteffero

6Q LABROT

potessero farsi più parti; che i nimici scorrenano per tutto, che prendenano è paffi, & che lafvianano bastenole guardia à gli allozgiamentische per cosi fatta cagione era manco commodo alerni il portare nel nostro campo i grani, & Sant pa le vittonoglie; perabe i nimici reninano di giorna in giorno ingroffundo; giudico. The non fosse da più lungamente indugiare di venire alle mani so, nimice IF i G fare la giornata La onde chiamato il parlamento, en Jeoperto loro quanto egli hanea disegnato, losto, che esso uide come tutti erano del medesimo pare-L raiconi re, delibera, che la giornata doneffe farfi quel giorno che donea seguire. Et all'apparire dell'alba hauendo canate fuori le genti tutte, & fattone due parti, er posto nelmezo della battaglia le genti venute in aiuto si staua attendendo; orago quello, che i almoct difenaffero di fare . Ora anenza, che effi, rifetto al numeorsal ro grande cherrano, of all notica gloria note cofe dell a me. of all efferc i no-Mri si pachi grudicaffera di doner combattere alla sicura & senza pericola: and I filmanano wordinenos she nie più figure foffe, fe prefi tutti i paffi, o impedite le nittonaglie, patessero senza spareimento di punto del sangue loro ottenere A Roma- la viccoriante anchor che l Romani per la mancamento grande della victourani manca glia liamollera cominciaro aftringerfi infigme , effe prefessano d'affaltare gli impediti nella bastanko, & edoro altrest, i quali fosto i peli da loro portati foßero d animo più debole vitt havendo tatti i Capitani, lodato il prender un vittouaglice ... A sot partito, effendo i Romani resistenții fuori în battaglia, eglino si stanano -nor it on dentro a vipari, Evaffo conosciuta quella cofa bauendo con lindugiar suo coob cont openione di fe data, fatto dinenire i nimici più timidi, & i foldati nostri più pronti di woler combattere : es cominciandoli già fra tutti a udir dire, come non era da tardar più d andare ad affaltare il campa nimico, confortati pri ma i sudi, essendore suscipin nolonterost, s'indrizza versa ipcampo de nimici z Et quini attendendo alcunt a rumpire s foffis altri hauendo col tirar mol-Battaglia eta Ctale te anni eacciate le cuardie de bastioni & de ripari & monicioni; & i suldalos e Vo si neputi in ainto, ne quali Craffo quanto al cambattere, non senea molta fidas zascol portar i fassi or perger l'armi facendo si, che pareua, che unch'esti com Tarulatii harroffena en inimisi d'afera parre gagliardament e & fenza alcuna paura combarrendos de l'armi da luoghi afri trate non percetendo in uano; & bamendoi canalli girato autorna al campo de nanies tornarono adire à Crasso: Duly tome use ble peren principale non era fertilicate es quardate con quella diliganza she eranegli aleri leti se che farebbe facileofa Lentrarui; Crafto poiche bebbe effereate con le parole fie i Capitani de i canalli, che con promettere à fuldate gran premi en far loro molte offerte, gli incita fero, mostro am Ac. ) loro quellashe es volea, che fi faceffe. Effi banendo fi come era faco commef-19 ) 35 foloros canato fuore quattro Cohorce, tquali, effendo stati gia lafciati alla Amer gnardia de gli alloggiamenti exang unebora freschi, & non punto molestari dalla fatica, & bauendogli guidati per alcune vie molto lunghe secretamente 132 a fine.

ice

ue

re-

de

rti,

160 104

anoi a fine, che dal campo de nimici non potessero esser veduti; essendo gli occhi & sat- pli animi di tutti intenti a mirare là, doue si combattena, furono in un subito a quei ripari, che detto habbiamo . Et faltatini tutti con furia fopra furono prima dentro a gli alloggiamenti de nimiti, che potessero esser veduti da loro,ò che si potesse conoscere quello, che quini si facesse. Ora, poi che fu udi- Quanto to da quella banda il romore, i nostri hauendo ripreso le forzeloro, (la qual giotu la cofa suole il più delle notre annenire qual bora si stà con speranza d'ottener la iperanza vittoria) cominciarono tutti con maggior forza a stringere i nimici . Et effi d'ottener trouandosi tolti da ogni parte in mezzo, disperati a fatto, delle cose loro, si la vittodiedero a gettarfi giù da ripari, e cercar di saluarsi col suggire. Mala ca-ria. nalleria seguitandogli per quelle campagne aperte, a pena di cinquantamila Guascosilcaglili Cantabri effendone rimasi la quarta parte solamente effendo già passata no regno gran parte della notte, si saluarono ne gli alloggiamenti. Poi che su sparsa di Nauarla nuona di questa battaglia, la maggior parte dell'Aquitania si diede a Craf- 12. so, & di propria loro noglia glimandarono gli ostaggi, & tra questi suro-Guasconi noi Tarbelli, i Bigerrioni, i Treciani, i Vocati, Tarufatt, Flustati, Gariti, di Tarba, Aufci, Garunni, Sibutrati, e Cocofatt. Cert' altre poche nationi vleime in quei d di Baiopaesi, confid andosi nella stagione dell'anno, che già si facca uicino il verno, non na, di Bivolsero altrimenti far quello, che questi altri. Et in questo tempo medesimo gorta Vo Cefare auuenga, che la state fuste già quasi passata, perche nondimeno i Mo- Valates. rini, & Menapu, effendo già la Francia tutta ridotta in pace, erano ancora in Tagusati, arme & non haucano mai mandato Ambasciadori a richiederlo della pace, Tursesi. hauendo fra se giudicato, che con prestezza si potea dar compimento a cosi Fluttati fatta impresa, ni conduße l'eßercito. Questi popoli cominciarono a far guer- di Flusto ra con esso d'on altra maniera, che non haueano fatto gli altre popoli della Gatita. Lettoresi Francia. Percioche effi, perche sapeano, che altre grandissime nationi, ha- Ausci. uendo combattuto co Romani, erano state rotte, & ninte, & bancano nel pae- Auscitani seloro grandissime selue, & paludi sen andarono in essecon tune le cose loro. Monni di Ora effendo Cefare arrivato al cominciare a punto di queste se'ue, & hauen- Teroana. do dato ordine di fortificare il campo, & non essendo mai stato neduto per Menapii fino allhora pur un solo de nimici, trouandosi i nostri sparsi a quell'opera, esti di Ghelcon subita prestezza saltando fuor della selua da tutte le bande con impetuo-Cleue. so affalto i nostri affrontarono. I nostri tosto prefero l'armi, & ributtarono Morini, e inimici nella selua, & hauendone morti gran numero, & hauendogli segui- Menapii tati ne' luoghi più impediti & difficili, ni perderono pochi huomini de' loro. allaltano Cefare intanto ne giorni, che seguiron poscia, ordinò di far tagliare quelle sel- le gentidi ne, & accioche i nostri non potessero trouandosi senz'arme all'improuista ef- Cetare. sere assaltati da nessuna banda, facea ponere tutti quegli alberi che si tagliauano, verso done erano i nimici, & da ogni banda la sacena à guisa di bastio- seine,

potessero farsi più parti; che i nimici scorrenano per tutto, che prendenano i passi, & che lasoianano bastenole guardia à gli adog giamenti; che per cosi fatta cagione era manco commodo altrui il portare nel nostro campo i grani, Gr. Sacrip A le vittouaglie; perche i nimici veniuano di giorno in giorno ingroffando ; giung i turte dico che non falle da più lungamente indugiare di venire alle mani so nimice 15 to and of fore, la giornata. La onde chiamaro il parlamento, or Scoperto loro quanto egli hauca disconato, rosto, che eso uide come eneri erano del medesimo pareinosieu re, deliberà, che la giornasa donesse farsi quel giorno che donea seguire. Es al-Eupparire dell'alba hauendo canate fuori le genti tutte, & fattone due parti, er posto nel mezo della battaglia le genti venute in aiato si stana attendendo. orsuC quello, che infinici difeguaffero di fare . Ora anenea, che effi, riffesto al numeone A rogrande cherrano & all anticagloria note cofe dell a me & all effere i no-Stri fi pachi, gindicafler a di doner combattere alla figura & fenza pericolo: fimanano nondimenos che nie più figure foffe, fe prefi sutti i paffi, o impedite. le nittouaglie, patessero senza spargimento di punto del fangue loro ottenere A Roma- la victoria. Et anchor che i Romani per la mancamento grande della victouani manca glia hanoffere cominciato aftringerfi infieme selli perfesiano d'affaltare gli impediti nella battaglia, & calor o altrest, i quali fotto i pefi da loro portati nano le vittoua- foßero d'animo più debole sint hanendo entri i Capitani, lod no il prender un glic. A sof parties, effende i Romani visiti tutti fuori in battaglia, eglino si stanano -mai it on denero a ripari, Craffo conosciuta quella cofa, hauendo con lindugiar suo, & ob cont openione di fe data, fatto dinenire i nimici più timidi, & i foldati noftri più pronti di uoler combattere; & cominciandofi qua fra tutti a udir dire, come non era da tardar più d'andare ad affaltare il campo nimico, confortati pri ma i fudis offendone surcipin nolonteroft, sindrizzo verfo ibcampo de nimi-Barraglia ci s: Et quini attendendo alcunt a xumpire i fosti; altri hauendo col tirar molto Cab te anni cacciate le quardie de bastioni & de ripari & mourioni; & i sold a-to, a Vo : si nenuti in ainto, ne quali Chasso quanto al combattere, non sensa molto suda concis, e za, col portar i fassi de perger l'armi facendo si, che parena, che anch' esti com Torulati. harteffeno ( ) inimies d'altra parte gagliardamente, de fenza alcuna paura combarrendos & Lami da luoghi ali tratenon percogendo in nano; & bamendoi cunalli girato intorno al campo de minist tornarono adire a Crasso; Ding tome unifolo ponta principale non era fortificate es quardate con quella diligenzamebe era ne gli aleri lati aco che farebbe facil cofa Centrarui : Crasto posche bebbe essorato con le parole sie ¿ Capitani de i caualli, che con promettere à foldati gran premi & far loro molte offerte, gli incita sero, mostro loro quella che ei notea, che si facesse. Esti banendo, si come era fato commeso foloro, canaso fuoxi quarro Cahorre, i quali, effendo stari già lasciari alla mar gnardia de gli allor giamenti crano anchora freschi , or non punto molestata dalla fasica, & bauendogli guidati per alcune vie molto lunghe secretamente perchela a fine. 1

a fine, che dal campo de nimici non potessero esser veduti; essendo gli occhi & gli animi di tutti intenti a mirare la, done si combattena, furono in un subito a quei ripari, che detto habbiamo. Et saltatini tutti con faria sora surono prima dentro a gli alloggiamenti de nimici, che potessero esser veduti da loro, o che si potesse conoscere quello; che quini si facesse. Ora, poi che fu udi- Quanto to da quella banda il romore, i nostri hauendo ripreso le sorze loro, (la qual giotii la cosa suole il più delle notte auvenire qual hora si stà con speranza d'ottener la speranza vittoria) cominciarono tutti con maggior forzaa stringere i mimici. Et essi d'ottenet trouandost tolti da ogni parve in mezzo, disperati a fatto, delle cose loro, si diedero a gestarsi giù da ripari, e cercar di saluarsi col suggire. Ma la caualleria seguitandogli per quelle campagne aperer, a pena di cinquantamila Gualcosidati, che per quello, che si sapea erano uenuti dell'Aquitania, & de popo- goa. li Cantabri esfendone rimasi la quarta parte solamente essendo già passata Biscagli-gran parte della notte, si saluaronone gli alloggiamenti. Poi che su sparsa di Nauarla nuona di questa battaglia, la maggior parte dell' Aquitania si diede a Cras- ra. so, & di propria loro noglia gli mandarono gli oslaggi, & traquesti suro-Gussconi no i Tarbelli, i Bigerrioni, i Treciani, i Vocati, Tarufati, Flustati, Gariti, di Tarba, Aufei, Garunnis, Sibutrati, e Cocofatt. Cert'altre poche nationi vitime in quei ò diBaiopaesi, considandosi nella stagione dell'anno, che già si facca uicino il verno, non na, di Bivolsero altrimenti sar quello, che questi altri. Et in questo tempo medesimo gotta Vo Cefare auuenga, che la state fusse già quasi passata, perche nondimeno i Mo- Vasateli, rini, & Menapu, essendo già la Francia tutta ridotta in pace, erano ancora in Tarusati. arme & non haucano mai mandato Ambasciadori a richiederlo della pace, Tursesi. hauendo fra se giudicato, che con preslezza si potea dar compimento a cosi Fluttati fatta impresa, ui conduse l'essercito. Questi popoli cominciarono a far guer- di Flusso ra con esso d'un altra maniera, che non haueano fatto gli altri popoli della Gatiti. Francia. Percioche effi, perche sapeano, che altre grandissime nationi, ha- Austi. uendo combattuto co Romani, erano flate rotte, & uinte, & hauceno nel pae- Auscitani fe loro grandiffime felne, & paludi fe n'andarono in effe con tu vele cofe loro. Monini di Ora effendo Cefare arrivato al cominciare a punto di queste se'ue, & hauen- Teroana. do dato ordine di fortificare il campo, & non effendo mai flato neduto per Menapii sino allhora pur un solo de nimici, tronandosi i nostri sparsi a quell'opera, esti di Gnelcon subita prestezza saltando suor della selua da tutte le bande con impetuoso assalto i nostri affrontarono. I nostri tosto presero l'armi, & ributtarono Morini, e i nimici nella selua, & hauendone morti gran numero, & hauendogli sequi- Menapii tati ne luoghi più impediti & difficili, ui perderono pochi huomini de loro. allaltano Cefare intanto ne giorni, che seguiron poscia, ordinò di far tagliare quelle sel- le gentidi ue, & accioche i nostri non potessero trouandosi senz'arme all'improuista ef-Cetare. fere affaltati da nessuna banda, facea ponere tutti quegli alberi che si taglia- Celare fa uano. perso done erano i nimici, & da ogni banda la saccua à guisa di bastio- ceine.

ni accommodati. Et effendone con incredibil prestezza tagliato uno fatto grandissimo in pec'hi giorni hanendo già i nostri arrinato i bestiami, & l'ultime bagaglie de nimiei, & effi ritirandofi là done le felue erano più folte, & spesse, vennero in vn subito cosi fatte tempeste, che fu forza a nostri di

Cefare ri duce l'effercito nel paefe de gli Au lerci e Le pobii. " Di Roan. Di Liffux

.22 . 3

ritirarfi dall'imprefa; pèrche i foldati non potenano, rispetto allais furia delle pioggie, flar più fotto le tende di pelle . Cefare adunque hanendo fatto dare il guasto in tutto il paese, ville, & edifici loro, & fattoui mettere il fuoco, se ritirar l'effercito, & lo ridusse per quel perno-alle Stanze nel paefe. de gli Aulerci, e Leßobijo 1 16th so 31 blish 4 nelle altre sittà con le-1 303 elle 1 2 mi sal quali banea fatto guerrapoco

> in all the second of the secon FINE DELTERZO LIBRO. I'm a could be able to the intelligence of the state of t

anan-

H. T. ST. W. P. W. L. 12

DE'A



# DE' COMMENTARI DI C. GIVLIO CESARE

DELLA GVERRA FRANCESE

### LIBRO QVARTO.

peo & M. Crasso, passarono il Rheno con grandissimo numero forq. d buomini poco lontano da quel mare, doue mette il Rheno. La Tenchtecagione del passaggio loro, fu, che essendo stati molti anni auan ti d'Hostimolestati da Sueni, erano stretti dalle guerre fattegli da costoro, & erano Genti de impedici dal potere coltinare i lor terreni. I Sueni sono i più bellicosi popoli, Germani & la maggior natione, che sia in tutta la Germania. Questi, per quanto si di- passanoil ce, noffeggono cento borghi, ò contrade, di ciascuna dalle quali mandano fuori Rheno. ogn'anno mille huomini da portare arme per far guerra fuori de' paesi toro, Sueui bel ogn amo mute nuomun aa portar earme per jar guerra juora e pueja violi licoli, se Et quegli altri, she reflano a cafa governano fe sleft, or anche coloro, E quefli si rimango l'amo, che fegue poi, scambieuolmente prendono l'armi, & quelli si rimango loro. no à casa. Et in tal quisa facendo non si viene a framettere ne l'agricoltura ne l'ordine ne l'uso dell'arme. Ma appo loro non si troua alcuna possessione ò villa, che sia prinata, & di separato padrone. E non è loro lecito di fermarsi più che vn'anno in un luogo per habitarui fermamente. Non vsano medesimamen te di uiuer molto con il frumento: ma il più del tempo niuono di latte, & di car ne d'animali, & usano molto l'andare à caccia. Laqual cosa rispetto alla qua- l'it l' lità de' cibi & all'esercitio continuo, & alla libertà della uita, perche sono auezzi fin da fanciulli à non si effercitare in alcun'arte à sotto maestro alcuno, & in somma non fanno alcuna cosa contra uoglia loro; viene à nodrire in loro le forze, & fa gli huomini dinevire di smisurata grandezza di corpo. La onde fi son venuti assuefacendo ad un costume tale, che uiuendo in luoghi freddiffimi, non usano di portare altre uesti che di pelle, & perche sono picciole, gran parte de' corpi loro resta scoperta; & vsano di lanarsi dentro ne' fiumi. I Mercatanti uanno ne' paesi di costoro più tosto accioche essi habbiano a chi vendere le prede, che guadagnano nella guerra, che perche desiderino, che essi visportino à vendere loro cosa verunas. Anzi, che i popoli Germani non vogliono operare per loro uso quei canalli, che sono menati ne' paesi loro, della adoperati qual cofa i Francesi sopra modo si dilettano, o i quali vsano di comprarsi con da Ges-Benderui buon prezzo; ma più tosto esfercitando tutto il di quegli, che nasco - maru-

Li V Sipeti Germani, & parimente i Tenchteri quella inuer- Vinceti nata, che segui appresso, nelqual anno furon Confoli Gn. Pom- di Franc-

no ne loro paesi, che son picciole or molto brutti, fanno si, che sono atti a geni gran fatica. Nelle loro battaglie a caualto fpesse fiate smontano a piedi, & a piedi combattono, & anezzapo i canalli afermarfi in quel luogo, done effi Smontano ; & ben hora, che faccia di bifogno, con prestezza tornano a mon-Germani taruifopra. Et tra loro non ha costume, che sia giudicato più brutto è più di non víasutile, che l' pfare le selle & altri fornimenti da caualli: la onde essi, auuenga, no felle che pochi, bene spesso prendono ardire d'andare ad afrontare qual si voglia ne forninumero di caualli, che siano coperti de loro fornimenti . Non lasciano portar menti da vino ne' loro paesi, perche giudicano, che esso faccia gli huomini più delicati caualli. & effeminati, & manco atti a sopportare le fatiche. Stinnasi tra lor publicamente, che apporti loro grandissima lode, che quanto più lontano sia possibile, i paesi, che sono intorno a loro, siano vuoti d'babitatori, & abbandonati. Onde questo ne può dimostrare gran numero di città non esfere state bastenole a resistere alle forze di costoro. Da una banda dunque, per quello, che si dice, discosto à Sueur per ispatio quasi di miglia seicento il paese è inculto & dishabitato. Dall'altra banda poi sono dopò i Sucnigli I'bu, la cietà de i quali fu già molto grande & in fiore, in quanto tra i popoli Germani si può essedi Cologna d A- re; e se bene son quasi di quella mede sima natione, son di vic più facile & bugrippine mana natura de gli altri, percioche effi fi aiftendono per fino al Rheno, & fra loro vi praticano molti Mercatanti, & esti per la vicinità sono auezzi a' co-Stumi de' popolidella Francia. Ora, poi che i Sueui hauendo fatto pruoua con molte guerre di cacciargli de paesi loro, & non essendo loroviuscito, rifetto alla grandezza, & granità della città loro, fe gli erano nondimeno fat-'ti tributary, & haucano fatto sì, che essi ne erano vie più humili dinenuti & DiFrance diminori & più deboli forze . Il fomigliante anuenne a pli V fipeti, & Ten-- chteri, de' quali habbiamo ragionato poco auanti. Questi hauendo per molfort. d'Haffia, ti anni sostenuto gl'impeti de Sueui, pure all'oltimo eseciati da costoro de i paesi loro, & essendo andati per ispatio di tre anni girando per più luoghi della Germania, arrivarono finalmente al fiume Rheno. Erano habitati quei

Cheldre-luoghi da' Menapij, & lungo l'wna & l'altra riua del fiume baucano posser fice di Cle sioni edifici, & villate... Ma sommentati dal nedere soprazionere was moduem. zitudine cossi grande di gente, si partirono tuvi da quelle babitat onl, ebe per fino all bord baucano tenue del la dal sume; & ordinate di qua dal Rhemole quardie, vietauano a i Germani il passo. Essi bauendo tentato tutte le vie,

Di Ghelne potendo con le forze contrastare, rispetto al mancamento delle muit; use dra, e
dra, e
cleues. fero di pattire, & di torna sene alle partie, che i Menapu faceuano, sincleues. fero di pattire, & di torna sene alle lo patrie ne pacsi loro. Et escendo aufinedice-dati auanti tre giornate, tornarono tosto indictro, e renuti canallo, in ima
6, d di fola notte bauendo caminato quel tanto, che erano andati auanti, trouando i

6, ò di fola noise hauendo caminato quel tanto, che erano andati ananti, trovando i Cleues, Menapy sprovisti, ceme coloro, i quali non vi pensauano, & non ne supeano più

più nulla, diedero loro la firetta. Perche esti hauendo inteso dalle spie, come i Tedeschi s'erano partiti, se n'erano tornati senza alenna paura nelle loro ha bitationi di là dal Rheno. Et hauendo morti costoro, & tolto loro le naui, anri che quella parce de Menapu, i quali erano di qua dal finme ne sapeffero nid Gheldreta paffarono il Rheno, Ce hauendo quini occupati entri gli edificii loro, si fera fi. maron quini per entro il rimanente di quella innernata, vinendo delle vittonaglie pronedute già da coloro. Cefare, poi che gli fi dato la miona di queste cole. & hauendo sospetto della instabilità de Francesi, percioche nel prens Francesi dere i partiti sono mobili, & il più attendono a cose nuone, & a' nuoni monia instabili. menti. non gindico, che fosse bene di fidarsi punto di costoro. Hanno i popolli Francesi questo costume, che fanno fermare i forestieri, che passano pe lo- Costume ro paeli ancor che non nogliono, & nogliono intendere da loro quello, che cia- di Fraceli femo di loro ha udito d neduco ne' luogbi, done fon paffati di qual fi noglia cola: & arrinando nelle terre loro i mercatanti, fon fatti loro d'intorno cerchi d'huomini; i quali gli stringono a dire di quai paesi vengano, & che cose habibiano jui neduto: mossi poscia da quei romori, & dalle cose vdite in questas vuisa prendono spesse fiate partiti trattando fratoro di cose di grandissima importanzas. Onde bene feffa quien poi, che bifogna, che se ne pentino; conciosia cosa, che essi vanno dietro a nuove incerte, o la maggior parte rispondono loro cofe finte per compiacere à desideri loro. Ora Cesare hanendo molto ben contegra di cosi fatti loro costumi, non volendo mettersi a maggior pericolo di più grane guerra se n' andò all effercito alquanto più tosto, che non era plato di fare : Doue poi che effo ni fu arrivato, trono a punto effer fequito quello, di che egli hauea di già hannto fospetto. Ciò era che alcune cit- Francesi ta havenano mandato Ambasciadori a Germani chiamandogli che donessero solleciespartirsi dal Rheno, & che erano presti di noler dar loro tutte quelle cose, che nano Tepartiff dat Roeno; concerano presser a more un sor our equente operar a defebi; a defebi; offero domandate. Onde i Germani guidati da cost fatta perary a che si par haueano cominciato a irsispargendo per tutto si, che giunsero sino nell'entra-tissegodel ta del paese de gli Eburoni er de Condrust, che erano due nationi confederate Rhono; de Treniri. Cefare hauendo chiamati i primi huomini de Francesi a parla- Da Liege mento , giudico, che fosse bene di singer di nonfaper nulla delle cose, le quali Leodicie. egli hanena faputo; & hanendo con humane parole, addolciti, & confirmati di Tricro, oli mimi loro, & comandato lore, chemetteffero in ordine de canalli deter-100 2 of mind lovo. Se command to ye commercial of new definition of second large elec- 20 6 who had far guerra to Germani of Quindi ben fornito di retonicili, cominciò a marchiace verso quei luoghi, ne quali esti inten- 100 mil dena, che i Germani si ritronanano. Et effendo andato si ananti, che si tronana bust de longano da loro poche giornace, vennero da lui toro Ambafeiadori, i quali ano il 18 - parlareno in que fla vuifa vi Che i popoli Germani non erano i primi motori. 1 52111. della guerra col popol Romano, & meno fe foffero pronocati con l'arme, rifin- ua p. 2 tanano di neniro alle mani con ella lora : Perche i popoli della Germania ban- - 3008 Becule,

. A. FR 4 .

Nuoua cominciar del verno canalcato in Schianomia, perche e volena vedere & coguerra nella Fra cia. D'Angiò P. Craffo giouanet

cherons. Di Cornonaglia. Di Vanes cioè Vefortiffima.

giofi.

Amba**sciadori** mandati. a Craffo.

Hoggi Loire. Naui lup ghe fatte Tabricare da Cefa-FC. |

ne scere quelle nationi anchora, & vedere que paesi; nacque di nuono nella Francia vna subita guerra. La cagione di cosi fatta guerra fu questa. Era fer mato alle ftanze tra gli Andi , popoli vicini all' Oceano P. Crasso gionanetto. con la settima legione. Costui perche in que luoghi » era carestia di grani . haueamandato nelle città vicine molti Capitani & Luogotenenti de soldati per cagione di prouedere de' biadi & delle vittohaglie. E tra questi era stato mandato T. Terrasidio a gli Vnelli, M. Trebio Francese a Curiosoliti; & Q. Di Per- Velanio con T. Silio a Veneti . Questa città è di maggiore auttorità & for-Ze di tutte l'altre città di questi paesi visino al Mare; perche i Veneti oltra, che banno molte nani; con le quali essi nauigando sono psati di passarein In-,

ghilterra, auanz ano tutti gli altri popoli vicini nel fapere & nell'arte del na uigare & delle cofe di Mare; & tronandofi in vn Mare molto tempeftofo, & neti, città aperto pochi porti, iquali fon tutti tenuti da costoro, banno fatti loro tributary quasi tutti coloro iquali nanigando praticano quel golfo di Mare. Costoro furono i primi, che ricennero Silio & Velanio , & ciò fecero per quella cagione, che esti filmanano ritenendo costoro di douere cambiandoli ribaucre i loro oftaggi, iquali esti haueano già dati a Crasso . I vicini loro mossi dalla auttorità di costoro (si come i partiti , che i Francesi prendono fogliono esfer subiti, e

Pariti di furiosi) per quella istessa cagione ritennono Trebbio, & Terasidio. Et ha-Fracchiu uendo con prestezza mandatisi traloro gli Ambasciatori, col mezo de'loro biti e fu- principali congiurarono insieme di non douere più fare alcuna cosa, che non fosse con commune consiglio di tutti, & di voler tutti d'accordo correre vna. medesima fortuna. Sollecitauano poscia tutte l'alere città, che volessero più tosto mantenersi in quella libertà, laqual era stata loro da loro antichi lasciata, she sopportare di flare sotto la seruitù de Romani. Ora poi che tutti que' paesi maritimi in brevissimo spatio di tempo concorfero nel parere di costoro

tutti d'accordo mandarono Ambasciadori a P. Crasso, facendogli intendere, che se esso volena rifcattare i suoi, donesse rimandare loro gli ostaggi, iquali egli teneua da loro appresso se. Cesare bauendo per le lettere di Crasso saputo queste cose tutte, perche egli si tronana molto quindi lontano, se fabricare in tanto certe naui lunghe nel fiume Ligieri , ilquale mette nell' Oceano, & ordinò, che della Prouenza gli foffere mandati gli buomini da remo, i marinari & i gouernatori . Poiche con molta prestezza furon messe in ordine queste cose, egli come prima, rispetto al tempo dell'anno, potè, se ne venne a trouare l'effercito. I Veneti & gli altri popoli appresso di quell'altre città, tofto, che invefero la venuta di Cefare, perche conosceuano in quanto graue errore era-

Di Vanes no incorsi fra loro hauendo ritenuto gli Ambasciadori, il nome de quali era sta to sempre mantenuto inniolabilmente, & fenz a niuna ingiuria appò tutte le nationi, & bauendogli messi in prigione, diedero ordine considerando la gran-

derza del pericolo di far provisione per la guerra, & di provedere sopra tutto quanto era necessario per l'armata loro, & ciò faceuano essi con maggiore Veneti. speranza, che molto si confidanano nella qualità del sito done essi si ritrona- cofidana no : sapenano essi, che il venire per via di terra sarebbe malagenolissimo, per- no nella che le strade erano tagliate dalle innondationi dell'acque del mare, & l'andar qualità ui per acqua era impedito dal non bauere i nostri contezza di que luoghi; & perche altresi n'erano pochissimi porti. Si confidanano etiandio in questo, che inostri eserciti non potrebbono molto lungamente fermarsi ne' paesi loro per cagione del mancamento, che harebbono de grani. Et auenga che le cofe succedessero tutte d'altra maniera, che essi non haueano imaginato; vedeua- haueuano nondimeno, come le forze loro erano molto grandi nelle cofe di Mare, & no gran che i Romani non haueano alcuna naue, & non haueano oltre a ciò contezza le cose di veruna di que luoghi, ne quali essi doueano far guerra;ne de paesi,ne de por Mare. ti,ne dell'ifole altresi; & che il nauigare in vn Mare stretto era molto differen te dall ire nauigando per l'Oceano mare in pero grandissimo & apertissimo. Poi che ne loro trattati si furono presi questi cosi fatti partiti, cominciarono a Venetia a fortificare & fornire le terre, & a farui portar dentro tutti i biadi , iquali hoggi Va erano per le ville. Ragunarono etiandio in 2 Venetia quel maggior numero nes. di naui, che fu loro possibile, che quiui era certo, che Cesare doueua prima, Osilini, di che altroue far guerra. Fecero in questa guerra lega con gli Osifini , Leso- Landriby, Nametti, Ambiliati, Morini, Diablintri, & Menapy. Mandarono a do- ger. bų, Nannetti, Ambiliati, Morini, Diabineri, & Menapy. Manaarono a uo– Leslobri mandare aiuto in Inghilterra, laquale è posta a punto all incontro di queste re di Luscus gioni. Queste erano quelle cose, lequali come habbiamo dimostrato poco anan-Nannetti ti, faceano difficile questa impresa. Ma tuttania erano molte le cagioni, le di Nates, quali spingenano Cefare a far questa guerra . L'ingiuria fattagli nell'hauere Ambiliaritenuto i Cauallieri Romani, l'effersi ribellati dopò, che essi s'erano dato nel ti di Aule sue forze, hauer mancato di fede hauendo dati gli ostaggi; la congiura di tan renca. te città; & sopra tutto lo monea, che non nolea egli, che se hanesse lasciato. Terouapassare le cose di questi luoghi senza prenderui partito peruno, l'altre natto-na, Diani anchora giudicassero, che fosse lecito loro di fare il medesimo. Sapendo egli blimiti di dunque, che i Francesi quasi tutti erano naturalmente, inclinati a cercare nno Leodoul. ue cofe, che agenolmente, & con prestezza si moneano a far guerra, & che gli buomini tutti cercano naturalmente la libertà, & banno in odio lo stare in Gheldrefi seruità, giudicò fra se medesimo, che fosse bene di dinidere & distribuire l'effercito auanti, che più città entrassero nella legas. La onde mando T. La-monte inbieno con la canalleria nel paese de Treuiri, i quali habitano vicino al Rhe; clinati a no. Et commise a costui, che douesse passare nel passe de Rhemi & de gli cercar co altri Belgi, & che gli douesse mantenere nello stato, che erano, che oltre a se nuoue. ciò donesse opporsi à Tedeschi, che per quanto si dicena, erano stati chiama- DiTuers. ti da' Belgi per loro foccorfo, e se cercassero di passare per forza il fiume con Di Raine.

Veneti

pacle di

Di Lifi-CUX. Di Poigiers.

Siti delle gerre.

Labirin- le naui, doueffe vietar loro il paffo . Comandò poscia a P. Craffo ; che condotomada- dici Coborte di foldati legionari, & con buon numero di canalli douesse pasto da Ce fare nell' Aquitania, a fine, che que popoli non poteffero mandar genti in foccorfo de Francesi, & che altresi non si congiungeffero insieme tante nationi. Mando etiandio a gli Vnelli, Curiofoliti & Legobij Quinto Titurio Sabino Gualco- con tre legioni , împonendogli , che douesse hanere egli la cura di trattenere que' popoli . Diede poscia il gouerno dell'armata, & di tutte le naui Fran-Perche- cesi, lequali egli haueua fatto condur quiui de luoghi de Pittoni & de Santo-

rons Cor ni, & di quell'altre Prouincie, che Stauano în pace, a Decio Bruto giouane, îns nouaglia. ponendogli, che come più tosto potesse, douesse andarsene contra i Veneti. Et egli si mosse contra loro con tutte le fanterie. I siti delle terre loro erano tali, che essendo poste nell'estremità di certi monticelli, che sporgono in mare, & so pracerti promontorij; non vi si potena per via di terra andare, quale hora en. fiandosi il mare innondaua il paese tutto d'intorno, la qual cosa accade continuamente în ogni spatio di dodici hore due volte ; ne meno con le naui; perche Di Vanes mancando l'acque cresciute auanti , le naui sarebbono rest ate quiui nelle sec-

Bento co che. In tal guifa dunque da queste due cose era împedito Cesare dall'impresa. erai Vene di combattere queste terre. Doue se pure que popoli vinti per anuentura dalla grandez za dell'opera, che i nostri con argini hauessero frenate l'acque marine, & con le machine fabricate da loro, & che hauendole alz ate in maniera, che fossero quasi pari alle mura; hauessero perduto ogni speranza di po-

tersi saluare, hauendo ragunato gran numero di naui, laqual cusa essi agenolissimamente far poteano, portandosene con esso loro tutte le cose loro, si ritiranano nell'altre terre vicine . Et quius di nuono fi difendenano nel medesimo modo, rispetto alla qualità de i luoghi. Il far questo era loro sie più ageuole gran parte della flate, perche le gran tempeste, & fortune di que mari, riteneuano le nostre naui. Et în que mari grandissimi, & apertissimi rispetto alle grande înnondationi & all efferui rarissimi porti, anzi quasi nessuno, era il nauigare veramente malagenolissimo. Percioche le naui di quelle gen-

Naui Ve- ti erano fatte & armate în questa guifa. Le catene loro fono alquanto più neti. piane delle nostre, a fine di potere con ese più agenolmente folcare per que Mari, & nel tornar dell'onde scorse auanti tirarsi a saluamento. Hanno la prora molto alta, & hanno la poppa altrefi fatta di maniera, che fia accommo data alla grandez za dell'onde, & delle sempeste. Et le naui son sutte fatte di Ronero atte a fostenere qual si voglia îngiuria & percossa. I banchi di coloro, che menano î remi, son fattî di trauî d'altezza d'un piede, & son confici con aguti diferro groffi, quanto il dito groffo della mano. L'ancore erano attaccate co catene di ferro în luogo di funî. Le vele erano di pelli, & di colami fottilmete concî, o perche hanno mancamento di lino, & non fanno come e' s'adopri; oneramente, che pare she sia più somigliante al vero, per questo, che essi gindi-

canana

caumo, che con le vele non si potessero molto bene sostenere cosi gran tempeste dell'Oceano, & cosi grandi furic di venti, ne reggersi altresì i grandissimi pesi delle naui. Ora gli affronti di legni dell'armata de' nostri con le naui de' nimi-. Affronto cierano si fatti, che in vna subita prestezza, er menar di remi i nostri l'auan- de i legna z auano affai; doue quelle d'altra parte, rispetto alla qualità & natura del luo di Cetare go, er alla furia grande delle tempeste, erano molto più atte di gran lunga, er più accommodate. Percioche le nostre non potenan nuocere con gli sproni à quelle de' nimici, sì erano sode & ben fatte: ne vi si potena tirar sopra l'armi. aveuolmente per esser molto alte; & per questa istessa cagione erano più commode a seruirsche tra gli scogli. Aggiungenasi a queste vn'altra cosa, che qual bora il fossiar de' venti hauesse cominciato à farsi crudele & furioso, & che se fossero meße a nauigare, poteuano vie più ageuolmente sostener gli empiti del la tempesta, & più sicuramente fermarsi ne' vadi ; & fe per auentura l'onde cresciute, scemando, le lasciassero in secco, ne sassi, ne scogli poteano far loro alcun danno. Done le nostri naui doueuano temere di tutte queste cose. Poi che si furon prese più terre, Cesare doue egli bebbe conosciuto, che vana cosa era il prender tanta fatica, & che col prender le terre non si togliena a' nimici il fuggire, & che non si potea manco far loro alcun danno; deliberò fra se medesimo di douere attendere l'armata. Doue poi che l'armata su giunta insieme, Oche i nimici la cominciarono a vedere, intorno a dugento venti delle lor nami prestissime, & ornatissime di tutte sorte d'armi, vscite fuor del porto, si fermarono all incontro delle nostre. Nè potea Brutto, ilqual era general Capi- Difficultano dell'armata, ne i Cohorte de' foldati, ne i Capitani, iquali baueano ciascu- tà nel cono vna naue al gouerno loro conoscere ancora bene quello che douessero sare, dell'arma & in qual guifa di combattere douessero cercare d'appiccarsi con i nimici: per ta di Ceche molto bene haueano considerato, come non si potealoro nuocer punto con fare con gli froni delle naui. Done dirizzando le torri, l'altezza nondimeno delle pop quellade pi delle naui nimiche le soprauanz aua di maniera, che malageuolmente da si nimici. basso luogo si potenano tirar l'armi contra i nimici, done quelle ch'erano tirate da Francesi, faceuano maggiore, & più grane colpo. Vna cosa sola dell'apprestate da nostri era loro molto gionenole, certe falci con la punta accutissima fitte in cima di erte haste lunghe fatte quasi nella forma delle falci da com battere le mura. Prendendo con queste quelle funi, con lequali stanano l'anten ne appese a gli alberi delle naui, & tirandole forte, & dando in vn tempo de' mo remi in acqua, le veniano a spezzare. Tagliate queste suni bisognaua per forza, che l'antenne giù cadessero; di maniera, che essendo riposta tutta la speranza delle naui de Francesi nelle vele & altri ordegni nauali, essendogli leuate Inostrista via quefte, era in pri istesso tempo leuato loro il poter più valersi delle navi lo- periori de ro. Tutto il rimanente poscia di quella battaglia era riposta nella virti & va- vinili e di lore de foldati, & in questo i nostri erano agenolmente superiori, & ranto mag- valore.

giormente

nimici.

giormente ancora, che la fattione si facea nella presenza di Cesare, & di tutto l'effercito Romano, di forte che non potea farfi alcun valorofo fatto, che non fosse manifesto ad ogniuno. Percioche tutti quei monticelli intorno, & que' luo shi alti, di su i quali si potea vedere il mare, quiui vicino, erano ripieni de' soldati del nostro esfercito. Poi che come poco auanti detto habbiamo, furon gettare giù l'antenne, hauendo ciascuna delle naui de' nimici due ò tre delle nostre. naui d'attorno, li nostri foldati vfauano ogni forz a di faltare fopra le naui de Rotta de' nimici. La onde tosto, che quei Barbari si furono di tal cosa accorti estendo già. flate prese molte delle loro naui, & non si potendo trouar più cosa, che potesse riparare a canco difordine, facenano ogni sforzo di faluarficol fuggire. Et bauendo riuolte già le naui verso quella parte, doue il vento le portaua, il mare venne in un subito in tanta bonaccia, & cosi tranquillo, che non si poteano altrimenti muouere di quel luogo, done si tronanano. Ora questa cosa fu molto à proposito a' nostri per dar compimento alla già cominciata impresa. Percioche i nostri perfeguitandole, à vua a vua ne presero, quante ne giunsero; di ma niera, che pochissime, di tutto quel numero per cagione della Joprauenente not te, ne poterono arrivare a terra, effendosi combattuto continuamente quasi. dalla quart'hora per fino al tramontar del Sole. Et con questa battaglia fu po-Di Vanes sto fine alla guerra de' Veneti, & de' popoli altresì tutti di quei paesi picino al mare. Conciofosse cosa, che essendosi ragunato à questa impresa tutti i giona ni, & tutti ancora gli altri huomini di età più matura, i quali haueano punto

di discorso, & di gouerno, è che haueano alcuna dignità; & hauendo etiandio ragunato quiui tutte quelle naui, lequali si trouanano per tutti que luoghi, efsendo perdute queste, gli altri non haueano doue più ritirarsi, ne modo alcuno da poter più difendere le terre loro. La onde tutti si diedero a Cesare con tutte tutti fi dă le cofe loro. Giudicò Cefare di douere procedere tanto più grauemente contra

no a Cesa costoro, quanto e' voleua, che il nome de gli Ambasciadori sosse per l'auuenire re con le riguardato con maggior diligenza da tutti gli altri popoli Barbari . Hauendo dunque fatto tuor la vita a tutti gli huomini del Senato , fe vendere tutti gli Di Vanes altri con la corona in capo . Oramentre nel paese de' Veneti le cose passanano

di questa maniera, Q. Titurio Sabino arrino con quelle genti, le quali egli ha-Di Por- ueua hauuto da Cefare, nel paese de gli Vnelli. Era capo di queste genti Viricherons. douix & era general Capitano di tutte quelle città, le quali s'erano ribellate. viridouix Dalle quali haueua ragunato un großo effercito, & gran numero de foldati. capo de li Et in questi pochi giorni gli Aulerci, & gli Eburonici, & i Lessouy, hauen-

do fatto morire tutti gli huomini del Senato loro , percioche non voleuano ef-Di Roan. fer capi & auttori, che si rompesse la guerra, serrarono le porte, entrarono anch'effi in lega con Viridouix . Era oltre a ciò comparfo quiui gran numero d'huomini di mala vita, & di astaffini di tutti i paesi della Francia, che la speranza, che haueuano del far prede; & la voglia del combattere gli hauea le-

uati dal colcinar la terra, & dalle continue loro fatiche. Sabino hanendo fer- Ticurio mato el campo in un luogo molto commodo di tutte le cofe, che faceuano di me- Sabino. fliero, fi flana quini fenza vfcire de vipari, all'hora, che Viridouix effendo con l'effercito suo fermato non più lontano dal suo campo, che lo spatio di due miglia all'incontro di quello, & canando ogni giorno le genti de gli altoggiamenti, dana a' nostrioccasione di venire alle mani: di maniera, che non solamente Sabino era cenuto in poco conto appresso i nimici, ma i nostri soldati an chora lo ginano imputando; & hanea dato cavione di maniera, che si hane se openione, che effo temeffe, che i nimici haucano già prefo ardire di venirfi accostando per fino a ripari del nostro campo : Ciò facena egli per questa capione; che non gindicana appartenersi à vn Luogotenente di venire alle mani con si erosso numero de nimici, massimamente non vi si tronando colni, che era general Capitano di quella impresa, se non in luogo conuenenole, è che qualche occasione à commodità grande non ne fosse data. Ora confermata l'openione, che si tenea della costui paura, egli elesse un Francese, huomo mol- Vn Franto in vero à proposito, & astuco, di quelle genti, le quali egli hauea secoin; cese man uinto. Et à coffui persuadette con molti premi grandi & offerte, che tosto pasfaße nel campo de ramiti, anmacstrandolo di tutto quello, che ci volena, che ello quini facelle. Questo done, come fuggito del nostro campo si tronò fra costoro, mise costo loro auanti la paura grande de Romani. Quindi mostro loro in che cattino termine si tronaffero le cofe di Cefare appo i Veneti; Sche Di Vancerta cofa era, che Sabino la notte uenente cauerebbe l'effercito nascosamente nes, 'de' ripari, & andarebbe a trouar Cefare per dargli foccorfo. Poi che fra quelle genti fu intefa quella cofa , tutti ad ma voce andanano dicendo , che nons era per niente da perdere cosi bella occasione di dar cosi buon fine à canta imprefa, & che facea di mestiero d'andare al nostro campo. Molte erano le cose che muoueano i Francesi à prendere questo partito, come l'essere stato Sabino quei giorni dauanti sempre richiuso dentro a' ripari; il confermarglielo hora quel fuggito; il mancamento delle uittonaglie; alla qual cofa con poca diligenza haucano facto provisione; la speranza della guerra de Venesi; & Di Vanes oltre à ciò, che quasi sutti gli huomini credono volentieri quello che essi vorrebbono. La onde mosti da queste cose, non lasciarono prima partirsi Viridonito, & gli altri Signori dal parlamento, che foste loro conceduto da costoro, che prendessero l'armi, & andaßero nerso il campo. Poi che dunque su ciò conceduto loro, tutti allegri non altramente, che fe fossero certi della vistoria, bauendo raqunato molte fascia di scermenti & di fascine ; per riempire con esse i fossi de Romani, e così presero la volta del campo. Il luogo, done i nostri baneano fermato eli alloggiamenti, era alquanto rilenato, & dal cominciamen- dati di Sa to della falita à poco à poco crefcendo, s'andana per fino alla fommità d'intor-bini haue no d va miglio. Quini con gran prestezza corfero i nimici, di manieva, che i uapo fer-

dato da . po de' ni-

giormente ancora, che la fattione si facea nella presenza di Cesare, & di tutto l'effercito Romano, di forte che non potea farfi alcun valorofo fatto, che non fosse manifesto ad ogniuno. Percioche tutti quei monticelli intorno, & que luo chi alti, di su i quali si pocea vedere il mare, quiui vicino, erano ripieni de sol-, dati del nostro esfercito. Poi che come poco auanti detto habbiamo, furon gettate giù l'antenne, hauendo ciascuna delle naui de nimici due ò tre delle nostre nani d'attorno, li nostri foldati v fauuno ogni forza di faltare fopra le naui de Rotta de nimici. La onde tosto, che quei Barbari si furono di tal cusa accorti esendo già flate prese molte delle loro naui, & non si potendo trouar più cosa, che potesse riparare a tanto difordine, facenano ogni sforzo di saluarsi col fuggire. Et hauendo riuolte già le naui verso quella parte, doue il vento le portana, il mare venne in un subito in ranta bonaccia, o cosi tranquillo, che non si poteano altrimenti muouere di quel luogo, done si tronanano. Ora questa tosa fu molto à proposito a' nostri per das compimento alla già cominciata impresa. Percioche i nostri perfeguitandole, à vna a vna ne prefero, quante ne giunfero; di ma niera, che pochissime, di tutto quel numero per cagione della soprauenente not te, ne poterono arrivare a terra, essendosi combattuto continuamente quasi. dalla quart'hora per fino al tramontar del Sole. Et con questa battaglia fu po-Di Vanes sto fine alla guerra de Veneti, & de popoli altresì tutti di quei paesi vicino al mare. Conciofosse cosa, che effendosi ragunato à questa impresa entti i giona ni, & tutti ancora gli altri huomini di età più matura, i quali haueano punto di discorso, & di gouerno, ò che haueano alcuna dignità ; & bauendo etiandio ragunato quiui tutte quelle naui, lequali si trouauano per tutti que luoghi, essendo perdute queste, gli altri non haueano doue più ritirarsi, ne modo alcuno da poter più difendere le terre loro. La onde tutti si diedero a Cesare contutte tutti fi dă le cose loro. Giudicò Cesare di douere procedere tanto più grauemente contra costoro, quanto e' voleua, che il nome de gli Ambasciadori sosse per l'aunenire riguardato con maggior diligenza da tutti gli altri popoli Barbari . Hauendo dunque fatto tuor la vita a tutti gli huomini del Senato, fe vendere tutti gli cofe loro Di Vanes altri con la corona in capo . Ora mentre nel paese de' Veneti le cose passanano di questa maniera, Q. Titurio Sabino arrino con quelle genti, le quali egli haueua haunto da Cefare, nel paese de gli Vnelli. Era capo di queste genți Viricherons. douix & era general Capitano di tutte quelle città, le quali s'erano ribellate. viridouix Balle quali haueua ragunato un großo effercito, & gran numero de foldati. capo de li Et in questi pochi giorni gli Aulerci, & gli Eburonici, & i Lessouy, hauendo fatto morire tutti gli huomini del Senato loro , percioche non voleuano ef-Di Roan. fer capi & auttori, che si rompesse la guerra, serrarono le porte, & entrarono anch' essi in lega con Viridonix . Era oltre a ciò comparso quiui gran numero d'huomini di mala vita, & di aßassini di tutti i paesi della Francia, che la speranza, che haueuano del far prede; & la voglia del combattere gli hauea le-

nati

nimici,

no a Cefa

Lificux.

uati dal coltinar la terra, & dalle continue loro fatiche. Sabino hauendo fer- Ticurio. mato il campo in un luogo molto commodo di tutte le cofe, che faccuano di me- Sabino. fiero, fi ftana quini fenza vicire de ripari, all'hora, che Vividonix effendo con l'effercito fuo fermato non più lontano dal fuo campo, che lo fatio di due miglia all'incontro di quello, & cauando ogni giorno le genti de gli alloggiamenti, dana a' nostri occasione di venire alte mani: di maniera, che non solamente Sabino era tenuto in poco conto appresso i nimici, ma i nostri soldati an chora lo ginano imputando; & hanca dato espione di maniera, che si hanesse openione, che efforemeffe, che i nimici haucano già prefo ardire di venirfi accostando per fino a ripart del nostro campo : Ciò facena egli per questa cagione; che non gindicana appartenersi à on Luogotenente di venire alle mani con si grosso numero de nimici, massimamente non vi si tronando colui, che era general Capitano di quella impresa, senon in luozo conuenenole, è che qualche occasione d commodità grande non ne fose data: Ora confermata l'openione, che se tenea della cofini paura, egli elesse un Francese, buomo mol- Vn Franto in vero à proposito, & astuto, di quelle genti, le quali egli hauca secoin; cese man minto. Et A toffini perfundette con molti premi grandi er offerte, che tofto paffasse nel campo de nimici, anunaestrandolo di entre quello, che ci volena, che và nel ca ello quini facelle. Questo done, come fuggito del nostro campo si troud fra po de nicostoro, mise tosto loro auanti la paura grande de Romani. Quindi mostro mici, loro in che cattino termine si trouiassero le cofe di Cefare appo i Veneti; Tche Di Vans certa cofa era, che Sabino la notte uenente cauerebbe l'effercito nascosamente nes. 'de' ripari, & and arebbe a crouar Cesare per dargli soccorso. Poi che fru quelle genti fu intefa questa cofa, tutti ad vna voce andauano dicendo, che non era per niente da perdere cosi bella occasione di dar cosi buon fine à tanta imprefa, & che facea di mestiero d'andare al nostro campo. Molte erano le cose che muoueano i Francesi à prendere questo partito, come l'essere stato Sabino quei giorni dananti sempre richiuso dentro a' ripari; il confermarglielo hora quel fuggito; il mancamento delle uittonaglie; alla qual cofa con poca diligenz a haueano fatto provisione; la speranza della guerra de' Veneti; & Di Vanes oltre à ciò, che quasi tutti gli huomini credono volentieri quello che essi vor- . 22 rebbono. La onde mosti da queste cose, non lasciarono prima partirsi Viridonico, & gli altri Signori dal parlamento, che foße loro conceduto da costoro, che prendessero l'armi, & andaßero nerso il campo. Poi che dunque su ciò conceduto loro, tutti allegri non altramente, che fe fosfero certi della vittoria, hauendo raqunato molte fascia di scermenti & di fascine ; per riempire con esse i fossi de' Romani, e cost presero la volta del campo. Il luogo, doue i nostri baneano fermato gli alloggiamenti, era alquanto rileuato, & dal cominciamen- dati di Sa to della falita à poco à poco crefcendo, s'andana per fino alla fommità d'intor-bini haue

סיום וכ

no à pa mielio. Quini con grun prestezza corfero i nimici, di maniera, che i uano fer-

ment.

mati eli Romani hebbero pochissimo tempo da potersi mettere insieme, & armarsi delalloggia- l'armi loro, & vi giunsero quasi muzzi morti. Sabino intanto banendo messo animo a' suoi soldati, a loro che ciù desideranano diede del combattere il segno. Mentre i nemici erano impedito , riffetta a quei pefi , che effi portanano, comando Sabino a'i foldati che per due porte faltando fuori deffero adoflo a inimici. Et auuenne che rispetto alla qualità & vantaggio del luogo, al poco sapere de nimici & all'esfere stracchi, alla virtà & valore de soldati, & all'effersi altresi effercitati nelle passate querre, i nimici non poterono sostene-

nımici-

Rotta de re yn folo affronto de nostri; ma tosto fuggendo voltarono le spalle. Onde i nostri soldati ancor freschi seguitando valorosamente eti impediti ne ammazz arono pn numero grande. I canalli seguitando eli altri, ne lasciarono ire alananti che fuggendo s'erano faluati. Cosi dunque in pno illeffo tempo penne à Sabino la nuova della ricenuta vittoria nella guerra di mare, & à Cofare Tutte le della vittoria di Sabino. Et appreso tutte le città si refero a Titurio. Concio-

dono àTr Turio. Guarcognz.

che firen sia ce sa, che come l'animo de Francesi è lieto es pronto a muonersi al combat tere; cofi all incontro è debole, & male atto a resistere, & sopportare i difaggi, & le cofe contrarie. Et quasi in questo tempo medesimo P. Crasso effendo con le genti già arrinato nell' Aquitania, ilqual paese ( si come poco ananti s'è desto) rispetto alla larghezza de paesi, & alla moleitudine grande de gli huomini, si dec giudicare la terza parte della Francia; conoscendo molto bene

L. Valerio Preconio.

come ei douea far querra in quei luoghi, doue L. Valerio Preconio mandato con l'esfercito pochi anni auanci era stato morto & rotto, et messo in fuga l'esfercito, & donde L. Manlio Proconfolo s'era fuggito, hanendoni perdato le ba gaglie, vedena come quini gli fasea dib fogno di douerut ufare non merzana di ligenzas. Hauendo dunque facto buona provisione di vittouaglie, Gin fuo fauore accrescinto buon numero di gente, & di caualli. & hauendo oltre a ciò nominatamente chiamati a femolti huomini valorofi di Tol fa & di Narbona, she fono città vicine alla Prouenza, di quei paesi conduße l'effercito nel

entàvici- paefe de' Sontiati. I Sontiati inerfa la venuta di collui, bauendo me lo infieme

on numero grande di gente, & di caualli, ne quali erano potenti molto, affal-Proueza, tando il nostro campo menere marchiaua, combatterono da prima con le genti a cauallo ; quindi estendo rotta la loro caualleria, seguitandogli i nostri, fecero subito saltar suora le fanterie, lequali essi haucano fatte imboscare in una valle vicina. Questi affaltando i nostri foldati, sparsi rinouarono la battaglia. Duro quiui la zuffa buona pezza, & combattesi molto sieramente, conciosia cofa, che i Sontiati confidandosi nelle vittorie altre volte auanti ottenute SII-Gualco- manano, che la falute di tutta l'Aquitania fosse ripostanel nalor loro; i nostri d'altra parte erano desiderosi di far vedere altrui quello, che fare sapessero,

gna.

Rotta de & potessero senza l'Imperador loro, & senza l'altre legioni sotto il gouerno Sonciati, d'un gionanetto. Finalmente i nimici hauendo ricennto molte ferite furon.

forzati

forzati a voltare a nostri le spalle : Crasfo, poi che di costoro ne furono in' gran numero morti, giunto alla terra de' Sonciatt vi mife il campo, & cominciò a cereare di prenderla, e difendendofi coftoro gagliardamente, vi fe to-Sto presentare i gatti & le torri. Eglino in tanto bor tentando di faltar fuori, Aquitani er hora canando focterra certe foffe & ftradefegrete per fine a ripari, & ma instruttifchine del nostro campo, della qual cofa gli Aquitani fono instruteissimi, perciò simi à far che appo loro sono in molti luoghi le saue de metalli; tosto che conobbero, che caue. riffetto alladiligenza, the inostri verfauano, ei non poteuano far cofa buona Gualconi con questilor modi, mandarono Ambafciadori a Craffo, pregandolo, che egli noteffe ricenergli fotto la fila giurifditione, Et hanendo ciò ottenuto, & effendo fluto comandato loro, che deffere l'armi, tutto fecero . Ora effendo tutti gli animi de'nostri incenti in questo cofa, pfel dall'altra parte della terra Adcan- Adiato. tuano, ilquale era Signore di quei luoghi, con seicemo suoi affettionati, i quali nio. effi chiamano Solduri, che tengono una cofe fatta uita, che mentre ninono, par Soldurii. ticipano di tutti i commodi di coloro, a'i quali si sono fatti amici: E se peranen tura anten loro alcuna cofa contra la voglia loro, è veramente corrono infie me tutti una medefima forte, o nermoente per fe medefimi fi prinano della ni- 1. ta: Ne fi emal unedra tronato alcune per quello che gli hnomini ricordano, ilquale, morto colui, d'enregli era gid divennto amico, habbia ricufato di morire. Adcantuano finicado fatto força di faltar fuori accompagnato da costo- Adcatus? all'arme, o effendofi quini buona pezza nalorofamente combattuto, fu final- de, mente ributtato nella città. Ottenne anch' egli nondimeno da Crasso la medesima conditione del renderfi, c'haucano gli altri ottenuta. Crasso in tanto hauen do haunto da costoro l'armi, o gli oftaggi, prefe la volta del paefe de Vecon- Voconthi til. Tarufatu. Ora quei popoli Barbari, mossi da questo, che sapenano come i e Tarusanoffri haueano per forza presa una città forte, quanto al seo sto naturale, & til, cloè ben fortificata dall'ingegno & mani de gli huomini in pochi giorni, che effi vi Valareli erano Stati d'intorno; cominciarono a mandare Ambafeiadori a tutti i popoli Turfefi da corno, d far congiure, darfi fraloro gli ostaggi, & mettere insieme de fol-fannoco. da rorno, a far conginte, darit fratoro gitoftagge, o mettere infirme de for-dati. Spedirono poscia Ambasciadori a quelle città anchora della Spagna di d'intorqua, che arriva to termini fuoi a paesi dell' Aquitània, richiedendo d haner no conquindi genti in dinto & Capitani . Per la costoro uenuta si misero con grande giure. auttorità & numero grande altresì d'huomini all'impresa della guerra. Furono eletti per Capitani quelli, i quali erano flati continuamente foldati con Q. Sertorio, & che per quello che si giudicana, intendenano benissimo le cose della querra, Quefti, fi come è coftume de Romani, v fau ano ogni arte di prende- Costume re l'anantaggio de luogbi, di fortificare il campo, & d'impedire i passi si, che de Capii noffri non poteffero hauere le vittonaglie. Ma tofto che fi fu aueduto Craffa, tani Roche malagenol cofaera, che delle fue gensi, rifpesto al poco numero che erano mani.

potessero farsi più parti; che i nimici scorrenano per tutto, che ptendenano i puffi, o che lafoianano bastenole guardia à gli adoz giamenti; che per cofi fatta cagione era manco commodo altrui il portare nel nostro campo i grani, & Sassing Ale vittouaglie; perebe i nimiti veninano di giorno in giorno ingroffando; gui--i dico che non faffe da più lungamente indugiare di venire alle mani so nimice With the fare la giornata. La onde chiamato il parlamento, o scoperto loro quanto egli hanea difegnato, rosto, che effo nide come eneri erano del medefimo parere, delibero, che la giornata doneffe farfi quel giorno che donea feguire. Et al-Eupparire dell'alba hauendo canate fuori le genti tutte, & fattone due parti, er posto nelmezo della battaglia le genti venute in ainto se stana attendendo. orono quello, che i nimici difegnaffero di fare nora quenza, che effi, rifecto al numeora A ro grande cherruno er al antica gloria note cofe della me, or all effere i no-Stri fi pachi, gindieaffera di donen combattere alla figura & fenza pericolo : fimanano nondimeno, che nie più fianzo foffe, fepresidutti i passi, o impedite. le nittonaglie, potessero senza frargimento di punto del fangue loro ottenere A Roma la vittoria: Et anchor che i Romani per la mancamento grande della vittonam ni manca glia hanossero cominciaro astringersi inserne nessi persanano d'assatrare gli impediti nella battanko, & coloro altresi, i quali fotto i pefe da loro portati uano le fo Bero d' animo più debole . Le hanendo sutti i Capitani, lodato il prender un vittoua-Blic. A sal partito , effenda i Romani »feiti entri fuori in battaglia, eglino fi ftanand -ner it on dentro a ripari, Exaffo conofciuta quella cofa, hauendo con l'indugiar suo, de ab con l'openione di fe data, fatto diuenire i nimici più simidi, & i foldati nostre più pronti di noter combattere; & cominciandoli già fia rutti à udir dire, come non era da tardar più d andare ad affaltare il campo nimico, confortati pre mai fudis effendore surcipiù nolonteroft, sindrizzo verfo ibcampo de nimici. Et quini attendende alcuni a ru mpire i fossis altri banendo col tirar molte armi eacciate le guardie de ballioni & de ripari & monitioni; & i foldafor a Vor is menuti in ainto, no quali Crasso quanto al combattere, non senea molta fidan Za, col portar i faffi en perger l'armi facendo sì, che parena, che anch' effi com harrestent es inimisi d'altraparre gagliardamente, & sanza alcuna pairra combarrentos & l'armi da luoghi alci rivare non per carrido in nano ; & ba-ביסותוים. mendoi candli girato intorno al campo de nintes tornarono a dire a Craffo; kome wer fo la party principale non era fortificate & quardaro con quella diligenza-, che evane gli aleri lati de che farebbe facil cofa L'entrarni ; Crasto posche bebbe esservato con le parole sie ¿ Capitani de i canalli, che con promettere à fuldati gran premi & far loro molte offerte, glinicita fero, mostro loro quellasche ei nolea, che sifaceste. Este banendo, si come era Rato commes-19 ) 35 foloro canato fuori quattro Cahorte, i quati, effendo Stati già lasciati alla Tines gnardia de gis allor gramenti exang anchora freschi , & non piento molestate dalla fatica, & bauendogli guidati per alcune vie molto lunghe fecresamente

3.

a fine.

a fine, che dal campo de nimici non pocessero esser veduti; essendo gli occhi & gli ammi di tueti intenti a mirare là, doue si combattena, surono in un subito a quei ripari, che detto habbiamo. Et saltatini tutti con furia sopra surono prima dentro a gli alloggiamenti de nimiti , che potessero esser veduti da loro,ò che si potesse conoscere quello, che quini si facesse. Ora, poi che fu udi- Quanto to da quella banda il romore, i nostri hauendo ripreso le forze loro, (la qual giotii la cofa suole il più delle notre annenire qual hora si stà con speranza d'ottener la ipetanza vittoria) cominciarono tutti con maggior forza a stringere i nimici. Et essi d'ottener trouandosi tolti da ogni parte in mezzo, disperati a fatto, delle cose loro, si la vittodiedero a gettarfi giù da ripari, e cercar di saluarsi col suggire. Ma la caualleria seguitandogli per quelle campagne aperte, a pena di cinquantamila Guascosidati, che per quello, che si sapea erano uenuti dell' Aquitania, & de popo- gua. li Cantabri essendone rimasi la quarta parte solamente essendo già passata no regno gran parte della notte, si saluarono ne gli alloggiamenti. Poi che su sparsa di Nauarla nuona di questa battaglia, la maggior parte dell'Aquitania si diede a Cras- ra. so, & di propria loro uoglia gli mandarono gli ostaggi, & tra questi furo-Guasconi no i Tarbelli, i Bigerrioni, i Preciani, i Vocati, Tarufati, Flustati, Gariti, di Tarba, Aufei, Garunnis Sibutrati, e Cocofatt. Cert'altre poche nationi vltime in quei d di Baiopaesi, confidandosi nella stagione dell'anno, che già si facea uicino il verno, non na, di Bivolsero altrimenti far quello, che questi altri. Et in questo tempo medesimo gotta Vo Cefare auuenga, che la state fuße già quasi passata, perche nondimeno i Mo- Vasatesi. rini, & Menapij, effendo già la Francia tutta ridotta in pace, erano ancora in Tarufati, arme & non haucano mai mandato Ambasciadori a richiederlo della pace, Tursefi. hauendo fra se giudicato, che con prestezza si potea dar compimento a cosi Fluttati fatta impresa, ui conduße l'esercito. Questi popoli cominciar ono a far guer- di Flusto ra con esso d'on altra maniera, che non haueano fatto gli altre popoli della Gariti. Francia. Percioche effi, perche sapeano, che altre grandissime nationi, ha- Ausci. uendo combattuto co Romani, erano state rocte, & uinte, & hauenno nel pae- Auscitani feloro grandissime felue, & paludi fen'andarono in esfe con su vele cofe loro. Morini di Ora essendo Cefare arrivato al cominciare a punto di queste se'ne, & bauen- Teroana. do dato ordine di fortificare il campo, & non essendo mai stato ueduto per Menapii fino allhora pur un solo de nimici, tronandosi i nostri sparsi a quell'opera, esti di Ghelcon subita prestezza saltando suor della selua da tutte le bande con impetuo-Cleue, so assalto i nostri affrontarono. I nostri tosto presero l'armi, & ributtarono Morini, e i nimici nella selua, & hauendone morti gran numero, & hauendogli segui- Menapii tati ne luoghi più impediti & difficili, ni perderono pochi huomini de loro. allaltano Cefare intanto ne giorni, che seguiron poscia, ordinò di far tagliare quelle sel- le gentida ne, & accioche i nostri non potessero trouandosi senz' arme all'improuista ef- Celare, fere affaltati da nessuna banda, sacea ponere tutti quegli alberi che si tagliauano, verso done erano i nimici, & da ogni banda la saccua à guisa di bastio- seine,

ni accommodati. Et essendone con incredibil prestezza tagliato vno spasio grandissimo in pochi giorni hanendo già i nostri avrivato i bessimito. Et ultime bagastic de vinici y Essendos si done le selue erano più folte y spesso, pesso e in un subito cos sate empeste y che su sorti di vitirante dalla magne si porbe e i soldati non poteumo rispetto alla sa

Cefare ri duce l'effercito nel paefe de gli Au lerci e Le pobii. Di Roan, Di Lifiux

Sho

the will

32 11

anan-

IL FINE DEL TERZO LIBRO.

the state of the s

\_ - o' \_ ( - \_ , \_ or | + al' | b) ( por DE)



### DE' COMMENTARI DI C. GIVLIO CESARE

DELLA GVERRA FRANCESE

#### LIBRO QVARTO.

A. Li V. Bipeti Germani, & parimente i Tenchteri quella inner- Vaipeti nata, che fegui appresso, nelqual anno furon Confoli Gn. Pom- di Francpeo & M. Crasso, passarono il Rheno con grandissimo numero fort. d huomini poco lontano da quel mare, done mette il Rheno. La Tenchtecagione del passaggio loro, fu, che essendo stati molti anni auan si d'Haf-

timolestati da Sueni, erano stretti dalle guerre fattegli da costoro, & erano Genti de impediti dal potere coltinare i lor terreni. I Sueni fono i più bellicofi popoli, Germani & la maggior natione, che sia intutta la Germania. Que si, per quanto si di- paffanoil ce. posteggong cento borghi, ò contrade, di ciescuna dalle quali mandano fuori Rheno. ogn'anno mille huomini da portare arme per far guerra fuori de paesi toro, Sueui bel Et quegli altri, che restano a casa gouernano se stessi, & anche coloro, E questi licost, oc costumi l'anno, che segue poi, scambieuolmente prendono l'armi, & quelli si rimango-loro, no à casa. Et in tal guisa facendo non si viene a framettere ne l'agricoltura ne l'ordine ne l'ufo dell'arme. Ma appo loro non si troua alcuna possessione ò villa, che sia prinata, & di separato padrone. E non è loro lecito di fermarsi più che vn' anno in un luogo per habitarui fermamente. Non vsano medesimamen ... te di niner molto con il frumento: ma il più del tempo ninono di latte, & di car ne d'animali, & usano molto l'andare à caccia. Laqual cosa rispetto alla qua- to to lità de' cibi & all'esercitio continuo, & alla libertà della uita, perche sono auezzi fin da fanciulli à non si essercitare in alcun'arte ò sotto maestro alcuno, & in somma non fanno alcuna cosa contra uoglia loro; viene à nodrire in loro le forze, & fa gli buomini dinenire di smisurata grandezza di corpo. La onde si son venuti assuefacendo ad un costume tale, che uiuendo in luoghi freddiffimi, non ufano di portare altre uesti che di pelle, o perche sono picciole, gran parte de' corpi loro resta scoperta; & vsano di lanarsi dentro ne' siumi. I Mercatanti uanno ne' paesi di costoro più tosto accioche essi habbiano a chi vendere le prede, che guadagnano nella guerra, che perche desiderino, che essi viportino à vendere loro cosa veruna. Anzi, che i popoli Germani non vogliono operare per loro uso quei canalli, che sono menati ne paesi loro, della adoperati qual cofa i Francesi sopra modo si dilettano, o i quali v sano di comprarsi con da Ger-Benderui buon prezzo; ma più tofto effercitando tutto il di quegli, che nasco- manie

non viano felle ne fornimenti da caualli,

gran fatica. Nelle loro battaglie a caualto fpeße fiate smontano a piedi, & a piedi combattono, co anezz apo i canalli a fermarsi in quel luego, done essi Smontano; & ogn hora, che faccia di bifogno, con prestezza tornano a mon-Germani tarnifopra. Et tra loro non ha coftume, che fia giudicato più brutto è più di sutile, che l'ofare le selle & altri fornimenti da canalli: la onde essi, anuenga, che pochi, bene spesso prendono ardire d'andare ad affrontare qual si voglia numero di caualli, che siano coperti de loro fornimenti . Nonlasciano portar vino ne' loro paesi, perche giudicano, che esso faccia gli huomini più delicati & effeminati, & manco atti a sopportare le fatiche. Stinnasi tra lor publicamente, che apporti loro grandissima lode, che quanto più lontano sia postibile, i paesi, che sono intorno a loro, siano vuoti d'habitatori, & abbandonati. Onde questo ne può dimostrare gran numero di città non effere state bastenole a resistere alle forze di costoro. Da pna banda dunque, per quello, che si dice, discosto à Sueur per ispatio quasi di miglia seicento il paese è inculto & Philiciad dishabitato, Dall'altra banda poi sono dopò i Suenigli l'hu, la cietà de i qua-

di Colo li fu già molto grande & in fiore, in quanto tra i popole Germani si può essegna d A- re; e se bene son quasi di quella medesima natione, son di vie più facile & bregrippine-mana natura de gli altri, percioche effi fi diftendono per fino al Rheno, & fra Stumi de popoli della Francias. Ora, poi che i Sueui hauendo fatto pruoua con molte guerre di cacciargli de paesi loro, & non essendo loro rinscito, rifetto alla grandezza, & granità della città loro, fe gli erano nondimeno fai-'ti tributary, & haucano fatto si, che essi ne erano vie più humili dinenuti & DiFrance di minori & più deboli forze . Il fomigliante anuenne a pli Plipeti. & Tenchteri, de' quali habbiamo ragionato poco auanti. Questi hauendo per mold'Haffia, ti anni sostenuto gl'impeti de Sueni, pure all'oltimo cacciati da costoro de i

paesi loro, & essendo andati per ispatio di tre anni girando per più luoghi del-. la Germania, arrivarono finalmente al firme Rheno. Erano babitati quei Cheldre- luoghi da' Menapy, & lungo l'ona & l'altra rina del fiume baneano posseshe diCle sioni edifici, & villate. Masgomentati dal nedere s'apraniugnere una moltitudine cosi grande di gente, si partirono tutti da quelle habitati oni, the per

uem.

fino all'hora haucano tenute di là dal fiume ; & ordinate di quà dal Rheno le quardie, vietauano a i Germani il passo. Essi hauendo tentato tutte le vie, ne potendo con le forze contrastare, rispetto al mancamento delle nani; ne Di Ghelpaßar di nascosto il fiume, rispetto alle guardie, che i Menapy faceuano, finfero di partire, & di tornarfene alle lor patrie ne' pacfi loro. Et effendo an-

dria, e Cleues. Gheldre- dati auanti tre giornate, tornarono tosto indietro, o penuti a canallo, in una fola notte bauendo caminato quel tanto, che erano andati ananti, tronando i fi. ò di Menapu ferovisti, ceme coloro, i quali non vi pensauano, & non ne sapeano Cleues.

DIN

più nulla, diedero loro la firetta. Perche essi hanendo inteso dalle spie, come i Tedeschi s'erano partiti, se n'erano tornati senz a aleuna paura nelle loro ha bitationi di là dal Rheno. Et hauendo morei coftoro, & tolto loro le naui, anzi che quella parte de Menapu, è quali erano di qua dal finmo ne sapessero nil Gheldrela passarono il Rheno, & hauendo quini occupati tutti gli edificii loro, si fera fi. maron quine per tutto il rimanente di quella innernata, vinendo delle vittonaglie pronedute già da coloro. Cefare, poi che gli fu dato la mona di queste cofe, & hauendo sospetto della instabilità de Francesi, percioche nel prent Francesi dere i partiti sono mobili, & il più attendono a cose nuone, & a' nuoni monia instabili. menti, non gindied, che fosse bene di sidarsi punto di costoro. Hanno i popolli Francesi questo costume, che fanno fermare i forestieri, che passano pe lo Costume to paesi ancor che non nogliono, & nogliono intendere da loro quello, che cia- di Fracesi femo di loro ha udito o nedned ne' luoghi, done fon paffati di qual fi noglia cofa ; & arrinando nelle terre loro i mercaranti, fon fatti loro d'intorno cerchi d'huomini, i quali gli Stringono a dire di quai paesi vengano, & che cose babibiano iui neduto : mossi poscia da quei romori , & dalle cose vdite in questas quifa prendono spesse fiate pareiti trattando fraloro di cose di grandissima 4 - 6 importanzas. Onde beno feffo anien poi , che bifogna , che fe ne pentino; conciolia cola, che effi vanno dierro a nuone incerte, & la maggior parte respondono loro cofe finte per compiacere à desideri loro. Ora Cesare hauendo molto ben contery a di cofi fatti loro costumi, non volendo mettersi a maggior pericolo di più grane guerra fe n' andò all effercito alquanto più tofto, che non era plato di fare : Doue poi che effo ni fu arrivato, trono a punto effer fequito quello, di che egli hanea di già hannto fospetto. Ciò era che alcune cit- Francesi tà havenano mandato Ambafciadori a Germani chiamandogli che doneffero dollecitzpartirfi dal Rheno, & che erano presti di noler dar loro tutte quelle cofe, che uano Teda esti gli fossero domandare . Onde i Germani guidati da cosi fatta speranza deschi si haueano cominciato a irsispargendo per tutto si, che giunsero sino nell'entratisserodel ta del paefe de gli Eburoni & de Condruft, che er ano due nationi confederate Rheno. de Treniri. Cefare hauendo chiamati i primi huomini de Francesi a parla- Da Liege mento, viudico, che fosse bene di finger di nonfaper nulla delle cose, le quali Leodiete, egli hauena faputo; & hauendo con humane parole, addoleiti, & confirmati di Tricto. vii animitoro, & comandaro toro, chemertoffero in ordine de canalli deter- 1000 2 of ministroro, & communication of Quindi ben for its di retounalis, & elec-ul o ab mino di fin guerra to Germani o Quindi ben for its di retounalis, & elec-ul o ab ro la canalleria, cominciò a marchiace verso quei luoghi, ne quali esti intendena, che i Germani si ritronquano. Et essendo andato si unanti, che si tronana busy de longano da loro poche giornace, vennero da lui toro Ambafciadori, i quali ano il H - parlareno in questa quifa svi Ches popoli Germani non erano i primi morori. o della gnerra col popol Romano, & meno fe foffero pronocari con l'arme, rifin-10 9 2 tanano di nenire alle mani con esta loro. Perche i popoli della Germania ban- 4 300 % n.cntc,

Costume no haunto sempre questo costume de gli antichi loro, di opporsi à tutti colore de popoli iquali muouono loro guerra, & di non si uoltar mai a pregare. . Che bene effi della Ger dicenano; che qu'ui s'erano contra la noglia loro condotti, cacciati delle patrie loro. Done, fe i Romani, nolcano l'amicitia loro, potenano effer loro villi

amici; & che à ueramente confegnino loro de terreni; à ueramente si contentino che essi si tengano per loro quegli, che per forza d'arme banno già guada gnasi: & fino allbora posseduti. Che essi non cedeuano ad altri, the a Sueui fo lamente, a' quali non si possono non che altri, agguagliare essi Dei immortali: che quanto al resto poi, non vi ha nel mondo alcin' altro, che essi non siano atti a poter pincere. Cefare, a queste cofe rifpofe a tutto quello che giudico, che fasse da rispondere . Ma in somma conchiuse al fine che fra lui & loro non poteua effere amicitia ueruna, fe effi noleffero fermarfi ne paefi della Francias. Et non eßer punto conueneuole, che quelli che non hanno potuto diffendere le cofe loro, occupino i luoghi alerni; & che nella Francia non era alcuni paesi, che fossero vuoti d'habitatori, che si potessero dare loro; massimamente essendo cosi gran numero di gente, senza danneggiare altrui. Che ben potenano quando nolessero, fermarsi nel paese de gli V bu, gli Ambasciadori de i

Agrippi-nefi diCo lonia.

ni, & chieggano ainto a lui; & che egli era per ottener questo dagli Vbii. Gli Ambasciadori risposero testo, che esti referirebbono tutto ciò a iloro, & che poi, che si fusse tra loro deliberato quanto s'hanesse da fare, passato il terzo giorno tornerebbono a Cefare. Hancano oltre a ciò domandato, che fra questo mezo ei non mouesse il campo per più loro anicinarsi. Ma Cesare rispose loro, che questo non potenano da esso ottenere. Percioche hauea saputo come eglino Di Breba haucano mandato alquanti giorni auanti gran parte della canalleria nel pactia Meuse se de gli Ambinariti di là dal fiume Mosaper far preda, & bottino di vitto-Di Voge. uaglia. Giudicanasi dunque, che si aspettassero quei canalli, co che questa susse Di Lan- la cagione di questo metter tempo. il siume Mosa vien correndo del monte Vopres. Di Holan gefo, ilqual è nel paese de Lingoni, & viceuendo un ramo del Rheno, che si chia Di riolan ma Vacalo, fa l'Ifola de Batani, e non più da effo lontano, che ottanta miglia Della mo mette nel Rbeno . Ora il Rbeno ba il nascimento suo nel pacse de' Leponti, i enone di quali habitano nell'Alpi G quindi corre con l'acque fue con lungo patio pel S Gotar- pacfe de Nancuati de gli Heluccii de Sequani, de Mediomatrici, de Triboci, do, ò Su- & de Treumi, & là done si utene anicinando all'Oceano, sa molei nami, & hanitensi. uendo molte ljole ben grandi, la maggior parvedelle quali rengono habitate Namuati da mationi haphat escrudeli, & bestiidi; fra le quali fon quelle, che per quanto Di Vaud. si kima viueno di peso, & di roua, & d'vecciii, metre conmolte bocche nel-les lucti.

quali si trouano appresso lui; & che si dolgano dell'ingiurie fatte loro da Sue-

Su izzeri. L'Oceana. Trouandose dunque Cefare vicino al campo nimico non più, che do-Sequant, dici miglia, ritornarono à lui gle Ambafejadori, fi cone s'era diterminato

Borgo- fra loro. I quali presentandos egli dananti nel viaggio, lo preganano stretta-

miente.

mente, the non volesse andar più auanti. Et poi che essi non hebbero potuto gnoni. da lui occenerlo, lo pregauano, che ei noleffe almeno mandare à fare intende- Di Merz re à quei cavalle, i quali erano andati auanti all'altro effercito, che non s'as- in Loretaceassero a combattere co i loro; & che si contentasse, che essi potessero man-Triboci, dare Ambasciadorba gli Vbij ; done se annenisse, che i principali & Senatori di Strafdi quei popoli la promette ffero loro fotto giuramento, mostranano di nolere fla burg. re a quelle condittioni , che a effo Cefare piacesse di dar loro . Et che volesse Treuiri concedere loro uno fatio di tre giorni a mettere ad effetto tutte queste cofe si di Triers. Cefare Rimana che sutro questo procedesse dalla medesima cagione, che era, Di Colothe me Goin mezo quefto sempo di tregiorni, tornassero in tanto i loro caual- gna. li, che non verano. Egli nondimeno rispose loro, come per quel giorno non an- Audienderebbe più unanei, che quatero miglia per cagione dell'acque, o che il gior- fare. no che donea feguire, tornaßero da lui molti di loro insieme a fine, che esto difcorreffe bene, quanto effi dimandauano . Egli intanto mandò dicendo a' Capitani de' canalli, i quali erano fcorsi ananti con tutta la canalleria, che non facessero a' nomici combattendo dispiacere alcuno, er che se fossero offesi niente du nimici, che donessero supportare fino a tanto, che egli arrivasse con tutto il rimanente dell'effercito Ma non hebbero si tosto i nemici veduto sopragiun. Francesi gere i nostri canalli, i quali non erano più che cinque mila in tutto, non hauen- affaltano do eglino più che ottocento; perche quelli, che erano andati di là dal fiume Mofa à fur pronissone di vittonaglia, non erano ancora tornati, non hanendo i nostri di neruna cosa sospetto, perche poco prima s'erano partiti da Cesare git Ambafeiadori di coftoro, & quello era il giorno, nel quale effi baneano doman dato tregua, che hauendo impetuofamente affaltato i nostri caualli con molta prestezza, tutti gli sbarragliarono. E tornando i nostri a combattere, & ba- Frances nendo fatto testa contra i nemici, effi fmontarono a piede, fi come erano vfa- fmotano ti, & bauendo ferito loro fotto i canalli, & gettatone a terra molti, voltaron a piedi. gli altri in fuga, & così spauentati seguitandogli si portarono di maniera, che i nostri non prima fl. fermarono, che fossero arrivasi à fronte del nostro essercito. Restarono in quella battaglia morti fettantaquattro de' nostri canalli, & fra questi ni rimafe Pifone Aquitano nato di nobilissima famiglia, l'anolo Guascodel quale era flaro già Rè della fua città, & era flato chiamato amico dal Se- gnà. nato nostro. Questi corfo a foccorrere il fratello, il quale inimici s'hancano tolto in mezo, lo traffe di quel pericolo, & egli, essendogli stato ferito il cauallo, gettato per terra, combatte quini valorofiffimamente fino a tanto, che pote;ma finalmente attorniato da nimici, Griccuuto molte ferite, cadde per ter Morte di rator il fratello, ilquale era già partito dalla fattione, effendosi di tal cosa ac- Pisone coreo, Stringendo con gli sproni il canallo ne sianchi si getto fra nimici, et qui- Aquitaui lafeio anch' egli la nita. Cefare dopò questa bastaglia non giudicò di douer no. più dare udienza à gli Ambafciadori, ve di accettare le conditioni da caloro, iquali

i quali con ingami, & tradimenti sutta colore di domandare la pace s'erano mossi a rompere la guerras. Et olere a cio giudicana, che fosse grandissima - 310 1 pazziad'aspettare, che l'esercito nimico ingroffasse, Sebetornasse, la canalleria; & conosciuto quanto i Francesi fossero mobili, vedena, quanto di auttorità s'haveffero i nimici acquistato in vna sola battaglia. Le stimana eglis che non fosse da dar loro punto di tempo da poterfi configliar fra loro, o pren 到111月 der alcun partito. Diliberate queste cofe, & communicato il parer suo co Capitani, & col Luogotenente generale dell'effercito, a fine di non lasciar passare alcan giorno che non viciffe a combattere co'nimici, annenne apunto vna cofamolto a proposito, che l fequente giorno i Tedeschi conquella istesta per-Tedeschi Vánno X fidia et con quel medesimo animo finto, ragunati in numero grande cutti i prin trouar 5 cipali & di più erà, che si trouassero nel campo, vennero la mattina à trouar Cefare. Cefare, si per giuftificarfi (per quello che fi dicena) appo lui, che Lgiorno dauanti fossero flati motori della battaglia contra questo s'era ragionato, & con era la demanda fatta da loro; si anche per ottenere se potessero sutto i medesimi ingami qualche poce di tempo di tregna . Cefare ralleggandofi che coftoro gli fossero dati nelle mani, comandò tosto; che fossero ritenati. Egli intanco anna I cano fuori delle trincee tutto l'escreito, en comando, che la canalleria, perche offisher. esso stimana, che per la fresca battaglia fosse spanentata, done se andare alla co i Romant da della battaglia. Quindi bauendo facto tre parti delle fue genti o fatto con prestezza quel viaggio d'otto miglia, su più tosto giunto al campo de' nimici, che i Tedefebe porejero feneire alcuna cofa di quello che si facesse. Iquali in un fubien famentati da tutte le cofe, & dall'effer i nostri fopragiunti con tanta prestezza, & dalla partica de i loro, non essendo loro dato spatio ne di Frances prendere alcun partito, ne di potere pigliare l'arme ; erano tranagliasi di maniera, che non fi poteuno mettere in battaglia, per vscire contra nostri; ne sa-2 14 14 2 peuano esti stessi quello che donesse esfer' il loro migliore; ò di difendere i basti o ni, & ripari del loro campo, ò di faluarfi fuzgendo. El conofcendofi la paura lo ro per il romor grande, per lo tumulto, & per girar qua & la, che faceuano; i nostri suldati finti dalla persidia del giorno dananti diedera subito dentro. Quindi quelli, che poterono effer prefti a prendere l'armi, flettero alquanto a fronte a nostri, & combatterono fra i carri, & l'altre bagaglie. I Ma tutta l'altra moltitudine de fanciulii, & delle donne : (percioche s'erano partiti da cafa loro, & haucano paffato il Rheno con tutti i loro, cominciò a uenire per tutto fuggendo. E Cefare mande costo loro dietro la canalleria. I Tedeschi udito il romore grande dopò le spalle . ro, uedendo come i loro erano tutti tavliati a pezzi, vettando nia l'armi, & lasciando l'insegne tutte della guerra, si Rotta de gettarono giù de ripari; & essendo arrinati colo done la Mosa & il Rheno se Tedelchi giungono insieme ; non hauendo speranta di poter più altra fuggire, mortone già un numero grande, gli altri si gettarono nel finme ; & oppressi quini dalla paura,

Nu. 68.

A Alloggiamento de Germani. B Essercito di Cesarc.

C Caualleria di Cesare , posta nella parte vitima del-l'esercito per esere spauentata. D Rheno siume.

E Mosa fiume.

Vanno à

trouar's

Cefare.

i quali con inganni, & tradimenti sutta colore di domandare la pate s'erano moss a rompere la guerras . Et olive a ciò giudicana, che fosse grandissima pazzia d'aspettare, che l'esercito nimico ingrossasse, Sebesornasse la canalleria ; & conoscinto quanto i Francesi fossero mobili, vedena, quanto di auttarità s'haveffera i nimici acquistato in vna sola battaglia a Et stimana egli, che non foffe da dar loro punto di tempo da poterfi configliar fraloro, & pren der alcun partito. Diliberate queste cofe, & communicato il parer fuo co Capitani, & col Luogotenente generale dell'effercito, a fine di non lasciar passare alcan giorno che non psciffe a combattere co' nimici, anaenne apunto pua Tedeschi cosamolto a proposito, che lsoquente giorno i Tedeschi conquella istesta perfidia et con quel medefimo animo finto ragunati in numero grande tutti i prin cipali & di più erà, che si trouassero nel campo, vennero la mattina à trouar Cefare, si per giuftificarfi (per quello che fi dicena) appo lui, che l giorno dananti fußero stati motori della battaglia contra questo s'era ragionato, & con era la domanda fatta da loro; si anche per ottenere se potessero susto i medesimi ingamii qualche poco di tempo di tregnas . Cefare vallegrandofi che coftoro gli fossero dati nelle mani, comandò tosto, che fossero ritennii. Egli intanco cano fuori delle trincee tutto l'escercito, co comando, che la canalleria, perche esto stimana, che per la fresca battaglia fosse spanentata, done se andare alla co da della barraglia . Quindi banendo facto tre parti delle fue genti, o facto con prestezza quel viaggio d'otto mielia, su più tosto giunto al campo de' nimici, che i Tedefebe potegiero feneire alcuna cofa de quello che fi facefse. Iquali in un subico famentati da tutte le cofe, es dall effer i nostri sopragiunti con tanta prestezza, & dalla parrira de i loro, non essendo loro dato spatio ne di prendere alcun partito, ne di potere pigliare l'arme ; erano tranagliati di maniera, chenon fi poteuno mettere in battaglia, per vicire contra nostri; ne fapeuano esti stessi quello che donesse esser il loro migliore; o di difendere i bastio ni, & ripari del loro campo, ò di faluarfi fuggendo. Et conofcendofi la paura lo ro per il romor grande, per lo rumulto, & per girar qua & la sebe faceuano ; s nostri soldati finei dalla perfidha del giorno dananti diedero subito dentro. Quindi quelli, che poterono effer presti a prendere l'armi, stettero alquanto a fronte a nostri, do combatterono fra i carri, & l'altre bagaglie. I Ma tutta l'altra moltitudine de fanciulii, & delle donne : (percioche s'erano partiti da cafa loro, & haucano paffato il Rheno con tutti i loros) cominciò a uenire per tutto fuggendo. E Cefare mande tofto lovo dietro la canalleria. I Tedeschi udito il romore grande dopò le spalle . ro, uedendo come i loro erano tutti tapliati a pezzi gettando nia l'armi, & lasciando l'insegne tutte della guerra, si Rotta de gettarono giù de ripari; & essendo arrivati cola done la Mosa & il Rheno se Tedeschi giungono insueme ; non hauendo speranza di poter più altra suggire, mortone già vn numero grande, gli altri si gettarono nel sinme ; & oppressi quiui dalla

paura.

2 PH Kts

Nu. 68.

A Alloggiamento de Germani.
B Esfercito di Cesare, posta nella parte vltima dell'esercito per esere spauentata.
D Rheno sume.

E Mosa fiume.







paura, dalla stracchezza, & dalla furia delle acque del fiume, ui lafciaron tut tila piras I noftri tutti falut, effendone Stati feriti alcuni, liberi dalla paura & pericolo di cofi gran guerra; conciofoffe cofa, che inimici faceffero il numero di quattrocento erenta mila persone, si ritirarono a gli alloggiamenti. Cesare liberò poscia tutti coloro, i quali egli hanea fatto ritenere, o diede loro licentia di poter ire, done più fosse loro a grado. Ma eglino dubitando de' tormen 'èi & gaftighi di quei Francesi, de' quali haucano danneggiato i paesi, differo, come essi uoleano rimanere appo lui. E Cesare gli mise in liberta. Dopo che su finita la guerra co' popoli Germani , Cefare mosso da molte cagioni delibero di douer paffare il Rheno, o questa fu veramente ginstiffima, che vedendo quan to agenolmente i Germani fi moneuano per nenire nella Francia, nolle, che an eh'effi haue sero fospetto delle cose loro; ogni hora, che essi redessero come l'esservico del popol Romano prendena ardire di passare il Rheno, & potea farle. Agginigenafi anche, che quella parte della canalleria de gli V fiperi, & Ten- Di Franc chteri, di sai ragionammo poco ananti, come haneano passato la Mosa per far fort d'Afpreda, pronedere della nittonaglia, o che non fi erano tronati co bloro nel fia. la paffata fattione; dopò la fuga de iloro s'evano ritirati di là dal Rheno nel paele de Sicambri, & con quei popoli s'erano accoz zati . Et hauendo Cefare Gheldremandato a costoro Ambafciadori, accioche domandaßero loro, che voleffero fi dargli nelle mani coloro, i quali haucano fatto guerra contra lui, & contra la Francia, risposer o, come il Rheno terminaua l'Imperio del popol Romano. Do- Il Rheno ne fo non gindicana, che fi connenisse, che i Germani corra la noglia sua passaffero nella Francia; qual era la cagione, che egli domandana ebe l'Imperio fivo, er le fae forze fi diftendeffero in alcuna parce di là dal Rheno ? Ora gli V bu,i quali soli tra i popoli di la dal Rheno haucano mandato Ambasciadori a Cesa re, haueano fatto amicitia con esto, & haueano dato gli ostaggi, strettamente Agrippipreganano che polesse darloro soccorfo, percioche i Sueni gli trattanano mol- neli, ò di tomale; done fe piere per tronarfi i Romani molto occupati ciò fan non poteffe, facose almeno, che l'effercito paffaffe il Rheno. Che eid farebbe loro affai per foccorrergli, de dar loro fperanza del tempo che donea nenire. Perche il nome che si era sparfo dell'essercico Romano, era cosi grande, er era in ral openione, dobo che da loro era flato rotto Arionifto, & che baneano fatto quest vitima - battaglia, che potenano effer ficurissimi sotto l'opinione & amicitia del popol Romano per fin'appresso l'ulcime nationi della Germania. Gli offermano etian dio gran numero di naui, perche potesse passar l'essercito di la dal fiume. Onde Cejare mosso dalle cagioni che detto habbiamo, hauea diliberato di passare il Rheno; ma ei non giudicaua, che fofse molto ficuro il pafsarlo con le naui; ne meno diserminana, che fi comuenifse alla dignied fua, er del popol Romano. Ca to del me che dunque gli si parasse auanti vna grandissima difficultà di fabricare vn pote, rifpetto alla larghezza, alla furia del corfo dell'acque, et à l'altezza del .......... fiume,

terminaua l'impe rio del po polo Ro-

Cologna

fiume, auifaua nondimeno di fare ogni sforzo di farloui, ò di non paffare altrimenti di là l'eßercito. Egli dunque ordino di fare un ponte in questa quifa. K Facea primieramente giungere insteme due trani d'un piede e mez a di lar ghezzal una, alquanto aguzzate da' piedi, dell'altezza appunto dell'acque del fiume discosto due piede l'una dall'altra; es hauendo fatto fermare quelle con machine, & istrumenti atti a ciò, nel fondo del fiume, & buttatele ben fopra con un maglio, che si dice monaco, non le mettena diritte a prombo a guifa di pertiche, ma piegate nella sommità di sorte, che pendessero appunto secondo il corso del acque del fiume >: Ne facena poscia fermare due altre all'incontro delle due prime giunte insieme nel medesimo modo discosto dalle due pri me quaranta piedi nelle parti più baffe, volte appunto contra l'impeto, & corfo dell'acque. Amendue queste, framessent dalla parte di sopra raui di .groffezza di due piedi, capaci alla distanza della giontura di esfererano tenurenell estreme loro parti da amendue i capi da due legasure ; lequali disgiunre eg rilegate l'una contraria all'altra , era si grande la fermezz a dell'opera, o cofi fatta la natura di tai cofe, che quanto maggiore la furia dell'acque fosse venuta, tanto più strettamente si venuand à gingnere insiene : Sopra queste cosi dirizzate si gittauano altre robbe, & vi si faccua une introcciamento fopra, con un piano di pertiche & di graticci, che vi fi distendenano. Quindi si fermauano in quel modo medesimo dalla parte più bassa del siume altri legni à pendio, iquali fermati ini fotto in cambio d'ariete, & giunti à ent ta l'opera seruissero à ritenere l'impeto delle correnti aque del fiane. Ne fer manano etiandio sopra il ponte alcuni altri poco dal ponte lontani, accioche se quei popoli Barbari gittassero giù pel fiume trouchi d'alberi, ò naui per guastare tale edificio, esti difendendolo dalle percosse di quelle, venissero à far mi nore l'impeto di tai cofe, & che non potessero altrimenti nuocere al ponte. Dopò i dieci giorni, che si era dato principio à far condurre quiui la materia per quest opera,essendo interamente compito il ponte, Cesare se passare tutto Rheno. l'esercito. Et bauendo lasciato di quà & di là dal ponte una buona guardia, cominciò a marchiare alla uolta de Sicambri. Veniuano in tanto a Cefare gli Gheldre- Ambasciadori di molte città, che chiedendo la pace, & di effere amici nostri, egli benignamente rifofe, & impofe loro , che mandassero gli oslaggi. I Sicambri fin dal primo giorno, che si cominciò a fabricare il ponte, messis in ordine per fuggire, mossi dalle parole & conforti di quelle genti de gli V sipeti,

Cefare paffa'il

> fond'Af. & Tenchteri, i quali si trouauano appoloro: erano vsciti gia de loro paesi, & hauenano portate con effo loro tutte le loro robbe, & etanfi nascosamente ridotti ne' diferti, & nelle selue. Cesare essendosi fermato pochi giorni nel pare-

fia.

Di Colo fedi coftoro, & hauendo fatto brufciare tutte le loro ville, & gli edifice loro, fatto mettere il fuoco ne' biadi, fe conduße nel paese de gli Vbu : & ba-Sueui fi nendo promesso loro di foccorrergli, & fauorirgli ogn hora, che i Sueui def-

Tera

A Sono le due traui giunte insieme , große vn piede e mezo , alquanto acute di sotto , ficate nel siume non diritte, ma piegate a seconda dell'acqua : & distanti tra se due piedi.

B Sono le altre due traui poste nella parte di sotto del fiume all'incontro delle già dette, e distanti da quelle per spacio di quaranta piedi, & piegate

contra il corso dell'acqua.

H Ela forma da per se di una delle dette traui.

C Sono le traui große per ogni verso due piedi, che faceuano la larghez za del Ponte, laqual era quaranta piedi.

I E vna delle dette traui.

D Sono le fibule, lequali aperte, cioè diuise l'una dall'altra, & legate al contrario, cioè una nella parte di dentro, e l'altra nella parte di fuori; una sopra, e l'altra sotto delle traui grose due piedi, che faceuano la larghezza del Ponte; rendeuano tanto grande la fermezza dell'opera, che quanto era maggiore la violenza dell'acqua, & quanto più era carico il Ponte, tanto più ella si uniua, e si fermaua.

fiume, auifana nondimeno di fare ogni sforzo di farloni, o di non passare altrimenti di là l'eßercito. Egli dunque or dino di fare un ponte in questaguifa. K Facea primieramente giungere insteme due trani d'un piede e mezo di lar ghezzal una, alquanto aguzzate da' piedi , dell'altezza appunto dell'acque del fiume discosto due piede l'una dall'altra : es banendo fatto ferm tre quelle con machine, & istrumenti atti a ciò, nel fondo del finme, & buttatele ben for pra con un maglio, che si dice monaco, non le mettena diritte a piombo, a guisa di pertiche, ma piegate nella sommied di sorte, che pendessero appunto secondo il corfo del acque del fiume : Ne facena poscia fermare que altre all'incontro delle due prime giunte insieme nel medesimo modo discosto dalle due pri me quaranta piedi nelle parti più baffe, volte appunto contra l'impeto, Gr corfo dell'acque. Amendue queste, framesse mi dalla parte di sopra raui di groffezza di due piedi, capaci alla distanza della gioneura di esfererano tenu-3" . T d te nell'estreme loro parti da amendue i capi da due legazure ; lequali disgiune & rilegate l'una contraria all'altra, era fi grande la fermezza dell'opera, & cosi fatta la natura di tai cose che quanto maggiore la furia dell'acque fosse venuta, tanto più strettamente si veniuano à gingnere instenne : Sopra queste cosi dirizzate si gittauano altre robbe, & vi si faccua uno intrecciamento fopra, con vn piano di pertiche & di graticci, che vi fi distendenano. Quindi si fermanano in quel modo medesimo dalla parte più bassa del fiume altri legni à pendio, iquali fermati ini fotto in cambio d'ariete, & giunti à tut za l'opera feruissero à ritenere l'impeto delle correnti 40que del fiume. Ne fer mauano etiandio sopra il ponte alcuni alsri poco dal ponte loncani, actioche se quei popoli Barbari gittaffero giù pel fiume tronchi d'alberi, ò nani per quastare tale edificio; esti difendendolo dalle percosse di quelle, venissero à far mi nore l'impeto di tai cofe, & che non potessero altrimenti nuocere al ponte. Dopò i dieci giorni, che si era dato principio à far condurre quiui la materia per quest'opera,effendo interamente compito il ponte, Cefare fe passare intto l'esercito. Et hauendo lasciato di qua & di là dal ponte una buona guardia, cominciò a marchiare alla uolta de Sicambri. Veninano in tanto a Cefare gli Gheldre- Ambasciadori di molte città, che chiedendo la pace, & di essere amici nostri, egli benignamente rispose, & impose loro , che mandassero gli ostaggi, I Sicambri fin dal primo giorno, che si cominciò a fabricare il ponte, melfisi in ordine per fuggire, mossi dalle parole & conforti di quelle genti de gli V siperi,

Rheno.

-0.10 09

Cefare paffail

fond'Af. & Tenchteri, i quali si trouanano appoloro: erano osciti gia de loro paesi,

& haueuano portate con effo loro tutte le loro robbe, & etanfi nascosamente fia. ridotti ne diferti, & nelle selue. Cesare essendosi fermato pochi giorni nel pae-

Di Colo fe di coftoro, o hauenda fatto brufciare tutte le loro ville, & gli edificeloro, fatto mettere il fuoco ne biadi, fe conduße nel paese de gli Vbu : Vo banendo promeso loro di foccorrergli, & fanorirgli ogn hora, che i Sueni def-

fero

K.

A Sono le due traui giunte insteme, große vn piede e mezo, alquanto acute di sotto, sicate nel siume non diritte, ma piegate a seconda dell'acqua: & distanti tra se due piedi.

B Sono le altre due traui poste nella parte di sotto del fiume all'incontro delle già dette, e distanti da quelle per spacio di quaranta piedi, & piegate

contra il corso dell'acqua.

H E la forma da per se di una delle dette traui.

C Sono le traui große per ogni verso due piedi, che faceuano la larghez za del Ponte, laqual era quaranta piedi.

I E'vna delle dette traui.

D Sono le fibule, lequali aperte, cioè diuise l'ona dall'altra, & legate al contrario, cioè vna nella parte di dentro, e l'altra nella parte di fuori; vna sopra, e l'altra sotto delle trani grose due piedi, che faceuano la larghezza del Ponte; rendeuano tanto grande la fermezza dell'opera, che quanto era maggiore la violenza dell'acqua, & quanto più era carico il Ponte, tanto più ella si vniua, e si fermaua.





M E vna delle fibule.

E Sono le traui, che si poneuano per la lunghezza del Ponte, & si copriuano di pertiche, & di gradici.

F Sono i pali posti nella parte di sotto del siume, i quali piegati, e congionti con tutta l'opera resisteua-

no alla violenza del fiume.

G Sono i pali posti nella parte di sopra del Ponte, acciò lo dissendessero, se da gli inimici fossero man dati giu per il siume tronchi d'arbori, ouer naui per ruinarlo.

K Sono due di quelle traui che infieme congionte si cac ciauano nel fiume non diritte ma piegate.

L E la testa della traue, che faceua la larghezza del Ponte. fero loro alcuna molestia, incese queste cose da loro. Che i Sueni poi che hebbe- mettono ro saputo dalle spie, come si fabricaua il ponte, bauendo si come sono » sati, fat- in ordine to ragunare il consiglio, haueano mandati per tutti quei luoghi Ambasciado- cotra Ce ri, che donessero sgombrare le terre loro, & che con le lor donne & figlinoli, fate, & con tutte le lor robbe done Bero ritirarsi nelle felue; & che tutti quelli, che fossero atti a portare arme, donessero ragunarsi in un luogo, & era stato elesto quasi nel mezo di quelle regioni, che sono possedute da Sueni, & che quini haneano diterminato, che si donesse attendere la venuta di Cefare, & far seco la giornata. Cesare come hebbe haunto la nuona di tai cose, hanendo compiutamente finito tutto quello, perche egli haueua deliberato di passare l'esfercito, per arrecar sospetto à Germani, per far uendetta dell'ingiurie fatte à Sicam- Gheldrebri, & per leuar l'assedio da gli Vbu, poiche fu dimorato diciotto giorni di la fi. dal Rheno; giudicando d'hauer fasto affai per lode & utile suo, si ritirò nella or T. C. Francia, & fe tagliare & tor uia quel ponte. Cefare effendo poch ffima parte Cefare II della state a passare, auenga, che in quei luoghi, perche tutta la Francia è nol- delibera ta verso Settentrione, uiene il verno più tosto; delibero nondimeno di passare in Inghilin Inzhilterra, percioche intendeua come in tutte le guerre fatte nella Francia i nostri nimici erano Stati quindi fauoriti & aintati, & ancor, che risbetto alla stagione dell'anno, gli mancasse il tempo da poter combattere, ei giudicaua nondimeno, che gli dunesse esser molto gionenole, se egli passasse hora ins quell'Ifola: v nede fe & conofcefe la natura & qualità di quei popoli, ricono-3melies scelle iluoghi, i porti, & i passi; dellequai cose quasi tutti i Francesi n m haueuano alcuna contezza. Perche non ui ud alcuno senza pericolo, suor che i mer catanti, ne meno altrest essi hanno cotezza d'alcun altra cosa, che di quei pae si maritimi, & di quelle regioni, che sono all'incontro della Francia. Fattisti dunque chiamar auanti i mercatanti d'ogn' intorno, non bauea potuto ritroua re, quanto fosse grande quell Ifola, ne quali, & quante nationi v habitassero, ne come effi ufaffero di far guerra, ò che leggi ufaffero, ne quai porti foßero ca paci a riceuere maggior numero di naui. Es per chiarirsi di queste cose auanti che ei nolesse far prona di entrarni, ni mando C. Voluseno sopra una naue lun- Gaio Voga, giudicando, che ei fosse molto atto a tale impresa. Impose dunque a costni, luleno. che ben vedute, et riconoftinte quefte cofe tutte, doueffe tornarfene da lui più unna. tofto che poteffe. Egli intanto con tutte l'effercito prefela polta de Morini; perche quindi era breuissimo il viaggio per passare in Inghilternal Quin? Di Terocomando, che si ragunassero tutte le naui, che si tronanano per quei paesi, er manni l'armata, la quale egli baueua adoperata la State passata nella guerra fatta Di Valies e armana, sa quate egu basselta asaperata sa state: payata mena guerra patra tinglet co Venesti, Hauendo imano gi Inglelji basuto monad e'diflegui di cfates, e' mandano riferitegli da mercatanti, sensero da lui Ambafisadori di molte città di quel mbalcia l'Ifola, con commissione di offerire di dargli oftagge, et di noler estere vidienti doni a Ce all Imperio del popol Romano. Cefare, poi che bebbe vdito coftoro, & promef- fare.

onother fo loro con humane & piaceuoli parole di fare quanto domandanano, & confortandogli a star fermi in quel proposito, gli rimandò a casas. Et con esto lora d'Aras in mando Comio, ilquale egli hauendo superati gli Arrebati hanea fatto lor Re-Picardia, la cui virtu & prudenza egli lodana molto, & ilquale ei giudicana donergle effere fedele, & era molto riputato & Stimato per quei paesi. Comando a cofini, che cercaffe d'entrare in tutte le città, che poteffe, & efortaffe quei popoli a voler seguitare la fede del popol Romano, & facesse intendere loro, come ci farà prestamente da loro. Voluseno, poi che in quanto gli fu possibile, heb be cercato & ueduto quelle regioni, non hauendo haunto ardire di fmontare della naue, ne di fidarsi di mettersi nelle mani di quei Barbari, passati cinque 3 John giorni tornò a Cefare, & raccontò tutto quello, che egli banena qui un ueduto: Dra, mentre Cefare fi flaua quini per cagione di apprestare delle naui, venne-Di Terro vo da lui Ambasciadori di una gran parte de' popoli Morini, per iscusarsi seco. del partito, che essi haueano preso poco tempo ananti, che come bnomini Bar-ETIG b bari, pignoranti de' nostri costumi haueffero facto querra contra i Romani; e promettenano di noler fare tutte quelle cofe, che da lui fossero loro coman date. Cefare giudicando, che tal cofa gli foffe aucunta molto in uero opportunamente, percioche non nolena lafciarfi nimici dopò le fpalle,ne potenamno ner loro guerra rifpetto alla Stagione dell'amo, ne giudicana, che queste occupationi di cose di cosi poca importanza si donessero anteporre all impresa del-Parlamo I'Inghilterra, commandò a costoro, che gli desfero un grosso numero d'oslaggito dell'ef-E' come furon condetti, gli riceuette nella fua fede . Hauendo incanto messo in-Sercito, e fermé intorno a oteanta naui da carico, et radunato d'esse quel numero, che giu di Cesare, dicaua effer bastenole per portarni sopra due legioni : distribuì poi fra il Commiffario, Cohorte, & Capitani tutto il rimanente delle naui lunghe, lequali ei -si tronaua. Veniano anco con queste diciotto naui da carico, che s' crano ferma te otto miglia quindi lontano, che erano ftate ritenute dal vento, fi che non ha neano portro arrivare in quel mede simo porto. Queste distribui fra la caualle-Di Ghell ria. Tutto il resto dell'effercito diede a Q. Tienrio Sabino & a Lucio Aurunculeio Corta amendue Luogotenenti, a ciò lo conducessero nel paese de Mena-Di Terro pu, & in queeluoghi alcrest de Morini, che non haucano ad esso mandati Ambasciadori . Commando poscia a Publio Sulpitio Ruffo Luogotenente, che con P. Sulpi- quella guardia, laquale es giudico che fuffe bafteuole, teneffe il porto. Dopo che Luggere egli bebbe in talgoffa ordinato le cofe; hauendo una occasione idonea de nauigare, a punto nella muta della terza fentinella parti del porto, & impofe, che nente di la canalleria doueffe andare in un'altro porto più auanti, & che quim mon-Cefare. taffero in nane, & l'andaßero seguitando. Et hanando eglino ciò fatto alquan to più tardi, che non doucano, egli d'intorno alla quarta hora del giorno arri-20 a nob vud con le prime naui all Ifola dell'Ingbilcorra, & quini vidde cutti quei colle . Suit - Coperfide gento armat a Soll fire di quel luogo erafatto di ral mamera . & quel

quel Mare era di tal sorte stretto fra certe montagne, che da i luoghi più alti si Cesare fi poteua ageuolmente, tirando pn'arme, arrivare nel lito. La onde giudican- apprella do che quel luogo non fosse punto a proposito per dare a terra, si fermò su all'inghil l'anchore, aspettando per fino alla nona hora del giorno, che arrivassero l'al-terra. ere naui. Hauendo in tanto chiamati a se i Cohorte, & Capitani dell'e Bercito, raccontò loro quello, che egli hauea saputo da Voluseno, quindi mostrò loro quello che volea, che si facesse; & appresso gli ammaestrò, che si douesse far quel tanto, che richiedeuala ragione della guerra, & mussimamente quanto si richiedeua nell'imprese di Mare, & come prestamente si vedessero cangiare, & che tutto ad vn cenno & a tempo si done se fare. Hauendo pofeia licentiati costoro, & hauendo in vn medesimo tempo il vento & l'onde fauorenoli; dato il fegno, & Staccate l'anchore, andato auanti intorno a ottomiglia, fe fermare le naucin un lito piano & aperto. Mai Barbari cono- Che com fcinto il difegno de' Romani, mandata auanti la canalleria, & gli Esfedari, battono fi come il più delle volte combattendo sono vsati di fare, seguitando poscia su certe con tutte l'altre genti impediuano a nostri lo smontare delle nani. Onde i no- carrette. Striper queste cazioni si truouauano in grandissime difficultà, perchele nani per esfer molto grandi, non si potcuano fermare altroue, che in alto Mare, & a nostri foldati facea di mestiero in uno istesso tempo in luoghi de i quali non baueano alcuna contezza: con le mani impedite, affaticati dal pefo grande & grane dell'armi, dismontare delle naui a terra fermarsi nell'acque, & combattere co' nimici; doue essi stando in secco, à veramente entrando alquanto a dentro nell'acque ispediti di tutte le membra, tronandoss in luoghi, doue erano pratichissimi, arditamente tirauano armi contra nostri, & incitanano i canalli pfati in tai fattioni. Onde i nostri spanentati da que- Prouedi-Recole, & non punto pratichi in coli fatta maniera di combattere, non pla- mento di nano tutta quella diligenza & prontezza, che folena pfare nelle guerre, che Cefare facenano in campagna. Done poi, che Cefare fu di ciò accorto, comandò to- nel manfo che le naui lunghe, la qualità delle quali era molto meno vata fra que Bar ghilterra, bari, & più agenoli erano & più spedite a maneggiare, si discostassero alquan to dalle naui da carico, & che menando bene i remi si spingessero auanti, & fi fermaßero da quella banda, che i nimici crano più larghi, & quindi si ribut taffero i nimici con le frombole, dardi, & altre armi fi, che si ritiraffero quindi : la qual cosa fu a' nostri molto gionenole. Percieche que Barbari tutti tranagliati nel vedere la forma di quelle nani, & il battere de remi, & la qua lità dell'armi non vsate più vedersi da loro, si fermarono, & alquanto si ritilieà dell'armi non vsate più vedersi daloro, si fermarono, & alquanto si riti-rarono a poco a poco in dietro. Ma soprastando i nostri foldati con animo so-della deci speso, & dubbio , & massimamente ripetto alla prosondità dell'acque di quel ma legio Mare, colui, che porcaua l'infegnattell' Aquila della decima legione, bauen- ne di Cedo prima chiamato gli Dei in testimonio, accioche quanto e' volena fare felice fare.

mente succedesse à quella legione, seguite (disse) à soldati l'Aquila se non velete abbandonarla & darla nelle mani de' nimici : certa cofa è, che io mi sforzerò di fare il debito mio pel nostro Imperadore, & per la Republica nostra. Et hauendo con alta voce dette queste parole, si lanciò fuor della naue, & cor rendo si dirizzò con l'Aquila spiegata alla volta de' nimici. I nostri allhora confortatisil vn l'altro, accioche non auenisse cosa di cosi gran vituperio, saltaron tutti fuori della naue. Et gli altri ancora delle più vicine naui, veduto costoro, lore seguitando s'appressarono à nimici. S'attaccò quiui la zuffa, & l'una parte & l'altra combattenano valorosamente. Tutta nia i nostri, perche uon poteuano mantenere i loro ordini, ne si poteuano fermare saldamente, ne seguitare l'insegne loro: smontando chi di questa naue, & chi di quel la s'era fermato ciascuno sotto quell'insegna, alla quale s'era prima incontrato, erano in grandissimo disordine. E i nimici d'altra parte molto bene informato di tutti i passi, ogni hora, che vedeano dal lito qualche soldato scappolato fuor delle naui fronando i caualli gli veniuano (trouandogli impediti) afsaltando, onde pochi de' nostri si trouauano spesso tolti in mezo da buon numero de' nimici. Et altri attendeano dalla banda più aperta à tirar dell'armi là doue i nostri erano tutti messi insieme. Onde tosto che Cesare si fu accorto di questa cosa, commandò, che le scafe delle nani lunghe, & altri nanili veloci se riempissero di soldati: & mandana venti à soccorrere là, done eso vedena esferne bifogno. Ora i nostri faltati in vn tempo in terra, feguitati da tutti i loche man. ro, fecero impeto contra i nimici, si che gli ruppero & uoltarono in fuga; non poterono già lungamente seguitargli: perche i caualli non vi poterono arriua re, ne meno altresi poterono altramente entrare nell'Isola; & quest una cosa sola mancò allhora à la solita fortuna di Cesare. Poi che i nimici hebbera in tal guisa il peggio di questa battaglia, tosto che fuggendo si furono insieme ritrouati, mandarono à Cefare loro Ambasciadori à domandare la pace, offerendo di dargli gli oftaggi, & d'esser pronti à fare tutto quello che fosse commandato loro. Venne in compagnia di questi Ambasciadori Comio Attreba-Attreba- te; il quale era stato (si come habbiamo detto poco auanti) mandato da Cesare in Inghilterra. Haueuano essi preso costui allhora, che dismontato della naue raccontana loro quel tanto, che l suo Signore gli hauca commesso; & cost preso, l'haueano messo in prigione. Et hora fatta quella fattione lo rimandarono, o nel chiedere la pace imputarono di tal cofa la plebe, o pregarono Cefare, che nolesse perdonar loro, perche l'haucano fatto per non conoscer più auanti. Cefare poi, che si fu doluto con esso loro, che hauendo essi di loro propria volontà mandato fina in terra ferma à demandar la pace, hauessero poseia senza eagione alcuna rotto la guerra, su contento, & disse, come è perdonaua all ignoranz a loro : quindi commandò, che gli dessero gli ostaggi : & essi tosto ne diedero pna parte, & parte dissero, che ne darebbono fra pochi gior-

Quello. cò alla fortuna di Cefare

Comio te reftitui 10.

fare.

ni, che haucano mandato per essi in luoghi più lontani . Eglino intanto impo fero à i loro che se ne tornassero alle lor ville, & tutti i principali dell'Isola si ragunarono insieme, & raccomandarono a Cesare loro, & le loro città. Poi che, come habbiamo detto, fu fermata la pace, il quarto giorno dopò, che furono in Ingbilterra, quelle diciotto nani, delle quali ragionanmo puco ananti, sopra delle quali era la caualleria, fecer vela dall'altro porto più alto con-maritima uento fanorenole & molto soane: & anicinandosi all'Inghilterra, & cominciando a ester già vedute dal campo, si leuò in vn subito vna tempesta cosi gra de, che non fu alcuna che potesse il preso piaggio seguitare. Ma alcune furon ributtate là d'onde s'eran partite, & alcune altre suron portate con grandissimo pericolo di perdersi nella più bassa parte dell'Isola, laquale è più vicina al Ponente. Queste nondimeno gettate l'anchore, venendosi tutte riempiendo dall'onde marine, all alto del Mare afforza traportata andaron verso della Luterra ferma. Auenne appunto, che la Luna quella notte medesima era pic- na causa na, la quale suole nell'Oceano causare grandissime inondationi, & i nostri non nell' Oce baucano di tale cofa contezza veruna. La onde in vn medesimo tempo le inon- ano gran dationi riempinano d'acque le nani lunghe, con lequali Cefare hauca fatto con diffime in durre l'effercito , lequali egli hauca fatto tirare in fecco: & la tempesta sbat- nondatio 'tename leo le naui da carico, lequalistanano nell'anchore. Ne potenano i nostri in modo alcuno farui pronisione alcuna, ne soccorrere a questi pericoli in alcuna manicra. Onde effendo già fraccassate molte naui, e l'altre per effer rimafe senza funi, senz'anchore, & senza glialtri strumenti tutti, glio, eco fatte inutili anauigare, nacque in tutto l'esercito (ilche fu di mestiero, che susse in ogni modo auuenisse ) in grandissemo trauaglio, & consustante. Percio che quiui non vi haucano altre naui, con lequalisi potesse riportare indietro l'esfercito; & appesso vi mancanano tutte quelle cose, che bisognanano per rifarle; & tutti s'auedeuano, come bisognana disuernare nella Francia, & in questi luoghi non s'era fatto provisione alcuna di grani, & biadi, per la vernata. Onde i principali dell'Inghilterra poi, che si furon accorti di queste cose ( uquali dopò la fattione detta auanti s'erano accozzati insieme per mettere ad effetto quelle cose tutte, che Cesare hauea comandato loro) sat to parlamento fra loro; sapendo molto bene, come a'Ronani mancana la caualleria le naui, & le vittouaglie; & vedendo nel mirare quanto foße piccio lo il giorno de nostri campi, come i nostri soldati erano pochi, perche i capi era no ancho più piccioli affai per questa cagione, che Cefare hauea quiui portate l'effercito senza le bagaglie; gindicarono, chemolto ben fatto fosse ribellandosi di nietare a' nostri l'hauer del grano, & delle vittonaglie, & di menar la cofa in lungo si, che s'entrassenel verno: percioche si considauano, che ogni bora, che essi hauessero vinti costoro, ò tolto loro il poter più tornar via, niuno vi haurebbe più, che fosse per passare in Inghilterra per cagione di farui

Tranadi Cefare.

mente succedesse à quella legione, seguite (disse) à soldati l'Aquila se non velete abbandonarla & darla nelle mani de nimici : certa cofa è, che io mi sforzerò di fare il debito mio pel nostro Imperadore, & per la Republica nostra. Es hauendo con alta poce dette queste parole, si lanciò fuor della nane, & cor rendo si dirizzò con l'Aquila spiegata alla polta de nimici. I nostri allbora confortatifil vn l'altro, accioche non auenisse cosa di cosi gran vituperio, saltaron tutti fuori della nane. Et gli altri ancora delle più vicine naui, veduto costoro lore seguitando s'appresarono à nimici. S'attaccò quiui la zuffa, er l'una parte & l'altra combatteuano valorosamente. Tutta mia i nostri, perche uon poteuano mantenere i loro ordini, ne si poteuano fermare saldamente, ne seguitare l'insegne loro: smontando chi di questa naue, & chi di quel la s'era fermato ciascuno sotto quell'insegna, alla quale s'era prima incontrato, erano in grandissimo disordine. E i nimici d'altra parte molto bene informato di tutti i passi, ogn'hora, che vedeano dal lito qualche soldato scappolato fuor delle naui spronando i caualli gli veniuano (trouandogli impediti) afsaltando, onde pochi de' nostri si trouauano spesso tolti in mezo da buon numero de' nimici. Et altri attendeano dalla banda più aperta à tirar dell'armi là done i nostri erano tutti messi insieme. Onde tosto che Cesare si fu accorto di questa cosa, commandò, che le scafe delle nani lunghe, & altri nanili veloci si riempissero di soldati ; & mandana genti à soccorrere là, done esso vedena efferne bisogno. Ora i nostri saltati in vn tempo in terra, seguitati da tutti i lo-Quello. che man - ro, fecero impeto contra i nimici, si che gli ruppero & uoltarono in fuga; non poterono già lungamente seguitargli: perche i caualli non vi poterono arriua re, ne meno altresi poterono altramente entrare nell'Isola; & quest'una cosa sola mancò allhora à la solita fortuna di Cesare. Poi che i nimici hebbera in tal guifa il peggio di questa battaglia, tosto che fuggendo si furono insieme ritronati, mandarono à Cefare loro Ambasciadori à domandare la pace, offerendo di dargli gli oftaggi, & d'esser pronti à fare tutto quello che fosse commandato loro. Venne in compagnia di questi Ambasciadori Comio Attrebate; il quale era stato (si come habbiamo detto poco auanti) mandato da Cesare in Inghilterras. Hauenano essi preso costui allhora, che dismontato della naue raccontana loro quel tanto, che l suo Signore gli hauca commesso; & cost preso, I haucano messo in prigione. Et hora fatta quella fattione lo rimandarono, & nel chiedere la pace imputarono di tal cofa la plebe , & pregarono Cefare, che nolesse perdonar loro, perche l'haucano fatto per non conoscer più auanti. Cesare poi, che si fu doluto con esso loro, che hauendo essi di loro propria volontà mandato fina in terra ferma à demandar la pace, hauessero poscia senza eagione alcuna rotto la guerra, fu contento, & disse, come e perdo-

cò alla fortuna. di Cefare

Comio Attrebate restitui to.

Oftaggi fare.

nana all ignoranz a loro : quindi commandò, che gli deffero gli oftaggi : & effi tosto ne diedero vna parte, & parte dissero, che ne darebbono fra pochi gior-

ni, che haueano mandato per essi in luoghi più lontani . Eglino intanto impo sero a i loro che se ne tornassero alle lor ville, & tutti i principali dell'Isola si ragunarono insieme, & raccomandarono a Cesare loro, & le loro città. Poi che, come habbiamo detto, fu fermata la pace, il quarto giorno dopò, che furono in Ingbilterra', quelle diciotto nani, delle quali ragionanmo poco ananti, fopra delle quali era la canalleria, fecer vela dall'altro porto più alto con- maritima uento fanorenole & molto soane: & anicinandosi all'Inghilterra, & cominciando a ester già vedute dal campo, si leuò in vn subito vna tempesta cosi gra de, che non fu alcuna che potesse il preso viaggio seguitare. Ma alcune futon ribuctate ld d'onde s'eran partite, & alcune altre furon portate con grandissimo pericolo di perdersi nella più bassa parte dell'Isla, laquale è più vicina al Ponente. Queste nondimeno gettate l'anchore, venendosi tutte riempiendo dall'onde marine, all'alto del Mare afforza traportata andaron verso della Luterra ferma. Auenne appunto, che la Luna quella notte medesima era pie- na causa na, la quale suole nell'Occano causare grandissime inondationi, & i nostri non nell' Oce baneano di tale cofa contezza veruna. La onde in vn medefimo tempo le inon- ano gran dationi riempinano d'acque le nani lunghe, con lequali Cefare hanea fatto con diffime in durre l'effercito , lequali egli hanea fatto tirare in secco. & la tempesta sbat- nondatio tenamelto le navi da carico, lequalistanano nell'anchore. Ne potenano i nostri in modo alcuno farui provissione alcuna, ne soccorrere a questi pericoli in alcuna maniera. Onde effendo già fraccassate molte naui, el'altre per effer rimafe fenza funi, fenz'anchore, & fenza glialtri Strumenti tutti, glio, eco fatte inutili a nauigare, nacque in tutto l'essercito (ilche fu di mestiero, che in ogni modo auuenisse ) in grandissimo traudglio, & confusione. Percioche quiui non vi haucano altre naui, con lequali si potesse riportare indietro l'essercito; & appesso vi mancanano tutte quelle cose, che bisognanano per rifarle; & tutti s'auedenano, come bifognana difuernare nella Francia, & in questi luoghi non s'era fatto provisione alcuna di grani, & biadi, per la vernata. Onde i principali dell'Inghilterrapoi, che si furon accorti di queste cose ( uquali dopò la fattione detta auanti s'erano accozzati insieme per mettere ad effetto quelle cose tutte, che Cesare hauea comandato loro) fat to parlamento fra loro; sapendo molto bene, come a' Ro. nanimancana la caualleria le naui, & le vittouaglie; & vedendo nel mirare quanto foße piccio lo il giorno de nostri campi, come i nostri soldati erano pochi, perche i capi era no ancho più piccioli affai per questa cagione, che Cefare hauea quiui portate l'effercito senza le bagaglie; giudicarono, che molto ben fatto fosse ribellandosi di nietare a' nostri l'haner del grano, & delle vittonaglie, & di menar la cofa in lungo si, che s'entrasse nel verno: percioche si considauano, che ogni bora, che essi hauessero vinti costoro, ò tolto loro il poter più tornar via, niuno vi haurebbe più, che fosse per passare in Inghilterra per cagione di farui

l'effercito di Cefare. menti di Cefare a tutti i cafi

ni loro delle ville. Ma Cefare, auenga, che non fosse anchora aueduto de' difeoni di costoro, haueua nondimeno sospetto che donesse succedere tutto quello , che anenne, si per cagione del successo delle sue nani, et si anchora per vedere, che si mettea molto tempo in dare gli ostaggi promessi. La onde andana prone Ripara- dendo di riparare a tutti i casi . Perche faceua tutto ldi portar del grano in campo, & oltre a ciò prendendo di quelle nani, ch'erano state fraccassate dalla fortuna, quelle parti, che erano a proposito, & i ferramenti, se ne seruina per rifarne dell'altre, & facea portare ini di terra ferma tutte quelle cofe delle quali gli facea di mestiero. Ora facendo i soldati quanto detto habbiamo, con diligenza grandissima, hauendo perduto dodici naui, fe, che tutte l'altre poteron commodamente seruire per andar nauigando. Mentre si faceano queste cofe, effendo stata mandata vna legione, si come era il solito, a proueder de' biadi, laquale si chiamana la settima, non vi essendo allhora sospetto alcuno di guerra, conciofosse cosa, che parte de gli huomini si staua anchora per le ville, & parte altresi venina spesso nel capo, quelli, che erano alla guardia del le porte del campo, fecero intendere a Cefare, come verso quella parte, done i foldati della legione erano andati, si vedeua molto maggior poluere in aria, che non era plato altre fiate di vedersi. Cesare dubitando, che no fose ciò, che era, che i Barbari haueßero ordinato qualche nuono trattato; comadò, che due di que' Cohorte, che erano di guardia, andassero seco verso quella parte, e due de gl'altri entrassero in guardia in luogo loro, & l'altre tutte prendessero l'ar mi, & gli anda fero dietro, quanto più tosto poteuano. Et essendosi con prestez za alquanto discostato dal campo, vide come i suoi erano stretti da' nimici, or che poteano malamente restar loro a petto, & che trouandosi la legione stret ta insieme, eran tirate lor contra molte armi da tutte le bande. Percioche tut ti i biadi erano già segati in que' luoghi, & in pn sol luogo pe n'era rimasti da segare, & i nimici auisando, che i nostri n'andassero quiui, s'erano imboscati

la notte nelle selue. V sciti poscia quindi, assaltaron subitamente i nostri, i qua-

li hanendo posate l'armi, er ano sparsi quà & là segando i biadi, & hauendone

morti alquanti haucan tutti gli altri sbaragliati, & messi in disordine; & in

on medesimo tempo gli haucano tolti in mezo con la canalleria, & con le car-

rette. Que' dalle carrette psano pn modo cosi fatto di combattere. Vanno

prima discorrendo per tutto, & tirano l'armiloro, & intal guisa col terrore

de' canalli:et con le strida delle rote sbaragliano il più delle volte le battaglie:

& ogn' bora che si son framessi nella caualteria, smontano delle carrette, & combattono a piede. In tanto que' che guidano le carrette, escono alquanto del la fattione, & acconciansi di si fatta sorte a prendere i luoghi, che se essi foffero firetti da numero grande di nimici, possono in vn tempo fenza esser impe-

Prouedimenti di Cefare.

Gli Ingle fi affaltano i Ro-

Modo di cobatter nelle carrette.

mani,

diti a i loro ritirarsi. Così dunque nelle fattioni non sono manco veloci, che si siano i caualli, ne punto meno stabili, che le fanterie; & con l'estercitarsi & addestrarsi tutto I giorno fanno tanto, che si sonno auezzi di spingere, ritene re altresi i caualli pe' luoghi sdrucciolosi & precipitosi, & in luoghi stretti maneggiarli & polgergli a correre auanti pel timone, & fermarfi al giogo, quindi prestissimamente ritirar si nelle carrette. Trouandosi i nostri trauaglia ti da queste cose, rispetto al non più veduto modo del combattere, Cesare giunse loro in fauore veramente in tempo opportunissimo. Percioche per la venuta La venusua i nimici si fermarono, & i nostri si ribebbero alquanto dalla molta paura. ta di Ce-Cefare in tanto giudicando che non fosse hora a proposito di cercare di offende fare ingare i nimici & di far giornata con esti; si ritenne a luoghi suoi; & framesso pon gliardisce poco di tempo solo se ritirare le legioni a gli alloggiamenti. Oramentre le cose passano in questa guisa, trouandosi i nostri molto occupati, tutti quelli iquali erano rimasti pe' campi & per le ville , si partirono . Seguirono molti giorni dipoi continuamente gran pioggie & tali, che ritennero i nostri dentro a gli alloggiamenti, & non lasciarono vscire i nimici a combattere . I Barbari fra fpediscoquesto mezo spedirono mandati per tutto, & auisarono a tutti i loro, quanto no Amba fosse picciolo il numero de nostri soldati. Quindi mostrarono come si potesse sciadori. quadagnare affai, & acquistarsi pna perpetua libertà se togliessero gli alloggiamenti à Romani, & gli cacciassero del loro campo. In que giorni messis con prestezza insceme gran numero di caualleria & di fanteria, vennero alla volta del campo. Cefare auenga, che vedesse douere auenire quello istesso, che rebbono con prestezza dal pericolo, bauendo nondimeno appresso di se intorno a trenta canalli, iquali hauca già condotti seco ( si come habbiamo detto ananti) Comio Atrebate, cauò le legioni fuor de ripari, & fe quiui mettere in battaglia tutti. Quindi attaccatasi la battaglia, i nimici finalmente non poteron più allungo fostenere la furia de' nostri, & cominciarono a fuggire, e i nostri fe Atrebate. quitandoli sino a tanto, che poteron correre, & che bastaron loro le forze, ne ammaz z arono buon numero: & bauendo per tutto l'paese arsi edificii, & casamenti, si ritirarono al campo. V envero quello istesso giorno Ambasciadori a Ambascia Cesare mandati da' nimici a richiederlo della pace. E Cesare domandò loro sare p la ostaggi il doppio più di quelli, che hauca domandato prima & comandò, che foßero menati in terra ferma. Percioche auicinandosi il giorno de l'equinottio, non stimaua, che fosse bene di mettersi a nauigare in tempo di verno con si mento di cattine & deboli nani; ma parendogli poscia vn buonissimo tempo & molto a Cesare. proposito, sciolse dal porto passata di poco la meza notte, & arrinò con tutte le naui a saluamento a terra ferma. Bene è vero, che di queste, due naui da cari co non poterono arrivare in que' porti, done l'altre, ma furon portate alquanto più basso, & essendo di esse smontati in terra d'intorno a trecento foldati, es

Comia

Auerti-

inniatife

CLIBRO

Di Tetro inuiatisi verso'l campo, i Morini, i quali allhora che Cesare parti per Inghilnana. ontalthe Romani.

terra, erano restati amici de' Romani, mossi dalla speranza del far preda, das I Morini prima tolfero i nostri in mezo; ma fion già con molto gran numero di gente: pofia comandaron loro, che fe non voleano effer tutti tagliati à pezzi, doneffero tofto pofar giù l'armi : ma eglino hauendo fatto di loro parterchio tondo, o brauamente difendendosi, alle grida di quelle genti suron quini in un subito d'intorno a sei mila soldati. V enuta la nuona a Cesare di tal cosa, midò di presente tutta la caualleria del campo a socorrere i suoi. I nostri soldati in tanto Costennero l'impeto de nimici, & quiui valorosamente combatterono per più di quattr'hore, & pochi de' loro feriti, amazzarono on buon numero de nimi ci. Ma poi che la nostra caualleria cominciò à vedersi comparire, i nimici gettando via l'armi si misero a suggire, & suron di loro amazzati vn gran numero. Cefare il feguente giorno madò Tito Labieno suo Luogotenente con quel

nimici.

uana.

le legioni, lequali egli hauca ricondotte dell'Inghilterra nel pacfe de Morini i quali s'erano ribellati poco prim.z.. Questi popoli non hauendo doue ritirar-Di Terro si rispetto alle paludi, che per lo secco grande s'erano rascingate, done essi l'an no passato erano fuggendo campati, venero quasi tutti nelle mani di Labieno. Ma Q. Titurio, & L. Cotta Luogotenenti amendue, iquali haucano condotte le legioni, che erano fotto la cura loro nel paese de' Menapii, hauendo da to il guasto in tutti i contadi loro , tagliati i biadi, & messo il fuoco ne gli edi-Gheldrefi ficij, perche tutti Menapij s erano fuggendo tirati in foltissime selue; se ne tor-

Due città mandano hostaggi

a Celare.

narono a Cefare. Cefare ordinò, che tutte le legioni andaßero per quella inuernata alle stanz e nel pacse de' Belgi. Ora due delle cierà dell'Inghilterra mandarono a Cefare gli ostaggi per fino quini, & l altre la paffarono di leggieri, tenendo di ciò pocu conto . Dopo che furono fatte queste cofe tutte . fu deliberato nel Senato per lettere di Cefare, che in Roma si douesse per ispatio di venti giorni continui fa-

re orationi & render gratie a gli Dei .

IL FINE DEL QUARTO LIBRO.

## DE' COMMENTARI DI C. GIVLIO CESARE DELLA GYERRA FRANCESE.

## LIBRO QUINTO.



Artendofi Cesare di quei luoghi, doue i foldati erano alle.

Sanze per andare in Italia (li come egli era ystao di sare i ogna anno) in quel cumpo, che erano Consoli Lucio Domitio L. Domico Appio Clandio, comando à quei capi, a i quali egli ba-tio, et Appio Clandio, comando à quei capi, a i quali egli ba-tio, et Appio Candio, comando à quei capi, a i quali egli ba-tio, et Appio Con-yssaftero ogni diinegra, et fai far subricare quel maggior nu-loli.

mero di nani, che potessero; & che facessero racconciare, & rifare aliresì le naui vecchico, E mostrò loro il modo, e la forma di esfe; o volle, perche caricandole fossero più veloci, & vie più commode à tirar à terra, che si facessero alquanto più baffe di quelle, che noi fiamo foliti di pfare nel nostro mare. Ciò fece egli olere a ciò più per questa cagione ancora, che sapeua molto bene, che per gli feeffi scambiamenti del crescere & iscemare con velocità l'onde di quei mari, li faceuano quini grandissime inondationi, & appresso alquanto più larphe di quelle che si costumano ne gli altri mari per nauigarui sopra i bestiami in gran numero. Et impose loro, che tutte si fabricassero destre & agili à maneggiare; à che arreca gionamento grande la bassezzas. Comandò, che venisfero quini della Spagna tutte quelle cofe, che fanno di mestiero per armar le na ui. Egli in tanto hauendo compiutamente finito di amministrare ragione nelle terre della Lombardia, se n'andò alla volta dello Illirico per questa cagione, Schiaus che era Stato auifato, come da quella banda, che confinano i Pirusti, esti con far ui scorrerie, & darni il guasto, v'haneano fatto gran danni. Doue poi, che ei vi fu arrivato, comandò subito soldati à quelle città, & impose, che tutti douessero far la massa in un luogo ordinato da lui. I Pirusti subito, che intesero que- Pirusti. fla cofa mandarono Ambafciadori a Cefare, con commissione, che mostrassero, come niuna delle cofe fatte era proceduta per commune deliberatione, & consiglio : & appresso raccontarono, come erano presti di sodisfare in tutti i modi à tutte l'ingiurie fatte da loro. Cefare hauendo udito, quanto effi volfero espor re, comando loro, che dessero gli ostaggi: & comandò, che un giorno diterminato fussero tutti condotti. Done se pure esti ciò non facessero, fece intendere loro, come e' volena in ogni modo muonere contra la città loro la guerra. Ora il giorno diputato venuto gli ostaggi nel modo, che esso hauca comandato, die-

de gli arbitri fra quelle città ; che doneffero termitare la lite loro, er ordinar loro la pena. Poiche queste cofe tutte furon recite a fine, & posto l'ultimo termine allo amministrar ragione, se ne torno vella Lombardia; quindi fe n' andò alla volta dell'effercito. Et arrivato quini, o riveduti tutti i luo ghi, doue i foldati erano alle ft inze, tronò come con dilizenz a veramente fingolare, auenga, che hauessero mancamento grandissimo di tutte le cose, haneano fabricato intorno a sci cento nani di quella qualità, laquale babbiamo poco dianzi mostrato, & appresso vent'otto di quelle lunghe; & trano qua-Goftume si atal termine, che fra pochi giorni si potrebbono mettere in acqua. Ora

di buon hauendo Cefare date a foldati le lodi, che si conueninano, & a coloro massi-Capitano mamente, iquali erano stati capi di tale opera, mostro loro quello, che ei voleua, che si face Je; & fe a tutti comandamento, che si ritrouassero a porto Iccio. Perche fapea, che quindi era commodissimo il passo per ire in Inghilter-Cales. rad un golfo di mare largo d'intorno allo fatio di trenta miglia: fra terra Di Triers ferma, & quell Ifolas. Et a questa facenda lasciò quel numero di foldati, che

nel paele

Cefareva n. J. ... Et egli fe n' andò con quattro legioni di foldare spediti & ottocento canalli alla volta del paese de Treniri, percioche que' pode Treui Poli non veniuano altramente al commune parlamento, ne meno rbidinano all Imperio, & appresso si diccua come essi andauano follecitando que Germani, che habitano di là dal Rheno. Auanza di granlunga questa città tutl'altre città della Francia nella forza & potere della caualleria, & ba gran numero altresi di fanterie; & si come habbiamo più auanti mostrato si disten-Inducio de per fino al Rheno. Dentro questa città p'erano due, tra i quali era differenze per cagione di dominare, iquali erano Induciomaro & Cingetorige; Cingeto- l'ono de quali tofto, che intefe la venuta di Cefare, & delle legioni, venne a incontrarlo, & affermò, che & egli, & quelli altresi, che seguinano la parte fua , starebbono forti nella fede , & non si ribellarebbon mai da' Romani ; & insiememente dimostrò tutte quelle cose, che fra i Treuiri si faceuano . Do-

ne Induciomaro d'altra parte diede tosto ordine apprestandosi alla guerra, di mettere insieme quel maggior numero di caualli, & di fantarie che potea, & hauendo fatto nascondere nella selua Ardenna tutti coloro, iquali rispetto all'età non erano huomini da portare arme, laqual felua distende i suoi ter-

riges.

mini con grandezza smisurata dal fiume Rheno, & per lo mezo del paese Di Triero de' Treurri, per fino là doue comincia il paese de' Rhemi. Ma poi che alcuni Di Reins de' principali di quella città mossi dalla famigliarità; che haueano con Cinge-

fare.

in campa torige, & dalla venuta del nostro esfercito, spanentati se ne vennero a tronar Cefare; & cominciarono a richiederlo delle loro cofe particolari a effo raccomandandole, perche non poteuano prender partito, che alla salute della città rouarCe loro foße gioueuole. Induciomaro bauendo fospetto di non eßer abbandonato da tutti, mando suoi Ambasciadori a Cesare, con iscusationi, che esso per

questa-

questa cagione non si hauca da suoi voluto partire, & venire a visit arlo, che non volca, che la città facesse qualche tumulto, ma volca, enerla ferma nella sua dinotione come era debito suo, accioche la plebe vedendo tutta la nobiltà partita, per la poca prudenza & gouerno non cadesse in qualche errore. Che dunque la città era nelle forze sue, & che egli, doue Cesare ne fosse contento, era per uenire in campo a visitarlo, & che rimetterebbe in poter suo, se, & la città con tutto quello, che dentro in esa si ritrouaua. Cesare auenza, che molto ben conoscesse qual fose la cagione, che monea costui a dire hora queste cofe, & qual foffe etiandio quella, che lo spauentana sì, che si ritirana dal fatto proposito; non volendo nondimeno esser forzato di consumare nel paese de' Treniri tutta quella state, bauendo apprestato tutte quelle cose, che ad esso faceuano di mestiero per la guerra Inglese, comandò, che Induciomaro, con du- Clemengento ostaggi donessero venire a tronarlo. Et essendo condotti tutti costoro za solica. quanti a lui, e insieme con esso il figliuolo & parenti & amici suoi tutti, i qua- di Cesare li tutti hauea fatto nominatamente chiamare, consigliò, & essortò con belle parole Induciomaro, che volesse star fermo nella fede de Romani, & non mancar del debito suo. Chiamati nondimeno a se i principali de' Treuiri gli fe tutti Di Triers apno a pno tornare amici di Cingetorige. Laqual cofa egli conosceua di fare primieramente, perche ei lo valena, & oltre a ciò gindicana, che fosse alui d'importanz a grandissima, che l'auttorità di colui, ilquale egli hauea conosciu to effer di così buona dispositione verso lui, fosse nella sua città, & fra i suoi in grande riputatione. Induciomaro bebbe grauissimamente asdegno tal cofa, che il fauore, che lui hauea fra i suoi, gli fosse cosi scemato: e come quelli, che di prima era nell'animo suo a noi nimico molto, & per questo dolore s'accese contra noi di molto maggiore sdegno. Hora Cesare, poi che hebbe in tal quisa difoste queste cose tutte, arrivo con le legioni a Porto Iccio : & quini trond Cales. come quaranta nani , le quali erano state fabricate ne' paesi de' Meldi , com- Di Meaul battute dalla fortuna non haucano potuto seguitare auanti, & erano State ri- xo deBelbuttateld, d'onde s'erano prima partite : trond bene tutte l'altre apprestate gi, seconper nauigare, & ben armate, & fornite di tutte quelle coje, che faceuano di do molti. mestiero. Si ragunò quini tutta la caualleria Francese, che saccuano il nu- Cauallemero di quattro milla caualli, & tutti i principali altresì delle Città della ria Fran-Francia. Di questi hauca deliberato Cefare lasciarne nella Francia alcuni, cele, i quali egli hanea già conosciuto esser di buono animo perso lui, & tuttigli altri come oftaggi condur feco in Inghilterra, perche dubitana, che come fosse lontano dalla Francia, farebbono qualche tumulto e mutatione. Era insieme con gli altri Dumnorige Heduo, di cui babbiamo già più adietro ragionaro, d'Autun. Cefare hauca disposto nell'animo sue di menarne sopra tutto seco costui; perciò che ei l'hauea conosciuto desideroso di cose none, di farsi Signore, d'animo gran de, or di grande auttorità fra Francesi. Aggiungenasi oltre a ciò a queste ca-Se.

rige.

Dumno- se, che Dumnorige hauea già detto in un consiglio de gli Hedui, come Cesare lo nolea far Signore della sua Città, & questa cosa l'haueano gli Hedui, mold'Autun. to a slegno, & non haueuano ardire di contraporsi a ciò, ne meno anchora di mandare Ambafciadori a pregar Cefare per questa cagione. E Cefare hanena saputo questa cosa per via di certi, appresso de' quali ei s'era riparato. Costui cominciò da prima a far ogni opera con pregare in tutti i modi Cefare, che nolesse lasciarlo rimanere in Francia, parte, perche non effendo a nanigare annez zo temena che'l mare non gli nocesse, e parte, perche dicena tronarsi dalle cose della religione impedito. Poi che eso vide, come tal cosa con molta ostinatione gli si negana, perduta ogni speranza di ciò più potere ottenere, cominciò a sollecitare tutti i capi , & principali delle genti Francesi a pro a

cefi.

rige folle vno, sconfortandogli da ciò, & esfortargli, che douessero in ogni modo rimane cità i Fià- re in terra ferma; spanentandogli con dir loro, come non era ordinato senza cagione, che la Francia fosse cosi spogliata di tutta la sua nobiltà. Che il difegno di Cefarcera questo, che hauendo passati in Inghilterra coloro, i quali egli hauca paura di far morire nel cospetto della Francia, uolea qui ui torre a tutti la vita. Promettena a gli altri la fede sua, & richiedena loro che fotto facramento prometteßero di douer tutti di commune parere fare, & am ministrare quel tanto, che conofce ffero douere effere veile a tutta la Francia. Erano molti, che referiuano a Cefare queste cofe. Onde Cefare hauendo haunto di ciò contezza, perche tenena della città de gli Hedni grandissimo con-

Ponente

macftro.

to, diterminana di frenare, & spanentar Dumnorige con tutte quelle cofc, che poteße: perche vedena che già la costui pazzia andana horamai tanto ananti, che bisognana di tener cura, che non arrescasse poscia & a fe, & alla sua Republica qualche danno . Dimorato dunque quiui d'intorno a vinticinque giorni, percioche il vento detto Coro impedina loro il nauigare, il qual vento suole il più del tempo in quei luoghi foffiare, era intento a pfare ogni diligenz a di mantenere Dumnorige, che non pfei Te de' termini fuoi : non lafeiana nondimeno di non cercare di fapere tutti i difegni fuoi. Ma venuto finalmente il tem po a proposito, comandò tosto, che la fanteria tutta, er i canalli entrassero in naue. Ora, mentre che gli animi di tutti erano impediti intorno a queste co-Dumnorige non fe n'accorgendo, Cefare si parti del campo con tutta la

d'Autun. caualleria de gli Hedui per tornarfene al paefe. Poi che fu tal cofa detta a Cefare, lasciato andare il passaggio, & posposta ogni altra cosa, gli mandò tofto dietro gran parte della caualleria, comandando loro, che in ogni modo douessero ricondurlo in campo : done fe pure ei non volesse venire, & contra-Staffe loro, impofe, che lo faceffero morire ; giudicando, che colui, che in prefenz a fua hauca tenuto poco conto de' fuoi commandamenti, non farebbe nien te di buono in assenza fua . Egli intanto veduto come costoro uoleano menarlo in dietro cominciò a resistere, & difendersi menando le mani & chiaman-

do tutta nolta i fuoi, che lo fauorissero & aintassero, dicendo benc spesso conalta noce come coli era huomo libero, & di città libera. Eglino lo tolfero Gl'Hedui tofto in mezo, & datogli moire ferite lo prinarono della uita, si come era sta- ritornano to loro commesso. E quei canalli de gli Hedui tutti tornarono a Cesare. Do- a Cesare. pò queste cose Cesare hanendo lasciato in terra Labieno con tre legioni, & due milla canalli, accioche guardasse i porti, & facesse provisione di vittouaglia, Labieno. er nedeffe tutto quello, che si faceffe nella Francia, & che si gouernaffe in quel modo, che il tempo, ele cose richiedessero, egli con cinque legioni, & altritanti caualli di quelli che hauca lasciato in terra, nel tramontar del Sole si mosse con tutta l'armata dal porto, & soauemente soffiando il vento Africo Garbine. andarono avanti; fermatofi pofcia effo vento cofi nella mezzanotte, non pote seguitare il suo corfo, er dal gonfiare di quell'acque traportato al far del gior- Cesare al no vide, come celi havealofciato da man finistra l'Inghilterra. Quindi nuo- lavolta di namente tornando indietro le già scorse ande del mare, per sorza di remi cer- Inghilter tò d'arrivare in quella parte dell Ifola, done la passata State hauea trouato, che era buono di smontare a terra. Et in ciò si vede molto bene quante lodi meritasse la virin de foldati, i quali con le naui da carico, & legni grani, non rienfando punto la fatica del menar i remi, si tennero sempre nauigando al pa ri delle naui lunghe. Arriuò Cefare con tutta l'armata in Inghilterra qua- Cefare ar fi al mezzo appunto del giorno; & la doue essi smontarono a terra, non vid- riva con de pure pri buomo de nimici. Ma per quello, che Cefare intefe poi da prigio- l'armata ni essendosi di loro quini ragunato un grosso numero, spauentati poi dal nu- in Inghilmero grande delle nani, le quali insieme con le naui che portarono le vittoua- tetta. elie & quelle altre sì, che prinatamente s'haneano fatte molti per commodi loro furon più di ottocento, che in un tempo si viddero arrinare, si erano lenati dal lito, & eransi fuggendo ritirati nelle montagne vicine, & quiui nafoostifi . Cefare meffo l'essercito interra, & eletto un luogo molto commodo per alloggiare il campo, come bebbe da' prigioni saputo il luogo, done le genti nimiche s'erano fermate', lasciate vicino al mare dieci Cohorte, & caualli trecento alla guardia delle nani, dopò la mez a notte andò per inuestire il cam po de' nimici ; hauendo tanto manco paura di potere riceuer danno delle nani, perche ei le lasciana in un lito facile & aperto ferma:e nell'anchore; & se capo della guardia delle nani Q. Atrio, Egli andato quella notte auanti, in- Q Atrio. torno a dodeci miglia, vidde il campo de' nimici. Et essi andati auanti alla nolta del fiume con la canalleria, & con le carrette, cominciarono, recatifi in luophi alti all'anantaggio, a noler vietar a' nostri l'andar più avanti, & a com battere. Ma ributtati indiesto da' nostri canalli, si ritirarono fuggendo nel le felue, & trouarono un luogo appunto fatto forte dalla natura, & per opera d'huomini fortificato brauamente; ilquale per quello che si ucdeua, essi baneugno già prima apprestato per cagione delle guerre, che faccuano fi a loro.

Soldati ma legione di Cefare, Hoggi Gatto.

Tercicche con spessi alberi tagliati erano serrati tutti i passi: pochi di loro difendendosi vicinano delle selue a combattere, & impedinano a' nostri il potere entrare fra le munitioni, e i ripari. Ma i foldati della settima legione fatdella setti ta vna testuggine, & aggiunto alle munitioni vno argine, presero il luogo perforza, & cacciarono i nimici di quelle felue, effendo ftati feriti alquantide nostri. Ma Cefare non volle, che figgendo costoro, i nostri andassero loro più dietro; prima, perche non sapeua come si stessero quei luochi: dipoi. perche essendo già passata gran parte del giorno, volena, che ananzasse tempo per fortificare il campo. Mandò poscia il seguente giorno la mattina di buon bora la fanteria, & i caualli fuori a combattere in tre parti, a fine che seguitaßero coloro, i quali si fugginano. Et essendo costoro scorsi alquanto

Venuti a Cefare,

Cauallidi ananti, si che gli pltimi si potenano anchora vedere, vennero de' canalli di Q. Atrio Q. Atrio a Cefare, a fargli sapere, come la notte passata una fortuna grandiffima lenatali in vn subito nel mare, hauea sbattuto & fracasato quali tutte le naui, & gettatole a terra, che non erano ne l'anchore, ne le funi state sufficienti a tenerle : ne meno i marinari & padroni haucano potuto sopportare la forza grande della tempesta. La onde ei s'era riceunto in quello sbattimento di naui, vn grandissimo danno. Dopò, che Cesare bebbe haunto questa nuoua, comandò tefto, che si chiamassero adietro le fanterie, e i caualli, & che non donessero seguitare di marchiare più auanti; & egli in tanto tornò alla volta delle naut. E troud & vidde con gli occhi fuoi quello ifteffo, che da quei mandati & per lettere haueua intefo di maniera che perdute intorno a quaranta navi, si potea giudicare, che l'altre si potessero rifare; aucuga nondime no, che con grandiffima fatica. Egli dunque ele Re delle legioni i maeftri, & per altri mandò in terra. Scriffe medefimamente a Labieno, che faceffe fabricare da gli huomini di quelle legioni, le quali egti hanea feco, quel maggior numero di neni che potesse. Et egli giudicò, ancor che la cosa fusse di gran fatica & opera grande, che feffe molto a proposito di far tirare a terra tutte

Cefare perdette quaranta naui, Cefare fcrine a Labieno.

launo.

le naui, & congungerle con le mu itioni e i ripari del campo . A far questo confirmò intorno a dieci di, non lasciando posare i foldati, non che altro, pur la notte; tirate a terra le naui, e fortificato benissimo il campo, vi lasciò alla guar dia quel numero di genti, che prima erano rimafe alla guardia delle nani, & egli feguitò con gli altri di marchiare verfo quei luogbi de quali era tornato adietro. L Et arrivato quini, tronò come vi s'erano di tutti i luoghi dell'Isola ragunate molte genti, più, che prima. Et haucano per commune deliberatione di tutti dato la cura, & gonerno di quella imprefa a Cassinellanno. I cuè confini divide dalle città maritime il fiume detto Thamesi lontano intorno a ottanta miglia dal mare. Erano state pe' tempi passati gran guerre fra coflui, & l'altre città. Ma hora gli Inglesi mossi dalla nenuta nostra, haucano fatto coftui Generale di questa impresa, & datogli il gonerno intieramente







Nu.84.

A Alloggiamento di Cesare, quando passò in Inghilterra.

B Armata di Cesare, tirata in terra, & fortificata con le trincee, unita con gli alloggiamenti.

della guerra. Habitano le parti più adentro dell'Inghilterra quei popoli, i quali per quanto si dice tronarsi, banno banuto l'origine loro in questa Isola. Done le parti vicine alla marina sono habitate da quet popoli, che partiti del paese de Belgi per far prede, & muoner guerra, erano passati nell'Isola; iquali fi chiamano quasi tutti di quei medesimi nomi delle città, nelle qua-. li essi erano nati, & delle quali partiti si crano poscia quini arrinati, & poi che ni hebbero fatto guerra, vi si fermarono, & vi cominciarono a coltinare de' campi, & delle ville. Vi ha quini infinito numero di huomini, & vi Costumi, sono anco spessifimi edifici, che somigliano a quelli, che si fanno pe' paesi del- & edificii la Francia; & hannoni ctiandio gran copia di bestiami . V sano per monete lo- d'Inglesi, ro certe monete di rame, ò veramente anelli di ferro fatti di certo peso. Nasce quini nelle regioni di fra terra il piombo bianco; in quelle maritime il ferro, ma di questo ve n'ha poco abbondanza : & vsano quel metallo, che vi è d'altronde condotto. Hanni d'ogni sorte d'alberi, si come sono nella Francia, suor, che de' faggi, & de gli abeti. Essi non Stimano, che sia lecito di psare per cibone Lepre, ne Galline, ne Oche; tutta uia ne alleuano per cagione folamente di piacere, & di diporto. Sono paesi vie più temperati, che quelli della Francia, & vi sono i freddi molto minori . Questa Ifola ha il sito suo natural - Forma di mente triangulare, & da l'uno de lati è nolta verso la Francia; da questa par Inghilter tel'un cantone, che è douc si chiama Cantio, là doue pengono a far porto quasi 12. tutte le naui, che uengono della Francia, è uolto uerfo Leuante, & l'altro uer so mezzo di . E questa parte di lunghezza di miglia cinquecento in circa. L'altra parte mira la Spagna, & verso done si corica il Sole; & da questa banda è Ibernia, laquale, per quanto si stima, è la metà minore dell'Inghil- Irlanda terra; è ben lontana quel medesimo spatio dalla Francia, che l'Inghilterra.; Isola, nel mezzo poi di queste due vi bal'Ifola, che si chiama Mona. Stimasi po- Mona Iso scia, che dopò questa siano molte altre Isole minori, delle quali banno scritto 12. alcuni, che nel folstitio brumale per trenta giorni continui vi è notto. Noi di ciò domandando non tronammo effer pero, se non questo, che misurando in pn certo modo con l'acqua le notti vi erano molto minori di gran lunga, che non sono in terra ferma. . Questa banda dell'Isola, per quanto molti Stimano, è di lunghezza di settecento miglia. Il terzo lato poi dell'Isola quarda verso Settentrione, & da questa banda non è posta all'incontro terra nessuna, ma l'angulo di questa banda guarda sopra tutto verso la Germania. Si giudica, che questa parte sia di lunghezza di ottocento miglia. Ecco dunque, come quest Isola gira due mila miglia . De' popoli di quest Isola quelli, che habi- L'Inghiltano Cantio, ananz ano tutti gli altri popoli nell'humanità: & questa Pronin- terra gira cia è tutta vicina al mare, & ne costumi non sono molti differenti a Francesi. due milla I popoli che habitano più a dentro, no vsano il più di seminar grani, ma uiuono Canterdi carne, e di latte, & ufano nestirsi di pelli, E tutti i popoli generalmente del- buni. l'Inghil-

Nu.84.

A Alloggiamento di Cesare, quando passò in Inghilterra.

B Armata di Cesare, tirata in terra, & fortificata con le trincee, sunita con gli alloggiamenti. della guerra. . Habitano le parti più adentro dell'Inghilterra quei popoli, i quali per quanto si dice tronarsi, banno banuto l'origine loro in questa Isola... Done le parti vicine alla marina sono habitate da quei popoli, che partiti del pacfe de' Belgi per far prede, & muoner guerra, erano paffati nell'Ifola; iquali si chiamano quasi tutti di quei medesimi nomi delle città, nelle quali esti erano nati, & delle quali partiti si erano poscia quini arrivati, & poi che ni hebbero fatto guerra, vi si fermarono, & vi cominciarono a coltinare de' campi, & delle ville. Vi ha quini infinizo numero di huomini, & vi Coffumi, sono anco spessifimi edifici, che somigliano a quelli, che si fanno pe' paesi del- & edificii la Francia; & bannoui etiandio gran copia di bestiami . V sano per monete lo- d'Inglesio ro certe monete di rame, o peramente anelli di ferro fatti di certo pefo. Nasce quiui nelle regioni di fra terra il piombo bianco; in quelle maritime il ferro, ma di questo ve n'ha poco abbondanza; & vsano quel metallo, che vi è d'altronde condotto. Hauni d'ogni sorte d'alberi, si come sono nella Francia, suor, che de' faggi, & de gli abeti . Essi non Stimano, che sia lecito di psare per cibo ne Lepre, ne Galline, ne Oche; tutta uia ne alleuano per cagione solamente di piacere, & di diporto. Sono paesi vie più temperati, che quelli della Francia, & vi sono i freddi molto minori . Questa Isola ha il sito suo natural - Forma di mente triangulare, & da l'uno de lati è nolta verso la Francia; da questa par Inghilter tel'un cantone, che è douc si chiama Cantio, là doue vengono a far porto quasi 12. tutte le naui, che nengono della Francia, è nolto nerfo Lenante. & l'altro ner so mezzo di. E' questa parte di lunghezza di miglia cinquecento in circa. L'altra parte mira la Spagna, & verso done si corica il Sole; & da questa banda è Ibernia, laquale, per quanto si Stima, è la metà minore dell'Inghil- Irlanda terra; è ben tontana quel medesimo spatio dalla Francia, che l'Inghilterra; Isola. nel mezzo poi di quelle due vi bal'Ifola, che si chiama Mona. Stimasi po- Mona Iso scia, che dopò questa siano molte altre Ifole minori, delle quali banno scritto la. alcuni, che nel solstitio brumale per trenta giorni continui vi è notte. Noi di ciò domandando non trouammo effer vero, se non questo, che misurando in vn certo modo con l'acquale notti vi erano molto minori di gran lunga, che non sono in terra ferma. . Questa banda dell'Isola, per quanto molti Rimano, è di lunghezza di settecento miglia. Il terzo lato poi dell'Isola quarda verso Settentrione, & da questa banda non è posta all'incontro terra nessuna, ma l'angulo di questa banda guarda sopra tutto verso la Germania. Si giudica, che questa parte sia di lungbezza di ottocento miglia. Ecco dunque, come quest'Ifola gira due mila miglia . De' popoli di quest'Ifola quelli, che habi- L'Inghiltano Cantio, auanz ano tutti gli altri popoli nell'humanità: or questa Prouin- terra gira cia è tutta vicina al mare, en ne costumi non sono molti differenti a Francesi. due milla I popoli che habitano più a dentro, no vsano il più di seminar grani, ma uiuono Canterdi carne, e di latte, & ufano neftirfi di pelli, E tutti i popoli generalmente del- buni. I Inghil-

Coffume l'Inghilterra vfano di tegnirsi le carni con vn'herba detta Glasto, che fa il glcfi.

de gli In- colore quasi oscuro : onde perciò nelle battaglie mostrano gli aspetti loro molto più frauenteuoli, & horribili. Portano i capelli lunghi, & pfano d'andere con ogni parte del corpo rafa, fuor che l capo, o il labro di fopras. Pfano medefimamente di tenere dicci d dodeci le lor mogli communi fra loro , esi fratelli massimamente co' fratelli, & i padri co' figlinoli. E ben uero, che se di queste ne nascono alcuni figlinoli, si tengono per figlinoli di coloro, i quali furono i primi, che si congiunsero con esfe donne allhora, che esfe erano pergini . La canalleria nimica, & i foldati delle carrette fecero co' nostri canalli pna brana fattione, mentre marchianano; ma di tal forte che i nostri restarono in tutte le parti superiori , & gli strinsero di maniera che furono forzati a rigirarfi nelle felue, & ne colli vicini : ma bauendone morei molti; fequitandogli i nostri troppo volonterosamente vi perderono molti de' loro. Mai nimici framesso alquanto di tempo , non vi pensando i nostri , & impediti nel fare i ripari del campo, si gettaron tosto suor delle selue, & dato dentro con furia, doue erano le prime guardie, che erano dauanti al campo, combatteron quiui afpramente : & mandati quiui da Cefare in foccorfo duo Coborti, & i primi di due legioni, effendosi fermati poco spatio lontano l'un dall'altro, spauentati i nostri dal nuono modo del combattere, passarono valorosissimamente Q Labe- berio Duro Cohorte de' foldati. Et essi mandate più compagnie in soccorfo, fu-

rio Duro

pel mezo, & tutti si ritrassero a saluamento. Fu quel giorno morto Q. Laron ributtati in dietro. Videsi in tutto questo modo di combattere, combattendosi in presenza di ogn'uno & auanti al campo, che i nostri risperto alla grauez za dell'armi, perche non poteano feguitar coloro, da quali erano feriti, ne meno haucano ardire di partirsi dall'insegne gerano male atti a flare affronte a nimici cofi fatti : & ancho i caualli combattenano con non picciolo pericolo, per questa cagione, che anch'essi il più delle nolte a bello studio si ritiranano, & qualhora essi haucano tirato i nostri alquanto fuori delle legioni, smontando delle carrette combattenano a piedi con gran disanantaggio. Et appresso la qualità del combattere anchora della canalleria apportana venal pericolo & a coloro, che si ritiranano, & a coloro altresì, che fegnitanano di ferire. Aggiungenasi a questo, che non combattenano mai insieme molti, ma rari ; & molto l'uno dall'altro lontani : & oltre a ciò baueano le lor poste, & guardie ordinate, di tal maniera, che parte di loro riceuea l'altra parte, & in luogo de gli stanchi succedenano de freschi & gagliardi. Il seguente giorno i nmici si fermarono sopra un colle lontano dal campo, & cominciarono a mo Strarfene pochi, & a offendere i nostri canalli più lentamente assai, che non ha ueano fatto il giorno dauanti. Ma hauendo Cefare cofi ful mezzo del giorno mandato fuori tre legioni fotto C. Trebonio con tutta la canalleria per prone-

mada tre legioni forto Tre honie.

dere dello strame pe canalli, faltaron subito fuori per affrontare i nostri, men-

tre cercanano lo strame. Di forte che non si discostanano dall'insegne, & da!le compagnie. I nostri monendosi nalorosissimamente contra i nimici, gli ributtarono in dietro, non lasciando mai di seguitargli fino a tanto, che la canalleria confidatasi nel soccorso, perche si vedenano le legioni vicine, cacciò i nimici in fuga; & hauendone morti gran numero, non diedero loro agio di raccorsi,ne di fermarsi, ò di potere smontare delle carrette. Dopò questa fuga tutte quelle genti che d'ogn'intorno si ragunauano in fauor de' nimici, tornarono a dietro; & da quell hora in quà i nimici non uennero mai co' nostri alle mani con molto gran numero di gente . Cefare conosciuto il disdegno loro, condusse l'essercito vicino al fiume Thamesi sin dentro a termini del pacse di Cas- Tamigi. sinellauno, ilqual frume si può guazzare in un luozo solamente, & con gran Cassinelfatica. Done poi, che egli vi fu giunto, nide come dall'altra banda del fiume launo. p'era un gran numero delle genti nimiche tutti messi in battaglia. Et la riua era fortificata con pertiche aquezzate nella punta, & fite in terra. . Erano medesimamente fitte nel fondo del fiume altre pertiche, della medesima forte, lequali erano ricoperte dall'acqua. Cefare hauendo intefo da prizioni tutte queste cose, & da coloro, iquali si fuggiu mo da nimici nel nostro campo; mandati auanti i caualli, commandò alle legioni, che subitamente douessero an dar loro dietro. Ma i soldati andarono con tal prestezza & impeto, non apparendo sopra l'acque, se non le teste, che i nimici non poterono altramente sostenere l'impeto delle fanterie & de' caualli : ma abbandonando la riua del fiu me si misero a suggire. Cassinellauno, si come habbiamo dimostrato poco a- Cassineluanti, perduta ogni speranza di douer più contrastare, fatto sbandare tutti i launo in foldati, ritenutifi folamente intorno a quattro mila di quei dalle carrette, an- che guisa dana osternando i nostri niaggi, & tutta uosta utauna marchiando al quanto marchian fuor di strada, standosi sempre nascosto per luoghi impediti & salua ichi, & do. in tutti quei paesi done sapea, che l'essercito nostro donena passare facena, che gli huomini & le bestie si ritiranano nelle selue. Et ogni hora che la nostra canalleria troppo arditamente si andana spargendo per le ville, per cagione di predare, & di dare il guasto al paese, mandana tosto suori quei dalle carrette per tutte le vie che esti sapenano benissimo, & per le tragette; & veninano a combatter co' nostri caualli con grandissimo lor pericolo, onde con questa paura era cagione, che non potessero troppo allargandosi irsi pel paese spargendo. Erani vn' altra cofa, che Cefare non gli lasciana discostar troppo dalla battaglia, ne uolea che nel dare il quasto al paese & mestere il suoco ne gli edifici si facesse maggior danno a nimici, di quello, che le fanterie in quanto alla fatica del camino, poteano fare, mentre veninano auanti marchiando. Di Nora Fra questo mezo i Trinobanti, la città de quali è vna delle più forti città di tanton. quei paesi, della quale era gid venuto à Cesare fino in Francia Mandubratio Tripobagionane nobile & bonorato, & lo banena seguito sempre, il cui padre Ima- ti manda-" nuentro

Cefare.

no Amba nuentio era già flato di esta Signore, & era stato morto da Caffinellano, est sciadori a egli si era suggendo saluato; mandarono Ambasciadori a Cesare, offerendogli di volersi dare a lui, & fare tutto quello, che ei comandaße loro : lo pregano che esso prenda la difesa di Mandubracio sì, che non glilasci fare alcun dispiacere da Cassinellauno, & che mandi uno nella città loro, che gouerni, & habbia di essa il dominio. Cesare domandò loro quaranta ostaggi, & grano per

Di Nortanton.

l'essercito, & mandò loro Mandubratio. Fecero essi tosto, quanto su comandato loro: mandarono il numero de gli ostaggi, & il grano domandato. Poi che furono difesi i Trinobanti, & guardati sì, che i foldati non haucano fatto loro alcun dispiacere, i Cenimagni, Segontiaci, Ancaliti, Bibroci, & Cassi bauendo mandato loro Ambasciadori a Cesare, s'erano tutti a lui dati. Intese da costoro, come non molto quindi lontano era la terra di Cassivellauno forte per le selue & paludi, che la cingenano, & quindi era ragunato on buon numero di huomini & di bestiami . V fano gli Inglesi di chiamare terra ò castello ogn'hora, che essi hanno fortificato certe selue con cingerle di bastioni & fossi, & quiui vfano di ritirarsi per fuggire le scorrerie de i nimici. Egli con le legioni prese la volta di quel luogo, & troug effere luoga ben furte er guar dato molto bene; & rifetto al sito suo naturale, & per l'arter sat aui da gli huomini. Egli nondimeno fe forzadi prenderlo con affaltarlo da due parti. Dopò poco spatio i nimici non poterono Star forti alla furia de nostri foldati, ma si voltarono a fuggire, vscendo quindi dall'altra banda del luozo. Fit trouata quini gran copia de bestiame, & in quella fuga ne furon sopragiunti molti,e della vita prinati. Ora, mentre che quiui le cose passanan in questa qui-Castinel- fa, Casfinellauno mandò suoi Ambasciadori a Cantio, che per quanto babbialauno ma mo dimostrato più auanti, è vicino al mare, del qual paese erano al gouerno da Amba quattro Signori Cingetorige , Caruilio, Tassimagulo, & Segonase ; & impefe sciadori a a costoro, che ragunate tutte le fanterie, doue sero all'improviso assaltare le

Cantio di Canterburi.

genti dell'armata, & dar loro la stretta. Et eßendosi già costoro condotti al campo, i nostri foldati fuori, hauendo morti molti di loro, & fatto prigione il nobile Capitano Cingetorige, ridußero i loro falui ne gli alloggiamenti. Caffinellanno, poi che gli fu portata la nuona di questa fattione, hauendo già ricenuti tanti danni, & ricenuto il guasto ne' paesi; mosto etiandio sopra ogn' altra cofa dalla ribellione delle città, mandò Ambafciadori a Cefare per mezo di Comio Atrebate per darsi a lui. Cefare hauendo fermato nell'animo suo di stare alle stanze quel verno in terra ferma, rispetto a' subiti mouimenti de' po poli della Francia, & restandoni poco della State, & conoscendo molto bene. che quel poco ci lo potrebbono agenolmente menare in lunga; comandò, che gli fossero dati gli ostaggi, & appresso ordinò quel tributo, ilquale ei volena, che l'Inghilterra pagasse al popolo Romano ciascuno anno. Commandò poscia a Caffinellauno, che non donesse in alcun modo fur dispiacere alcuno ne a Mandubratio

dubratio ne a Trinobanti . Ricenuti poscia gli ostaggi, si ridusse con l'esserci- Cesare si to al mare, & quiui tronò le naui rifatte. Et hauendole fatte mettere in ac- riduce co qua, percioche egli haueua vn gran numero di prigioni , & alcune naui er.mo l'esserciper la fortuna andate male, egli determinò di passare l'essercito in due volte. to al ma-Et la cosa passò di sorte, che di cosi gran numero di naui non ne andò mai male te, alcuna sopra della quale fossero portati soldati in tante volte, che si nanigarono quei mari ne questo anno, ne meno altresi l'anno passato. Done di quelle poscia, le quali erano ad esso rimandate vuote da terra, & di quelle le quali baneano portato la prima parte dell'essercito, poi che furono smontati a terra i foldati, & di quelle sessanta, lequali hanea di poi fatte fare Labieno, ne surono pochissime, che arrivassero là, done done ano prender porto, l'altre quasi tutte furon ributtate in dietro. Et hauendole Cesare aspettate alquanti giorni in vano, non volendo che la stagione dell'anno, che soprastana, lo ritenesse dal nauizare, perche già era vicino l'Equinottio, fu forzato a mettere i soldati più ristretti. Et bauendo veduto il mare in grandissima bonaccia , partiti dal porto appunto nell'hora, che si muta la prima sentinella all'apparir dell'alba diede a terra, & conduße le naui tutte a saluamento. Hauendo poi fatto tirare a terra le naui, & ragunato il consiglio de' Francesi a Samarobrina, Cambrai Er già finito, su costretto (perche nella Francia quell'anno il pacse rispetto al-Cesare di le siccità grandi hauea prodotto poco grano) di mettere l'essercito alle ssan- uidele sta ze d'altra maniera, che non hauea fatto gli anni passati, & di distribuire gli ze delver Le descremante a cote non maca passe qui unne per proposition de la leggimenta i foldati dalle legioni in diuerfe Città. Delle quali egli dicde a no.
C. Fabio legaro il gouersto d'ona, che douesfe con esfa andare ad alloggiare nel Di Tetro
paese de Morini. Vn'altra ne mandò nel paese de Reruis sotto Quinto Ciccunna di rone. La terza poscia volle, che sotto L. Roscio hauesse gli alloggiamenti Tornai. nel paese de gli Essui. La quarta volle, che sotto T. Labieno, si fermasse nel Retelois paese de Rhemi ne' confini appunto de' Treniri. A tre altre diede gli allog- di là da giamenti in Belgio . Al gouerno di queste mise Marco Crasso Luogotenente, Tornai. glament i in Belgio. Al governo al queste mije ozarvo traju Inagassind di Reins L. Muratio Planco, & C. Tebonio ambidut Luegotenetti. Mando ancho alle di Triest. flanz e vna legione, la quale egli hauea fatta poco auanti di là dal Pò, & cin—Beauvois que Cohorte nel paese de gli Eburoni , la maggior parte de quali habitano fra Da liegela Mosa fiume, & il Rheno; & erano sotto il gouerno di Ambiorige, & Cati- 12. uulco; & volle, che Q. Titurio Sabino & L. Aurunculeo Cotta Luogotenenti Meula. fossero capi di queste genti. Egli hauendo in tal guisa distribuito le legioni per gli alloggiamenti, giudicò di hauere agenolissimamente rimediato al mancamento grande delle vittouaglie. Et tutte queste legioni erano in tal guisa fermate alle Stanze, (fuor che quella nondimeno della quale hauena dato il gonerno a L. Roscio, & l'haueua fatta condurre in parte quietissima, & sopra modo in pace) che non erano in paese, che fosse di maggiore spatio, che cento miglia s. Egli intanto hauca deliberato di fermarfi nella Francia per fino

a tanto, che hauesse dato i loro alloggiamenti alle legioni, & che hauesse veduto ben forniti a pieno i luoghi, doue doue ano fermar si per alloggiare. Era. tra i Carnuti Tafectio huomo nato nobile, & era difcefo di huomini, i quali Paefe di Chartres erano Stati già Signori della sua Città. Cesare mosso dalla virtù di costui, & Tasgetio dalla beniuolenza che egli portana; perche in tutte le guerre s'era seruito de i Cardell'opera fua singolare, lo baueua rimesso nel luogo, doue erano stati auannuti. ti a lui i suoi pasati. I nimici suoi scoperti bauendo etiandio fauoreuoli molti della Città, il terzo anno della signoria di costui lo prinarono della pita.

Venne tosto la nuova di questa cosa a Cesare. Egli havendo sosperche in quello negotio p'erano interessati molti, che tutta la Città per opera di co-L. Planco Storo non si ribellasse, commando tosto a Lucio Planco, che quanto più presta-Beauuois mente potesse, douesse con pna legione di quelle che erano alloggiate in Belgio, venirfene alle stanze ne' luoghi de' Carnuti, & quiui per quel verno fermarse e che presi coloro, che erano stati cagione della morte di Tasgetio, gli done se mandare a lui. Fu in questo mezo anisata da tutti i Cohorti, & Luogotenenti, a i quali egli hauca dato la cura di tutte le legioni, come già erano arrivati alle Stanze loro ordinate, & come gli alloggiamenti loro erano molto ben forniti. D'intorno a quindeci giorni dopò, che i foldati furono arrivati d' luoghi diputati loro hebbe da Ambiorige, & Catiuulco principio in vn subito tumul to, & improvifa ribellione : questi effendo andati incontro a Sabino & a Cotta fino nell'entrata del paese loro, & hauendo fatto condurre i grani ne gli al-

log giamenti de' foldati, mossi dalle lettere mandate loro da Indutiomaro Tremaro. uiro folleu avono eli animi de' loro. Er poltatisi in pa tempo contra coloro, iqua Di Triers li taglianano i legnami, vennero con großo numero di gente alla volta del came po per affaltarlo. Et hauendo i nostri con incredibile prestezza preso l'armi, & essendo faliti fopra i bastioni , & appresso hauendo fatto faltar fuore da vna banda la caualleria Spagnuola, & restati vincitori nella battaglia da loro fatta, i nimici, perduta la steranz a del poter fare quanto discenauano, fecero ritirare i loro dal dare l'assalto. Et all hora essi (si come è lor costume); fecero intendere a nostri con alte voci, che alcani de i nostri andassero fuori de ripari al parlamento conesso loro; perche dicenano di haner da conferir loro alcune cofe del commune loro negotio, col mezzo delle quali effi fperanano, che si douessero iscemare le disserenze, & contese loro. Fu mandato dun-

Caio Car que a costoro per trattare con eso loro di tai cose C. Carpineio Canallier Romano famigliare di Q. Titurio, & Q Iunio di natione Spagnuolo, il quale era pineio. Ambiopoco ananti rfato d'andare ad Ambiorige mandatuni da Cefare. Ambioririge. ge parlò in prefenza di costoro due di questa maniera. Che veramente egli:

pe' molti beneficii fattigli da Cefare, hauea grande obligo con esso, & molto se confidana in lui, percioche per opera di Cefare era stato liberato dal pagare de gh Aduatici fuoi vicini quella taglia, laquale era vfato di pagar loro, & per-

DIE.

che Cefare altresi gli haueua mandati liberi, il figlinolo, & il figlinolo di suo fratello, iquali gli Aduatici, come mandati fra gli altri ostaggi, tencuano ap- Di Bosle presso di loro in servità & legati con catene : & the quanto egli hauea fatto due. intorno allo affaltare i bastioni, non l'hauea fatto per suo parere, & di poglia sua, ma più tosto per esferne stato sforzato da gli huomini della sua città; to che il dominare suo era di tale qualità, che non manco potea il popol sopradilui, che gli haueße auttorità sopra il popolo. Et che la cagione, che hauea cosi mosso eli huomini della sua cistà a rompere in tal guisa la guerra, era quelta, che esti non haucano potuto contraporsi a vna subita congiura, fatta da' Francesi. E che poteua ageuolmente mostrar loro, che ciò fosse pero, con la pruoua della baffezza fua, che egli non era fi sciocco & poco pratico, che si credesse di poter superare il popol Romano con le sue genti : ma che era per tutta la Francia Pninersalmente Stato deliberato di assaltare tutti i foldati Romani ne' luoghi, doue si trouauano alle stanze in vn medesimo tempo; & quello era il giorno, che era determinato à fare tale impresa; a fine che niuna delle legioni potesse venire a soccorrere l'altra legione : onde quei popoli estendo Francesi, non haueuano agenolmente potuto in ciòmancare a gli altri Francesi; & massimamente, che si pareua che ciò facendo, si trattaße del riacquistare la libertà commune di tutti i popoli della Francia. Che adunque se egli haueua in ciò fatto il debito suo come ricercaua l'amore della propria sua patria, e volena hora haner rispetto a quanto era tenuto per suo debito di fare verso loro pe molti benefici riceunti da Cesare che perciò con sigliana Titurio & strettamente lo pregana, & confortana per esfergli amico & bauergli pfato cortesia di riceuerlo, che voglia prouedere a faluare primie ramente la persona sua , dipoi i soldati Romani; perche già vn grossimo numero di Germani chiamati da loro haucano passato il Rheno, & non erano più lontano da que' luoghi, che due giornate. Si che si doueano risoluere fra loro, se auanti che i vicini ne habbiano contezza, vogliano condurre i soldati, leuandugli de' luoghi done si tronano alle stanze, ò la done era Cicerone, ò veramente a Labieno, l'un de' qu'ali era con le sue genti alloggiato intorno a einquanta miglia lontano, & l'altro poco più discosto quindi . E che promettea loro, & con facramento affermana di mantenere questo, che darebbe loro il pafso sicuro per tutto il suo paesse, & che facendo egli tal cosa, facena ville non folamente alla sua città, perche veniua in tal guisa ad alleggerirla leuandole di dosso i soldati, che v'erano alle stanze; ma rendeua anche a Cesare il cambio de piaceri, che egli gli hauea già fatti. Ambiorige poi che egli hebbe in sal guifa, parlato fi parti da loro. Carpineo & Iunio referirono tosto a' Luogo- carpineo tenenti tutto quello, che effi hauenano intefo, eglino allhora tutti tranagliati da' e Iunio. na cofa si subita, giudicauano, anchor che tai cose le dicesse un lor nimico, di no donere nondimeno tenerne poco conto. Et pna cofa fopra tutto dana loro da

Da liege, penfare, che a fena era da credere, che il popolo della città de gli Eburoni, che era città picciola & di pooc oòto, hauesse per se medessima preso ardire di muouer guerra à Romani. La onde disporto di radunare il conssglio per trattare di questo negosio, chi messo nacquero mosto grandi dispareri & contesse fialoro

phò esser maggiore leggiericza, & più viuperols, che per ordine del nimi
tiutio. co deliberare spra van cos di cico sgrande importanza è l'tiutroi d'atra pare
opponendos a quanto diceano costoro, con parlare alto dicea, che sarebbono
poi tardi a prendere il partito ogni bora, che maggior numero di nimici aggiun
tissultoro i Tedes si mette sconssisse con sisse con contente qualto contente del della
loggiati ne luoghi poco lontani bauessiro vicenuso qualche rotta à damo ben
grande: onde l'occassone del prendere il partito sopra ciò era motto breue. Che
1 Di Cat- è giudicana che Cossar sossi and ano in Italia: perche se ciò non sossissi.

Di Cate e giudicana che Coffare fosse and ato in Italia: perche se ciò non sosse si con mos se con mon sosse i con si farel beno altriment, me si a voler toglier la vita a Taspetto. Che medesimamente gli Eburoni. se Cofare si vronasse in passe, non sarebbono altramen-

Di liege. te, tenendo fi p.co conto di noi, renuti ad affattare il noftro campo; & che e no bauca riguardo alcuno a quello, che gli metteua dauanti il nimico; ma più tosto alli mportanza della cofi.s. Che pofeia haucano vicino il Rheno; che i Cermani haucano grandiffimo diffiacere & dolore della morte di Ariouisto, & delle passate vittorie nostire: che tutti i popoli della Francia erano accesti di fide gno per hauer riceutu o tani diffuaceri & ingiure, & esfert stati ridotti fotro l'Imperto del popol Remano, e che fost fi fema affatto la gloria, che nelle cofeza della querra era per l'adierto flata loro. Che vitamamente chi farebbe quello, che fi desfe adimendere, che Ambiorige si fosse mostine chi farebbe quello, che fi desfe ad intendere, che Ambiorige si fosse mosti difficile, che alguardo era intercamente si turo, che si non viera coso pai difficile, che alguaria reta intercamente si turo, che si non viera coso pai difficile, che alguaria reta intercamente si turo, che si non viera coso pai difficile, che alguaria cera intercamente si turo, che si non viera coso pai difficile, che alguaria reta intercamente si curo, che si non viera coso pai difficile, che alguaria coso sociali di processo con singa periodo a dunto a quella legione, che era più vicina. E fe gli è il ve-

Scampo no first a pericolo alcuno a quella legione, che era più vienta. E fe git e il venella pre vo, che iutta la Francia fia co' Germani in lega, esserui folo vno feampo, & ciò stezza. è nella pressezza: ne sapea egli, che sine si donesse bauere il parere di Cotta, & di queest di quegli altri che erano d'openione contraria: perche se non il pericolo, che bora soprastana loro, certa cosa era che almeno si donea pur temere la fame, che erano per patire in un lungo affedio. Dopò , che dall'una & dall'altra parte si furono in tal guifa fatte queste dispute resistendo ostinatamente Cotta, & Parole di le prime compagnie; hor vincete la gara, disse Sabino, poiche voi la volete co Sabino. fi, vincetela pur ( & ciò diffe egli con voce alta & aperta di forte, che la mag gior parte de' foldati lo potessero vdire ) che io disse egli, non sono huomo che habbia più paura della morte, che v'habbiate voi. Costoro almeno sapranno il sutto: & fe egli anuerra cofa neffuna contraria, fi potranno tenere da te granati, iquali ogni hora, che vorrai tu, trouandosi in due foli giorni là done sono alle Stanze gli altri foldati più vicini , potrebbono infieme con gli altri fo-Stenere il commune caso della guerra, accioche ributtati, & allontanati da elè altri, non si vengano a mortre d di ferro d di fame. Si lenarono in tanto dal consiglio, & Iuno & l'altro furon tiratida parte, & Brettamente pregati che non vogliano con l'ostinatione & discordie loro riducer la cosa in vno estre mo pericolo: doue à che vogliano fermarfi, à che vogliano partirfi, la cofa era facile , le poleffero effer d'accordo, & Stare in vn medesimo parere amendue. Doue all'incontro non vedeuano, che nello effer diffareri fra loro si poteffero in alcun modo saluare. E cosi disputando si condussero per sino alla mez a notte: & finalmente Cotta porfe le mani cedendo, & il parere di Sabino pur vinfe; Cotta ce & fu fatto intendere à soldati, come all'apparire dell'alba si donena marcia, de a Sabi Te, e tutto il rimanente di quella notte si consumò vegghiando; percioche ogni no. I Celaria soldato andana rinedendo le sue cose per vedere quelle, che se ne potesse portar nifi parto seco, o quelle altresi, che egli bisognasse di lasciare ne gli alloggiamenti . E. si pensana quini a tutte quelle cose per lequali non si stesse senza pericolo, & per le quali appresso, & con l'indebolire i soldati, & col fargli vegghiare, il pericolo venisse a farsi maggiore. All'apparire del nuono giorno, non altramente si partirono da i loggiamenti, che haurebbono fatto coloro, iquali si hanessero dato ad intendere, che l'consiglio dato loro da Ambiorige fosse stato loro dato più tosto da vn'huomo amicissimo, che da vn loro nimico, facendo l'ordinanza, loro lunghissima, & ripiena tutta di grandi impedimenti. Ora i nimici dopò , che per il romor grande della notte , & dalle guardie intesero la partita de' nostri, fatte l'imboscate, fermatisi in vn luogo molto a proposito fartito in due parti dentro certe felue, molto nascosto, attendenano intorno a due miglia lontano la venuta de Romani. Et effendo già la maggior parte della battaglia entrata in vna valle molto grande, si scopersero in on tempo da amendue le bande della valle, & ceminciarono a stringere la retroguarda, & vietare a' primi l'andar più auanti ad appiccare la battaglia, in vn luogo, done i nostri stanano con grandissimo disanantaggio. Titurio al-Titurio l'bora (come quelli, che non haueua fatto prima a questo alcuna provissione.)

timidamente & di si fatta maniera, che si pareua, che gli mancasse quiui ogni cofa; il che suole il più delle volte aunenire a coloro, iquali son costretti di pren Diligiza dere i partiti, quando si trouano nel fatto. Done Cotta, come quelli, che di Cotta. hauea sopra queste cose discorso., & hauea pensato, come gli poteano in que-Sto viaggio auenire, & che per questa cagione non hauea voluto effer capo di muouersi & di far questo viaggio, non lasciana fare alcuna cosa, laquale e giudicasse essere ville alla commune salute, & nel chiamare & essortare i soldati faceua l'ufficio del Capitano generale, & nella battaglia si mostrana, come soldato. Ma non si possendo, per esser la battaglia molto lunga, ageuolmente far tutto quello, che bisognana; & fare per tutto quelle pronisioni che si doueano; comandaron tosto, che si mandasse vna grida, che tutti lasciassero le bagaglie, & che si recassero in battaglia tonda : & se bene il prendere cosi fatto partito non merita riprensione, e'ne successe nondimeno gran danno, percioche venne a scemare ne' nostri soldatila speranza, & fè diuenire i nemici più gagliardi & più pronti al combattere, perche si parena, Cofiglio che tal cosa non fusse stata fatta senza gran paura, & disperatione. M Egli dannoso auenne oltre a ciò (ilche bisognaua, che per forza auenisse) che quasi tutti a foldati . i soldati si veniuano a partire dalle loro insegne, & da luoghi loro, che ciascun di loro era sollecito d'andar a prendere dalle bazaglie quelle cose, lequali e' teneua più care, onde si veniua a riempire ogni cosa di strida & di pianti. Non mancò già d'altra parte a' Barbari il partito, percioche i lor Capitani fecero mandare pna grida, che nessuno soldato fusse ardito di mouersi dal suo luo

data da nimici.

M

go , che tutte quelle cose , che i Romani lasciauano erano lor preda , & si serbauano per loro; che dunque essi stimassero, che il tutto fosse riposto nell'oztenere la vittoria. Erano i nostri pari a' nimici nella fattione, cosi nel valore & virth , come nel numero : & auenga, che foffero fenza capo , & con la fortuna contraria, eglino nondimeno riponeuano ogni speranza di saluarsi nella virtù & nel valor loro; & ogn'hora, che qualche compagnia prendena il dirito verfo qualche parte, si vedeua tosto cader morti in quel luogo gran numero di genti nemiche. Onde auedutosi di ciò Ambiorige, se tosto mandare pna grida, che i soldati attendessero a tirar l'armi contra nostri di lontano, & che non si venissero più accostando a'nostri; & che appresso si doueffero ritirare & cedere a' Romani in que' lati , done aueniffe , che effi ftringeffero & facestero impeto, perche per la leggierezza dell'armi, & per effere effercitati continuamente nelle guerre, non fi poteua far loro alcun dan-Parino di no, er che ritirandosi all'infegne est donessero andar loro addosso. Onde ha-Ambiori nendo i nimici con grandissima diligenza messo ad esfetto il commandamen-

to fattoloro, ogn hora, che qualche compagnia foße pscita della battaglia ge. tonda

Nu. 94. Mi

A Battaglia di Titurio Sabino, Legato di Cesare,

posta in cerchio.

B Carri cou le bagaglie

C Boschi, doue s'eranoposti li Francesi in aguato, per assaltare li Romani.







tonda de' nostri, & fosse venuta con furia ad asaltare i nimici, esti velocissimamente fuggendo, si ritirauano. Faceua di mestiero, che in tanto da quella banda restasse spogliato, & essendo scoperti fossero per fianco feriti dall'armi tirate loro. E qualhora essi comincianano d ritirarsi verso quel luogo d'onde s'erano partiti, erano tolti in mezzo da coloro, iquali erano fuggiti loro dananti, & da coloro altresì, che quini vicino erano stati forti. Done se pure e' si volcuano fermare, & far testa, non poteuano altrimenti mostrare il palor loro: & essendo tirate lor contratante armi da cosi gran numero di gen ti, non potenano tronandosi insieme ristretti i colpi schinare. Pure, anchor che si tronassero tranagliati da tanti disordini, seriti da molte serite, stanan forti, & resisteuano a nimici; & esendo già passata gran parte del giorno, essendosi già durato di combattere dal cominciar del giorno per ispatio di otto bore continue, non faceano cofa, nellaquale potessero esfere imputati, che mancaßero del debito loro. Fù in questo tempo ferito Tito Baluentio, huomo valo- Tito Balroso & di gran conto, ilquale era Stato l'anno dauanti capo della prima fila uentio se della battaglia, con pn' arme inhasta, & passatogli ambedue le coscie. Et Q. rito. Lucanio, il quale era anch'egli nel medesimo grado, valorosissimamente com- Morte di battendo, correndo tà done il figlinolo era stato tolto in mezzo da' nimici, per Q Lucaaiutarlo, fu quiui morto. L. Cotta Luogotenente, andando intorno effortando tutte le compagnie, & le squadre, fu percosso nel volto da vn sasso tirato da vna frombola. Onde Q. Titurio mosso da queste cose, hauendo veduto di lontano Ambiorize, che andaua essortando i suoi, lo mandò tosto pregando per C. Pompeo suo interprete, che e' volesse esser contento di perdonare la vita à lui, & a' suoi soldati. Ambiorige sentendosi chiamare, rispose, che doue esso volesse, si poteua condurre a parlamento seco, & che speraua che si potrebbe ottenere da quelle genti quanto e' desiderana, quanto al saluar la vi taa' foldati, ma che a lui non si era per far alcun dispiacere, & che di ciò stefse sicuro sotto la fede sua. Egli conferì tosto questa cosa con Cotta ferito, domandandogli se gli pareua bene, di partirsi della battaglia, & di condursi a parlamento con Ambiorige; perche speraua, che si potrebbe ottenere da lui di poter saluare loro, & tutti i soldati loro. Cotta disse, come egli non era per andar mai a trouare il nimico suo cosi armato, ne volle mai mutar si dital suo proposito. Sabino commandò a tutti i Cohorti, i quali erano allhora appresso di lui, & a Capitani delle prime compagnie, che lo douessero seguitare; & essendosi già fatto vicino ad Ambiorige, & essendogli stato commandato, che posasse l'armi, egli tosto rbidì; & commandò a suoi, che facessero anch essi il medesimo. Hora, mentre quini attendenano atrattare Sabino è delle conditioni & partiti, & che Ambiorige ad ingamo veniua menando il to e notparlamento in lungo, i nimici hauendolo a poco a poco tolto in mezzo, lo am- to da nimazzarono. Et allhora cominciarono (si come è lor costume) a gridar force, mici.

buris '

pittoria, & alz anano tutt'hora le voci, & venuti con impeto contra i no Ari sbarragliarono la battaglia, & vi resto morto valorosamente combattendo Morte di L. Cotta, con grandissima parte de gli altri soldati, & gli altri si ritirarono ne L.Cotta, ripari del campo, d'onde prima s'erano partiti; tra i quali L. Petrosidio, che portana l'infegna dell' Aquila, tronandosi stretto da un grosso numero di foldati nimici, lanciò l'insegna dell'Aquila dentro a' bastioni, ge egli combattendo palorofissimamente dauanti a bastioni, su quini prinato di vita. Gli aleri Vittoria di Ambie a gran fatica poteron reggere l'assalto de nimici difendendo i bastioni, per firige. no alla notte, laquale venuta, tutti d'un volere, trouandosi prini d'ogni speran za di saluarsi, s'ammazz arono da loro medesimi . Et alcuni pochi, che si erano psciti della battaglia, fuggendo tra certe selue, per vie non sapute da loro arri uarono là, doue era alle stanz e T. Labieno Luogoteuente, & quini gli racconta Di Bosle rono interamente, come le cose erano passate. Hora Ambiorige insuperbito per questa vittoria, se n'andò tosto con la caualleria nel paese de gli Aduatici popo duc. li, che erano suoi vicini, ne si fermò mai ne il giorno ne la notte, & commando, Di Torche la fanteria lo seguitasse. Quini fatto loro sapere il tutto, & solleuati quei nai. popoli, il seguente giorno su nel paese de Nerui, & essorto quei popoli, che non volessero lasciare andar via l'occasione, che hanno bora, di poter tornare in libert d perpetua, & di far vendetta contra Romani di tutte l'ingiurie, lequali haueano già riceunte da loro. Mostrò loro come erano già morti due di lo ro Luogotenenti, come erano stati tagliati a pezzi la maggior parte de' foldati dell'essercito: & che non sarebbe alcuna fatica assaltando in un subito la legio ne che sotto Cicerone era alle stanze, di tor la vita a tutti, & offerirsi di vole-Centroni re esser con esso loro a fare tale impresa. Ageuole cosa fu a costui di persuadeda Setron re a ciò i Nerun con cosi fatte parole. Esti dimque con ispedire con prestezza Grudii di iloro messi a Centroni, Grudii, Leuaci, Pleumosi, & Gordumi, iquali tutti sono Jottoposti al dominio loro, misero insieme quel maggior numero di gente, che fu Louain. Pleumofi possibile, or con esse se ne uennero all improviso a quei luoghi, doue si trouaua-Di Flauno alle flanze le genti di Cicerone, ilquale non hauea saputo anchor nulla della morte di Q. Titurio. Ora egli auenne a costui ancora, che gli su forza, che alcu ni foldati, iquali erano andati nelle vicine felue per tagliare delle legna, & per di Gatois portare della materia da fornire il campo , fusero dalla subita venuta de' camallines. nalli fopragiunti. Gli Eburoni Aduatici & Nernij, & tutti i confederati & Da Liege sudditi di queste nationi, con groffissimo essercito, messis intorno a costoro, codi Bosle- minciarono a combattere la legione. I nostri fatto dare all'arme, corfero con duc. di Tornai prestezza doue facea dibisogno & a disendere i ripari, & a gran fatica pote-Cicerone ron difendergli quel giorno: perche i nimici haueano tutta la speranz a loro nel scrive les la presterza, & teneuano est per cosa certa, che se potessero ottenere questa sere à Ce vittoria, farebbono in perpetuo vittoriofi. Cicerone in tanto ifpedi subito lette

re a Cefare, promestendo gran premij a coloro, che nolefsero portarle: ma per-

che

che tutti i paffi & tutte le strade eran prese, tutti i messi furen presi. La sequente notte con incredibil prestezza furon fabricate, dirizzate conto ven si torri di quella materia, laquale haucan fatta condurre per fornire il cumpo di quanto facena dibifogno; & appresso si faceano tutte quelle cose, che si giudicaua, che mancassero nel campo. Il giorno seguente i ninici hauendo mes- I nimici so insieme molto maggior numero di gente, vennero ad assaltare il campo, & assaltano riempirono il fosso, & i nostri si difesero gagliardamente nella maniera, che il campo baucano fatto il giorno dananti. E questo medesimo fecero ancho que giorni, de Roma che vennero poscia di mano in mano. Non si restaua mai niuna parte della not ni te, che entti non si affaticassero, e non era dato spatio di poter prender riposo, non che altro a gli infermi, & a' feriti. La notte si metteuano in ordine tutte quelle cose, che faceuano di mestiero per resistere all'assalto del giorno a venire. Apprestauansi quiui delle pertiche accese dall un de capi & un numevo grande d'arme da muraglia, facenansi i tanolati alle torri, & i merli, & le parti più alti de' ripari s'intessenano di gratici. Cicerone anenga che na- Cicerone suralmente fosse di debolissima complessione; non si riposana nondimeno mai didebolis punto ne giorno ne notte, di maniera, che per i molti preghi, & per efferne fima com flretto da foldati fu forzato a metterfi a ripofare alquanto, & hauerfi più ri- plefione. quardo. Allhora quei Signori & Principi del campo de' Neruit, i quali ha- Di Torneano qualche entratura di poter venire a parlamento con Cicerone, & ba- nai. neano qualche cagione di amicitia seco; gli secero intendere come harebbono caro di condursi a parlamento con esso lui. Et essendogli ciò stato conceduto, eglino ricordarono a Cicerone tutte quelle medesime cose, le quali bauena già trattate Ambiorige con Titurio, come già tutti i popoli della Francia haueano prefo l'armi, che i Tedeschi haueano passato il Rheno, che Cesare, & tutti gli altri suoi si tronanano assediati ne luoghi, done erano alle stanze : aggiunsero etiandio a queste cose come Sabino eramorto, & per fargli di ciò fede, gli fecero condurre auanti Ambiorige; dicendogli oltre a ciò che si trouanano in granissimo errore, se speranano di esfer soccorsi da coloro, iquali erano fuor di speranza delle cose loro: che ben sapeuano, che l'animo loro verso Ciserone eratale, & anche verso il popolo Romano, che non ricusauano di loro cofa veruna, fuor che lo stare eglino alle stanze nel paese loro; & non voleuano per niente, che si inuecchia Be nella Francia una cosi fatta consuetudine: che e si potenano a saluamento quindi per loro istessi partire de luoghi done stanano alloggiati; & andarsene sicuramente là done fosse loro più a grado. Cicerone vdito costoro, à quanto dicenano rispose questo solamente ; che i Ro- Cicerone mani non erano vsati di accettare alcuna conditione da i nimici loro, mentre gllo che Ranano armati, che se pure e' volessero disarmarsi, che si vagliano del fauor risponde suo, & che mandino Ambasciadori à Cesare, che egli speraua certissimamen- a nimici. se per effere egli huomo molto ragioneuole, che otterrebbono da lui, quanto

Di Tornai,

esti domandassero. I Neruii vedendosi ingannati da questa speranza, fabricarono intorno a gli alloggiamenti de' Romani vn bastione di vndeci piedi di altezza, & vn fosso largo quindeci. Haueano essi apparato di far questo gli anni paffati nel praticare, che haueano fatto co' nostri : & hauendo per auentura fatti prigioni alcuni del nostro esfercito, si faccano da costoro insegnare. Ma non hauendo de' ferramenti, che fossero atti a questo essercitio, era loro forza di tagliar le zolle della terra con le spade, & di cauar la terra con le ma ni, or portarla con le vesti, che baueano indosso. Et in questo si potè veramente conoscere quanto fosse grande il numero di quelle genti, conciosia cosa che in manco di tre hore di tempo hebbero compiutamente fornito le monitioni che far volfero, che cingenano intorno a dieci miglia di giro; & gli altri giorni poi cominciarono a fabricare & apprestare torri di altezza vguale a baflioni, falci, & gatti, lequai cofe erano infegnate loro da que medesimi prigioni. Leuatosi poscia vn grandissimo vento, il settimo giorno dell'assedio i ni-

co ne' tet ti delle ca fe de' foldati Romani.

accendo- mici cominciarono à tirare sopra i tetti delle case de nostri (le quali erano coperte, si come si costuma in Francia, di Strame, & altra materia cosi fatta) ballotte di tenera terra infocate con fuochi artehciosi, con le frombole, & fiaccole ardenti. Lequali appiccaron tosto quiui il fuoco, & per soffiare il ven to grandissimo, si distesero le fiamme per tutti gli alloggiamenti . I nimici, si come hauestero vià la vittoria dal canto loro; & che la vedesfero certa, seguitando con strida & romore grande, si veniuano accostando le torri, & i gatti; er cominciarono, appoggiate le scale, à noler salire sopra i bastioni. N Mafu tanto grande in quel tempo il valor de' foldati, & tanto l'animo grande, che auenga, che le fiamme grandi d'ogn'intorno gli cocessero, & che fossero molto mal trattati dalle fe Biffime fiette, & altre armi tirate loro, & che vedeffe-To come le lor bagaglie tutte, & che tutti iloro beni per lo fuoco n' andauano male, non folamente non fe ne leu aua alcuno de' bastioni per cagione di star for re a combattere, ma non ve ne hauca quasi alcuno, che pur si voltasse à guardarui, anzi che all'hora tutti attendenano a combattere valoro siffimamente, & con animo inuitto. Questo di su veramente a' nostri gravissimo, hebbe nondimeno questo fine, che de nimici ne furono in questo giorno feriti & morti vn gran numero: perche s'erano in modo ristretti & calcati sotto i bastioni, che gli pltimi non si moucuano tanto, che i primi potessero tornare à dietro. Battaglia Ora poi che la fiamma fu alquanto cessata, accostatasi da vna banda vna torherifuma re de' nimici sì, che toccaua i bastioni, i capi della terza compagnia si leuaro-

no di quel lato, done erano prima; & nè fecero lenar via tutti i loro foldati, & co' cenni & con le parole cominciarono a chiamare i foldati nimici, fe voleano quindi prendere il passo per saltar dentro a' ripari: ma e' non vi hebbe tra loro niuno, che fosse ardito di passar più auanti. Et allhora con tirar da tut te le bande molti fash, gli sbaragliarono, & misero il fuoco nella torre. Erano Nu.98.

A Allogginmento di Quinto Eicerone.

B Munitioni, che fecero li Francesi, intorno lo alloggiamento, che circondaua dieci miglia di circuito.

C Battaglie di Fraucesi, che andauano a dare lo assalto allo alloggiamento.







in questa legione due valorosissimi Capitani, iquali già erano, vicini a effer tra i grimi ordini , che erano Tito Pulfio & Lucio Vareno , questi due erano stati Tito Pul sempre nimici, & haueano continuamente hauuto lite tra loro di quale di lor fio, e Luque douesse eser di maggior conto dell'altro, & ogn' anno haueano tra loro con cio Vatetefo del luogo. Ora l'uno di costoro, che fu Pulfione , mentre ne ripari più ga- no. gliardamente si combatteua, di che hai tu hora sospetto, disse, d Vareno? O che lnoro attendi en da mostrare il paragone del suo valore ? Questo è quel giorno, questo è quello, che darà il giudicio fopra le nostre liti. E non hebbe cosi to-Ro fornito di dire fomiglianti parole, che faltò fuori de' ripari, & là douc effo vide i nimici eßer più stretti, quini correndo diede dentro. V areno allhora non fi flette già dentro le trincee, ma dubitando di non effere da tutti giudica- Prodezza to vile & di poco animo; gli andò dietro poco spatio da esso lontano. Tirò Pul di Pulsio. fio contra nimici vi arme, fiche arrivandone vno, ilquale correndo veniua innanzi, lo passò dall'altra parte, ferito costui, & prino della vita, i nimici lo ricoperfero congli fendi. & rinolti tutti contra alui gli tirarono l'armi loro, & gl'impediron it poterfi ritirare; che vna verretta paffato lo fcudo di Pulfio fi ficcò appunto nella correggia, gli acconciò questo colpo il fodero di maniera, & venne a fare induciare la mano destra di lui, che si sforzana di trar fuori la spada, the inimici vedutolo cosi impedito, gli suron tosto addoso. Vareno suo Prodezza nimico veme tosto a foccorrerlo, or a lui, che cofi era trauagliato, porfe aiuto, onde la calca de' nimici lasciando Pulho, si rivoltò tutta addosso a lui, esti gindicanano, che e' fe se stato passato dal colpo di quella verretta. Vareno con la spada in mano essendo tra rimici, menaua le mani, & ammazz atone vno, fe ritirare alquanto gli altri, & mentre troppo volenterofo venia contra i nimici, esti ributtando, venme a cadere in vn luogo più baso di quello, done erano primas. Ma Pulfio vedendo, che i nimici I haueano tolto in mezo, venne a foccorrerlo; & cosi amendue senza riceuere alcana offesa hauendo morti molti de' nimici con grandissima lode si ritirarono a saluamento dentro a' bastioni. Ecco dunque che la fortuna in questo loro combattere, & nelle discordie fu ad amendue fauoreuole, che l'un nimico aintò l'altro, & l'uno faluò all'altro la vi ta, ne si potrebbe dare agenolmente giudicio di quale di loro l'altro nella virth & nel valore ananz affe, ò si giudicaffe, che foffe da anteporre. Ora quanto Difficulpiù l'affedio si venina a di per di a far più grane & più aspro, & massimamen- tà nella te, che trouandosi già feriti gran parte de foldati, era la cofa ridotta a tale, che quale era il numero de' foldati, che combattendo difendeuano, era molto picciolo: tanto no i folda più spesso si spedinano messi, & lettere a Cesare, de quali essendone presi parte tidi Cesa da nimici, erano con molti stratij morti da loro in prefenza de nostri foldati . re. Si trouana per auentura fra nostri vi Nernio il cui nome era Vertico, nato di Di Totfamiglia affai nobile, ilquale fino dal primo affedio s'era fuggito a Cicerone, et nais haueua con sacramento promesso di volere essergli fedele. Questi persuadette N ad vn

ad on suo serno dandogli speranza di metterlo in libertà, & con gran premi che douesse portare a Cefare certe lettere; egli legatele all'hasta d'un dardo, che portana, le portò via, & essendo di natione Francese, passò senz'alcun sospetto fra i Francesi, & in tal guisa si condusse auanti a Cesare, e' cosi egli sep Di Beau- pe da costui in quanto pericolo si trouasse Cicerone, & quella legione, Cesare bauendo riceuuse da costui le lettere intorno a hore vndeci del giorno, spedì to

WOIS. Sto vn mandato a M. Craso, che era nel paese de' Bellonaci, & gli alloggiamen frediffe Fabio.

ti suoi erano appunto lontani da Cesare venticinque miglia; & gli se intende-M. Crasso re, che su la mez a notte douesse con la legione quindi partirsi, & con prestezza venire a trouarlo M. Crasso insieme con quel mandato vsci fuori. Vn'altro d'Arras. ne stedì a C. Fabio Luogotenente, facendogli intendere che con la sua legione se douesse condurre nel paese de gli Atrebati, doue sapeua egli di douere marciando passare. Scrisse poscia a Labieno; che s'egli potea farlo con viile del-

Di Torla Republica, se ne venisse con la sua legione nel paese de' Neruy: non giudicò mai. già, che fosse da aspettare il rimanente de soldati dello essercito, perche erano alquanto più lontani di costoro, mise ancho insieme intorno a quattrocento ca ualli, che erano alloggiati alle stanze poco quindi lontano. Ora intorno abora di terza intese da i mandati auanti da Crasso, come egli era già vicino; quel Cambrai giorno marciò con le genti venti miglia più auanti . Diede il gouerno a Craffo

di Samarobrina, lasciandogli vna legione di soldati, perche e lasciana quini le bagaglie di tutto l'effercito, tutti gli ostaggi delle città, le lettere publiche, & tutta quella quantità di grano, laquale egli bauea fatto quini codurre, per po ter commodamente passare quello inuerno. Fabio non hauendo indugiato molto il venire, s'incontrò in Cefare pel viaggio con la sua legione, si come gli era Labieno. stato commesso. Labieno hanendo hanuto la nuona della morte di Sabino, &

della occisione delle compagnie de' foldati Romani, conciofosse cosa, che tutte le genti de Treniri foßero andate verfo lui, dubitando, che se egli, come suggen do quafi, si fosse partito da' suoi alloggiamenti, non harebbe potato sostenere l'impeto de' nimici, & di quelli massimamente iquali e' sapea, che per la fresca vittoria s'erano di si fatta maniera insuperbiti; fedì a Cesare sue lettere.

nelle quali gli diede auifo con quanto pericolo e' fosse per muonere i foldati del Di Liege la legione delle loro stanze, & come fossero passate le cose nel paese de gli Ebu roni; quindi gli fe sapere come tutte le genti cosi da piedi, come da cauallo de'

Di Triers Treueri, s'erano fermati tre miglia lontano dal suo campo. Cesare lodato il Cesare ua nel paese partito, ilquale egli banea preso, anenga che fosse restato ingannato dell'opede Neruii nione, che haueua d'hauere tre legioni, et hora non haueua che due folamente, egli nondimeno riponena vn folo aiuto per faluezza commune d'ogn'uno nel-Di Torla prestezza, onde a gran giornate se ne venne alla volta del paese de Nerun:

nai. & intefe quiui da prigioni, in che termine fossero le cofe di Cicerone, & a quan to pericolo fosse la cosa ridotta. Egli allhora chiamato pno de canalli France-

A.con promettergli gran premij, l'indusse a portare vina lettera a Cicerone. Et cosi bauendola scritta in Greco gliela mandò: acciochese per auentura fosse scritta in data nellemani de' nimici, e' no hauessero potuto sapere i nostri disegni; & am- Greco 2 monillo, che se pure e'non vi si potesse condurre, douesse tirare dentro a ripari del campo di Cicerone vn dardo, bauendo prima legata la lettera nell'hasta di quello. Scriffe nella lettera come e' s'era mosso con le legioni, et che tosto si tro nerebbe là doue lui, confortandolo, che poglia star forte nella passata sua virtù & valore. Il foldato Francese temendo il pericolo tirò dentro nel campo il dardo, si come gli era stato imposto da Cesare, & a sorte si fermo sopra una fi leuano torre, o inostri non fen'accorfero prima, che due giorni foßero paßatuil ter- dall affezo giorno fu veduto da vn foldato, ilquale lenandolo quindi, lo prefentò a Ci- dio. cerone: & egli poi che! bebbe letta, venuto in presenza de foldati, la fe sentire anche loro, onde furon tutti ripieni di grandissima allegrezza; & allhora se cominciarono a vedere di lontano i fume de fuochi, che faceano, laqual cofa lenò pia ogni dubbio, che vi foße della venuta delle legioni. I Francesi saputo il tutto dalle spie, si lenarono dallo assedio, & con ogni loro sforzo si voltarono alla polta di Cefare. Erano queste genti intorno al numero di seffanta mila Cicerone persone. Cicerone, come più tosto pote, richiese il medesimo Verticome, che di scrue a nuouo lo seruisse di quel seruo Francese, di cui dicemmo più adietro, accioche Cesare. portaffe vna lettera a Cefare, & non più parole lo auuerti, che cautamente, & con diligenza faccia questo viaggio. Scriffe nella lettera, come i nimici s'erano lenatidallo affedio, & che con tutte le genti loro s'erano volti contra lui. Cesare hauendo haunto la lettera intorno alla mezza notte, se tosto intendere la cofa a suoi, & mise loro animo, con essortargli al combattere. Il sequen te giorno fe muouer il campo appunto nell'apparire dell'alba & marciato auanti intorno a quattro miglia, cominciò di la da pna valle molto grande, & da uno rio, a scoprire i nimici in grosso numero. Era gran pericolo di venire alle mani con si gran numero di nimici in on luogo cosi disauantaggioso, tutta nia perche sapea, che Cicer. era libero dall'assedio, giudicana che fosse bene di fermar'alquato co buono animo la tanta prestezza. Si fermò dunque, & fe for tificare il campo in vn luogo il migliore, che pote; & come che per se medesimo fortifica fosse picciolo non essendo appena il numero di settemila soldati, & massimamente senzale bagaglie, egli nondimeno con la strettezza delle uie lo strinse, quanto più potè, con questo proposito, che i nimici lo bauessero a tenere in pochissimo conto, & grandissimo dispreggio. Hauendo intanto mandati auanti de soldati a far la scoperta in molte parti, volle vedere qual via gli fosse migliore & più commoda per paffare quella valle. Effendofi quel giorno fatte al fiumicello alcune picciole scaramuccie da i canalli, l'una parte & l'altra si stet- Cefare co te ferma al luogo suo; i Exancesi perche attendeuano maggior numero di geti, manda a lequali non erano anchora arrimate; Cefare accioche fe perauentura, fingen- fuoi, che

il campo.

fingano di hauer paura,

do d'hauere paura hauesse potuto tirare i nimici là doue s'era fermato con le sue genti di qua dalla valle & venire alle mani co' nimici auanti a' ripari del campo ; done fe pure non gli venise ciò fatto , accioche riconosciuti i viaggi paffaße con manco pericolo la valle & il rio. La canalleria de nimici nell'apparire dell'alba del feguente giorno andò alla volta del campo, & quiui s'aft. frontarono co' nostri caualli. Cefare comandò a fuoi studiosimente, che fingeffero di non potere ftare appetto à nimici, & si ritirassero dentro à ripari. Comando medesimamente, che d'ogn'intorno si donessero alz are i bastioni per. più fortezza; che si murassero le porte; & che nel fare di queste cofe si facesa fero grandi aggiramenti, & si corresse qua & là di sorte, che si fingesse vna · estrema paura. I nimici allertati da queste cose tuttes condussero tutte le lor genti di là dal rio, & quiui in luogo molto fcommodo si mifero in battaglia. Et i nostri lenatisi fin di su i bastioni, si vennero più accostando, & cominciarono da ogni banda a tirar dell'armi dentro nel campo : quindi mandati attorno i lor trombetti, fecero andare on bando, che fe vi fose alcuno France fe, à peramente Romano alcuno, che auanti allo spatio di tre hore polesse passare nel campo loro, gli era conceduto di poterlo fare senza pericolo alcuno; doue che ciò non farebbe, passato quel tempo, conceduto a persona veruna. E cose si tolfero i nostri in tanto dispregio ; che essendo le porte del campo ferrate con zolle di terra messe con ordine di sorte, che si pareua, che non si potesse quindi Saltar fuori del campo, parte di loro cominciarono con le mani a rompere i ba-I nimici Stioni, & parte a riempire il foso. Cesare allhora facendo saltar fuori i foldafi pongoti da tutte le porte, & mandata fuori la caualleria, riuolfe prestissimamente i no in funimici in fuga di si fattamaniera, che niuno vi hebbe fra tanti, che si fermasse punto per cagione di combattere; & gran numero di loro vi furon mortiset tutti furono spogliati dell'armi. Dubitando poscia di andar loro dietro segnitandogli troppo lontano, perche u'erano in mezo delle selue, or delle paludi, ob tra che vedena di non potere lasciar que luoghi senza gran danno, con tutte le sue genti sane & salue si condusse là, doue era Cicerone. Doue le apprestate tor. ri,i gatti, & l'altre monitioni de' foldati gli arrecarono non picciola marauiglia: & fatta la mostra della leggione troud, che non era restato pure uno di qualunche decina, che non foße ferito : onde vedute quefte cofe tutte fe giudicio da effe con quanto pericolo, & con quanto valore le cofo foffero State gouer

nate; e lodò molto Cicerone, si come e meritana, & tutta la legione : & chia-

da'prigioni, come foße paffata la cofa di Sabino & di Cotta. Il feguente giorno

confortò con molte parole i foldati, & mise loro animo, con dire che del danno riceunto n'era flato cagione il suo Luogosomeo con la sciocea sua presun-

tione,

ga.

Celare mò a vno a vno tutti i Capitani & Cohorti, iquali egli per detto di Cicerone haueua saputo, che s'erano portati valorosi simamente. Quiui intese più certo parlaà fol ragunati i foldati, fe loro parlamento; & raccontò come la cofa era passata,

dati.

tione, & mostro loro, che tal cofa si doueua con migliore animo sopportare; che essendosi per beneficio de gli Det immortali & per la loro virtu & valore purgato quel danno, non resta a' nimici troppo lunga allegrezza, ne a loro più lungo dolore. Arrinò fra questo mezo a Labieno la fama per lo mezzo. de Khemi con incredibil prestezza della vittoria de Cofare, di forte che tro- Di Reins uandosi alloggiato cinquanta migl a lontano dalle Stanze di Cicerone, & essen do Cesare ini arrivato dopò la nona hora del giorno, nacque ananti la porta del campo prima che fosse meza notte; il romore, colqual romore i Rhemi mo-Stranano segno della vittoria, & se ne rallegranano con Labieno. Giunta la fa Indutio. ma di questa fattione nel paese de Treuiri, Indutiomaro, ilquale baueua già di maro di terminato di affaltare il seguente giorno il campo di Labieno, se ne suggi via Triers. quella notte, & ridusse tutte le genti ne' paesi de Tremri. Cesare volle, che Fa Fabio di bio con la sua legione, se ne tornasse alle sue stanze; & egli determinò di fer- ordine di marsi con tre legioni intorno a Samarobrina , alloggiandole in tre partiti, & Cesare appresso delibero di fermarsi anch' egli all'essercito per quella vernata; atteso, torna alle che nella Francia v'erano stati tanti tumulti & tanti monimenti. Percioche Cambra quasi tutti i popoli della Francia poi che hebbero inteso ii danno che haucano ricenuto i Romani per la morte di Sabino, andanano discorrendo Etrattando del muouer guerra, da tutte le bande si mandanano lettere & Ambasciadori, & andauano cercando d'intendere, che partito cercassero di prendere gl'altri, & da che nolessero prendere il principio di muonere questa guerra : si raguna nano altresi spesse volte la notte a consiglio in luoghi diserti & nascosti, di sor te, che non passò quasi punto di quella vernata, che non desse da pensare a Cefare, & non lo teneße follecito & desto, & che non haueffe da ogn' hora auisi nuoni de' parlamenti trattati & mouimenti de' Francesi. Fra questi auisi heb La Bertabe lettere da L. Roscio suo Luogotenente, alqual egli hanea dato il gouerno del gna. la decimaterz a legione, come s'erano già messi insieme grosso numero di Fran-Francesi cesi di quelle città , che si chiamano Armorice, solo per cagione di venir con-mossi per tra lui, & che s'erano appresati à suoi alloggiamenti à otto miglia, ma che haunto la mona della vittoria di Cesare s'erano quindi partiti, & di si fatta maniera, che la partita loro si pareua simile à vna fuga. Ora Cesare fatti chia mare a se tutti i principali cittadini di ciascuna Città, & bora minacciandogli, & arrecando loro pauento nel dir loro, come e' fapeua molto bene quello, che tra loro si trattasse; & hora con amoreuoli parole essortandogli, su cagione di mantenere una gran parce de popoli della Francia nella sua disagione 3. Tuttania i Senoni, la città de' quali è molto ferma & Stabile fra le prime, & Di Sens. di grande auttorità fra l'altre della Francia, per deliberatione publica volfe I Senoni ro amazzare Canarino, ilquale Cefare hanea fatto loro Re, il cui fratello Mo- amazzar ritafgo, & i cui passati per la venuta di Cesare nella Francia haucano già ha- Cauariauto la signoria di quella terra; & hauendo egli ciò presentito, & per iscampo no. eßendosene

émis sur

fingano di hauer paura,

do d'hauere paura haueffe potuto tirare i nimici là done s'era fermato con la sue gents di qua dalla palle & venire alle mani co' nimici auanti a' ripari del campo fone fe pure non gli venise ciò fatto, accioche riconosciuti i viaggi passasse con manco pericolo la valle & il rio. La canalleria de nimici nell'apparire dell'alba del feguence giorno andò alla volta del campo, & quiui s'aft. frontarono co' noftri caualli. Cefare comando a fuoi studio famente, che fingeffero di non potere ftare appetto à nimici, & si ritirassero dentro à ripari. Co-Best si mando medesimamente, che d'ogn'intorno si douessero alzare i hastioni per più fortezza; che si muraffero le porte; & che nel fare di queste cofe si facef-i fero grandi aggiramenti, & si corresse qua & là di forte, che si fingesse vna . eftrema paura. I nimici allertari da queste cose cuttes condussero tutte le lor genti di là dal rio, & quiui in luogo molto fcommodo si mifero in battaglia. Et i nostri leuatifi fin di su i bastioni, si vennero più accostando, & cominciarono da ogni banda a tirar dell'armi dentro nel campo : quindi mandati attorno i lor trombetti, fecero andare un bando, che se vi fose alcuno Francese, veramente Romano alcuno, che auanti allo spatio di tre hore volesse passare nel campo loro, gli era conceduto di poterlo fare senza pericolo alcuno; done che ciò non farebbe, paffato quel tempo , conceduto a perfona veruna. E cofe si tolsero i nostri in tanto dispregio; che essendo le porte del campo serrate con zolle diterramesse con ordine di sorte, che si parena, che non si potesse quindi Saltar fuori del campo, parte di loro cominciarono con le mani a rompere i ba-I nimici Stioni, & parte ariempire il foso. Cefare allhora facendo saltar fuori i soldati da tutte le porte, & mandata fuori la caualleria, riuolfe prestissimamente i. nimici in fuga di si fattamaniera, che niuno vi hebbe fra tanti, che si fermafa se punto per cagione di combattere; & gran numero di loro vi furon morti, et tutti furono spogliati dell'armi. Dubitando poscia di andar loro dietro segui-

fi pongoga.

> nate; e lodò molto Cicerone, si come e meritana, & tutta la legione : & chia-Cefare parlaà fol dati.

mò a vno a vno tutti i Capitani & Cohorti, iquali egli per detto di Cicerone haueua saputo, che s'erano portati valvrosi simamente. Quiui intese più certo aa' prigioni, come foße paffata la cofa di Sabino & di Cotta. Il fequente giorno ragunati i foldati, fe loro parlamento ; & raccontò come la cofa era passata, conforto con molte parole i foldati, & mife love animo, con dire che del danno riceunto n'era stato cagione il suo Luogotonte con la sciocea sua presuntione,

tandogli troppo lontano, perche n'erano in mezo delle selue, delle paludi, ol tra che vedeua di non potere lasciar que'luoghi senza gran danno, con tutte le sue genti sane & salue si condusse là, doue era Cicerone. Doue le apprestate ton ri, i gatti, & l'altre monitioni de foldati gli arrecarono non picciola maraniglia: & fatta la mostra della leggione trond, che non era restato pure pno di qualunche decina, che non foße ferito : onde vedute queste cose tutte fe giudicio da effe con quanto pericolo, con quanto valore le cofo foffero State gouer tione, & mostrò loro, che tal cofa si doueua con migliore animo sopport are; che essendosi per beneficio de gli Dei immortali & per la loro virtu & valore purgato quel danno, non resta a nimici troppo lunga allegrezza, ne a loro più lungo dolore. Arrinò fra questo mezo a Labieno la fama per lo mezzo de Rhemi con incredibil prestezza della vittoria di C. fare, di forte che tro- Di Reins uandosi alloggiato cinquanta migl a lontano dalle stanze di Cicerone, & essen do Cesare ini arrivato dopò la nona hora del giorno, nacque auanti la porta del campo prima che fosse mez a notte, il romore, colqual romore i Rhemi mo-Stranano segno della vittoria, & se ne rallegranano con Labieno. Giunta la fa Indutio ma di quella fattione nel paese de Treniri, Indutiomaro, ilquale banena già di maro di terminato di affaltare il seguente giorno il campo di Labieno, se ne suggi via Triers. quella notte, or ridusse tutte le genti ne paesi de Tremri. Cesare volle, che Fa Fabio di bio con la sua legione, se ne tornasse alle sue stanze; & egli determinò di fer- ordine di marsi con tre legioni intorno a Samarobrina , allog giandole in tre partiti, & Cesare appresso delibero di fermarsi anch' egli all'esfercico per quella vernata; atteso, torna alle che nella Francia v'erano stati tanti tumulti & tanti monimenti. Percioche Cambrai quasi tutti i popoli della Francia poi che hebbero inteso ii danno che haueano ricenuto i Romani per la morte di Sabino, andauano discorrendo & trattando del muoner querra, da tuete le bande si mandanano lettere & Ambasciadori, Gandauano cercando d'intendere, che partito cercassero di prendere gl'altri, & da che nolessero prendere il principio di muonere questa guerra : si raguna nano alcresi spesse volte la notte a consiglio in luoghi diferti & nascosti, di sor te, che non passò quasi punto di quella vernata, che non desse da pensare a Cefare, er non lo teneße follecito & desto, & che non haueffe da ogn hora auifi nuoni de' parlamenti trattati & monimenti de' Francesi. Fra questi anisi heb La Bertabe lettere da L. Rofcio suo Luogotenente, alqual egli hauea dato il gouerno del gna. la decimaterz a legione, come s'erano già messi insieme grosso numero di Fran- Francesi cesi di quelle città, che si chiamano Armorice, solo per cazione di venir contra lui, & che s'erano appressati a' suoi alloggiamenti à otto miglia, ma che haunto la nuona della vittoria di Cefare s'erano quindi partiti, & di si fatta maniera, che la partita loro si parena simile à vna fuga. Ora Cesare fatti chia mare a se tutti i principali citradini di ciascuna Città, & bora minacciandogli, & arrecando loro frauento nel dir loro, come e' sapeua molto bene quello, che tra loro si trattasse; & hora con amoreuoli parole essortandogli, su cagione di mantenere una gran parte de popoli della Francia nella sua diugtione. Tuttania i Senoni, la città de quali è molto ferma & Stabile fra le prime, & di grande auttorità fra l'altre della Francia, per deliberatione publica volsero amazzare Canarino, ilquale Cefare hanca facto loro Rè, il cui fratello Mo- amazzar ritafeo, & i cui passati per la venuta di Cefare nella Francia haucano già ha- Caustinuto la signoria di quella terra; & hauendo egli ciò presentito, & per iscampo po. eßendolene

ÉDIO M

mossi per venir con

fingano di hauer paura,

do d'hauere paura haueffe potuto tirare i nimici là doue s'era fermato con la sue genti di qua dalla valle & venire alle mani co' nimici auanti a' ripari del campo done fe pure non gli venife ciò fatto, accioche riconosciuti i viaggi paffaße con manco pericolo la valle & il rio. La canalleria de nimici nell'apparire dell'alba del feguence giorno andò alla volca del campo, & quini s'afa. frontarono co noftri caualli. Cefare comandò a fuoi studio [mente, che fingeffero di non potere fiare appetto a nimici, o fi ritiraffero dentro a ripari. Codance mando medesimamente, che d'ogn'intorno si douessero alz are i hastioni per più fortezza; che si muraffero le porte; & che nel fare di queste cofe si facesfero grandi aggiramenti, & si corresse qua & là di forte, che si fingesse pna estrema paura. I nimici allettati da queste cose tuttes condussero tutte le lor genti di là dal rio , & quiui in luogo molto fcommodo si mifero in battaglia. Et i nostri leuatisi fin di su i bastioni, si vennero più accostando, & cominciarono da ogni banda a tirar dell'armi dentro nel campo : quindi mandati attorno i lor trombetti, fecero andare on bando, che se vi fose alcuno France se, à veramente Romano alcuno, che auanti allo spatio di tre hore volesse passare nel campo loro, gli era conceduto di poterlo fare senza pericolo alcuno ; done che ciò non farebbe, passato quel tempo , conceduto a persona veruna. E cose si tolsero i nostri in tanto dispregio; che essendo le porte del campo serrate con zolle di terra messe con ordine di sorte, che si parena, che non si potesse quindi Saltar fuori del campo, parte di loro cominciarono con le mani a rompere i ba-I nimici Stioni, & parte a riempire il fosto. Cesare allhora facendo sultar suori i soldati da tutte le porte, & mandata fuori la canalleria, rinolfe prestissimamente i nimici in fuga di si fattamaniera, che niuno vi hebbe fratanti, che si fermasse punto per cagione di combattere; & gran numero di loro vi furon morticet. tutti furono spogliati dell'armi. Dubitando poscia di andar loro dietro seguini tandogli troppo lontano, perche u'erano in mezo delle selue, delle paludi ol tra che vedena di non potere lasciar que'luoghi senza gran danno, con tutte le sue genti sane & salue si condusse là, doue era Cicerone. Doue le apprestate ton

ri,i gatti, & l'altre monitioni de foldati gli arrecarono non picciola marauiglia: & fatta la mostra della leggione trouò, che non era restato pure vno di qualunche decina, che non foße ferito : onde vedute queste cose tuite fe gindicio da effe con quanto pericolo, con quanto valore le cofe foffero State gouer nate; e lodò molto Cicerone, si come e meritana, & tutta la legione : & chia-

fi pongo-no in fuga.

mò a pno a pno tutti i Capitani & Cohorti, iquali egli per detto di Cicerone parlad fol

haueua saputo, che s'erano portati valorosi simamente. Quini intese più certo da' prigioni, come foße paffata la cofa di Sabino & di Cotta. Il fequente giorno dati. ragunati i foldati, fe loro parlamento; & raccontò come la cofa era passata, confortò con molte parole i foldati, & mife lovo animo, con dire che del danno ricciunto n'era flato cagione il suo Luogotente con la sciocea sua presuntione.

tione. & mostrò loro, che tal cofa si doueua con migliore animo sopportare; che estendosi per beneficio de gli Dei immortali & per la loro virtà & valore purgato quel danno, non resta a' nimici troppo lunga allegrezza, ne a loro più lungo dolore. Arrivò fra questo mezo a Labieno la fama per lo mezzo. de Rhemi con incredibil prestezza della vittoria di Cofare, di forte che tro- Di Reins uandos alloggiato cinquanta migl a lontano dalle Stanze di Cicerone, & esten do Cesare ini arrivato dopò la nona hora del giorno, nacque avanti la porta del campo prima che fosse mez a notte; il romore, colqual romore i Rhemi mo-Strauano segno della vittoria, & se ne rallegranano con Labieno. Giunta la fa Indutio. ma di questa fattione nel paese de Treuiri, Indutiomaro, ilquale baueua già di maro di terminato di affaltare il seguente giorno il campo di Labieno, se ne fuggi via Triers. quella notte, & ridusse tutte le genti ne' paesi de Treuri. Cesare volle, che Fa Fabio di bio con la sua legione, se ne cornasse alle sue stanze; & egli determinò di fer- ordine di mar si con tre legioni interno a Samarobrina, alloggiandole in tre partiti, & Cefare appresso di fermarsi anch'egli all'essercito per quella vernata; atteso, torna alle che nella Francia v'erano stati tanti tumulti & tanti mouimenti. Percioche Cambrai quasi tutti i popoli della Francia poi che hebbero inteso ii danno che haucano ricenuto i Romani per la morte di Sabino, andanano discorrendo Getrattando del muoner guerra, da tutte le bande si mandanano lettere & Ambasciadori, & andanano cercando d'intendere, che partito cercassero di prendere gl'altri, & da che nolessero prendere il principio di muonere questa guerra : si raguna nano altresi fesse volte la notte a consiglio in luoghi diserti & nascosti, di sor te, che non passò quasi punto di quella vernata, che non desse da pensare a Ce- . Files S fare, & non lo teneße follecito & desto, & che non haueffe da ogn hora auifi nuoni de' parlamenti trattati & monimenti de' Francesi. Fra questi anisi heb La Bertabe lettere da L. Roscio suo Luogotenente, alqual egli hanea dato il gouerno del gna. la decimaterza legione, come s'erano già messi insieme grosso numero di Fran-Francesi cesi di quelle città, che si chiamano Armorice, solo per cagione di venir contra lui, & che s'erano appressati à suoi alloggiamenti à otto miglia, ma che haunto la nuona della vittoria di Cefare s'erano quindi partiti, o di si fatta maniera, che la partita loro si pareua simile à vna fuga. Ora Cesare fatti chia mare a fe tutti i principali cittadini di ciafcuna Città, & bora minacciandogli, & arrecando loro frauento nel dir loro, come e' fapeua molto bene quello, che tra loro si trattasse; & bora con amoreuoli parole essortandogli, su cagione di mantenere una gran parte de popoli della Francia nella sua diugione 2. Tuttania i Senoni, la città de' quali è molto ferma & Slabile fra le prime, & Di Sens-di grande auttorità fra l'altre della Francia, per deliberatione publica volle-volleno ro amaz z are Canarino, ilquale Cefare hanea fatto loro. Re, il cui fratello Mo- amazzas ritasgo, o i cui passati per la venuta di Cesare nella Francia haucano già ha- Cauatinuto la signoria di quella terra; & hauendo egli ciò presentito, & per iscampo no. eßendofene

ímis =7

mosti per venir con

essendosene via fuggito, essi hauendolo seguirato per fino ne confini del regno thaucano cacciato & del regno, & di cafa fua : & hauendo mandati Ambasciadori a Cesure per iscusarsi; hanendo Cesare comandato loro, che tutto il Se nato donesse presentarsi ananti a lui, non volsero altramente vbidire. Hebbe A dappo quelle nationi barbare tanta forza il trouarsi fra loro huomini, che si fa ceffero capi di rompere la guerra; & arrecò fra loro canta mutatione de gli animi loro, che non vi hebbe tra loro alcuna città, che non ci si scoprisse nimid'Autun. ca, fuor che gli Hedui, & Rhemi, iquali Cesare honorò sempre grandemente, à di Reins. primi per la vecchia, & continua amicitia mantenuta co Romani, & gli aleri per l'ufficio fatto da loro di fresco nelle passate guerre della Francia. Io non so

già se di ciò debbiamo marauigliarci ò nò, si per molte altre cagioni, per questa

vna massimamete, che que popoli, iquali aux zauano nella virti & nel valore delle guerre tutti gli altri popoli, si doleuano grauissimamente di essere di ma-

niera caduti di cotale openione, che donessero hora sopportare di essere sotto-I Treuiri posti all'Imperio del popol Romano. I Treuiri in tanto & Indutiomaro in tut. no le altre città, sero Ambasciadori di là dal Rheno, & sollecitassero quelle città con prometter loro danari, or con dire, come gid erano morti la maggior parte de' foldati del nostro esfercito, & che n'erano restati viui la minor parte; ma no perciò po teron persuadere altrimenti ad alcuna di quelle città della Germania, che le

genti loro paffaffero il Rheno; perche diceuano di hauerne già due volte fatto d'Haffia, pruoua e nella guerra di Arionifto, & nel paffaggio de Tenchteri ; fi che non Indutio- erano per mettersi più a tetare in ciò la fortuna. Indutiom zro, anchora che ha uesse perduto questa speranz a cominciò nondimeno a mettere insieme gete, & essercitarla, a far provisione di caualli fra' popoli suoi vicini, a chiamare a se con gran premy tutti i sbanditi, & condennati di tutta la Francia. Et baueua già con far queste cose acquistato tanto gran credito in tutta la Francia, che lo veniuano a tronare gli Ambasciadori di tutti que popoli, et in publico et in Di Sens. prinato lo richiedenano di fanore, et di mettersi in lega con esso lui. Done poi, che e' uide, come da pna parte ueniano i Senoni di lor propria uolontà a trouar

diCartres di Tornai di Bosleduc.

lo, che i Carnuti erato stimolati della conscienza del grane fallo commesso da loro, & che d'altra parte i Nerui, & gli Aduatici metteuano in ordine la querra contra Romani, & che non gli mancherebbono de gli eßerciti di huomi ni, che veniano nolontariamente ogni hora, che eso fusse uscito de suoi paesi, comando tofto, che si ragunasse il consiglio, doue tutti andassero con l'arme. Questo, secondo il costume de Francesia è il principio del muoner guerra, done per legge commune fon forzatid andar tutti i giouani con l'arme in mano, & quello, che è l'ultimo a comparire, si prina della uita con ogni sorte di stratif et di tormenti, in presenza di tutto I popolo. Egli ordinò, che in quel cossiglio fusle dichiarato nimico della patria Cingetorige, capo dell'altra fattione, & fue genero,

genero, ilquale si come habbiamo già dimostrato, si era accostato à Cesare, & non s'eramai partito da lui ; & volle, che i fuoi beni fossero publicati. Diffe Di Sene. medesimamente in publico nel consiglio dopò che furon fatte queste cose, come Di Caregli era flato chiamato da Senoni & Carnuti, & da molti altri popoli delle cit tres. ed della Francia d questa imprefa: che oltre a ciò egli era per fare il suo piag- Di Reins. gio per quello de' Rhemi, & per dare il quasto a quel paese; & prima, che egli ciò faccia, era per affediare & prendere il campo di Labieno; & diede l'ordine di tutto quello che e' volena che sifacesse. Labieno trouandosi alloggiato Labieno in luogo naturalmente fortissimo, & più gliresi fatto forte dalle mani & in- alloggiagegno de gli huomini, non temena punto del pericolo ne di sè, ne della fua legio to in luone. Bene è vero, che egli and ma considerando di non lasciar da parte alcuna go sone. occasione, per la quale e' potesse ben gouernare la cosa. Hauendo dunque da Cingetorige e da gli altri suoi adherenti, & affettionati, hanuto contezza del parlamento fatto da Indutiomaro nel consiglio, mandò tosto Ambasciadori nelle città vicine, & cominciò di tutti quei luoghi d'intorno a mettere insieme canalli; diputando loro un giorno deserminato, nelquale e' si donessero tutti in sieme ritrouare. Indutiomaro intanto con tutta la sua caualleria andana qua- Indutiosi ogni giorno, scorrendo sotto'l campo di Labieno; sì per cagione di riconosce- maro disre il sito; & si ancho per venire a parlamento con esso loro, & per arrecar lo- corre sot ro spauento, & quasi tutti quei caualli nel passare tirauano sopra i bastioni le to il cam loro armi. Labieno teneua i suoi dentro a ripari, com tutti quei modi, che po-po di La-bieno. tena, cercana di fare accrescere ne' nimici l'openione che hauenano, che i nostri foßero pieni di paura. Ora andando ogni giorno Indutiomaro con dispregio maggiore al nostro campo, bauendo Labieno vna notte fatto paßar dentro tutta la canalleria, presa dalle vicine città, laquale egli banea fatto chiamare; vsò si gran diligenza con buone guardie à tenere i soldati entti dentro a' ri pari, che non fu in alcun modo polibile che quella cofa fosse fatta sapere, d che venisse à Treuiri in contezza. Indutiomaro intanto venne sotto al campo nel DiTriers la maniera che egli era vsato di fare ogni giorno, & quius consumò gran parte del giorno, i caualli tiraron l'armi loro, & con dire a' nostri villania & ingiuriofe parole, gli chiamanano, che vscissero a combattere; & non essendo mai stato risposto loro da nostri alcuna cosa ciò veduto verso la sera sparsi quà & là, & senz' alcun ordine se ne tornanano indietro. Labieno mandò tosto suo ri per due porte la caualleria, & comandò loro Strettamente, che spauentati Tolti in fuga i nimici, perche esso conosceua douere auuenire appunto come anuenne, tutti donessero segnitare Indutiomaro, e che non vi hanesse nessuno, che ferisse alcuno de' nimici prima, che vedese lui morto: perche non vo leua, che per seguitare gli altri & attendere a loro, egli hauese tempo di po- Monte de tersi fuggendo saluare, offerse grandissimi premij a colui, che l'amazzasse; & Induio. in ainto de' canalli fe saltar fuori le compagnie dopò loro. Volle la fortuna ef- maro.

fer fauoreuole al difegno di costui ; & feguitando tutti vn folo Indutiomaro, ar ? ic. In giunto & morto nel passare appunto del fiume, & la testa sua fu ri--15. ' portata nel campo : & nel tornare i nostri caualli, cominciarono d' feguitare i nimici equanti ne poterono arrinare tutti man darono a fil di fpada... Poi che fi fu sparfa la nuova di

questa fattione, tutte quelle genti de gli Ebu-Di Liege roni, & de' Neruii, le quali si erano mes-Di Torl ou fe insieme, fe ne tornarono ne paese - loro, & Cefare dopo questa la Fran-

Mora of word an agree of the control libro.

modern weeks that golden pile recens of









Nu.110.

A Doue eral'alloggiamento di Labieno.

B Campo de' Francest.

C Fiumicelle, ch'erafra l'un campo, & l'altro.

D Bagaglie de' Romani.

E Essercito messo in battaglia de Romani.

F Essercito de Francesi.

G Alquanti Coborti de Romani meßi à guardia delle bagaglie.

# 107

### LIBRO DE COMMENTARI DI C GIVLIO CESARE

which the state of the state of



orgin anti- Hauren out

TIEN DEN DO Cefare per molte cagioni, che feguiffero maggior monimenti nella Prancia, deliberò di mandare a far nuom genti, M. Sillano, C. Antistio Regino, e 2 do con Gn. Por Luogot enenti. Mando inflememente a domandare a Gneo Pom Gn. Por Gn. Po peo Proconfolo, percioche e' fostaua in Roma, & era in ma- peo pro-

gistrato, per eagione della Republica, che done fie commettere a quelle genti, cofolo di lequali egli hauea fatto scriuere nella Lombardia, & obligate col giuramento della militia al Confolo, che si ragunassero all'insegne, & andassero alla volra di Cefare; giudicando, che questa cofa foffe di grande important as, massimamente ne tempi a venire, a fare, the la Francia hauesse openione, 1902 ici che le forzadell'Italia foßero fi grandi; che per danno, che fi foffe riceuaco nella guerra, non folamente si poteua in poco tempo rifare, ma poteua etiandio mettere insieme maggiori esserciti. Et hauendoglielo Pompeo conceduto si per l'utile publico, & si ancho per l'amicitia che tenea con esso, & ba-i ...... uendo i suoi con prestezza fatta la descrittione de i soldati auanti, che quella vernata fuffe paffata via, ordinate & meste insieme tre legioni, & raddoppia to il numero di quelle compagnie, lequali haueua perduto sotto Q. Titurio; I Tremiri mostro a que' popoli con la prestezza fua, & con quelle nuone genti, quanto pla morpotesse il sapere & le ricchezze altresi del popol Romano. Oramorto Indu- te d'Indu tiomaro, si come habbiamo già dimostrato, i Treniri diedero a suoi il gouer- tiomaro no della loro città: questi non restauano di sollecitare i popoli loro vicini, 🐠 no lasciaquelli della Germania, & di prometter loro danari, e non potendo ottenere lecitar le da' vicini quanto volenano, tentarono quelli, che più erano lontani, o trona ciuà. te alcune città, con iscambieuole giuramento fecero lega, & diedero gli ostaggi per sicured loro di douer pagare i danari : Fecero altresi lega con Ambio- Di Torrige & con esso fermarono stretta amicitia. Cesare hauendo hauuto contezza nai. di tutte queste cose; vedendo, che per tutto si apprestauano al far guerra, & Di Bosle che i Nerun, gli Aduatici, & i Menapu, & con effo loro tutti gli altri popoli Gheldrefi Tedeschi di quà dal Rheno erano in arme; che i Senoni no veniuano a vbidire Di Sens. a quanto era comandato loro; e che trastanano cose nuove co Carnuti, & con Di Carglialtri popoli aelle cierà loro vicine; come i Treuiri veniano tutt' bora folle- ures.

1 Cofere.

Gheldre- citando i Tedeschi con mandar loro foeff. Ambasciadori, giudico che fosse da si di Sens. spedirsi quanto prima di far quella guerra. La onde auanti, the l verno fosse Di Car- passato, messe insieme quatero legioni, che più grano l'una all'altra vicine marcio con effe d'improniso nel paese de Nerui ; & auanti, che effi potessero mettersi insieme, o veramente fuggendo saluarsi, fatsa nna großa preda di be-I Neruil stiame, & preso gran numero di huomini, & donata tutta la preda a soldati firedono & dato per tutto l pacse il guasto se si, che que popoli surono a forza costreta Cefare, ti di rendersi a Cefare, et di dargli pli ostaggi. Fatta con prestezza molta que sta impresa, riduße tutti i soldati ne' loro alloggiamenti. Hauendo poscia comandato, che tutti i principali della Francia, come egli hauca già difegnato, nell'entrata della primauera douessero ragunarsi alla dieta, che doueafarsi : Di Sens. & essendoui gli altri comparsi, fuor che i Senoni, Carnuti, e Treuiri, giudicando egli, che per questo fosse vn principio di guerra, volendo, che si giudi-Di Cartres. caße, che egli pohonesse ogni cosa, trasferì la dieta in Lutetia de Parisii:era di Triers, questa città vicina a' Senoni, & per quanto si truouaua, erano anticamente Hoggi le città loro state in lega; si gindicana bene, che non hauesero noluto effere Parigi . in lega con esso loro contra Cesare. Narrata questa cosa in luogo alto & rilenato quel medesimo giorno n'andò con le legioni alla volta del paese de Seno Di Sens. nis & a gran giornate vi giunfe. Intefala fua venuta Accone, ilquale era gato capo di quella deliberatione, comandò tosto, che tutta la moltitudine se Auerti. riraffe dentro le terre. E facendo ogni sforzo di metter tal cosa a effetto. anti che potessero ciò fare furono anisati, come i Romani erano già arrinad'Au tan ; Fu adunque lor forza di mutar proposito, & mandarono Ambasciadora desare per cagione di placarlo. Hebbero per mezo de gli Hedui , la città de quali era stata in lega anticamente, con esfo loro, l'intratura a Cefare, & este pregarono Cefare per loro. Cefare richiestone da gli Hedui, fu molto contento di perdonare a costoro, es ammise loro le scuse; percioche giudicana, che'l tem po della state, che già si facena vicina, fosse più tosto da consumare nella querra che nel contrastare bora sopra cosi fatte cose. Et hauendo comandato toro P Autum, cento oftaggi, gli confignò a gli Hedni, che n'haueffero cura. Mandarono in Amba- questo medesimo luogo gli Ambasciadori & gli ostaggi a Cesare i Carnuti, ba uendo prima fatto pregar Cefare da' Rhemi , da' quali effi erano raccomandadi Cefare ti, & riceuettero quelle medesime risposte. Cefare seguitò la dieta, & coman-Di Cardo alle città, che gli dessero delle genti a cavallo. Hauendo fermata la pace in questi paesi della Francia, si rinoltò con tutto l'animo & tutti i pensieri alla di Triers, guerra contra i Treuiri, & contra Ambiorise. Comando a Cauarino, che douesse andar seco con tutta la canalleria de Senoni: accioche ò per lo sdegno di Gauari no di Si- custui, ò per l'odio della città, della qual cofa egli bauea baunto gran fospetto, non nascesse qualche monimento. Ora poi che gli hebbe ordinate tutte queste cofe andaua con l'animo suo risquardando, perche è sapea certissimo, che Ambiorige

biorige non era per venir seco alle mani, quai fossero gli altri suoi disegni. Erano vicini al paese de gli Eburoni i Menapii, il paese de quali è molto ben Da Liege quardato & forte, rispetto alle molte paludi & alle spesse selue, che vi sono; Gheldic-& esti folumente erano restati fra tutti i popoli della Francia, che non hauca- fi. no mai mandato a Cefare per cagione di hauer pace con effo; e sapea molto hene, come questi erano amici di Ambiorige, & che quiui si riparana. Sapena Germani parimente come i Germani erano per mez anità de Treniri dinenuti di lui ami diuenuti ci. Giudicana dunque, che foße bene di leuargli tutti questi fauori & ap- amici di poggi ananti, che monergli guerra contra; a ciù non ne feguiste, che perduta Ambiori ogni feranza di più faluarfi, ò veramente si fuggiste tra i Menapu, ouera- Bemente facesse ogni sforzo di mirsi co' popoli di la dal Rheno . Hauendo dun- di Triers. que fatta questa deliberatione, mando a Labieno nel paese de' Treuiri tutte Gheldria le bagaglie dello effercito, voile, che due legioni andaßero da lui. Et egli con cinque legioni fenz' alcun impedimento fe n' andò alla volta del paese de Menapij. Essi non hauendo ragunato alcuna quantità di soldati, confidandosi folamente nella fortezza de luoghi loro, fuggendo si ritirarono tutti dentro le selue, & nelle loro paludi, portandoui tutte le cose loro. Cesare hauendo far- Spedime tito l effercito con C. Fabio Luogotenente & M. Craffo Questore; & ha- to di Ceuendo con molta prestezza fatto fabricare de' ponti; andò da tre bande a gli sace. edifici loro : & fe metter il fuoco nelle ville & borghi : & fe gran preda di bestiame: & bebbe gran numero di prigioni. I Menapii forzati da queste cose, mandarono a Cesare Ambasciadori a dimandar la pace. Egli presi da loro Gheldregli ostaggi fe intendere loro come, fe gli aueniffe che effi riceueffero Ambio- 6. rige , ò suoi mandati nel paese loro , esso gli terrebbe nel numero de gli altri suoi nimici. Poi che egli hebbe fermato in tal guisa le cose di questi luoghi, lasciò Comio Atrebate con tutta la canalleria alla guardia del paese de Mena- Gheldrepii; egli sen' andò alla volta de Treuiri. Oramentre, che Cosare faceua, fi di Triqueste cofe , i Treuiri hauendo messo insieme un grosso essercito di fanteria, ets. & di canalli, si apprestanano di assaltare Labieno; ilquale era stato quel ver- Treuiri no con una legione solamente alloggiato alle stanze ne loro confini; & già si affaltano erano anicinati tanto, che non erano lontani da lui più che due giornate; quando intefero, come due legioni mandate da Cefare erano arrivate. Onde fermato il campo vicino al nostro a' quindici miglia, diterminarono di attender quiui che venissero i popoli della Germania in fassor toro. Labieno conosciuso il disegno de' nimici, sperando che il loro esser temerarii gli hane se a dare qualche occasione di venir con essi alle mani; lasciate cinque compagnie alla quardia delle bagaglie, si mosse alla volta de nimici con veneicinque compagnie, & con buon numero di caualli : & hauendo fermato le sue genti lonta- Fiume di no da nimici un miglio; fe fortificare il campo. Era tra le genti di Labieno, ficele a e'l campo de' nimici vn fiume molto difficile a paffare, & con le ripe molto di - Paffare.

rupate.

rupate. Et egli non haucua in animo di paffarlo; ne meno Stimana, che fof-· efero per paßarlo i nimici . Acrescenasi ogni giorno la speranza de gli ainti ; onde Dabieno chiamati i fuoi a parlamento diffe loro publicamente, che perche si dicena come i soldati della Germania si facenano vicini, è non volcua per niente mettere a pericolo se medesimo, or tutto l'essercito: si che volenail sequente giorno all'apparir dell'alba muouere il campo . Furon tofto queste parole rapportate à nimici, si come la natura induceua alcuni del numero gran, de della caualleria Francese a essere nell'animo loro alle cose de Franceso fanorenoli. Labieno chiamati a fe la notte i Cohorti, & altri foldati principali. mostro loro quello che egli baucsse disegnato Li fare, & a fine che i nimici baueßero a stimare, che i Romani foßero impauriti, volle, che'l campo si mones-Se con molto maggiore strepito & tumulto, che i Romani non fono v fati. Et in tal quifa fe, che i loro cofi muouersi veniua ad bauer di fuga somiglianza. Et ancho quello fu rapportato a' nimici delle spie auanti, che fosse venuto il giorno, per esfere il campo de nimici cosi al nostro vicino. Era appena la retroguar da della nostra battaglia fuor de' ripari del campo, quando i Francesi confortatisi fra loro di non voler lasciarsi scappare delle mani la preda da loro sberata, che troppo era lunga cofa , essendo cosi spanentatti Romani, di attendere la venuta de Tedeschi; & la grandezza loro non sopportana, che essendo loro on numero cosi grande, non hauessero ardire di affrontare si poco numero di ni mici; massimamente suggendosi come faceano, & impediti come erano; si che non dubitarono di pasare il fiume & affrontarsi co' nostri in luogo molto disa

Francesi nantaggiofo. Labieno, il quale hauena stimato, che douesse cosi essere, volendo passano il far si, che tutti passassero il siume, singendo il medesimo nello andare auanti, andana cosi lentamente marciando. Et in quello hauendo fatto passare & anfinme. dare alquanto innanzi tutte le bagaglie, et fattele fermare sopra vn monticel-

Parole di lo, rinolto a' foldati partò loro in questa guifa. Voi hauete hora, ò foldati mici, Labieno quella occasione, laquale hauete tanto bramata, hauete condotto i nimici voa' foldati. Stri in vn luego strano, & molto loro disauantaggioso, mostrate hoggi sotto'l gouerno di noi, che siamo hora vostri Capitani quella virtù et quel valore che bene feffo hauete dimostrato fotto'l vostro & nostro Signore; Stimate bora, che e si truoni qui presente, & con gli occhi suoi veggiatutte queste cose. Et in quello istesso tempo, comandò, che l'insegne si voltassero verso i nimici, & che la battaglia si dirizzasse: & lasciato picciol numero di canalli alla quardia delle bagaglie, mife tutti gli altri dall' vno & dall' altro fianco della battaglia. O I nostri alzando in vn subito le grida, tiraron contra nimici l'armi loro. Est, poiche contra l'openion loro si videro contra cosi brauamente coloro, i quali effi credenano, che si fuggissero, no poterono altramete star loro affronte, ma rotti al primo affronte si fuggirono nelle vicine selue; et Labieno seguitado gli co caualli, mortone vu numero grade, et fattone molti prigioni, pochi gior-

ni dopò hebbe la loro Città in suo potere : conciosia cosa che quei foldati della Germania, i quali veniuano in soccorso, haunta la nuona della rotta de Treni- Di Triers ri.diedero la volta, & tornarono ne loro paesi. I parenti di Indutiomaro, iqua li erano flati capi di quella ribellione, effendo con costoro, & venuci fuor della città in loro compagnia, s'andaron via anche essi. Fu dato il gouerno della terra à Cinectorige, ilquale si come habbiamo già dimostrato, stette sempre for- Cingetote, o mantenne la fede sua, come doueua. Cesare poi che partitosi del paese rige. de' Menapii, se ne venne in quello de' Treuiri, e mosso da due cagioni deliberò Cheldrio. di passare il Rheno: l'ona delle quali era questa, che quei popoli haueano mandate gente contra lui in fauore de' Treuiri : & l'altra era, che non voleua che essi ricettassero più Ambiorige nel paese loro. Hora poi che egli hebbe in tal Cesare sa guifa dato ordine alle cofe, diede ordine di fare un ponte poco fopra quel luogo fare vu'al done effo hauea fatto altra volta passare l'esfercito. Et sapendo i soldati l'or- tro ponte dine & il modo di esso, con gran diligenza e prestezza in pochi giorni l'hebbe-per passaro tratto a fine : & egli hauendo lasciato al ponte dalla banda de Treuiri pna buona guardia, accioche effi non facessero in un subito qualche mouimento, fe Di Triers pasare tutto il rimanente dello esercito con tutta la canalleriu. Gli Vbij, Di Coloiquali baneano già dato a Cefare gli ostaggi, & si erano dati a lui, volendo seu gna. farsi con esso, mandarono i loro Ambasciadori ad incontrarlo, con commussio- Gli Vbii ne di mostrare a Cesare, come essi non haueano mandato alcuna quantità di soldate in fauore de Treuiri : & come essi non hauenano mançato in alcuna cosa a quanto baueano già promesso: & lo pregano & supplicano, che voglia per- re. donar lovo, & che per l'odio, che ha contratutti i popoli della Germania vniner falmente, non habbiano gli innocenti & non colpenoli in alcuna cofa à fopportare per coloro, i quali fono in tutto colpenoli a the fe voleffe più ostazgi da .. loro, est erano per dargli. Cesare hauendo ricercato con diligenza il tutto; troud come i Sueu: erano stati quelli, che haueuano mandato le genti în aiuto. Egli accettò le scuse de gli Vbu, & fu di toro sodisfatto. & cominciò a cercere Di Colod'intendere i passi, & le Strade per entrare nel paese de Sueni. Intese poscia gna, da gli V bu pochi giorni di poi, come i Sueui faceano la maßa delle genti in vu luogo folo: & che haueano fatto intendere a tutte quelle nationi; che fon fottoposte all'Imperio loro, che donessero mandar loro in ainto de' soldati così da piedi, come della canalleria. Cefare hanuto di tutte queste cose contezza, fe to Quello, fto provisione di vittouaglia, & elesse un luogo molto a proposito per fermare che comil campo. Comandò poi a gli V bu che ragunati tutti i bestiami si riducano cen tutte le cofe loro dentro nelle terre, perche sperana, che quegli buomini Barbari, & mal pratichi, stretti dal mancamento delle vitto naglie, si potrebbono ridurre à ogni strana qualità di combattere. Comandò medesimamente loro, che mandaßero di molte spie nel paese de' Sueni, & che vedeßero d'intendere & di vedere tutto quello, che tra quelle genti si trattasse. Esti tosto pbi

máda Ce

E- 2010 10

dirono

12. Mifnia prouincia,

Coftumi Ria.

dirono a cosi fatti commandamenti; & passati alquanti giorni, fecero intendere a Cefare, come tutti i Sueni, dapoi che hauenano haunto più certe nuone della venuta de' Romani ; s'erano ritirati con tutte le lor genti, & con quelle altresì de' loro confederati ne gli vltimi loro confini. Et che quiui vi haueua Selua ne- vna selua d'infinita grandezza, il cui nome è Bacene : & che quella si distendena molto adentro, & a quisa di vn muro quiui nato per se medesimo impedi-

ua i Sueni dal poter fare ingiurie a' Cherusci, & i Cherusci dal far danno a' Sueui con le scorrerie & con le prede, & che i Sueui s'erano risoluti di attendere la venuta de' Romani, appunto nel cominciamento di questa selua. Ora poiche noi siamo ragionando caduti in questo luogo, non ci pare, che sia fuor di proposito di raccontare alcune cose de' costumi de' popoli della Francia, & del la Germania, & della differenza, laquale è fra queste due nationi. Nella Fran

cia vi sono le fattioni non solamente in tutte le città, & borghi, ville, & luola Germa ghi, ma in quasi tutte le case private ancora : & di queste fattioni ne son capi coloro, iquali sono riputati da loro ananz are tutti gli altri di grandezza, & di forze: & fecondo che piace a questitali, & che esti giudicano, si fanno tutte le cose: Etutte si rimettono a loro. Et questo si pare, che fosse anticamente ordinato, acciò che non fosse alcuno della plebe, a cui mancasse aiuto, & fanore, contra à vn' buomo che fosse di maggiore auttorità & forze di lui. Percioche non vi ha tra questi capi alcuno, che voglia sopportare, che alcuno de' suoi riceua ingiuria ò dispiacere da alcuno: doue se e' face Te altramente, non è riputa to, che habbia alcuna grandezza fra' fuoi. Et questo in fomma fi costuma per tutto pninersalmente il paese della Francia: percioche tutte le città son dinise in due parti. Quando Cesare passò nella Francia; erano capi di vna delle fattioni gli Hedui, & dell'altra i Sequani. Questi perche quanto a loro folamente poteuano manco, perche anticamente gli Hedui erano di grandissime forze, & quei populi, iquali erano loro confederati, che erano molti, haucano fatto le

d'Autun. Borgognoni. d'Autun

ga co' popoli della Germania, & con Arionisto, & haucano condotti questi po poli con loro granissimi danni, & con offerte grandine paesi loro; & hauendo felicemente fatto più guerre, & anmazz ato tutta la nobiltà de gli Hedui; erano diuenuti tanto più potenti di loro, che haueano tirato alla diuotione loro la maggior parte de' confederati de gli Hedui; & haneano preso da costoro per ostaggi i figlinoli de' cittadini principali, & gli haueano per forza fatto giurare publicamente, che non mai si mouerebbono à ordinare ò trattare alcuna cosa contra loro. Teneuano oltre a ciò gran parte de' loro terreni, che gli son vicini, li quali esti haueano per forza tolto loro, & otteneuano il principato di quasi tutta la Francia. Onde mosso Divitiaco dalla necessità, se n'ando a Roma per cagione di domandare aiuto al Senato sopra queste cose, ma se n'era poi tornato al paese senza hauer fatto cosa veruna. Ma fattosi poi per

la venuta di Cefare vno scambiamento di tutte le cose, renduti gli ostaggi à gli

Hedui.

00 và 3

Roma.

Redui, ritornati gli antichi loro confederati, & raccommandati, & acquistatone per lo mezo di Cesare de' nuoui, perche tutti coloro, i quali erano amici loro venuti, conoscenano di migliorare di conditione, & di stare sotto più giu-Sto & migliore Imperio; accresciute medesimamente molto l'altre cose, il fa- Borgonore & la dignità; i Sequani haueuano in tutto lasciato il principato. Erano gnoni. in luogo di costoro succeduti a Rhemi ; & perche si vedeua che questi si face- Di Reins nano venali a loro nel fanore appresso di Cesare, quelle genti, le quali per antiche inimicitie non haucuano potuto entrare in lega con gli Hedui, si faceuano raccommandati de' Rhemi : & eglino vsauano gran diligenza in prendere di loro la protettione: & in tal guifa baueuano presa pna nuoua, & in pn subito quadagnata auttorità : & allhora la cofa fi trouaua ridotta ad pno stato tale, che gli Hedui erano in quel tempo riputati esfere i principali di tutti gli d'Autun. altri, & i Rhemi haueuano il secondo luogo della dignità. Due sono in tutta di Raine. la Francia le forti di quegli huomini, i quali fono tenuti in qualche conto, & Due forti riputatione, percioche gli huomini della plebe son quasi tenuti in luogo di ser- d'huomiui : & quanto a se, non banno ardire di cofa niuna, & non fono intromessi in ni riputa. alcun consiglio. Et quasi tuttiogn'hora che si trouano grauati ò da molti de- ti nella biti, ò dalle molte granezze, ò dall'ingiurie de' potenti, si danno in seruich del la nobiltà. E così i nobili hanno sopra di loro quelle medesime ragioni, che han no i Signori sopra i loro schiaui. Ora è ben vero, che di queste due sorti d'huomini l'una sono i Druidi, & l'altra i Cauallieri. Quelli internengono alle co- Druidi, e le sagre & divine, banno cura de publici. & de prinati sacrifici. & interpre- Cavallietano le religioni: & a costoro concerrono in grandissimo numero i giouanetti ti per apparare da loro, & sono appresso di loro in grandissima riputatione: percioche essi danno le sententie, & determinationi, quasi sopra tutte le liti, or le differenze cosi publiche, come prinate. E se aniene che sia stato commesso qualche delitto, se qualche homicidio, se è lite sopra qualche heredità, d sopra i confini, esti sono quelli, che ne sono giudici, & ordinano le pene, & i premy. Done se egli aniene, che vn prinato, od vn popolo non voglia star contento al giudicio loro, lo prinano de facrificij. Et appo loro questa forte di pena è veramente grauissima. Et quei tali che si trouano di tal maniera prinati, fon tenuti nel numero de maluaggi, scelerati, & rei huomini: ogn' vno gli fugge, ciascuno si discosta dalla pratica loro, & dal fauellargli; non volendo ritrarre qualche danno dal conversare con essi: à costore domandandolo non è amministrato ragione, ne son fatti partecipi di alcuno honore. Et a tutti que-Sti Druidi è preposto vno, ilquale è di tutti capo, & fra loro è di grandissima auttorità. Et ogn'hora che questi viene à morte, se vi ha tra loro alcuno, che auanzi gli altri in dignità, quegli viene eletto nel luogo di colui; done se ve nehà più d'ono, che siano equali, si mette allo squittino fra i Druidi, & in tal guifa si fa la electione; & tal volta ancora contendono tra loro con l'armi del Prin

Doue è il Trincis ato. Quefii in certo tempo dell'anno si fermano ne' confini de' Carne Carnuti. Di Cartres. Luogo in Francia 10.

pacle de i ti, il paele de quali si giudica, che sia posto nel mezzo di tutta la Francia, int vn luozo confagrato; & fatta quini la residenza loro, vi si presentano di tutti quei paeli d intorno tutti quelli che hanno liti: & stanno vbidienti a gindicy loro, alle loro fentenze . Stimafische questa maniera di procedere fofse tronata in Inghilterra, & dipoi trapportata nella Francia. Et anco boeconfagra, gi quelli, che vogliono con maggiore diligenza saper l'intero di questa cosa. vanno il più delle volte quiui solo per cagione di apprendere. Non sono pla ti i Druidi di internenire nelle guerre, ne meno pagano le granezze insieme con gli altri. Essi son liberi della militia, & sono in tutto essenti da tutte le cose. Indotti da tanti premij, & molti di loro propria volontà si mettono in quesa setta, & anche ve ne sono mandati da loro parenti, & da' padri, & dalle

Discipli- madri loro. Dicesi, che quini imparano vn numero grande di versi ; la onde se ne trouano alcuni che stanno venti anni fotto questa disciplina; e non giudicano esti, che sia co sa lecita di scriuerla anchor che in quasi tutte l'altre cose, & nelle ragioni cosi publiche come prinate vsino di scriuere in lettere Greche. Io giudico, che cio sia stato ordinato da loro per due cagioni, l'una che non vogliono, che cosi fatta loro disciplina si sparga fra l'volgo; & l'altra, che non pogliono che quegli, che l'apprendono confidandosi ne gli scritti, studino meno nel tenerla in memoria : la qual cosa auviene quasi ad ogn' pno, che per lo ainto delle lettere fono molto men diligenti, & meno esfercitano la memoria in ap Openion prendere le cose. Tra le prime cose, che si sforzano di persuadere, la prima è, che l'anime nostre non sono mortali, ma che dopò la morte nostra passano da vn corpo all'altro, & con questo slimano di destar molto gli huomini alla vir-

di Pithagora.

tu. disprezzando in tutto la paura del morire. Disputano oltre à ciò. & mo-Arano a giou ani molte & molte cofe d'intorno alla materia delle stelle, & de mouimenti loro, della grandezza della terra, & di questo mondo: della natura delle cofe, e della forza & potenza de gli Dei immortali. Et l'altra forte Costume di buomini è de Canallieri. Questi, ogni hora che sa di mestiero, & che nasce di Caual- qualche occasione di guerra (ilche solena annenire quasi ogn' anno ananzi che Cefare passasse ne loro pacsi) à veramente andauano à danni d'aleri ; à veramente difendenano il loro dalle guerre mosse loro . V sano tutti d'andare nel-Le guerre, & fecondo che ciafcun di loro è nato nobile, & ha il fequito grande, cosi ha sempre d'intorno gran mamero di serui, & di seguaci. Et questo fa-

licri.

Francefe religiofi nore folamente & questa fola potenza havno essi conosciuto. I Francesi fono ma natione, che è sopra modo data alla religione: onde per questa cagione quegli, che si trouauo grauissimamente infermi, & quelli, che vsano di andare nella guerra, & si trouano ne pericoli, è veramente offeriscono gli buomini ne loro sacrifici, à peramente fanno voto di offerire fe medesimi : E plano in cofi fatti facrifici per ministri i Druidi: percioche effi giudicano che per la viza di vn'huomo non si possa placare la deità de gli immortali Dei , se non si offerisce loro la vita dell'huomo cosi; hanno publicamente ordinato cosi fatti sa erifici. Alcuni hanno certe statue di smis urata grandezza; le membra delle Crudelin quali intessute di vimini esti riempiono di huomini viui , & attaccando a que vimini il fuoco, quegli huomini che vi fon dentro, attorniati dalla fiamma re-Stano prini della vita. Stimano esti, che cosi fatti supplici di coloro, i quali son cronati colpenoli ò di furto, ò di sassinamento , ò di qualche altro delitto siano molto più grati & accetti a gli Dei immortali. Done ogn'hora che manchaffero di questi cotali huomini, vengono a punire etiandio di quelli, che non sono in alcuna cofa colpeuoli. Honorano fopra tutto'l Dio Mercurio, & diesfo fono tra loro molti simulachri. Dicono lai effere stato inuentore di tutte l'arti; rio hono effo effere la guida nostra per tutte le strade & in tutti i nostri viaggi: & Sti- rato da mano appresso esso hauere grandissima forza a far quadagnare altrui danari, & a far bene nelle mercantie. Et dopò lui honorano Apollo, Marte, Gioue, & Minerua: & hanno di loro quali quell'iftessa openione, che ne tengono l'altre venti; come che Apollo cacci via l'infermità, che Minerua dia altrui i principii, & l'indirizzo all'opere & a gli artifici : che Gioue fia il Signore di tutte Sacrifici le cose celesti; & che Marte sia quello, che ha il gouerno delle guerre. A costui a Marte. ogni bora, che essi hanno diterminato di far guerra con altri, offeriscono ne'loro facrifici quelle cofe tutte, le qualt effi hanno nella guerra quadagnato : offeriscono altresi tutti quelli animali che essi prendono, & tutte l'altre cose arrecano in valuogo folamente. Posti vedere in molte città i monticelli di cost fatte cofe, fatti in alcuni luoghi facri, ordinati per tale effetto; e rade volte auniene, che si truoni qualche persona, che disprezzando la Religione, hauesse ardire ò di nascondere appresso di se qualche cosa predata, ò di togliere alcuna delle cofe riposte: & a tal cosa è ordinata una grauissima pena & gastigo con grandissimo stratio et tormento. Affermano tutti i Francesi di hauere hauuto la loro prima origine dal padre Dite, & ciò dicono esfere stato manifestato loro da Druidi. La onde mossi da questa cagione non terminano gli spati di tem- ser discepo alcuno con numero di giorni, ma più tosto con annouerare le notti: & oßer fi da Pluuano i di de' Natali, o i principii de Mesi o de gli Anni di sorte, che il gior tone. no feguita dopò la notte. Nelle altre maniere poscia della vita son quasi differenti de gli altri in questo, che non nogliono per niente, che i loro figlinoli poffano andar da loro publicamente, se non quando son cresciuti in et d giouenile. di forte che sono atti a sopportare le fatiche della guerra: anzi giudicano, che sia brutta cosa et degna di biasimo, che un fanciullo, mentre, che è picciolo stia publicamente, là done si truona suo padre. Hanno gli buomini, che prendono Costume moglie, da prendere tanti de' lor beni per giusta stima che siano di quella valu nel prenta, che è quella quantità di danari, che essi bano riceunta dalla moglie loro in der monome di dote, & di accozzargli & farne pn fol corpo. Tiensi poi diligete con- gli-

Mercu-Francefi piu che altro Dio

Francel affermano di ef-

Morte.

to di tutti questi danari cosi insieme congiunti, & mettonsi da banda i frutti , che se ne cauano; chi di loro auanz erà l'altro di vita, a quello perniene la parte di amendue, & insieme con esse tutti que' frutti che ne' passati tempi se ne Sono cauati. Hanno i mariti potesta sopra la vita. & sopra la morte delle donne lovo, come sopra quella de' lor proprij figliuoli. Et ogn'hora, che viene a mortevn padre di famiglia, che sia nato di casa illustre, si ragunano tutti i suoi parenti, & se vi fosse alcun sospetto della morte di colui, si viene all'esamine delle mogli, quasi come si farebbe di vn vilseruo: o se per auentura si trona-

Esequie.

no colpeuoli, tormentandole con fuoco, & con ogni altra forte di tormenti le prinano della vita. Le pompe delle loro effequie, & mortori, secondo che fa costuma tra Francesi, son molto magnifiche, & funtuose; & vsano di gettare insieme col morto corpo nel fuoco tutte quelle cose, le quali essi giudicano essere state più care a colui-mentre che egli era viuo, per fino a gli animali; et non ha molto tempo anchora si costumana di gettar nel fuoco ad ardere insieme col corpo del morto i suoi serui & raccomandati, che per quello, che si sapeua erano stati amati da esso vinendo, fattegli prima le debite essequie. Quelle sittà, che per quanto si stima, molto meglio gouernano la Republica loro, hanno fermato per legge, che se alcuno tra loro intende ò da' popoli vicini ò per fa

Legge.

ma, che vada intorno alcuna cosa della Republica, la debba rapportare al Ma gistrato, & non debba ragionarne co alcun'alero: perche s'è tronato bene spef so che tai cose, che si vanno dicendo, che non son vere, arrecano a gli buomini sciocchi & ignoranti spauento ; gl'inducono a far delle cose biasimenoli, & a prender sopra cose di grandissima importanza partito . I Magistrati poi tengono secrete quelle, che pare a loro : & quelle, che giudicano, che sia bene a scoprire, manifestano al popolo. Non è permesso a persona veruna di ragionare delle cose della Republica, se non quando si trouano in Consiglio.

Germani. Dei

I Germani poi fon molto differenti da costoro nel viuere & ne costumi; per cioche tra loro no vi bà ne Druidi, che siano sopra l gouerno delle cose diume, nè meno attendono a facrifici . Tengono nel numero de gli Dei quelli foli, iquali essi vezgono, es da quali essi sono atutati, & riportano qualche fauore & giouamento; come il Sole; e Vlsano, e la Luna; gli altri non gli conoscono non che altro per fama. La vita loro consiste tutta nelle caccie, et nello esfercitarsi nelle cose della guerra r & da piccioli cominciano a essercitarsi nelle durezze & nelle fatiche. Quelli riportano tra loro grandissime lode, che lunghissimo tempo sono stati nell'età della fanciullezza. Perche stimano, che in tal guisa se venga ad accrefcere la statura, ad accrefcer le forze, & a confirmare, & indu Cosa bia rire i nerui. Tengono ess, che tra le cose degne di grandissimo biasimo & vituperio sia l'hauer conosciuto la donna prima, che l'huomo sia giunto all'età di

venti anni; ne si può tal cosa in alcun modo nascondere, perciò che essi vsano

Efferci-Rio.

fimeuole a Germa

di andarsi mescolatamente a lauare ne' fiumi i maschi & le femine, & di an-

dar vestiti di pelli, & di coprirsi le membra con pelliccie piccole, & vino con la maggior parte del corpo nuda. Non vfano di attendere alla agricoltura, Or Agricolla magior parte del vitto loro consiste in cascio, latte, et carne; or tra loro non tura. ha alcuno, che habbia vn modo certo, ò certi confini ne terreni; ma i loro magi-Arati. & Prencipi loro sono vsati di ogn' anno dare alle genti, & famiglie & parentadi, che Stanno insieme, quella quatità di terreno, & in quel luogo, che par loro, & l'anno seguente gli fanno poi andare ad habitare in vn'altro luogo. Assegnano molte cagioni per le quali essi si muonono a far questo, come, che essi presi dalla continua pratica del luogo, non cambino l'essercitio della guerra, con l'effercitarsi nel coltinar la terratche non cerchino di venire allar gando i loro confini, & che quelli altresi, che hanno le forze maggiori non tolgano a coloro, che men possono le cose loro; che non vsino troppa diligenz a nelle fabriche per fuggire il freddo, & difendersi dal caldo, che non entri loro addosso alcuna cupidigia di mettere insieme quantità di danari, dalla qual cosa nascono poi le attioni, & le discordie: accioche frenino la plebe, che slia co l'animo più quieto, vedendo gli huomini della plebe di non hauer manco robba, che i potenti, & la nobiltà. Apporta alle città grandisma lode, hauendo dato il guasto a grandissima parte del paese, che hano d'attorno, di hauere intor no diferti & terreni abbandonati. Stimano altrefi, che fia grandifsima virtù, di cacciare i loro nicini de loro terreni, si che cedano loro, & non si truoni alenno si ardito, che habbia animo di fermarsi ad habitare ne' luoghi, che sono appresso a loro. Giudicano insiconemente di essere in tal guisa più securi leuata uia la paura, che possa ne' paesi loro farsi qualche subita scorreria. Et ogn ho- ma. ra, che gli huomini di una città si difendono da una guerra, che siamossa loro, ò che muouano guerra altrui, si fanno le elettioni de magistrati, che habbiano la cura et gouerno di quella guerra, & hanno potestà nella vita & nella mor te de gli huomini. N el tempo della pace non vi ha magistrato tra loro, che sia vniuersale, ma i più nobili, & i capi delle prouincie, & delle villate tengono ragione a' loro popoli, & terminano le liti loro. Que' furti et rubbamenti, che si fanno suor de' contadi delle città & l'andare alla strada, non riportano appo quelle nationi alcuna infamia, anzi che essi usano di dire, che questi si fanno tra loro per cagione d'effercitare la gionenti, & di fuggire lo stare in otio. Et oltre a ciò ogn' hora che alcuno di que' primi propone nel consiglio di uolere esere capo, et che quegli, che lo voglion seguitare, si facciano ananti, et lo di cano, si lenano in piede quelli a quali piace l'esfer di colni, & la causa, & gli promettono il fauor loro, & ne sono dalla moltitudine lodati : & quelli poscia di costoro, che non lo seguitano son riputati traditori & macatori, & da indi innanzi no si presta più loro fede in cofa veruna. Essi non giudicano che sia lecito fare alcun dispiacere à forestieri, iquali per qualche cagione arriuano nel ne Fore-paese loro, anzi gli difendono da ogni ingiuria, & gli tengono come santi: Rieti.

Quale Germani grandiffi-

listic

Franceli Stanno loro aperte tutte le case, & ciascuno fa loro volentieri le sese. E su vià auanzaua tempo che i popoli Tedeschi erano nel valore auanzati da Francesi, & che per loro fleffi fi moueuano a far loro guerra, & che effi per lo numero grande valore i delle persone, che erano, & per effere Stretti di paese, mandauano le colonie di Tedeschi Li dal Rheno. La onde i Tetto Sagi presero que luoghi, che son fertilissimi del-DiLague la Germania, che sono intorno alla felua Hercinia, laquale io trono effere Stata Selua ne- per fama conosciuta da Eratosthene, & da certi Greci , laquale esti chiamano volgarmente Orcinia, & quiui si fermarono ad habitare. Questa natione an-¥2. Viuere è che hog gi habita questi medesimi paesi, & è tenuta gente di grandissima giuveftire. flitia, & molto lodata nelle cofe della guerra. Hora perche stanno in quella me desima carestia, pouertà, & patienza, che i Germani vsano pe' corpi loro quel. medesimo vitto & quel modo medesimo de vestire. Bene è vero, che l'esfere vicini a' Francesi, & la contezza, che hanno delle cose d'oltra mare, arreca lor o gran commodità, per hauere abbondanza d'ogni cosa, per gli vsi loro, & pe' lor bisogni: & auuezzatisi a poco a poco a esser vinti, & restati perdenti in molte guerre, non si agguagliano non che altro, per se stessi con eso loro nella. Selua pirtu & nel valore. La larghezza di questa selua Hercinia, laquale habbia-

Hercinia. mo gid dimostrata pure hora, si distende lo spatio di none giornate: perche non si può misurare altramente, conciossa cosa che essi non hanno alcuna conterza delle misure de' viaggi . Ha il suo cominciamento là douc si termina il paese de Suizzeri. gli Heluetij, de' Nemeti, & de' Rauraci, & si distende per diritto camino se-

nania.

Di Spira condo'l corso del Danubio ne' confini de' Daci, et de gli Anarti; quindi si volta di Basilea perfo la man sinistra in paesi lontani da questo siume, & per la grandez za sua tocca i confini de paesi di molte nationi. Ne vi ha dentro questa Germania alcuno, che dica ò di hauer udito, ò di essere andato fino là, done effa felua fi termina, anchor che sia per essa caminato auanti per ispatio di sessanta giornate,

Fere che nè che meno habbia intefo là, done essa habbia il suo nascimento. Certa cosa è Grouno che dentro vi nascono di molte sorti di fere, che non son mai state vedute ne gli nella sel- altri luoghi; tra le quali quelle, che son più dall'altre differenti, & che si pare ua Hirci- che siano da raccontare son queste. Vi ha vn Bue di forma simile ad vn ceruo, et ha nel mezo della fronte on fol corno fra l'orecchie molto più lungo, & più mia. diritto di quelle corna, delle quali noi habbiamo contezza, & nella fua fommi

tà si aprono et distendono a guisa di palmi, et certi rami, et la femina è di quel la natura medesima che'l maschio, & di quella medesima forma; & ha le cor-Alci e co na di quella istesa grandezza. Ve ne ha medesimente alcuni, che si chiamano forme lo- Alci. Questi fon fatti appunto come le capre, nella forma loro, o nella varie-

tà delle pelli, son bene di gradezza alquanto maggiore, hanno mozze le corna, 10. & hanno le gambe senza nodi & senza congiuneure, & qualhora si poglion riposare, non si mettano in terra a giacere, nè meno se per sorte sono in alcun modo fatti cadere, si possono più lenare in piedi. V sano per lor letti gli alberi,

à est si appoggiano, & in tal guisa appoggiati con la persona alquanto china si riposano & dormono: & ogni hora che i Cacciatori conoscono per le vestigie loro il luogo, done si sogliono riparare, ò veramente canano tutti gli alberi di quel luogo fino alle radici si che rhinino, oueramente gli tagliano di sorte, che solamente la scorza resti attaccată; onde come quelli, secondo che è loro co Stume, si vengono ad appoggiare, tronando quegli alberi magagnati, co'l peso loro gli fanno ruinare, er anch essi vanno per terra insieme con essi. Auuenne medesimamente vn' altra forte, & cosi la terza, che si chiamano Vri; questi so vri no alquanto minori di statura de gli Elefanti, della maniera, del colore, & delle fattezze di vn toro, sono di granforza, & fon velocissimi, & non la perdonano ne all'huomo che veggono, ne alle fere, & questi presi con certe fosse fabricate con arte si prinano della vita. I gionani esercitandosi in queste fatiche cost fatte vengono à farsi di buon nerno, & in questa sorte di caccie se vengono tutt' bora esfercitando; e quei giouani, che ne ammazzano maggior numero, portando le corna per testimonio di ciò in publico, ne acquistano grandissime lodi. Non se possono questi animali in alcun modo dimesticare con gli buomini, & diuenire mansueti & piaceuoli, ne anchora quando si prendono, che fon piccioli. La grandez a delle loro corna, & la qualità loro, & la forma è molto differente da quella delle corna de nostri buoi . Queste cercate da loro con grandissima diligenza gli fanno guernir d'argento alle bocche, & se ne sernono per bicchieri ne pasti sontuosi & ne conniti. Cesare, poi che per lo Colonnie mez o de gli Vbu, a' quali banea dato la commissione dell'intendere di costoro; fi. seppe come i Sueui si erano ritirati nelle selue, sospettando del mancamento delle vittouaglie:perche, si come, poco ananti habbiamo dimostrato, tutti i po poli della Germania non psano di attendere alla coltinatione della terra, deliberò nell'animo suo di non passare più auanti; ma non volendo leuare à quelli Prouedi-Barbari interamente la paura della sua tornata, & anche per ritardare le gen menti di ti che peninano in fauor loro, hauendo fatto ritirar l'effercito, tagliò quell'ul- Celare. tima parte del ponte, che toccana le ripe del fiume dalla parte verso il Contado de gli V bij di lunghezza di cento venti piedi, & nell'estremità del ponte fe fabricare pna torre con quattro palchi, Galla guardia del ponte lasciò dodici Cohorti, & appresso fortificò il luogo quanto meglio potè. Alla cura di quelle fortifatti da Cesare genti, & alla difesa del ponte mise C. Volcatio Tullo gionane; & egli cominciando già i biadi a maturarfi, mossosi per andare a moner guerra contra Ami biorige, passando per la selua Ardenna, la quale è la maggiore, che si troui Selua di per tutta la Francia, & fi distende dalle rine del Rheno, & da confini de Tre Ardenna. uiri fino nel paese de' Nerui, & è di lunghezza di più di cinquecento miglia, mandò auanti L. Minutio Basilio con tutta la caualleria, polendo vedere se con Di Triers la prestezza del viaggio, & con l'opportunità del tempo ei potesse fare qual- Di Tosche profitto; gl'impofe, che non lasciasse far de fuochinel campo, accioche non nais

si porese di lontano conoscere con tai segni la sua venuta, & egli disse, che vi faret be subito dopò lui. Basilio fe con molta prestezza quel tanto che gli fu co mandato da Cefare, & bauendo contra l'openione di ogn' pno fornito quel piaz gio, fe molti prigioni, i quali troud per le ville, che non penfauano punto a tal cofa, & per l'hauifo di costoro fe n'andò alla volta di Ambiorigi là, doue per quanto si dicena e si tronana con pochi canalli solamente. Certa cosa è, che La fortu- la fortuna è di gran potere in tutte le cofe, ma più di tutte nelle cofe della quer ra: percioche fu gran cafo, che ei s'imbattesse in costui cost incauto allhora &

na è di

gran po- fproucduto; & che tutti vedessero la venuta sua ananti, che ò per fama, ò per tere in tut lettere ne potessero intendere cosa veruna : ecco dunque come la fortuna ele fu molto fauorenole in questo, che effendogli tolti tutti gli strumenti da querra, che si trouana appresso, & lenate le carrete & presi i canalli, egli salnasfe la vitafua. Ma anche questo aunenne per questa cagione, che effendo quel luogo d'ogn' intorno cinto dalla selua; come sono la maggior parte de' luoghi de Francesi, iquali se ne vanno il più delle volte per fuggire i caldi ad habitare in luoghi vicini alle felue, & a fiumi ; gli huomini, iquali erano quiui in fua compagnia, & i suoi seruidori tiratisi in un luogo stretto, softennero alquan-Ambiori to , facendo testa, la furia de nostri caualli ; e cosi, mentre che essi in tal quisa

na.

ge. fi [a]- combatteuano, vn de suoi l'aiuto a falire sopra d' vn cauallo, & via fuggendosene si faluò, per effer cosi spessi en folti gli alberi della selua : ecco dunque come la fortuna pote affai nel condurlo nel pericolo, d'in fare altresì, che egline campasse. Che Ambiorige poi o non conducesse le sue genti seco a bello fludio perche non istimò d'hauere a venire alle mani co' nostri; ò che pure glie lo vietaße il tempo, & che fusse impedito daila subita venuta de cau alli allhora che eso si credeua, che l'altro esfercito lo seguitasse, non se ne ha certezza verund. Eglie ben certa cofa, che hauendo egli mandati secretamente più messe per quelle ville, fe sapere à tutti; che ciascuno done se pronedere à casi suois onde parte di loro fuggendo si ritirò dentro la selua Ardenna; & parte neile vicine paludi. Quelli poi, che erano più all'Oceano vicini, si nascesero dentro quell'Ifole, che quiui far sogliono l'inondationi dell'acque marine. Molti ve n'hebbe, che psciti de' loro confini misero nella discretione, & forze, di genti Da Liege stranissime se medesimi con tutte le cose loro. Catiuulco Rè della metà del pae-

Catiuni- fe degl'Eburoni, ilqual bauea preso cosi fatto partito insieme con Ambiorige, co Rè del eßendo già vecchio, & non effendo più atto a sopportare le fatiche ò della guer ra, ò dell'andarsi in tal guisa suggendo; bestemmiando Ambiorige con tutte la metà quelle bestemmie che potena, poi che egli era stato quello, che l'hauena indotto de gli Eburoni. a prendere vn tal partito: preso del veleno di quell'arbore, che si chiama Tafbore ve- so, de qualine produce gran copia la Francia, & la Germania, tolse à se stef-

fo la vitas. In tanto i Segni, & i Condrusi, iquali sono nelle nationi & numero de' Tedeschi, e fra gli Eburoni & i Treniri , mandarono pregando Cesare per

loro Ambasciadori, che non volesse riputargli per nimici, & che non giudicasse, che tutti quei popoli della Germania, che sono di là dal Rheno hauessero a correre una medesima fortuna: e che non haueano mai hauuto alcun pensiero di far guerra; ne meno haucano mai dato gente ad Ambiorige per aiutarlo. Cesare tronata la verità del fatto per essamine de' prigioni, comandò loro, che se auenisse, che alcuno del paese de gli Eburoni suggendo capitasse nel Da Liego paefe loro, effi doneffero subito darlo nelle sue mani : & che se ciò faceffero, non ricenerebbono alcun danno nel loro paefe. Fatte poscia tre parti di tutto l'estercito, fe condurre tutte le bagaglie in l'atucca (questo è il nome di pn Vatucca Castello, ilqual è posto quasi nel mezo del paese de gli Eburoni) là done si era- castello. no già fermati alle Stanze Titurio & Aurunculeo . Piaceua molto a Cefare Da Liege questo luogo, si per molte altre cose, & sì anco, perche v'erano ancora intiere te monitioni dell'anno passato: di forte, che venina a leuare a' foldati gran par te delle fatiche. Lasciò alla guardia delle bagaglie la decimaquarta legione; che era una di quelle tre, lequali hanca fatte poco ananti nell'Italia, & quini condotte. Lasciò al gouerno di questa legione, & del campo Q. Tullio Cicerone, & gli diede dugento canalli. Hauendo spartito l'essercito, commando a T. Labieno, che con tre legioni andaffe verfol Oceano in quei paefi, che confinano col paefe de' Menapij. Mando poscia C. Trebonio eon altretanto numero Gheldredi foldati a dare il guafto per quel pacfe, che è posto vicino a quello de gl' Adua fi. tici. Et egli si dispose d'andare con l'altre tre legioni verso il fiume Scalden, Di Bosleche mette nella Mofa, & nell'ultime parti della sclua Ardenna, là doue haue-duc. ua inteso essere andato Ambiorige con pochissimo numero di caualli: & nel suo partite disse per fermo come egli tornerebbe fra sette giorni: perche sape- Scanden na molto bene, che quel giorno si donena fare la distributione del grano a fol- fiume. dati di quella legione, laquale egli hanea lasciato alla guardia. Efforto La- che metbieno & Trebonio, che fe si potena fare con ville della Republica, tornassero te nella anch'essi quel giorno medesimo, accioche consigliatisi di nuono; & haunto con Mola. terra de gli andamenti de nimici, potessero ricominciare pn'altra guerra. Non vi hauena (si come habbiamo già dimostrato) alcun numero certo di soldati ragunati insieme ; non viera alcuna guardia , non terra veruna, che con l'armi si difendesse; ma trouandos la moltitudine per tutti quei luoghi sparsa là done si parana ciascuno dananti è qualche nascosta valle, è qualche luogo : faluatico, o palude, done non fi poteffe enerare, che defe loro fperanza di poternisi saluare & difendere quini si fermana . Solo i vicini haucano contezza di quei luoghi, onde la cofa ricercana pua gran diligenza, non già in guardare tutto infieme l'effercito; perche per effere i nimici tutti fpauentati & difperfi, non vi potena correre alcun pericolo: ma nel gnardare i foldati feap- Quello. polati ; la qual cofa nondimeno era di qualche importanza alla falucz za di che far fa tutto l'effereito. Percioche la gran fere del far preda ne tirana molti trop- doucua.

DO

po discosto; & le selue non permetteuano, essendo in esse le vie dubbiose, & nascosti, che molti soldati insieme potessero per esse passare. Done se egli haueße voluto fare vna facenda, & flirpar via quella razza di huomini scelerata, bisognana, che si mandassero più compagnie, & che si facesse più parti di tutto l'effercito. Se pure ei nolcua tenere all'insegne le squadre, si come ricercaua l'ordine, & il costume de Romani, il luogo doue si tronauano, per se medesimo era fauoreuole a quei Barbari, & non mancana l'ardire a ciascuno di loro di mettersi di nascosto in aguato, & di assaltare, & mettere in mezo i nostri, qual hora sparsi n'andauano da gli altri lontano. Prouedeuasi in anesti trauagli quanto più diligentemente si potena di maniera, che più tosto fi lasciana da parce il fare a nimici quei danni , che fare si potenano, anchor che gli animi di tutti foßero alla vendetta infiammati, che con alcun danno de' foldati, si nocesse loro. Cefare spedi tosto alle vicine città, inuitando ciaspedisce scuno con speranza di far preda, a venire a rubbare, & scorrere il paese de genti alle gli Eburoni, accioche più tosto andasse a pericolo per le selue la vita de Fran cefi, che quella de foidati delle legionie & infiememente, accioche farfofi per tutto gran numero di gente per cosi fatta impresa, si spegnesse affatto la raz-Da Liege za, & il nome di quella c. tta. Comparfe tofto quini di tutti quei luoghi d'intorno gran numero di perfone. Ecco quelle cofe, che si facenano per tutto il Da Liege paele pninersalmente de gli Eburoni, & già si facena vicino il settimo giorno, nel quale Cefare bauena fermato in sè di douer tornare là, doue erano le bagaglie, la legione. Ora qui si pote veramente conoscere, quanto possa la Quanto fortuna nelle cofe della guerra, o in quanti cafi ella arrechi: che effendo, copoffa la me detto habbiamo, dispersi & spanentatii nimici, non si tronana pure un pic fortuna nelle cociolo numero d'hucmini inficme, che potesse apportare a nostri pure vua picfe della ciola cavione di sofectare. Si fant sino di là dal Rheno la fama fra i popoguerra. li della Germania, come il paese de gli Eburoni n'andana a sacco: & che tutti Del Dui picini per se nudesimi correuano quini a predare, onde i Sicambri ragunati tosto due mila canalii, perche sono vicini al Rheno, da quali, come habbiamo Ghelleri. già detto, fuvono raccettati i Tenchteri. & gli V sipeti, i quali si fugginano: e D'Affia. paffato con certe naui, & barche il Rheno trenta miglia più a baffo di quel DiFranc-

luogo, donc era il ponte non intero, & done Cefare hauena lasciato la guarfort. Da Liege dia, entrarono ne primi luoghi de gli Eburoni; & quini prefero molti, che fi n'andanano frarfi fuggendo fenza faper done : & fecero gran preda di bestiame, di che i Barbari fon cupidissimi . Tirati dalla preda cominciarono a entrare più adentro, e non erano costoro, i quali fono buomini nati nella guerra, & nelle prede, ritenuti ne dalle paludi ne dalle selue; cercano di sapere da prigioni doue si ritroui Cefare, & intendono si come egli si era discostato molto. & de nimi- che tutto l'effercito si era partito ; & vno di quei prigioni, parlò loro in quefla guifa... Che andate a fare bora dictro a cofi picciola & debole preda, poi-

cato di

Cefare

ne.

che

che poi potete effere auenturatissimi ? Voi potete in tre hore trouarui a Va- Vatuca. tuca : quini hanno i Romani lasciato tutte le cose loro, & hanni tal guardia, che non potrebbe non, che altro cingere le mura; ne ui ha tra loro alcuno, che sia tanto animoso, che ardisca di pscire suori de gli alloggiamenti. Offertasi a quelle genti della Alemagna cosi fatta speranza, nascosero in quei luoghi, done erans tutta la preda, la quale haueano guad agnata fino allhora, & effi se n'andarono alla uolta di Vatuca; hauendo preso per loro guida colui, ilquale haueualoro indirizzati a tale impresa. Cicerone, il quale haueua secon- Pensiero do i commandamenti fattigli da Cefare, ritenuto i foldati tutti in quei giorni di Cicero paffati dentro gli alloggiamenti con estrema diligenza, & non hauea lasciato ne. andar fuori, non che altro, pn folo faccomanno; il fettimo giorno, tenendo per fermo, che Cefare non fosse per adempire quanto egli hauca promeso in quel numero di giorni, perche haueua intefo come egli era andato molto più auanti, & non s'intendeua nulla della fua tornata; & appresso mosso dalle poci di coloro, iquali chiamanano la fua tanta pacienza pno affedio: poi, che non potenano pscir mai fuor de' ripari, non aspettando che douesse succedere alcuno simil caso; per cui, trouandosi nouc legioni contra i nimici, & si gran numero di caualli, & effendo i nimici rotti & difpersi, & quasi fenti affatto, poteße essere offeso dentro lo spatio di tre miglia; mandò ne' campi vicini cinque com pagnie a tagliare de' biadi; e non era fra questo luogo, & il campo altro, che on picciolo colle. Erano restati dentro a gli alloggiamenti molti soldati infer Soldati mi, tra i quali quelli, che in questo spatio di giorni erano tornati sani, n' anda- infermi. ron anch' esti fuori intorno a trecento sutto vna insegna; seguitarono poscia co Storo vn groffo numero di faccomanni, & affaiffime bestie da soma, che s'erano fermate nel nostro campo, poi che fu di ciò anco loro dato la licentia. Appunto in questo tempo, & in quel cafo, sopragiunsero i caualli Tedeschi, iquali subito senza punto arrestarsi di quel correre, con cui erano quiui arrivati, si indirizzarono verfo la porta principale del campo, facendo ogni forza di paffar dentro; ne furon prima veduti, effendoui da quella banda le felue, che furon giunti vicino al campo, & andarono tanto auanti, che quei mercatanti, i quali andanano lungo i bastioni, non poterono altramente ritirandosi dentro faluarsi. I nostri, che non pensauano punto questa cosa, furon tutti tranagliati da questa nonità, & appena quel Cohorte di foldati, ilquale era di guardia; pote resistere al primo assalto de nimici. Si sparsono i nimici da tutti i lati per pedere se potesse trouare alcun luogo da entrare. I nostri malageuolmente difendeuano le porte ; gli altri passi tutti erano per se stessi guardati, rispetto al fito & natura del luogo. Era già entrata in tutto il campo pna gran paura, Paura en & i foldati domandanano l'un l'altro, che cofa fuffe, & qual fo fe la cagione di trata nel tanto remore; ne faceuano alcuna provisione di verso done si dovessero partar campo di l'infegne, nemeno doue i foldati si done ffero prefentare. Hauenani alcuno, che Celure.

Superflitione.

and and dicendo come il campo era flato già prefo da nimici; altri voleta dare ad intendere, che quei Barbari votto il noftro effercito, e morto il Capitano ermo vittoviofi ventti quini; e quoji sutti arreçaumo ananti nuoni auguvii rifetto al luogo, done fi trocatamo. E fi mettenano denarti a gli occhi la
vima di Cotto, e Tituvio, i quali ermo il tati motri nel medefinto fuogo. Effindo dunque in questa giala finantiati tutti vente a confermarsi in quelle
genti Barbare l'openione, che haneano gia Prefadalle cofe ette loro da quel
rifetto, che dentro d'ripari non vi fosse alema guardia: onde secero ogni
rifetto di rompere i ripari, e passi a derro caroctrocados l'un l'attro su de conre, con dire, che non eru per niente da perdorere vau ventura cossi grandere, con dire, che non eru per niente da perdorere vau ventura cossi grande-

P.Seftio Baculo. Erarestato nella guardia P. Sestio Baculo amalato, il quale fotto Cefare era Stato primipilo, di cui habbiamo quà fatto mentione auanti nelle paffate battaglie: & era già ftato cinque giorni fenza punto mangiare . Quefti perduta ogni speranza di saluarsi, & che gli altri si potesero saluare, saltò suoridel suo loggiamento senza alcun' arme, e vidde come già soprastanano i nimici, & che la cofa era ridorea in estremo pericolo ; egli tosto prese l'armi da coloro, i quali gli erano appresso, & fermossi nel mezo della porta. Fù co-Stui feguttato da tutti i Capitani di quel Cohorte, che era restato alla quardia del campo. E cosi vennero tutti insceme a sostenere alquanto la battaglia: ma Seftio venne mancando, & grauemente ferito di più ferite cadendo, fie quindi a braccia portato via. In questo poco di tempo, che vi corfe, gli altri pennero a prendere alquanto di animo : di maniera, che prefero ardire di fermarsi sopra i ripari, & a mostrarsi a nimici, come difensori del campo . I nostri foldati in tanto hauendo fattala provisione bastevole de' biadi, pdirono quel romore, che si faceua, onde i canalli corfero tosto auanti; & viddero in quanto pericolo la cofa fosse ridottas. Oraquiui non vi hauendo riparo ò bastione alcuno, done gle spanentati si potessero ritirare, quei soldati, i quali erano venuti poco innanzi, non essendo altre nolte usati di tronarsi nelle fat-

Incommodità de'nostri.

in quanto persono doue gis fipamentati si potesfero ritirare, quel foldati, quali 
erano venuti poco immarzi, non escendo altre notre usuti troucris nelle stetioni, si voltarono tutti al Cohorre & d' Capitanii, & attendendo quello, si 
es esse si voltarono tutti al Cohorre & d' Capitanii, & attendendo quello, si 
es esse si poste si poste si con a cale sono di tanto animo, che non sossi e 
ungliato dat anna nomia di cosa tale s. Ques Barbari hauendo di lontano veungliato dat anna nomia di cosa tale s. Ques Barbari hauendo di lontano venati i foldati delle legioni, lequali, come da prigioni hauenano inteso, erano an
date molto lontano. Ma veduto poi come essi piccio lumero, non facendo adeura conto di cos so posti foldati, yvenero con impeto contra loro da tutte e le bar
des. I Saccomanni correndo si ritirarono spora quel monicello, che era vicino, quindi con presenza calandos si misero fa le compagnie sotto l'insegne;
onde tanto mazgiormente venuero a spanentare i già imparviti soldati. Parte

no, quinat con prejeczza cuannos y i mojeco fra e compagna josto singen s Squadra onde tanto maggiormente venuera a spacentare i già impauviti soldati. Parte Esta da di loro fatta masquadra a no di triconzolo giudicauano, che fossi bene essen-Cesarana do il nostro campo si vicino, di sar con prestezza uno sforzo, es passare nel

campq:

campo : confidandofi, che se alcuna parte di loro fosse da nimici tolta in mer-To, fi che ne restaffero morti, gli altri almeno si potrebbono in tal guisa salnare . Aleri erano di parere, che fi doneffero tutti fermare fopra quel mon. Diverfità te, & theti done Bero correre una medefima forte. Ma i fulduti necclii, non lo- de pareri. danano punto il prendere cofi fatto partito, quelli dico, ignali eravo andati insieme, come fil già detto, fotto ma medesma inf gna. Confortaissi dunqua - 90ch 2/2 l'un l'altra fotto la feorta di C. Trebonio Canallier Romano, il quale era lor ca- 18 10 1 soll po, si fecero la strada per mezzo de nimici, o cosi per forza passando si con- Dibono duffero tutti nel campo a faluamento. I Saccomanni anchora & la canalleria feguitando costoro con quella medesima furia & impero, per la virti & valove de foldati si condustero a saluamento; ma quelli, che s'erano fermati nel mon ticello vicino, non hauendo ancora, per molta sperienza apparato l'arte della querra, non poterono flar forti in quel partito, ilquale haucuano giudicato mi. Partito gliore, di fermarfi in quei luoghi alti e far qui difefa, ne meno pfare quella giudicato sforzo or quella preftezza, che effi haneano veduto effere a gli altri gionato: ma facendo forza di passare al campo nennero a condursi in luogo molso scommodo & cattino. I Capitani, alcuni de quali per cagione della virtu & del ua lor loro da gli ultimi gradi delle altre legioni erano stani eletti a primi gradi di questa: non volendo per niente perdere bora quella gloria, laquale effi (i haueuano per l'adietro guadagnata con l'arme in mano, paloroji simamente combattendo, furon quiui morti: parte de' foldati hauendosi con la virtù & valor di costoro fatta la strada fra nimici, contra l'openione & speranza d'ognuno si condusse a saluamento nel campo, & parte mesti da nimici in mezo, vi furon ta gliati tutti a pezzi. Quei Tedeschi perduta ogni speranza di poter più prende re gli alloggiamenti nostri, perche uedeuano già, come i nostri s'erano fermati fopra i bastioni, portandone quella preda, laquale essi haueano già lasciata nelle vicine selue, si ritirarono di là dal Rheno; & fu tanto il terrore, che era entrato ne nostri ancora dopò che i nimici s'erano andati con Dio, che giuto quel la notte al campo C. Voluseno mandato da Cesare con la caualleria, non nolena no creder per niente, che Cefare uenisse saluo con l'esercito. Et era si grande il softetto ch'era entrato ne gl'animi di tutti, che quasi tutti storditi, e suor di se diceuano, che hauendo egli perduto tutte le fanterie si era con la caualleria fug gendo saluato: et affermauano, che i Tedeschi non si sarebbon mai mesti ad assal tare il nostro campo, se l'esercito nostro fosse saluo e intero; ma Cesare con la ue nuta sua leuò lor tutta questa paura. Ora tornato lui sapendo molto bene il suc cesso di quella guerra, lamentandosi d'una cosa solamente, che sossero uscite suo ri de' ripari quelle compagnie ch' eran restate alla guardia, & che non si douea per un caso di si poca importanza lasciare il suo luogo, giudicò, che la Fortuna bauesse potuto molto in una cosi subita uenuta de nimici; et molto maggiormete ancora, che hauessero potuto far ritirare quelle genti Barbare da bastioni,

I Tedefchi perdo no la iperaza di ha ftri alloggiamenti Solpetto ne' Celariani.

126

er dalle porte del campo. Et quello, che si parena, che donesse arrecar maraniglia più d'ogn'altra cofa, era, che quei popoli della Germania, i quali haueano paffato il Rheno, con proposito di venire a mettere à sacco il paese di Ambiorige, fossero poscia venuti fino al campo de' Romani, & hauesero fatto cosi gran piacere & beneficio ad Ambiorige, & cosi desiderato da lui. Cesare

fare.

che face- tornato di mono a' dami de' nimici, hauendo messo insieme dalle vicine città ua l'effer gran numero di gente, le mandò per tutti quei luoghi : in tutte quelle ville er edifici, che si vedeuano si mettena il fuoco : per tutto si facena preda, er ogni cofa n' andana a facco: i biadi non folamente eran confumati dalla moltitudine grande delle bestie, & da gli hucmini altresì; ma erano etiandio distesi per ter ra rispetto al tempo dell'anno, & alle grandinose pioggie : di forte, che se bene alcuni si fossero allbora quini nascosti, essendo poscia partito quindi l'essercito, bifognaua nondimeno, che quei tali moriffero in ogni modo, hauendo man camento di tutte le cofe : & la canalleria era sparfa in tanti luoghi, che bene spesso vn medesimo luogo era scorso più volte & ricercato: di maniera, che i prigioni, che si faceuano non solamente diceuano di hauer veduto Ambiorige mentre n' andana fuggendo, ma più oltre affermanano, che non era molto lontano dal cospetto loro. Di sorte, che hauendo speranza di prenderlo ; & presa in ciò una grandissima fatica quelli, che sperauano di fare un sommo piacere à Cefare vinceuano quafi la natura con la diligenza loro : ma fempre fi parea, Ambiori che mancasse un poco a venire in una grandissima felicità. Egli in canto nage fugge. scondendosi fuggendo per grotte balze, & selue, & aiutato a nascondersi dalla notte andando per altri paesi, & altri luoghi, n'andana via con una guar-

dia di non più, che di quattro caualli, ne' quali folamente egli prendeua ardire di rimettere la vita sua. Poi che su adunque in questa quisa dato il quasto a quei paesi, Cefare hauendo perduto due compagnie, riduse l'esercito a Durucorto de' Rhemi, et hauendo ordinato quiui la dieta di tutti i popoli della Fran cia, la publicò per tutto, & diterminò di conoscer quini la causa della ribelliocampane de' Senoni, & de' Carnuti: & hauendo data la sentenza sopra la cosa di Accone, ilquale era stato capo di quella congiura, lo fe punire della pena della pita, si come era costume de gli antichi suoi. Et alcuni hauendo paura di cost fatto giudicio fe ne fuggirono, & hauendo egli prinato costoro dell'acqua, & DiTriers del fuoco, mife due legioni alle stanze nel paese de' Treuiri, due in quello de' Lingoni, & l'altre sei in quello de Senoni a vna terra detta Agendico ; & proneduto l'esfercito di grani, egli se ne venne alla volta d'Italia per ammi-

Di Car-

Di Lan-

nistrar quini ragione, si come egli haucua già disegnato. Prouins,

IL FINE DEL SESTO LIBRO.

## DE' COMMENTARI C. GIVLIO CESARE



100 3

E sare poi, che le cofe della Francia furon quietate, se ne ven ne alla volta dell'Italia, si come egli hanea prima disegnato, per amministrare ragione . Quint intefe la morte di P. Morte di Clodio: & intefa la deliberatione del Senato, come tutti i P. Clodio gionani d'Italia hauenano insieme conginrato; ordinò di fa- intefa da re gente per tutta la Pronenza. Paso tosto la nuona di tut

CARRES

te queste cose nella Francia di là dall' Alpi. I Francesi aggiunsero con fintione a queste nnoue; come si parena che la cosa ricercasse, che Cesure era ritenuto di là da quei monimenti cinili : & che rispetto a tante discordie. & dispareri, ei non potenatornare altramente all'essercito. Onde mossi da questa occasione Nuous quelli, i quali già molto prima si dolenano di star sottoposti all'Imperio del po congiura pol Romano, cominciaron tosto con molto maggior libertà & ardire a tratta- di France re di muoner guerra. Et i primi gentil huomini della Francia ordinate tra loro più diete dentro le selue, & in luoghi secreti si querelarono molto della morte di Accone, & dimostrandosi fra loro scambienolmente, che tal caso potrebbe ancora a loro anuenire. Tutti insieme compiagnenano la mala sorte de' popoli tutti della Francia, & con ogni forte di promesse & di premy e offerte andanano ricercando coloro, che nolessero esser i primi a romper la guer-- ra, & che con mettersi loro a pericolo della nita; riducessero la Francia tutta in libertà. Et fopra tutto dicenano doner fi hanere a questo risquardo ananti, Cagioni, che si scoprissero le loro secrete deliberationi, che s'impedisca a Cesare la stra che moda di tornare all'estercito. E che questo sarebbe agenole, perche i soldati delle Francesi. legioni non hareboono ardire fenzat Imperator loro di vscir fuori de loro al- a prendet loggiamenti;ne l'Imperatore d'altra parte senz al'aiuto loro si potrebbe con- l'armi. - durre là, done essi erano alle stanze. E che in somma era loro molto meglio, & più honorenole di combattendo lasciar la nita nella querra, che non poter riacquistare l'antico loro bonore, & la gloria guadagnata con l'arme ne' passati tempi, & la perduta libertà, la quale era stata loro da i loro antichi lasciata. Poi che si furon trattate tra loro queste cose,i Carnuti suron quelli, che le- Di Carnatisi sà, si offersero di essere quelli, che non fuggirebbono pericolo alcuno per tres. cagione della commune falute, & di volere effere eglino i primi fra cutti gli

altre a romper quella guera. Ora, perche per bora uon potenano altrimen-ti tra toro afficurarsi con darsi gli ostaggi, affine, che non si scoprisse ta cosa; do mandarono cabacio fradoro, si farmasse con la fede & col giuramento, messe insieme tutte le insegne militari; la qual cofa secondo il costume loro, è pna cerimonia di grandifina importanza; acciò; che cominciatala guerra non . fossero poi abbandonati da gli altri. Allbora commendando tutti i Carnuti. Cartres. er havendo tutti col giuramento loro promesso quelli, che quini suron presenti , fi partiron tutti dall'ordinata dieta hauendo prima tra loro determinato il tempo, nelquale si donena tal cosa mettere ad effetto. I Carnuti poi che fu

Di Car-"venuto il giorno determinato hauendo fatti lor Capitani Cotuano & Conetotres. Cotuano duno huomini diferati, dato il fegno corfero tutti alla volta di Genabo; & qui e Coneso di tagliarono a pezzi tutti quei cittadmi Romani, i quali erano quini per nede Carny gotiare lor facende: & tragli altri C. Fufio Cotta honorato Canallier Romano, il quale p'era per commission di Cefare al gouerno de grani & delle vittanaglie; & tutti sloro beni mifero a facco. Corfe prestamente la fama di quella

Cottave- tofa a tutte le città della Francia. Conciosia cosa che ogni bora che autene una cofa, che fia di grande importanza, & molto notabile con le grida ne danno feeno per le ville, & pe paefe vicini ; o di mano in mano quevi; che fono appressot intendono, en damene contez a a deini loro, si come ausmue allbora. Percioche della cofa fatta in Genabo la mattina nel tenar del Sola : ne fu la

Aluernia, nuona nel paese de eli Aruerni ananti, che fossero puffare le quaetro bore della notte ; & è quel luogo lontano dal luogo done era foguita tal cofa, intorno D'Aluer- a cento fessanta miglia. In questa medesima quisa Vercingetorige Aruerno fi-

glinolo di Celtillo gionane di gran potenta il cui padre era que flato il orimo AVercin- huomo di tutta la Francia, & perche egli hanea con fommo defiderio cervato getorige di farsi Signore, era stato poi morto da cittadini della sua terra; chiamati a Aruerno. fe tofto tutti i fuoi feguati, & confederati, agenole tofa gli fud infiammargia atale imprefa . Scopertofe it difegno di coftui, ciafcano corfe u prender l'ar-

mi: ma fu da Gobanitione suo zio, & da altri cittadini principali, i quali non gindicanano, che foffe ben fatto di tentare bora questa forte, cacciato fuori de Gergobia : ma non perciò si tolse da tale impresa, anzi mise tosto infieme per quelle ville vno effercito di huomini bifognofi or di mala vita. Et hauendo fatte queste genti, quants gli danano nelle mani di quei di dentro inducena à effer del suo parere. Esortana tutti , the volessero prender l'arme per vagione della commune libertà; & hanendo già radunato un groffo effercito, cac ciò della città coloro, da quali era ftato egli poco ananti catciaso: fuor lo chia marono Rè, & egli tosto mandò suoi Ambasciadori per tutte quei paesi d'intor

no, confortando tutti a flar forti nella data federo in vereratto furono in lega DiSens. conteffo i Senoni, i Parsui Pittoni, Cadurei, Turoni, ali Mulerci, i Lemo-Di Parigi sher, gli sandi, there gli popoli diquelle circa, che (ono vicine all' Oceanes esconfen-

ciso.

Chiaramonte.

confenterdoni tutti vniner salmente fu dato a bui il gonerno di tutta quell'im- Di Poit-, prefu, et eso fatto Generale: onde tosto, ebe egli hebbe tale auttorità; comando siets. che tutte queste città gli donessero dare gli ostaggi, es impose, che con prestez Za gli doueffero mandare un certo numero di foldati. Et oltre a ciò diede l'ordine a ciafenna di quelle città di quanto numero d'armi doue Je fare apprestamento, er di quello altresi, che far doneffe ciafcuna anapri a quel compo. Egli primieramente mile ogni sua diligenza nel fare de caualli, & alla estrema diligenza del gonernare agginnfe il mostrarfi in ogni cofa feneriffimo . Perche D'Angia costrignena con le pene & tormenti grandi, che dana, a star fermi coloro, iquali Stanano dubbiofi Derche pe delitti più grani, & col fuoco, & con oggi alerasorte di tormenti toglicua attruita vita. Done per le cagioni più leggieri hanendogli facto tagliar i orecchie, è cauar gli occhi, gli rimandana a caja, accioche foffero estempio a gli altri, & per arrecare a gli altri fauento, con la grandez za delle pene. Haucudo dunque messo insieme in un subito con somiglianti castighi vn großo esercito, mandò Letterio Cadurco huomo di gran Di Cadissimo ardire, conona parte delle genti nel paese de Ruteni; & egli se n'an-hors. dò alla nolta de'. Bienrigh. I Bienrigi alla nennta di cofini fedirono tofto Ambaseiadori a gli Hedui, & gli mandaron pregando, che donessero dar loro soc- Di Burcorfo in cale imprefa, percioche effi erano loro confederati, affine, che foffe loro più agenole lo stare appetto all'effercito de' nimici. Gli Hedni con parere D' Autun di quei Luogotenensi, i quali Cefare banea lasciato con l'esercito, mandarono D'Autua tosto alcune fanterie, & della canalleria a foccorrere i Biturigi ; & arrinate Di Burqueste genei al fiume Ligeri, il quale corre fra il paese de gli Hedui, & quello ges. de' Biturigi, & fermatifi quini per alquanti giorni, & non bauendo baunto ar dire di paßar quel sume, diedero la nolta nerso casa; & a nostri Luogotenen- Di Burti dißero come esh s'erano tornati in dietro cemendo della malignità di Bituri gi: percioche haueuano conosciuto che il trattatoloro era se esti fossero passati Di Burdi là dal fiume, che da vna parte fossero affrontati da loro, & dall'altra da gli ges. Arnerni. Ora fe effi ciò facessero per la cagione, che effi espofero a' nostri Luo- D'Aluergotenenti, ofe pure lo facessero per loro malionità, perche non habbiamo di ciò certez za veruna, non si pare che sia da mettere per cosa certa. I Biturigi su- Di Burbito dopò la parcita di costoro, si accordarono con gli Aruerui. V enuta a Cefa ges. re in Italia la muoua di queste cofe, hauendo egli già inteso, come le cofe di Ra- D'Aluerma per la nirth di G. Pompeo erano ridotte a miglior termine, & in più commodo stato, canaleò tosto alla nolta della Francia; done poi, che fu arrivato, ve Cesare deua d'eßer impedito da molte gran difficultà, di che modo doue Je tenere per torna in condurfi all'effercito . Conciosoffe cofa, che se egli facesse uenire a se le lezioni Francia. nella Pronenza, nedena come facea di mestiere, che per la nia connenisse loro in assenza sua di combattere : se pure egli andasse a trouar l'esfercito, non gli uparea, che fuffe punto bene di fidarfi di coloro, che fi parea, che allhora fi Stef-. 328 A. G

Di C2-

Di Rom Di Lime-

altre y omper qualta guerra. Ora, perche per bera pon potenano altrimenti trà toro afficurati con darit gli oflacio, afinie, che non il coprific da colasto
mandarquo, a boci finaloro, il fermalic von la che e co oliginarqueno, melle
infiemer hete le hifeto intitari i la quat cola fecondo il costume loro, è vna
cerimonia di grapalificus impersanza, acciò i che coninciata ela guerra non.
Carttes. fossero que in abandonati da gli altri. Albora commendando tutti i Carnuti;

b haucado sutti col gius genero loro e promesso quello, che quini furon presenti, si partiro in tutti dall'ordinat a duet a basendo prima tria loro determinato
Di Caril tempo, nedquale si doncua tal cost mettere ad essero. I Carnuti poi che su

ti, li partivoritati di divinali a di antanta del antanto prima tra ioro determinato Di Car- il tempo, nelquale fidi otneta tal cofa mettere ad effetto. I Carmuti poi che futes. Contano duno hisomini disperatisdato il fegno evosporo enviralla volta di Gemuho è dite e Coneso il tagliarono a perzi tutti quer cittadini Romani, i quali ermo, qui appeni goriare bor fatonde: è tra gli alvive, se nso controlo caudilier Romani, no, il quale vi era per commissioni di Cara agone no, il quale vi era per commissioni di Cara agone con capitati della reconsistioni di controlo della vita della reconsistioni di cara di questa controlo capitati di controlo della vita della vita di controlo controlo della vita della vita di controlo control

Cottave con a sure e et ta que a remana conjunto que no sapide con le grida ne danno (con conjunto que per le ville, es pe paes vicini; e di mano in mano que escente some anoma di presso per le ville, es pe paes vicini; e di mano in mano que escente somo apanoli presso per le ville, es pe paes vicini; e di mano in mano que escente somo apanoli presso per le ville e per la confunta del con a parte in Condo la malabina mel tione del salae, ; me su la Ruernia muona nel paes de gli La nervi manori, che sosse per passa le quatro bor del remano mano antipaes de gli La nervi manori, che sosse per passa con la consecució de gli La nervi manori, che sosse posse per parte le quatro bor del con la consecució de gli La nervi manori, che sosse per passa con la consecució de gli La nervi manori, che sosse per paes per la consecució de la consecució de consecució de la consec

Aluernia. muona net paeje az gu Arinern anuants, one ejesero paja praevenjasaro nove uselanotte 5 % è que luogo lontanodal luogo olono obseveta feguira talvofa, intorno D'Aluera a cento fesfanta miglia. In messa medesima guisa Vorcingetorige Aruerno sinia.

glinolo di Celtillo gionane di gran poterizali cui pade coa qui stato il primo della contra della

AVercin-huomo di sutta la Franția, & perche egli haneaven fommo defiderio cercato
getorige di farfi. Signore, era stato poi morto de citbadini della flaverra; chiamati a
Arucino. fe tofto tutti i fuoi fega ath, & confederati, agenche eo fa gli fu dimfammarigi.

a stale imprefus Spoperufui didifeno di coftu, ciafeino corfeu prender l'armi; ma fu da Cobanitione fuo zio,& da altri cittadini principali, i quali mon

ChiaraChiaraChiaraMonte, manon percib fi solle da sale imprefa, sanzi mife tollo infermo per monte.

Monte, manon percib fi solle da sale imprefa, sanzi mife tollo infermo per monte.

Melle ville vino effercio di binomini bi/lognofi co dismada vina. «Et hauendo fatte queste genti y quants gli danano velle mani si questi d dentro instaigent defere del fino parre- la Efforman enti i per beolefiero preinder l'ambe per cagione della commune liberto con hauendo qui vadunato un groffo effercitos, cae
ciò della vita doloro, da quali era flato egli poco ananti caeciato: finoi lo chia
marono Resce egli roffo mando finoi Ambafcadorò prebatta del parte della compania.

ic no, confort and o tutti a flar forti nella data federate in roveratto furouo in lega DiSens. Con esso i venoni, i Pareni, i Pittoni, i Calungi, is uvoni, gli Mulerici, i Lemo-Di Pangi unti, gli Landi, tutti gli popoli di quello città, che sono vicine all'oceangsesconsen-

confentendoni tutti vniner falmente fu dato a lui il gonerno di tutta quell'im- Di Poitprefa, et eso fatto Generale: onde tosto, che egli hebbe tale auttorità, comando siets. che tutte queste città gli douessero dare gli oftaggi, & impose, che con prestez Di. Ca-Za gli douessero mandare un cerco numero di foldati. Es oltre a ciò diede l'ordine a ciascuna di quelle città di quanto numero d'armi douesse fare apprestamento, es di quello altresi, che far donesse ciascuna auanti a quel tempo. Egl. primieramente mife ogni fua diligenza nel fare de' canalli, & alla estrema di- fins. livenza del gouernare aggiunfe il mostrarfi in ogni cofa fenerissimo. Perche D'Angia costrignena con le pene & cormenti grandi, che dana, a star fermi coloro, iquali Stanano dibbiofi . Perche pe' delitti più grani, & col fuoco, & con ogui alera forte di cormenti toglicua altruita vita. Done per le cagioni più leggieri lianendogli fatto tagliar l'orecchie, ò cauar gli occhi, gli rmandana a cafa, accioche fossero essempio a gli altri, & per arrecare a gli altri franento, con la grandez za delle pene o. Hancudo dunque messo insieme in un subito con somiglianti castighi va großo eserciso, mando Letterio Cadurco huomo di gran Di Cadiffimo ardire, con una parse delle genti nel paefe de' Ruteni; er egli fe n'an-hots. do alla nolta de Bienrigh I Bienrigi alla nennea di costni spedirono tosto Ambasciadori a gli Hedui, & gli mandaron pregando, che donessero dar loro soc- Di Burcorfo in tale impresa, percioche essi erano loro confederati, asfine, che sosse loro più agenole lo stare appetto all'esfercito de' nimici. Gli Hedni con parere D'Autun di quei Luogotenenti, i quali Cefare hanea lasciato con l'esercito, mandarono D'Autua tosto alcune fanterie, or della canalleria a soccorrere i Biturigi : & arrinate Di Burqueste genti al finme Ligeri, il quale corre fra il pacfe de gli Hedui, & quello ges. de' Biturigi. & fermatifi quini per alquanti giorni. & non hauendo haunto ar dire di paßar quel fiume, diedero la nolta nerfo cafa; & n' nostri Luogotenen- Di Burei dißero come est s'erano tornati in dietro cemendo della malignità di Bituri pes. vi: percioche baueuano conosciuto che il trattato loro era se esti fossero passati Di Ruedi là dal fiume, che da vna parte fossero affrontati da loro, & dall'altra da gli ges. Arnerni. Ora se essi ciò facessero per la cagione, che essi esposero a' nostri Luo- D' Aluergotenenti, o se pure lo sacessero per loro malignità, perche non habbiamo di ciò certezza veruna, non si pare che sia da mettere per cosa certa. I Biturigi su- Di Burbito dopò la partita di costoro, si accordarono con gli Aruerni. Venuta a Cefa ges. re in Italia la nuona di queste cofe, hauendo egli già inteso, come le cose di Ro- D'Aluer--ma per la niren di G. Pompeo erano ridotte a miglior termine. & in più commodo stato, canaleò tosto alla nolta della Francia; done poi, che su arrivato, ve Cesare deua d'esser impedito da molte gran difficultà, di che modo douesse tenere per torna in condursi all'effercito . Conciosoffe cofa, che se egli facesse uenire a se le legioni Francia nella Pronenza, nedena come facea di mestiere, che per la nia connenisse loro -8 1 in afsenza sua di combattere s se pure egli andasse a trouar l'esfercito, non eli --parea, che fuffe punto bene di fidarfi di coloro, che fi parea, che allhora fi Stef-. silien ..

Di Roan. Di Lime-

fela causa

Lutterio. fero in pace. In tanto Lutterio Cadurco, ilqual era stato mandato nel paese de Di Rodes Ruteni, fe diuentare amici gli huomini di quella città con gli Aruerni; quindi D'Aluer- passando in quello de' Nitiobrigi, & de' Gebali, dall'uno & da l'altro di que-Sti due popoli si fe dare gli ostaggi; quindi messo insieme un grosso numero di nia DiMomgente, cominciò a marciare alla nolta della Pronenza & di Narbona, facenpolieri. Di Lode. do ogni sforzo di paffarui : Cefare intefa quelta cofa , istimò che foße da metter da banda tutti gli altri suoi disegm per condursi a Narbona; doue poi, che fu giunto, mise animo a tutti coloro, che erano impauriti, & ordinò nuone gen Di Rodes ti alla guardia ne' hoghi de' Ruteni, nella Pronenza; in quello de' Volsci, de' gli Artomici, de' Folofati, & d'intorno a Narbona; perche quei luoghi erano Volsci vicini a nimici; & una parte delle genti della Pronenza, conquei foldati nuo-Auignonefi. uamente condotti d'Italia volle, che si trouassero tutti nel paese de gli Helui, D'Armiche è nicino a quello de gli Aruerni. Hauendo messo in ordine queste cose tuegnac. te, & già ritenuto & fatto discostare Lutterio; perche zindicana, che fosse pe D' Albin, ricolofo il metterfe a paffare pe' luoghi guardati da' nimici, se n'andò ne' luo-D'Aluet- ghi de gli Heluy, quantunque il monte Gebenna; che parte gli Aruerni da gli Helui nella stagione, che era dell'anno veramente asprissima, con le nieui, che mia. vi erano sopra altissime, impedisce il viargio ; egli nondimeno fatta leuar via D'Albin Monte la nieue d'altezza di sei piedi, & aperte in tal guisa le Strade con grandissima d'Aluerfatica de' foldati, giunfe ne' confini del paefe de gli Aruerni, er affaltatigli al nia. D'Aluer l'improuiso, che non pensauano a tal cosa, perche stimauano, che il monte Gebenna foße loro come vn muro per riparo, & in quel tempo dell'anno non fi mia. era mai trouato pure vn huomo, ilquale hauesse potuto quel monte passare; comando a' canalli che si hargeffero per tutto & scorressero quanto più paele potessero, & che apportassero maggior terrore à nimici, che fosse lor possibile. Venne prestissimamente la fama & gli anuise di tal cosa a Vercingeto-D'Aluer-rive; onde subito tutti gli Aruerni hauentati gli furono d intorno, con pregarlo strettamente, che volesse prouedere alle cose loro, & che non permettesfe che fossero saccheggiati da nimici , & massimamente vedendo, come entto il carico della guerra si voltana sopra di lui : onde egli mosso da' preghi loro leuò le genti del paese de' Biturigi, & inuiolle verso gli Aruerni. Ora Cefare esfendo dimorato in quei luoghi due giorni appunto, perche egli haucua già conceputo nell'animo fuo douere auuenire queste cose di Vercingetorige, si Cefare la parti dell'esercito per cagione di far più genti : & di mettere insieme magfcia il go- gior numero di caualli , lasciando al gonerno dell'esercito Bruto giouanetto; uerno del imponendogli, che facesse per eutri quei luoghi fare scorrerie a caualli; & che Pelercito farebbe ogni opera di tornare fra tre giorni al campo . Poi che Cesare hebbe

dato ordine a queste cose tutte; caualcando con quella maggior prestezza, che fu possibile, arrino a gran giornate a Vienna contra l'openione di tutti i suoi. giouanet Delfinato Hauendo quini tronato i canalli freschi, i quali egli hauena già molti giorni

auanti

ananti mandati quiui; non si posando mai ne giorno ne notte, passando pe' confini de gli Hedni, marciò alla volta del paese de'Lingoni, là done erano ferma- d'Antun. re due legioni a suernarsi, & anche assine, che se gli Hedui anchora tratta Je- di Lagros ro niuna cofa d'intorno alla falute di fe medefimi, gli preneniffe con la preflez Zas. Giunto quiui mandò alle altre legioni, & prima hebbe fatto massa di tutte in un fol luogo, che fuffe giunta la nuona a gli Aruerni della fua venuta. D'Aluera Poi che Vercingetorige hebbe intefo questo, fe di nuono passare l'esfercito nia. nel paese de Biturigi, quindi presa la volta di Gergobia terra di Boi (ilqual di Burges luogo hauca già conceduto loro Cefare, allhora che effi erano reflati vinti nei di Borbo la guerra fatta con gli Suizzeri, & gli hauea raccommandati a gli Hedui) ne. difernò di affediarla, & di prenderla. Arrecana questa cofa gran difficul- d'Auun. La a Cefare intorno al rifoluersi di che partito donesse prendere, ò se donesse nellequanel rimanente dell'innerno, che feguina, tener ferme entre le legioni in vn luo- li fi troux go, accioche vinti quei popoli, che paganano il tributo a gli Hedui, tutta la va Celar, Francia non fi ribellaffe: perche non fi parrebbe che gli amici suoi potesseno d'Auun Perare di hauere alcuno ainto da lui, ò se pure ei gli cauasse più tosto dalle Hanze, che poscia ei patisse grauemente di vittouaglia per esser dissicil cosa. a Build in quei tempi di poterla condurre. E giudico nondimeno, che fosse molto il meglio di più tofto sopportare tutte le difficultà, che ricenuto si grande oltragvio far sl, che tutti i suoi eli dinenissero nimici. Hanendo dunque essortato gli Hedui, che facessero pronisione di nittonaglia, mandò ananti alcuni a' Boi, d'Autun. che facessero intender loro, come ei venina, & che gli confortassero a star for- Di Borti, & a refistere con animo grande a gl'impeti de nimici . Lasciate poscia due bone. legioni con tutte le bagaglie în Agendico, marchio con le genti alla polta de Boi er arrivato il sequente giorno a Vellaunoduno terra de Senoni non si po Sens, lendo lasciare dopò le spalle alcun luogo nimico, acciò non fosse impedita da al- Prouins euno la Strada a coloro, i quali doucuano condurre la vittouaglia in campo, di- Villa nofegnò di asfediarla, & di prenderla. Et in due giorni la cinfe di bastioni, il "2. terzo giorno hauendo quei di dentro mandati loro Ambasciadori a fare inten dere, come volenano darfi a Cefare, egli commandò loro, che gli desero l'armi, che gli mandaffero tutte le bestie da soma, & che gli dessero seicento ostaggi, & al mettere ad effetto tutte queste cose lascio Luogotenente C. Trebonio. Egli volendo quanto più tosto potena fornire quel viaggio, se n'andò alla nolta di Genabo de' Carnuti, i quali in quel principio, che fu portata loro la nuo- Orleana ua dello assedio di Vellannoduno stimando, che la cosa donesse andare molto Di Carin lungo, faceuano provissione di buone guardie, & di metterui gence per difender la terra di Genabo . Cefare in capo di due giorni, fu quini, & ferma-ua. to il campo dinanzi alla terra, impedito dalla sopranegnente notte riferbò la Cesare a impresa pel seguente giorno; commandando in canto a foldati, che facessero Genabo. tutta quella pronisione che esso gindicana, che si connexisse per fare l'esfetto

difeznato; & perebe il ponte del fiume Ligeri toccana la terra; dubitando. Loire. che quei di denero non fi fugviffero di noste; volle, che i foldati di due legione Lume Ligeria D Steffero entraquella norte alla guardia. Quei di Genabo pfeiri chetamente alquerro prima che fosse la meza notte fuor della terra, cominciarono a pasfire il finme ; ma faputafi la cofa dalle fpie, & Cefare commando a quelle legioni ele quali egli hauca faceo stere fenza alcuno impedimento che doue fero Cefare mettere il fuoco alle porte ; & cost gli fe paffar dentro, & prefe la terra ; efprende ! fendoui reflati pochissimi de nimici, che non fosero stati prigioni ; perche la Genabo. frettezza del ponte, & delle firade hauenano impedito alla moltitudine la fuga; fe mettere la terra a facco, & poscia metterui il fuoco, polle, che tutta la preda fu fo de' foldati, & fatto paffare l'effercito di la dal fiume Liveri ar-Loire da ring ne confini de Riturigi . Tofto che Vercingetorive intefe la venuta di Ce-Burges, fare, fi lend dallo affedio, or venne alla volta di Cefare. Egli hauena difegnato di dar l'affalto ad una terra de Biturigi, laquale era nella strada ; det-Ba Bur ta Nouioduno. Et essendo di essa venuti a tronarlo gli Ambasciadori pregan dalo, che noleffe perdonare laro, & faluar toro la pita; egli volendo con quelges. Noion. laprestezza mettere ad effetto le cose fue, con la quale egli hauea già la maggior parte delle imprese conseguito, commandò loro, che gli dessero l'armi, che gli mandafiero i cavalli, er she gli conduce fero g i ostaggi : de banendo eglino dato vna parte de gli ostangi, is attendendofamettere ad effetto l'altre Canalle cofe; meffedentro i Eupieani, o alquanti foldati, che cerca fero l'armi, e caria di Fra walle, fu reduto apparire la canalle sia de nimici di lontano, laquale era feorfa amanti alla bart relia di Vere, mororive o Onde tofto che gli buomini delcefi. La terra bebbero neduto costoro, a che vennero in spera za til foccorfo lens-6 2002 tofi il romore comincierono succi a prender l'armi, a ferrar le parce, er a falire re sopra le mura. I Capitani, iquali si tronaugno nella terra conoscendo pe fegni de Francesi, ch'esti faceuano auoui difegia, impugnandosi le bade preserole porte, or in tal guifa feceno ritirarfi i bro tutti a filuamento. Cefice comando che la canalleria tutta saltasse suon de ripari, & fe che si a frontassevo co' canalli de' nim ci : & veduto, che i fuoi n'ha seavo il pez eio mando lor. dietro intorno a quattrocento canalli Tedeschi, i quali culi hanca prima disegnato appresso la persona fra ritenere, non poserono i Francesi resistere al dar dentro di costero, e cofi volti in fuga i nimici, & perduti molti de' loro, si ri-· le nuoue tirarono all'effercito. Poi che furono rotti costoro, i cittadini della terra impauriti di nuono, hauendo fatti prendere coloro, i quali esti giudicanano, che

foffero flati quelli, che haucuano follenatala plebe, gli conduffero a Cefare, o fi diedero a lui. CESARE bauendo fatto queste cose se n'andò alla volta della terra di

Anarico, che era una terra grandissima, & fortissima ne' confini de' Biturigi; il cui Contado era fertilifimo or aboudantiffimo; perche tencua per certo, che ogniho-

pen bora, che bauesse baunto nelle mani quella terra, barebbe ancora la città de' Biturigi in sua potestà . Vercingetorige hauendo ricenute tante rotte, & Burges. danni a Vellaunoduno, a Genabo, & a Nonioduno; chiamo i suoi tutti a par- Villanos tomento: et mostro loro, come, che da hora inanz i bisognaua di guidare la guer. ua. ra d'un' altra maniera, che non si era satta ne' tempi adietro; & che era da fa re ogn' opera, & vsare ogn' arte, accioche si uietasse a' Romani il poter hauere Vetsinge t pascui, & le uittouaglie. Et che ciò sarebbe loro ageuole, perche eglino han- torigepar no gran numero di caualli; & perche sono in ciò aintati dalla stagione dell'an- la a suoi no, che i pascui non si potenano ancora segare; si che i nimici sarebbono stati sforzati a pscire sparsi fuori de gli alloggiamenti; onde i canalli gli potenano andare ogni giorno uccidendo. Che oltre a ciò per cagione di faluarfi donena difbrez zare le cofe famigliari, & anche facena dimelliero, che si mettesse il fuoco ne borgi, & in tutti gli edificu tanto Patio lontano da Boi intorno in- Di Bottorno, quanto si potena gindicare, che esti fo fero per distendersi per cazione di bone. potere gouernare i canalli. Done eglino hauenano abbondanza grande di que-Ste cofe tatte, perche farebbono aiutati da cofe di coloro, nel paefe de quali fi farebbe la querras. E che i Romani è veramente non potrebbono sopportare tal carestia, o veramente si verrebbono a discostare assai dal campo contoro gran pericolo. Et non era dimolta differenza, d che gli amazzaffero, d che eli togließero le bagaglie; perche perdute quelle non potrebbon altrimenti far querra. Che oltre a ciù bisognana che si brusciassero tutte quelle terre, che per non effere ben fornite & fortificate, o ficure per lo fito loro naturale, non fi po tenano fenza pericolo difendere; accioche in ele non fi pose Tero riparar quelli che fuggono il combattere i ò che i Romani non se ne accommodassero à sar gran preda di vittonaglia & d'altre robbe. Done se queste cose parenano loro hora grani et afpre, che doneano gindicare, che fossero molto più grani di gran lunga, o più frane, che gli fossero leuate le mogli e figlinoli o messi in seruirà & esti prinati della vita, ilche suole quasi sempre anenire a coloro, iquali ri mangono perdenti. Approuano dicommune consentimento d'ognuno questo pa Siabbius rere, si mife in vn fol giorno il foco in più di venti città de Biturigi. Fecesi que cian mol Sto medefimo nell'altre città anchora; vedenafi in ogni lato de gli abbracciamenti, & ogni cofa era pien di fuvco: & come che queste cose ei le soportasses. ro con dolor grande e prendemano in ciò nondimeno un conforto; che tollo, otsenuta la vittoria, tenenano per certo di donere ricuperare tutto quello, che Di Burhauessero perduto. Trattanasi nel consiglio generale sopra la città di Auari- ges. co, fe fi doueffe ardere anch' ella, d pure fi doueffe difendere. Onde i Birurigi Birurigi figettanano a piedi d'ogn uno, con pregargli, che non gli costrignessero amet- non vole ter con le proprie mani il fuoco in una città, che era la più bella di quasi tuttala Francia, laquale è la fortezza et ornamento delle città loro: affermaua- vna lor no, che essi erano per difenderla facilmete, rispetto al sito suo naturale, che es- città.

.0

te città. Di Bur-

Vairon

trano ab-

ges.

fendo quasi d'ogni intorno cinta dal fiume, & dalle paludi , ha folamente vna frada & quella molto stretta, per laquale vi si possa andare. Fu ciò conce-Bi But- duto a Biturigi domandanti, anchor che Vercingetorige da prima configliaße il contrario, & dipoi si mutaffe di proposito, & di ciò si contentasse mosso in parte da' prieghi loro, & in parte dalla compassione, the haueua al puigo, onde fu messo nella terra pua buona quardia di huomint scelti per tale effetto.

Vercinge Venia Vercingetorige seguitando Cesare con minor giornate, & elesse un luo gue Cela re. Viaron.

sorige le- 90 per fermare il campo, ben forte, & guardato da certe paludi, & da più felue quindeci miglia lontano da Anarico; quini intendena da certe spie a di per dì, & ad ogn hora tutto quello, che inturno ad Auarico si faceua, & comanda na tutto quello che nolena, che si facesse: tenena diligente cura di tutti i luoghi doue i nostri haueano i paschi, & doue andauano a segare i biadi, & in tal quisa uenina assaltando coloro, che erano costretti talhora di allontanar si trop po, & arrecana loro gran danni; quantunque i nostri vi facessero tutti quei rimedu e proutsioni, che ragioneuolmente fare vi si poteano andandoui a tempo

far fermò

Oue Ce- non pensato, & per viaggi non più vsati. Ora hauendo Cesare formato il campo da quella banda del castello, che essendo posta nel mezo fra l fiume & la pa il campo. lude hauena quell'entrata firetta, come poco fà dicemmo; cominciò a dar ordine di fare gli argeni, di presentare auanti i Gatti, & far fabricare due torri, conciofoße cufa, che rispetto al sito la terra non si potesse cingcre altramente di basticni. Egli non restaua punto di esfortare i Boi, & gli Hedui, che mandassero la vittonaglia; ma gli vni di loro, perche v' andanano lentamente & con

Di Borhon. d'Autun.

poca diligenz a gli facenano picciol gionamento, & gli altri, perche non erano molto ricchi, che la terra era picciola & debole non poteuan molto onde in brenissimo tempo quanta che ne haueuano finirono di consumare. La onde tronandosi l'esercito dal grandissimo mancamento delle vittonaglie molto tranagl ato, perche i Boi non potenano più, & gli Hedui v'andanano freddamen-Di Borte; & perche gli edifici tutti erano stati abbruciati, uennero a tanto che l'eßer cito stette molti giorni senza uittonaglia; et facendo uenire i' bestiame di paesi molto lontani sopportarono un'estrema fame : eglie bene il vero, che non si

bon. d'Autur.

> vdimai pure un folo, che diceffe cofa, che si disconuenisse alla grandez za del popolo Romano, o alle vittorie ne' paßati giorni acquistate: anzi che chiamando Cefare quiui in fatto i foldati di ciascuna legione , & dicendo loro, che se parena loro strano di più sopportare tal cosa, che lascierebbe andare quello assedio; tutti generalmente vennero a pregarlo, che egliciò non facesse per niente; con dire, che fe già tanti anni, come fuldati honorati, l'haueano feruito di forte, che non haucano mai riportato ne vergogna ne vituperio, non erane mai per partir si lasciando la cosa impersetta e doue se essi hora si partissero da quello assedio terrebbono di donerne riportare una gran vergogna & vitupe-

di Cefare di ftare al l'affedio.

> rio . E che tenenano, che fosse molto meglio difopportare ogni stranezza, & ogni

ogni Rento, che partirsi quindi senza far nendetta di quei Cittadini Romani, che per la malignità de Francesi erano stati cosi vituperosamente morti dentro di Genabo. Imponenano medesimamente a' Capitani, & a' Cohorti dell'es- Orleans fercito, che raccontaffero a Cefare questo medesimo. Cefare poi, che furon prefentate le torri fotto le mura, intefe da certi prigioni, che Vercingetorige do- Nuoue pò, che hauea consumati i suoi paschi, si era col campo venuto accostando ad hauute Anarico, & che egli in persona con tutta la canalleria & soldati spediti, i qua da Celali erano vsati di combattere fra caualli, era uenuto innanzi per fare vu'imbo- Viaron. fcata, là done gindicana, che i nostri fossero per andare per lo strame pe'loro ca ualli. Hauendo dunque intefo queste cose, partendosi dal campo su la mez a not te con gran silentio, arrivò appunto la mattina al campo de nimici. I nimici hauendo prestamente inteso dalli stracorritori la uenuta di Cesare ; nascosero nelle più aspre & folte selue tutti i lor carri e le bagaglie; quindi misero tutto l'effercito in battaglia in un luogo rileuato, & aperto. Cefare inteso questo, Ordini di comando di presente, che si conducessero quini tutte le bagaglie, & che tosto Cefare. si prendessero l'armi . Vi haueua quini pu colle di piaccuole salita nel comin- Colle. ciare, il quale era cinto quasi d'ogn'intorno da una difficile & impedita palude; di non maggiore larghezza che di cinquanta piedi: s'erano i Francesi fermati fopra questo colle, hauendo tagliati tutti i ponti, confidandosi al tutto nel la qualità del luogo; & erano le nazioni ciascuna separate l'una da l'altra, città per città, hauendo distribuito tra loro le guardie di tutti i passi, & di tutte I entrate della palude; hauendo fermato ne gli animi loro, che fe i Romani facesero forza di passar la palude, mentre esti ciò cercassero di offendergli da luoghi alti; accioche come v'andanano per vedere il luogo vicino, giudicassero, che coloro, i quali v'erano, crano pronti di combattere, & di tronare chi ri Bondesse loro; & vedendo la stranezza del fatto conoscessero, che con sciocco inganno cercauan di dimostrarsi. Cefare in tanto mostrò a' suoi soldati, già tut Soldati di ti sdegnati, che i nimici hauessero ardire di star loro cosi lungamente affronte, Cesare et i quali tutt' bora domandauano il segno del dar dentro; con quanto gran dan prontusino, & perdita di huomini da bene necessariamente fosse per acquistarsi la vit mi. toria:ma veduto, che essi erano d'animo cosi pronto, che per acquistare honore non ricufauano alcun pericolo, & che harebbe potuto eser ueramente imputa to di grande iniquità, se non hauesse tenuto più cara la vita loro, che la salute propria; hauendogli con buone parole in tal guifa confortati, quel giorno mede simo eli fe tutti tornave a gli alloggiamenti; & quiui diede ordine di apprestare tutte l'altre cose, che bisognauano per l'assedio di quella terra . Subito che Vercinee Vercingetorige fu tornato a' suoi, su imputato di tradimento, che si fosse accotorige im Stato un poco troppo col campo al campo de Romani, che ei si fosse partito con putato di tutta la canalleria; che hanesse lasciato vn'essercito cosi grande senza alcun tradimen capo, che i Romani per la partita di lui fossero con tanta opportunità & con to.

tanta prestezza venuti: & che queste cose tutte non potenano essere akenute a forte, & fenz a maturo configlio;e che egli più tofto volena effer fatto Signo re della Francia per le mani di Cesare, che hauere tal beneficio da loro . Eeli pdite cosi fatte imputationi, cosi rispose. Che se hauea fatto muouere il campo, era ciò auuenuto per cagione del mancamento de paschi, & anche con configlio loro, & loro effortationi; dell'efferfi accostato tanto a' Romani n'era ftato cagione l'opportunità del luogo, ilquale era si forte per se medesimo che si può molto ben difendere; & che il seruirsi de' canalli non si douena cercare in luogo pantanofo, & effi erano stati vtili in quei luoghi più tosto, done effi erano andati: & che partendo egli, non haueua (fludiofamente) voluto lafciare il carico del gouerno di tutte quelle genti a persona ninna, accioche colni, che foße rimalto, fintoni dalla moltitudine, non fosse poi stato costretto a venire alle mani con le genti nimiche, perche vedeua che ciascuno per esser di animo troppo piacenole & delicato, vi attendena forte, perche non porcuano più Di Lema, lungamente resistere alla fatica. . Che se dunque i Romani si erano condotti

a cafo, ne rendessero gratie alla Fortuna ; se pure v'erano venuti per desto di qualche persona ne ringratiassero quello cotale, poiche essi bautano dell'alsez za de' luoghi done erano, potuto vedere quanti pochi ci faßero, & considerare quanto poco conto fosse da tenere del valor loro; posche celino non hauendo hanuto ardire di attaccarsi con esso loro, s'erano rituperosamente ritirati · à gli alloggiamenti. Che ei non desiderana punto d'ottenere per tradimento da Cefare quello Imperio, che con la vittoria che già & a lui, e a tutti i Francesi era manifesta, potena ottenere. . Anzi che quando loro pare Te di honorarlo più che non si conuenina, hauendo rifguardo a quanto egli operana in beneficio loro, che egli tutto ciò rimetterebbe loro in dietro, Et accioche poi Parole di conosciate (disse egli) che quanto io vi dico bora, lo dico sinceramente, pdite

torige.

Vercinge po poco questi foldati Romani; & fe penire quini certi febiani, i quali egli hauca fatti prigioni pochi giorni inanzi; essendo essi andati a bruscare dello ftrame, & con far loro patire la fame, & altri martori gli hauea multo tormentati. Questie Bendo stati molto bene ammaestrati di quello, che donessero rispondere, qualbora fossero dimandati di nulla; dissero, come essi erano sol-· dati delle legioni, & che tratti dalla carestia, & dalla fame, erano nascosamente vsciti del campo, per vedere se hauessero potuto tropare per quei luoghi niente di grano, ò di bestiame, e che tutto l'effercito patina della medesima carestia, & che non v'era più alcuno, di cui le forze fussero bastenoli, ne che potessero più lungamente sopportare la fatica di cotale impresa. La onde il Signor loro hauca deliberato al fermo, se non potena fare alcun miglior profitto nell'affedio della terra, fra tre giorni partirsi quindi con tutto l'effer cito. Ecco dunque ò foldati (diffe Vercingetorige) i benefici, che poi bauete dame, ilquale noi imputate cofi hora di tradimento, per opera di cui poi pure bora nedete effer quali consumato dalla fame un tanto effercito sempre vit soriofo, senza spargersi in ciò punto del vostro sangue, il quale vituperosamente fuggendo ho già procurato, & ordinato, che non sia ricettato da i popoli di veruna città dentro de' fuoi confini. Leuossi allbora un subito grido con Costume alte voci fra tutte quelle genti; & percotendo l'armi, si come è loro costume; de nimifaceano gran romore, la qual cofa effi fono vfati di fare verfo colui , di cui vo- ci di pergliono lodare il ragionamento; che Vercingetorige era veramente grandiffi- cuoter le mo Capitano, & che non si doueua per niente hauere alcun sospetto della fede sua: es che nesuno haurebbe potuto gonernare quell'impresa con migliori ordini e modi di quelli, con cui esto l'hauea gonernata. Diterminosti poscia fraloro, che si donesse fare una scelta di dieci mila soldati di tutto l'esercito, & che si douesero mandare nella terra; ne giudicanano, che si douesse rimettere la sulute di tutti ne Biturigi soli, perche conoscenano, che se essi ha- Di Burueßero tenuta quella terra, in ciò consistena la somma tutta della vittoria. ges. I Francesi co' loro partiti impedinano la singolar virtù, & valore de' nostri Valore, e 1 Francesi co loro partiti impeainano ia singolar vitta, & ingegni soldati per tutti i modi come natione sufficiente, & attissima ad imitare, & ingegni de Francesi. mettere ad effetto tutte quelle cofe che si mostrano da qualunche si voglia. celi. Percioche effi co lacci leuauano uia le falci, & ogn'hora, che l'hauean con effi prese, le tiranan dentro con certi strumenti: quindi facendo delle strade sotter ra scalz anano i bastioni, & tanto meglio anchora, perche ne loro paesi vi sono gran caue di metalli, & ogni forte di minare in uso appresso di loro, & in ciò si vanno esfercitando. Haueuano poscia tutto il muro da ogni banda con le torri coperte di tauole, & hauenano coperte quelle di coiami : & allhora con feese scaramuccie cosi di notte, come di giorno saltando fuori; ouero mettenano il fuoco ne' bastioni, ò pure veninano ad affrontare i nostri soldati nell'opera impediti. Agguaglianano etiandio l'altezza delle nostre torrisfecondo, che a di per di si veniuano alzando con certe autenne fitte nelle torri loro: impedinano olere a ciò i nostri ogn' hora, che faceano delle mine, ne gli lascianano accostare per esse alle mura con certi bastioni aguzzati & arsi da un capo, & con pece fatta liquida col fuoco, & con fassi groffissimi. Ora quasi tutte le mura delle terre della Francia son fatte di questa maniera. Si mettono certe Mura del trani ritte distese per lunghezza con pari distanza l'una dall'altra due pie le terre di lontana nel suolo della terra; queste si legano insieme dalla parte di dentro, della Fra-& si commettono, quindi si cuoprono con buona quantità di terreno, e quelli Chatu, che detto habbiamo, si riempiono di grossissimi sassi dalla banda di fuori, che fanno facciata, & mesti su questi, & insieme con ordine commessi, ui se ne aggiunge vn altra fila, di maniera, che si offerui in ciò quei medesimi shatu, & che le traui non si tocchino fra loro, ma tutte framesse con pari distanza ciajouna, framesseni de' fassi stiano ferme & strette; intal quisa si vien fabricando tutta l'opera, fino a tanto, che le mura siano condotte à conuenenole

rietà de' Cefariani

-181

lità fua non si mostra difforme per le trani, & saffi con ordine fermo commessi. i quali stando per dritte linee seruano benissimo gli ordini loro ; sono etiandio molto a proposito per l'vtile & difesa delle città ; perche quei sassi difendono le mura dal fuoco, & il legname le difende dallo ariete, & altri strumenti da battere. Questo legname commesso dalla parte di dentro con traui poste per fila con ispatto di quaranta piedi, non si può ne rompere, ne scommettere . Efsendo i nostri soldati impediti da tante cose nel prender la terra, e ritenuti dal freddo grande, & dalle feeffe pioggie, pinfero nondimeno con la fatica loro con sinua tutte queste difficultà, & in fatio de vinticinque giorni fabricaron via bastione trecento trenta piedi lungo, & alto piedi ottanta. Ora toccando quefto quasi le mura de nimici, & effendo Cesare sempre in persona presente a tale opera, confortando tutt'hora i foldati, affine, che non si perdesse quini punto di tempo ; si vide d'intorno alla meza notte, che vsciua sumo su de ripari, perche i nimici hauenano per via di mine in essi gettato il fuoco. Et in quello istesso tempo leuatosi vn romor grande sopra le mura, quei di dentro aperte que porte dall'ono & dall'altro lato delle torri, faltarono fuor della terra. Et alcuni tiranano di lontano sopra le nostre munitioni fiaccole di fuoco, & materie fecche da ardere di fu le mura; & oltre a ciò vi gettauano fopra pece dicirate lo- firutta, & altre materie da fare attaccare il fuoco; di maniera, che appena se

di fuoco pra le mu potena comprendere & conoscere in qual luogo si douesse correr prima, è donitioni de Cefariani

ne si donesse dar prima soccorfo; tuttania, perche sempre secondo l'ordinario di Cesare stanano due legioni alla guardia del campo, & due spartendo fra lo-To il tempo ne stanano in opera; auenne che con molta prestezza, parte di lo-To si oppose a' nimici, che erano viciti a combattere, & parte si mise a ritirar le torri, & a tagliare i bastioni, & tutte l'altre genti del campo d'altra parce correnano per ismorzare i fuochi. Ora combattendosi in ogni lato, passata già gran parte della notte, & accrescendo tutt hora ne' nimici la speranza di otte nere la vittoria; & tanto maggiormente ancora; che vedenano arfi i Plutei. che Stanano a difesa delle torri, & appresso si accorgenano, che non potenano andare agenolmente scoperti a dar ainto, done eglino tuttania entranano freschi a combattere in luogo de gli stanchi; & giudicando esti, che in quel poco spa zio di tempo confistesse la salute vniuersale di tutta la Francia; auenne in prefenz a nostra una cofa, la quale parendoci degna di memoria, habbiamo viudicato che non sia da lasciare andare. Vn certo Francese stando ananti alla porta della città, ueniua continuamente gettando pezzi di scuo, & di pece, iquali · gli erano porti in mano, dentro quel fuoco, che era appiccato in pna torre, che era posta incontro a lui; & in un subito ferito dal lato destro da un colpo di ba · leftra, fu paffato dall'altra parte, & cadde morto per terra. Et uno di coloro,

iquali gli erano nicino trapaffato il coftui corpo diftefo per terra, facena quel-

Erfficia

Gatti, fecondo alsuni.







Nu.138.

A Traui meßi per terra, distanti l'uno dall'altro pie di due , & lunghi piedi quarantà. Tanto era grossa la muraglia.

B Pietre lunghe piedi due, poste fra traue, Straue.

C Tereno posto sopra i traui, & fra esi.

D Trauich'erano per lungo, 65 legauano gli altri traui

E Tranich eran posti in piede, che legauano G face uano forte tutta l'opera. l'ufficio medesimo, che egli; ilquale morto in quella istessa maniera che l'alera per un colpo somigliante, entrò nel suo luogo il terzo, & dopò il terzo il quarco;ne resto prima vuoto quel luogo di difensori, che spento il suoco de ripari, & ricirati per eneto i nimici si pose fine al combattere. Poi che i Francesi heb bero tutte le cofe pronate, e che non era rinfcito loro alcun lor difegno; prefero per partito di fuggirsi il seguente giorno della terra, essortandogli a ciò Partito Vercingetorige, & comandandolo loro. Et tentando di far ciò di notte cheta- preso da mente sperauano, che done ffe uenir lor fatto con non molta perdita de fuoi ; Frances. perche il campo di Vercingetorige non era molto lontano dalla città ; & appressola palude, che era fra l'essercito nostro & la terra riteneua i Romani dal segnitargli. Est già si metteuano in ordine di far tal cosa la notte, quando le donne pseiron di presente suor di casa, & in publico piangendo gettates ananti a' piedi de' loro, gli preganano come meglio sapenano & potenano, che non voleßero lasciare nelle mani de lor nimici a sopportare mille straty & effe & i loro communi figlinoli, poi che la natura & debolezza delle forze nietanaloro il potere insieme con essi mettersi a quindi suggire. Poi che que-He geti uidero, che pure flauano forti nell'opinion loro, perche il piu delle volre in uno estremo pericolo la paura non conosce la misericordia; cominciarono tutte con alte Strida a farsi semire & a dar segno à Romani della fuga di co-Storo; onde spauentati i Francesi da cosi fatta paura, accioche i caualli de Ro mani prendendo i passi non tagliassero loro le strade , si tolsero dal proposito loro. Cefare il seguente giorno sacendo tirar la torre sotto le mura, & compiu tamente finite l'opere, le quali egli hauca ordinato di fare, leuatasi in un tempo una gran tempesta, & cadendo una gran pioggia, giudicò, che quel tempo foße molto a proposito a prender partito; perche uedena, che le quardie con un poco manco diligenza sopra le mura si faceuano. Comandò dunque a suoi, che lauorassero un po meno, e' mostro loro, quanto nolena che si facesse. Hanendo Tepo con posciafatto le belle parole à soldati delle legioni secretamente nascosti fra i trario à Gatti, che voleßero horamai prendere il frutto delle tante & si lunghe lor fa Cesare. tiche, che erà la vittoria; propose i premii che uolea dare a coloro, che fossero i primi a falire fopra le mura, quindi diede il fegno a' foldati. Esti tosto quasi wolando corferò alla terra da tutte le bande, & in vn fubito riempirono ie mu ra . I nimici feomentati dalla nonità di tal fatto, gettatifi giù delle mura, & delle torri si fermarono, hanendo fatti certi squadroni a uso de triangolo, nella piazza & ne luoghi più aperzi, con animo, se fostero assaltati da qualche parte, di potere combattendo resistere a chi venisse lor contra, & con ordinata battaglia combattere. Ma done effi nidero poi, che non ne ne hanena alcuno, che scendesse al piano, anzi che tutti si spargenano d'ogn' intorno sopra le mura, dubitando non fuffe loro leuata affatto ogni feranza di fuggendo falmarfi gettate una l'armi, corfero tutti nerfo l'ultime parti della terra : & quini per

ei da' nostri soldati. O quelli che vià erano usciti dalla porta, furon morti da" canalli, ne fu tra' nostri alcuno, che si desse al far preda. Anti che di si fatta maniera erano infiammati di sdegno dall' vesisione fatta in Genabo, & dalla fatica grande sopportata nell'affedio, che non perdonarono ne a necchi , ne a donne, nè a bambini. Et in fomma di tutto quel numero, che fu d'intorno a qua rantam la perfone, appena se ne saluarono ottocento, iquali vdito il primo ro more s'eran gestati fuor delle porte, & a ritrouare Vercingetorige se n'andarono, & egli paffata già buona pezza della notte riceuette coftoro, che cofe fugginano, con gran silentio, dubitando che per il concorfo di costoro, er per lo ro compassione non nascesse qualche difordine tra'l nelgo, si come egli banea prima fatto ordinatamente fermare gli amici & famigliari suoi, acciò prendessero cura di partirgli, & che i principali delle città eli condustero fra ilovo in quella parte, doue erano alloggiati i foldati di ciascuna città . Il seguente giorno ragunato il parlamento egli confortò ognuno, effortandogli che non noleßero per niente troppo fromentarsi , & che non prendessero troppo fastidio de riceuuti danni, perche i Romani non haucano uinto per la loro uirth & ua lore, ò per i buoni ordini & valore de' foldati; ma più tosto per certa loro arte & sapere intorno all'assediare la città, della quale essi erano ignoranti : & che se alcuno aspetta, che nelle guerre i fini tutti gli riescano prosperi; è neramente in error grande; che a lui non era piacinto mai, che si donesse tenere, & difendere Auarico, & che di questo ne poteuano essi medesimi far testimonio; onde i danni per ciò ricenuti erano seguiti per la poca prudenza de' Biturigi, er per troppo noler gl'altri anchora a costoro compiacere, ma che bene egli

Viaron.

Da Burges.

con utili molto maggiori tosto gli compensarebbe. Percioche quelle città , le quali non sono entrate in lega con gli altri popoli Francesi, n'entrerebbono tut te per la diligenza; che u'uferebbe; & farebbe si, che tutti universalmente & popoli della Francia farebbono uniti, & di un medesimo parere; & ogn'hora, che tutti foffero pniti,non farebbe tutto'l mondo bastenole a refistere à gli affronti & impeti loro. Diffe appresso, come egli banena quasi boramai tutto questo me fo ad effetto; & che in tanto conueneuole cofa farebbe, che tue ti per cagione della commune salute, dessero ordine di fortificare il campo , affine che poteffero più agenolmente fostenere le subite scorrerie & impeti de nostri. Queste ragioni arrecate da costui non dispiacquero nulla a' Francesi, & massimamente, che vedeano, che egli non era punto mancato d'animo, hauendo riceunto un damo si grande, & pure non s'era nascosto e non bauena fuggito il trouarsi là, done erano tutti gli altri insieme. Et tanto maggiormente se gindicana, che e' foffe dotato di grande antinedere, & discorfo per questo, che egli da prima, auanti, che foffe la cofa andata male, era stato di parere, che ( douese mettere in Anarico il fuoco, & dipoi, che si donesse abbandonare. La

## SETTIMO.

ande come a gli aleri Imperadori il succedar le cose contrarie scema dignied & Le cose grandezza; in tal guisa la costui grandezza si ueniua per lo riceiuto danno di contrarie fresco, a fare ogni giorno maggiore; & insiememente essendogli ciò da lui affer scemano mato, ueniuano in feranza, che l'altre città douessero entrare in lega con esso riputation loro; & primieramente i Francesi comintiarono a dare ordine di fortificare dezza il campo, o per effere buomini poco ufati al sopportar la faticca, erano sbigot titi di fi fatta maniera, che giudicanano di doner sopportare, & patire tutte radori. quelle cose, che sossero comandate loro . Et Vercingetorige d'altra parte non meno si affaticana in operare, che l'altre città entrassero in lega, che si haue se già promeßo loro, & inuitaua gli huomini di esse principali, con mandar loro de presenti, or offerire appresso assai. Eleggena egli a fare uno officio tale buo mini, che foßero a proposito, ciascun de quali potesse agenolmente ò con belle & inganneuali parole, ò per uia di amicitia trarre, a fo gli animi di ciascano / Varon. Ordinò poscia, che sutti coloro; iquali crano scampati nel sacco di Anarico foßero rinestiti, & fossero loro date dell'armi ; & appresso comandò alle città che douessero mandare certo numero di soldati per riempire le compagnie, nelle quali erano mancati de gli huomini ; facendo intendere, loro quanti & Fatth. in qual giorno uolena, che si trouassero in campo , Comando posciar che si usasse ogni diligenza di cercare per tutta la Francia de Balestrieri, de quali ue n'haucua un numero grande per tutto, & che glifusero mandati. Onde con queste somiglianti provissioni si uenne prestamente a mettere in assetto tutto Viaron. quel mancamento, che hauena nel campo causato la perdita di Auarico. Fra Paese di, questo mezo Teutomato figliuolo di Olleuicone, Rè de Mitiobrigi, il cui padre Pompoera già stato chiamato amico dal nostro Senato, arrivò quivi con un grosso nu lieri. 300 mero de' suoi caualli, & con quelli altresi, iquali egli hauea seco condutti dell'Aquitania. Cesare dimorato molti giorni in Auarico, & hauendoni tronato dentro gran quantità di grano, & altre nittonaglie rinfrescò quini sutto l'esfercito, ristorando le fatiche loro, & la patita carestia. Ora essendo già quast, che al fine l'innernata, perche la stagione dell'anno lo chiamana a fare nuona querra, & egli haueua diterminato d'andare a trouare il nimico per uedere. se lo potesse trarre dalle paludi, & delle selue, à se pure potesse restringerlo con assedio; uennero a trouarlo i primi buomini de gli. Hedui , come Ambasciadori della loro Republica, pregandolo Strettamente, che nolosse andare a dar foccorfo alla città loro, massimamente in un compo così necessario : che la cofa era in grandissimo pericolo, per questo, che essendosi usato in quella città per antico costume di crearsi un solo magistrato, & di tenere quella dignità, & pocestà per spatio d'uno anno; hora son due, che si trouano in magistrato, & amendue dicono di essere flati legitimamente creati. Che l'uno di questi due era Connittolitane gionane ornato, & di sangue illustre, el altro Cotonato di antichissima famiglia, & huomo di grandissimo potere, & di gran parenta-

do sil cui fratello Vedeliaco l'anno paffato era stato in questo magistrato: onde la città era tatta in arme; & il popolo era in parte, & il Senato anchora in parte, & riafen di loro hauena i fuoi feguaci. Done fe tal discordia feguira mol to tempo, e'ne feguirera, che l'una parte della città uerrà con l'altra parte alle Discorto mani, & che alla diligeza & poter di lui stana hora il rimediare, che tal cosa prouedi no feguiffe. Cefare, anchora che giudicasse, che'l partirsi hora della guerra, & mento di dal nimico dannosiffimo fosse sapendo tutta uia quanti gran danni folesfero rifultare dalle difcordie, & dalle parti, accioche vna cofi grande & tanto amis Cefare. ea città del popol Romano, la quale egli haueua sempre mantenuta & di tut te le cofe ornata non si conduccse al prender l'armi, o pfar la forza, o che quella parse, che manco in se medesima si considasse, havesse a domandare ainto a Vercingetorige; gindicò, che foffe bene di rimediare prima, che altro fequisse, ad un tal difordine; perche secondo le leggi de gli Hedui non era lecito a coloro, che erano del fommo magistrato d'uscire de confini de gli Hedni; accioche non paresse, che egli volesse in alcuna parte pregiudicare alle leggi loro , & alla ragione ; fi delibero d'andare in persona alla città de gli Hedui . Et anche fe chianare d fe tutto I Senato, & coloro alcrefi, tra i quali era la differenz a. Et effendo ragunati quiui quafi tutti gli huomimi della città, & effendogli mostro da pocht cittadini , i quali celi ( chiamati in disparte ) hauena efaminati, come l'un fratello banena chiamato l'altro al magistrato in altro luogo; & maltro tempo di quello, che fare si douena, coneiofosse cosa che le leggi nietassero che due d'ona medesima casa essendo niui amendue non folamente foßero eletti al magistrato, ma che etiandio potessero eBere del Senato; egli volle, che Coto rinuntiaffe il magistrato . Et volte Constitto parimenee, che Connittolitane, ilquale era ftato creato da Sacerdoti fecondo letane. il costume della città, & interuenutoui i magistrati, ottenesse la potestà & la signoria. Hauendo terminato in tal guisa le cose, effortati gli Hedul, cfre si woleffero dimenticare delle discordie & de dispareri, & poste tutte queste cofe da banda noleßero fernirlo in questa guerra; & che attendesfero da lui , unita tutta la Francia, que premu, che si conuerrebbono a meritiloro: & che Cefare la fent indugio gli mandaffero tutta la canalleria, o dieci mila fanti appresto.

due parti perche gli nolea mettere alla guardia per cagione delle nittonaglie . Pè due dell'effer- parti di succo l'effercito, & a Labieno diede la cura di quattro legioni, che le conduceffe in quello de Senoni & de Parisy, & egli nemend feco fei nel parcito. Di Sens. Je delli Arnerni alla terra di Gergonia lungo I fiume Elaneri; & una parte. della caualleria diede a colui, & parte ne ritenne seco: Vercingetorige inrefa la cofa, tarliati tutti i ponti, cominciò a marciare dall'altra banda del fiu Chiarame Elaueri, & essendo l'uno essercito all incontro dell'altro ueniuano a ferma monte. Alier. Alier.

re reapi quasi affronte affronte. Haiedo poscia messo con buono ordine per tue - vo genti a fcoprire, affine, che i Romani uon poteffero fabricando il ponte paffare Siglio.

fare in alcun lato l'efercito di là;era Cefare in molti gran tranagli, che la mag gior parte della state dubitana non essere impedito dal siume; perche il siume Elaueri non si può quasi mai guazzare auanti l'Autunno. La onde accioche Aliera de tal cofa non avenisse, fermato il campo in un luogo saluatico appunto all'incon tro di uno di quei ponti, iquali Vercingetorige hauea ordinato, che foffero ta- Cefate fa gliati; il sequente giorno, si mise in agnato con due legioni, e mandò ananti il ri vil aguamanente dello effercito con tutte le bagaglie, si come egli era pfato, hauenda to. leuato a tutte le legioni il quarto Coborte, e comandato loro, che marchiando si venissero quanto più potenano distendendo, accioche si paresse che'l numero delle legioni fosse intero; come egli pote per l'hora del giorno far congiettura, che già il campo hauesse preso gli alloggiamenti; cominciò a rifare il ponte son quei medesimi legnami, de quali il ponte dalla parte di sotto era anchora intero. Finita con prestezza tale opera, o passate le legioni, o eletto un luogo molto a proposito per sermare il campo, richiamò l'altre genti . Vercingetorige accortosi di tal cosa, non volendo per forza esser costretto a far fatto d'arme, a gran giornate marchiò auanti con l'eßercito. Cefare partitosi quindi, arrinò a Gergouia, hauendo col suo campo mutati cinque alloggiamenti, & fatta quel giorno vna leggiera scaramuccia fra le genti a cauallo; riconosciuto il sito della terra, laquale posta nella sommità d'uno altissimo monte, haueua i paffi tutti & l'entrate difficili ; era quasi disperato di poterla prendere ; ne volle prima trattare di affediarla, che hauesse dato speditione alle pronissio ni delle vittouaglie. Ma Vercingetorige hauendo fermato il campo su nel Vercinge monte dinanzi alla terra, hauena fatto distintamente alloggiare ciascuna na- torige in tione da per sè, separate l'una dall'altra con mez ani internalli; & prese tut- che guisa te le sommità di quel monte, che guardare si potenano facena horribil mostra alloggias delle sue genti. Si facena nenire ogni di su l'alba dananti tutti i primi buomi- le. ni di quelle città, le quali egli haueua eletti per suoi consiglieri, per intendere it parer loro, à di quello, che pareffe da conferir loro, à di quello, che si douefse trattare; & non lasciana quasi mai passare un giorno, che mandati gli arcieri fra caualli nelle scaramuccie, che faceano i caualli, non cercasse far pruo- I thom na di quanto ciascuno de' suoi fosse animoso, & quanto valor in loro si tronasfe. Era appunto all'incontro della terra fotto le radici del monte un colle mol- Colle inso ben forte & guardato, & friccato da ogni banda & d ogni intorno tagliato; contro al e si giudicana, che se i nostri lo prendessero, potrebbono a nimici vietare gran parte dell'acque, & dell'andare liberamente à paschi. Ma non era questo luogo molto ben guardato da' nimici. Cefare nondimeno vscito del campo, mentre prestezla notte ogni cofa si stana cheta, ananti, che potesse nenire il soccorso della ter za di Cera, cacciatene quelle genti, che lo guardanano, prese il luogo, & miseni alla fare. quardia due legioni : quindi fe cauare un fosso di dodici piedi di larghez za, tirandolo dal maggior campo fino al minore, accioche si potesse sicuramente an-

LIBRO

144

dare dall'uno all'altro campo senza temere le subite scorrerie de' nimici; auchor che i foldati v'andaffero a pno a pno. Ora, mentre fotto Gergouia le co-Chiaramonte. fe paffauano di questa maniera; Couittolitane Heduo, aiquale, come già detto habbiamo; Cefare hanea per sua sentenza conceduto il magistrato, corrotto con danari da gli Aruerni, penne con alcuni gionani a parlamento, il principale de' quali era Litanico, & altri gionani suoi fratelli nati di nobilistima

cafas. Conferi primieramente loro il fuo difegno, & dipoi gli effortò, che voleffero ricordarsi d'effer nati liberi, & con Imperio, & che solamente la cit-& Autun, ta de gli Hedui era cagione, che i popoli Francesi non ottenessero la vittoria, la quale era certissimamente loro; & che l'altre poscia erano ritenute dalla grandezza di questa; ò done ogn' bora, che questa si rinoltasse, i Romani non barebbero più luogo alcuno nella Francia, doue si potessero fermare : che egis bauea ricennto da Cefare qualche beneficio , di si fatta maniera nondimeno, che egli haueua appo lui ciò ottenuto per giustissime cagioni ; ma che teneua. più conto della commune & pniuerfale libertà : perche, per dire il uero, quale

d'Autun, è la cagione, che gli Hedui debbano più tosto andare a Cesare ogni hora che se d'Autun, ha da trattare della ragione , & delle leggi loro, che i Romani a gli Hedui . Et effendo di prefente indotti quei gionani & dalle parole del magiftrato, & da premu, di forte, che si mostranano effere essi i capi di prendere pu tal partito; andanano discorrendo di tronare una cagione di rompere la guerra; perche non si confidanano di potere inducere la città amuonersi cosi senza propo sito alla guerra. Si conchiuse dunque fra loro, che si mandasse Litanico capo di quei dieci mila fanti, che si donenano mandare a Cesare per quella guerra, & che egli prendeffe la cura di guidargli, & che i fratelli di lui doueffero andare ananti a tronar Cefare; quindi gli ordinarono il modo, come donefse gouernarsi nell'altre cose. Litauico preso il carico dello esercito, trouandosi lontano da Gergonia d'intorno a trenta miglia, chiamati prestamente a sè i foldati, piangendo diffe loro, doue n'andiamo noi è foldati ? e' fon morti tut-

Chiaramonte. Parlame- ti i nostri canalli, & tutta altresì la nobiltà, che i primi huomini della nostra città Eporedorice & Viridomaro , accusati da' Romani di tradimento, & in go di Lita nico. giudicio chiamati, fenz a potere effere pditi, o difenderfi, fono flati fatti morire. Sappiati di gratia la certezza di queste cose da costoro, iquali fuggendo hanno saluato la uita in cosi fatta occisione: perche per dirui io per lo dolore grande, che mi ftringe della morte de' miei fratelli, & de' miei parenti, che sono stati morti quiui anch' esti, non posso dirui più auanti. Et in uno istan-

te furono presentati quini coloro, i quali egli havea prima ammaestratt di tutto quello che uolea, che dice Bero ; i quali in presenza d'ogu'uno ordinatamente narrarono tutte quelle cofe, le quali haueua prima raccontate Litauico : J-Autun. come era stata morta tutta la canalleria de gli Hedui, perche si diceua, che ha d'Aluerneano bannto parlamento con gli Arnerni, & che effi fi erano nascosti fra la calca

812

Falca delle genti del campo, & cofe s'erano fuggendo faluati del mezo di quella occisione. Gli Hedui cominciaron tutti d lenar le grida, strettamente pregando Litanico, che sopra ciò donesse prendere qualche partito, & consigliarli di quanto doueano fare . E si parrebbe (diss'egli allhora) che questa fosse cosa da consultarui sopra, & che non ci facesse hor di mestiero d'andare Chiaramo alla volta di Gergonia, & di vnirci con le genti de gli Aruerni. Ditemi vn poco, dubitiamo noi che i Romani hauendo commesso vn cose scelerato fatto, non debbano con prestezza venire contra noi, & assaltandoci prinare tutti del la vita ? Se dunque noi habbiamo punto di animo, seguitiamo auanti per ven dicare la morte di coloro, iquali senza punto meritarlo, sono stati amazzati, & facciamo morire questi assassivi , mostrando loro con le dita quei Cittadini Romani, iquali per venire più sicuri s'erano messi fra costoro. Et con molta prestezza fu messo d'sacco gran quantità di grano & di vittouaglia: & hauendo crudelmente fatto spatiare coloro, gli fe finalmente ammazzare; quin- d'Autua : di spedì subito alcuni mandati alla città de gli Hedui stando forte nella medesima bugia della morte de i caualli , & de i capi loro ; & appresso gli effortò , che anch'essi douesero, si come hauea già fatto egli, far vendetta delle loro ingiurie. Eporedorice Heduo gionane nato di nobilissima casa, & di grandissi- d'Aurun" mo potere ; & insieme con esso Viridomaro di pari età di lui, & di pari fauo- Eporedori re,ma non già pari di stirpe, ilquale Cesare datogli da Dinitiaco hanea leua- ne Heduo. to di baffezza, & alzato alle maggiori dignità, si trouauanonel numero de gli altri canalli chiamati nominatamente da Cefare : era gran disparere fra costor duo, che ciascuno voleua precedere, & in quella discordia, che era già sta ta del magistrato l'uno di loro haueua fauorito Connittolitane, & l'altro con entre le sue forze aintato Coto. Di costoro dunque Eporedorice conosciuto il di- Eporedori fezno di Litauico, d'intorno alla meza notte fece sapere il tutto à Cesare, Stret- ce discortamente pregandolo, che eso non voglia sopportare per niente, che quella città re il diseper i maluagi consigli di que gionani si leui dalla dinotione de Romani; dicen- ranico aCe dogli, che effo giudicasse, che ciò donesse auenire in ogni modo, se tante miglia- sate. ia d'huomini si venissero con l'essercito nimico; & che la salute di questi tali no sarebbe stata disprezzata da i loro, nè meno tenutone poco conto dalla città. Ce sare stimolato molto dalla muona di queste cose, massimamete, che sempre haue ua vsato ogni rispetto verso la città de gli Hedui, senza mettere alcun dubbio in mezo canò tosto del campo quattro legioni senz'alcuno impedimento. & in sieme tutta la canalleria:ne vi fu tempo allhora da potere altrimenti restringe re il campo, perche si parena, che il tutto consistesse nella prestezza:lasciò alla guardia del campo (Fabio Luogoteuente con due legioni: & hauendo coman dato, che i fratelli di Litavico fossero presi, tronò, che poco auanti s'erano fug-bio luogo giti, nel campo de'nimici. Effortando poscia i soldati con belle parole, che uon renente di volessero in vn tepo di cosi gran bisogno turbarsi per la fatica di quel viaggio, Cesare.

te d'Aluer

ONYBRO

d'Autun. Et trousielli testi di cib dishderossisse, andate quanti rensi caque triglia, toninciarono afte priva legenti de gli Hedui 2 onde vrandata quanti la caualleria venne à riteure ei survicare del lor campa de à viete trigli l'andar più quati; & le comandamente ad novi una, che vollono resi la bli anche professione de la campa de

ti; & fe comandamento ad ogni vmo, che nessuna vi habbia che ardisca di cor la viste ad alterno, Quindi commisse à Esperedorice est a Unidomaro, inpadi esfe d'Anna. Inmanano, che sisso como con la casalleria e, andassero chiasiste di mando le ler genti. Gli Hedui hanendo riconosciuti costoro, & sopreta la sirano della mando le ler genti. Gli Hedui hanendo riconosciuti costoro, & sopreta la sirano della mando le ler genti. Gli Hedui hanendo riconosciuti costoro, & sopreta la sirano della casalle sirano della como con la contra su altro le mani, & sar segno di darse Celare. a Celare, & gest are via l'armi, prograre, che sossi lo pro consedunto la via 1 viva.

Cefare. a Cefare, & gettate via l'armi, pregare, che follo no conceduto la vit. Litade nico con tutti i feguaci fuoi, a quali scondo il colture di Francia, non è lecito di babandonar misi i padroni & Signori loro anchora nell'estrema di tt.

Chiaramo di abbandonar misi i padroni & Signori loro anchora nell'estrema di tt.

na fuggendo si falla dentra Gengonia. Cefare spediti suo: Ambassiciatori alla tt.

te.

d'Auun. tild de gli Heduis ació mofirafe lovo, come egli banea faluato la vita à tueti coloro, iquoli egli fecus del aragione della querta poteva fare morire s'ebaneado fata pofare l'esercito tre bore della notte, mosse quindi alla volta de

Chiaramo Gergonia il campo. Et nel mezo quasi del ving sio intese da tanali mandate te.

Nuon sissimo in quanto pericolo sostero stati i nostra simoltri campi proteche pessiono di gete, chaucuno adstato i nativa campi; proteche pessiono di sino di trichi entre suo mentiono del si freschi entre suo mentiono del si freschi entre da si freschi entre suo nel luogo de gli assistati est. Es vaninano è dare a nostra incentiva con contra con contra con contra con contra con contra con contra con

Action: It rejects entrayamo nel luogo degia affaitacati. E veninano à dare a sofiri interesse a superior de la composition de combattere; efferen flati feriti molti dalle molte frizze, e da tutte l'altre forti dell'armo di nemoto hautena giunto loro o riparati in fonsiglianti casi gli irramenti bellici. Che alla partita loro Fabio lafciate due porte fole faceura tiferane tutte l'altre, e faceus altri ripari intoni sopra i buittoni e appressamo del molti del superiori del propositione del presente giuno. Celare intele queste costo, refundorii soli dati grandiffina follecitudine, arrivò nel campo auanti, che fusfe leuato il Sole. Ora, mentre, che le cose passamo di questa maniera sotto Ger-Tenente di Hauti di Hauti haunte le prime lettere di Letauco, non misero ponto di tempo.

Tementia Boutagli Hedui banutele prime lettere di Letauico, non mifero punto di tenution nan poin mezo per intendere, fe tai cofe fossero vere è nò 3 ma pare di lovo restro rale de i spini dall'atuaritiusparte dallo stegno, & temerità, che è vitio mosto naturale di quelle nationi Frances; di tenere, per cosa certifima ogni leggieri romore ; cominciamo sosso do mettere di secco i beni dei attadini Romanisti acno di di lo vo occisione, & prendendogli, & riducendogli in feruità. Furono in tal cosa, allaquale erano per se lesse micinati, savoni mosto de Conuite di tane, alquale spinse tiandio la plebe al suore dell'armi di forte, che commesso ca til

The parecie policia vergogna il conare à rinecterfeire. Fécies oficire della terra.

Chialon detta Casillone M. Ariflio Coborte de i foldati, ilquale fen' andaun verfo la le
la 180. Bone fatto la fede. E il medelfinno rfando in ciò la forza volfero che facessero

Inti quelli, che si tronauano quini per legrologosi, e assaltandogli nel viag
Inti quelli, che si tronauano quini per legrologosi, e assaltandogli nel viag-

gio,

nio tolsero loro tutte le bagagli, & perche saceano dissesa gli temero assedia ti vn giorno, & vna notte appreßo: & eßendone gid morti molti, cosi dell'una come dell'altra parte, vennero à contitarfi contra molto maggior numero di cente armata. Venuta fra questo mezola nuona, come tutti i foldati loro erapo nelle forze di Cesare, conferosutti il trouare Aristio, & gli mostrarono, come niuna delle cofe fattesra seguita per publica diliberatione; & diterminarovo tosto, che si facesse dilivente ricerca de i beni tolti a' Romani. Confiscarono tutti i beni di Litauico & de i suoi fratelli, & mandarono Ambasciatori Beni di Li à Cefare per iscufarsi seco, & tutto questo faceuano esti per cagione di ribane- tauico con re i loro, iquali Cesare hauca velle mani . Ma contaminati dal commeßo erro- fiscati. re. or presi dall' ville della preda fatta di quelle robbe , percioche questa cosa. toccaua à molti, & spauentati dal timore della pena, cominciarono à trattare segretamente fra loro di rompere la guerra, & andauano sollecitando l'altre città al medesimo con le loro ambasciarie. Et come che Cesare sapesse queste co Se tutte egli nondimeno con quella piaceuolezza, che poteua maggiore chiamana à se gli Ambasciatori di costoro, dicendo loro, che non hauessero alcun dubbio, che ezli rispetto all'ignoranza & leggierezza del volgo, facesse di loro cattino gindicio, ò fosse per procedere grauemente contra la città loro, ne che mena e sli per questa cagione fosse per iscemare punto della solita sua beninolenza perfo gli Hedui. Egli intanto attendendo, che seguitassero, altri mosimenti maggiori nella Francia,nè volendo effer tolto in mezo da tutte le città; andaua discorrendo, come e' potesse gouernarsi per partirsi da Gergouia, e di Celare ridurre di mono infieme tutto l'essercito, acciò no si giudicasse, che questa sua Chiaramo partita, che procedeua dalla tema della ribellione, paresse somigliante ad vito te . andarsi fuggendo. Ora, mentre che egli si stava pensoso di queste cose, si parse, che nascesse occasione di dar buon termine al tutto ; percioche essendo egli aune porta à dato nel campo minore per vedere alquanto l'opera, vide quindi, come quel Celare. colle, che teneuano i nimici, era spogliato d'huomini, doue ne giorni passati appena si poteua discernere, rispetto alla moltitudine grande, che sopra vi si trouauano. Maravigliandosi di sal cosa, cominciò à ricercare coloro, iquali erano dal campo nimico fuggiti nel nostro (perche ve ne fuggiuano ogni giorno gran numero) qual foße di ciò la cagione. Sapeuasi per certo fra tutti, come Cesare haueua già intefo da coloro che egli haueua mandato à far la scoperta, che il dosso di quel monte era quasi, che piano, ma bene saluatico. E firetto da quella parte, doue era l'entrata, & la strada, che menaua alla terra dall'alora ban da di essa. Haueuano essi grandissimo sospetto di perder questo luogo, & crano già di parcre, che hauendo i Romani preso l'altro colle, se auuenina, che fosse colto loro hora questo, e' resterebbono quasi d'ogn'intorno serrati, & sarebbono loro chiusi tutti i passi & l'oscite si , che non potrebbono andare a' paschi ; & eranostati tutti chiamati da Vercingetarige à fortificare questo luogo. Poi che

Steleto Co

OLVBROL

che Cefare hebbe saputo questa cosa, mandò su la mezza notte verso questo lud mădati da Cefare.

Chiaramo

Belliffimi puedime. ti di Cela-

Forte de Franceli

To molte compagnie di canalli, & comando loro, che spargendosi per tutti que Suophi facessero scorrendo quel tumulto, che potessero maggiore, & la mattina tofto, che fi vide apparir l'aurora, fe cauare fuor del campo gran numero di bagaglie, & ordinò, che i mulattieri hauendo gli elmetti à guisa d'huomina d'arme andassero con simil fintione girando d'intorno à que' colli. Mise fra cofloro alquanti canalli, accioct e per una certa dimostratione andassero largamente scorrendo, & comando loro, che con lunghi ag giramenti andassero senzpre per que modesimi, & per tutti gli altri luoghi . Vedenansi della terra di lontano tutte queste cofe, perche Gergonia per esere in luogo alto , come era scoprina tutto il nostro campo, ma non si potena cosi dalla lunga vedere certamente quello, che tal cofa fosse. Mandò nel medesimo monte una legione & cò

me fu andata alquanto auanti, la fe fermare giù nel basso, & imboscare nelle selue. V enne à farsi maggiore il sospetto de Francesi, & allhora furon da loro quiui condotte tutte le genti delle monitioni . Cesare, veduto come il campo de'nimici era restato vuoto, nascoste l'insegne de suoi, & coperte tutte l'insegne da guerra, fe passare dal maggior campo al minore i foldati più rari, che potè, affine, che non potessero eser dalla terra veduti, & a tutti que' Luogotenenti, a iquali egli hauea dato di ciascuna legione il gouerno, mostro, quanto e'voleua, che si facesse. Egli mostrò primieramente loro, che ritenessero i soldati

ehe tratti dalla voglia dello affrontarsi co'nimici , & del far preda , non si discostassero troppo ; recò poi loro ananti quanto gran danno potesse apportare il Juogo, done erano; per essere strano, & difanantaggiofo, & che ciò fi potca con la prestezza sola schinare, e che era più tosto da fare con occasione, che col con durft à combattere. Amaeftrati coftor di queste cofe, diede tofto il fogno, & egli d'Autun . madò i soldati Hedui p la salita, laquale era dalla destra parte in quel medes mo tepo Erano le mura della terra lontano dalla pianura, & dal cominciare della falita nenëdo sempre dirittamëte, se no vi fosse suolta nessuna, vn miglio S poco più. Et tutto quello spatio disuolgimento, che v'era per ageuolarela montata veniua à far maggiore la lunghezza di quella via . O Haueuano i

Francesi tirato vn muro di sei piedi d'altezza quasi nel mezo della salita del monte per lunghezza, si come per rispetto al sito del monte far si poteua, di groffi fash per ritenere l'impeto de nostri soldati; & hauendo lasciato vuoto tue to quello spatio, che era da indi in giù, haueano riempito di allog giamenti e de bastioni feffiffimi da quel luogo in su per fino alle mura della terra, sutta la più alta parte del monte. I nostri foldati, poi che fu dato il segno, furono à ripari de'nimici fenz'alcuno indugio, & passatini tosto dentro, presero tre campi de nimici; & fu tanta la prestezza loro nel prender que campi, che Theutomato Re di Nitiobrigi fopragiunto nel suo padiglione; doue sul mezo giorso s'era fermato per ripofarsi alquanto, hauendo le parti più alte del corpo

ignude,







A Alloggiamento di Cesare.

B Gergouia.

C Alloggiamento minore di Cesare posto sopra un monticello.

D Muro, che fecero i Francesi a mezo il monte socto Gergouia.

E Monti, ch'erano circondati da alcuni caualli di Cesare per metter sospetto à Francesi.

F Quella legione, che Cesare haueua fata imboscare

G Foso, che andaua dal campo maggiore al campo minore.

H Fanteria de gli Edui, ch' andaua verso Gergouia

ignude, feritegli fotto il canallo, potè appena scampare dalle mani de saecheggianti nostri foldati. Ora poi che Cefare hebbe pure ottenuto quello, che egli fi hauea proposto nell'animo, comandò tosto, che i foldati fi ritrabeffero. er che fi sonafe à raccolta ; è l'insegne della decima legione, là doue egli hanena fauellando scoperto quanto poleua, che si facesse, subito si fermarono. Mai foldati dell'altre legioni non bauendo vdito il fonare della tromba, perche v'era in mezo pna valle assai ben grande, erano nondimeno ritenuti da. Coborti, & da Luogotenenti, come era già stato comandato da Cefare. Ma diuenuti superbi & tirati dalla speranza della presta vittoria, & dalla fuza de' nimici, er dalle fattioni che ne passati tempi erano prosperamente succedute loro, non giudicanano, che fosse alcuna cosa tanto faticosa & ardna, che esti con la virth & valor loro non la poteßero ottenere; ne si fermaron mai seguită do i nimici, fino à tanto, che furono sotto le mura, & alle porte della terra. Ma lenatosi allhora il romor grande per tutti i lati della città, quelli, che si tronanauano di lontano spanentati da cosi subito tumulto, perche giudicanano che i mimici fossero già deutro le porte, si gettaron tosto suor delle mura . Et le don- Le donne nestando sopra le mura gettauano giù i panni, & l'argento, & co' petti nudi Fraccii di alz audosi su con le braccia in croce pregauano, & scongiurauano i Romani, perdono. che volessero perdonar loro, & che non volessero hora portarsi con esso loro nel Viaton. la guifa, che haueano fatto di Auarico, doue non hauenan voluto perdonare, ne a donne ne a bambini : alcune con le mani calandosi già dalle mura si dauano a'nostri soldati, L. Fabio , vno de' primi Capitani della ottaua legione , il- Lucio . quale, per quanto si dicena publicamente, parlando quel giorno fra suoi, haneua detto, come era frinto da premij di Auarico, & che non sopporterebbe, che alcuno prima di lui falisse sopra le mura, chiamati tre de' suoi capi di squadra, & aintato da loro si presentò sopra le mura, & egli poscia rinolto verso loro, che gli porgenano le mani, er a utandogli à tirar fu, vi fece anch'esti montare. Quelli intanto, quali, si come già detto habbiamo, si eranoragunati dall'altra parte della terra per cagione di fortificare, vdito il primo romore, & dipoi anchora sollecitati da' spessi messi, che dicenan loro, come già i Romani erano entrati nella terra, fpingendo avanti la caualleria, corfero tutti alla volta di quella parte, & secondo che ciascun di loro era il primo d giunger quini ; cosi si fermana sotto'l muro , & accrescena il numero de' suoi che quini combatteuano i done poi che ve ne furagunato gran numero, quelle donne, lequali stando poco ananti sopra le mura porgenano le mani a i Romani, cominciarono à pregare i loro, & fecondo il costume di Francia à mostrar- Costume si scapigliate, & à portar quiui in presenza di ogn'uno i figliuoli welle braccia. di Fracia. Quini i Romani non combattenano à equal partito, nè di luogo, nè di numero di gente; mastracchi in potratto dal combattere, or dallo hauer corso assai, no potenano azenolmente restare affronte a'nimici, i quali erano freschi, & non punto

punto Straschi dalla fatica. Cefare poi che vide; che la battaglia era attaccata in luogo strano e difficile, & che i nimici si veniuano tutta volta ingrossando, dubitando forte, non à suoi seguisse qualche gran male, mando tosto T. Se-

Rio luogo tenente.

Tito Se- fio Luogotenente, ilqual egli hauca lasciato alla guardia del campo minore che con prestezza cauasse de' ripari le compagnies & con esso si fermasse a' pie di del monte dalla man destra de nimici, accioche se vedese, che i nimici cacciassero i nostri da'luoghi loro, arrecasse loro spauento, si che non potessero esser molto sicuri nello andare loro seguitando. Egli intanto discostatosi alquanto da quel luogo, doue s'era fermato con una legione, & fattofi viù ananti, attendena, che fine douesse hauere quella battaglia; e cobattendosi quini molto aspramente, essendo venuti alle strette, & confidandosi i nimici nel luogo. & nel nue mero, or inostri nella virtà, o nel valore; si videro in vn subito sopraginenes re per fianco gli Hedui, iquali Cefare bauena madato da man destra per pu'al Hedui fo- tra Strada fu per lo monte per cagione di ritenere i nimici arrecarono quefte genti fu la prima veduta gran terrore a'nostri, rifpetto alla fomiglianza del-

so pet fia-60.

l'armi. Et come che vedessero loro disarmata la spalla destra, che era segno de gete amica, i nostri nondimeno stimauano, che i nimici hanessero finto cal cosa per inganargli. In questo tempo medefimo L. Fabio capitano, con quegli altri fivoi copagni, che erano infieme co esso saltti sopra le mura, tolti in mezo da ni mici , furon morti , & gettati giù delle mura. M. Petreio Capitano anch'eo li della medesima legione hauendo fatto ogni sforzo di romper le porte, streeto dalla calcagrande, perduta ogni fperanza di faluarfi, ferito in molte parti della persona, rinolto a' suoi capi di squadra, i quali l'hanenano seguito, poi che (difse egli) io non pofso inficme con voi faluare anchor me, certa cofa è, che io almeno cercherò di prouedere alla falute vostra, i quali io spinto da disiderio di gloria ho quiui meco condotti : voi dunque, offerendouesene hora l'occasione pensate al fatto vostro: & tosi dicendo si scaglio nel mezo de nimici, & hauen done morti due, venne à far discostare alquanto gli altri dalla porta! Dolen . do i suoi far forza di soccorrerlo. Voi indarno (disse egli) vi sforzate hora di volcre saluare la vita mia, perche già mi mancano il sangue e le forze. Leuateui dunque quindi, mentre potete, & ritirateui tofto all'infegne; & cofi combattendo poco dipoi cade quiui morto, & fu cagione, che i fuoi si faluassero . ? no quara- noftri intanto firetti d'ogn' intorno da'nimici, hauendo perduti quarantafei Ca pitani, furon ributtati del luogo preso; ma la legione, laquale s'era fermata in un luovo alquanto più piano,uenne ritardando i nimici, iquali troppo firaboccheuolmente ueniano i nostri, che fuggiuano, seguitando. Questa fu poscia a saluamento riceuuta da le compagnie della decimaterza legione, iquali psciez del minor campo haucuano con T. Sestio Luogotenete preso il più alto di quei luoghi. Come prima i foldati delle legioni si vennero accostando al piano, fece ro testa rivoltando l'insegne tutte contra nimici. Vercingetorige sacendo dal

I Cefariani perdo tafei Capitani.

comin-

cominciar del colle ritirare i suoi gli ricondusse dentro a ripari. Pimorirono quel giorno poço meno di fettecento foldati. Cefare il feguente giorno ebiar Cefare itmati i foldati à parlamento, con afre parole riprefe la loro temerità, & cupi- prende i digia troppa, poi che per loro istessi haneuano gindicato, done donessero anda la troppa re,o quello che paresse loro da fare, & che non s'erano fermati vdendo dare temerità il segno di ritirarsi, & ne i Coborti, ne i Luogotenenti haneano, potuto hauer loro. forza di fargli fermare:mostrò loro quanto importasse il combattere in luogo sinistro, di che parere e'fosse stato sotto Anarico allhora che egli tronati i nimici senza sapitano, & senza caualleria, hauea lasciato andare vna vittoria certa, solamente affine di non riceuere vn sol picciol danno nella fattione, rispetto al disauantaggio del luogo; e che quato maggiormente si maranigliana della grandezza de gli animi loro, i quali non haucan potuto ritenere nei ripari del campo nimico, ne l'altez za del monte, ne le mura della terra; tanto all'incontra riprendeua la loro arroganza, & la licenza, poiche si danano ad intendere di conoscer meglio essi, che'l signor loro la vittoria & il sine delle cofc; e che e' non disiderana meno in vn foldato l'effer modesta & commente s, ehe'l nalore, & la grandez za dell'animo. Hanendo in tal guifa parlato a'folda ti, & nel finire del suo ragionamento con le parole sue messo loro animo, accioche per cosi fatta cagione non si trauagliassero ne gli animi, & accioche essi al di Cesare. tresi non attribuissero al valore de'nimici quello, che era proceduto dalla mali gnità del luogo, hauendo quella intetione dello andare ananti, che hauea haun ta per fino allbora, canò le genti fuori de ripari & fermatosi in luogo a proposi to gli se tutti mettere in battaglia. Venendo nondimeno Vercingetorige à se der con le sue genti in lu 190, piano, fatta una leggiera scaramuccia fra i caualli, & quella con buon fine per lui fe tornare i foldati dentro a'rivari. Et hauen do fatto il medesimo anche il giorno dipoi, auisando di hauer fatto assai per iscemare le superbe dimostrationi de Francesi, & per mettere animo a i sicoi, Cesare ua mosse l'effercito verso il paese de gli Hedui, ne fu per allhora altramente segui con l'esser tati da i nimici; & ilterzo giorno giunto al fiume Elaueri, fe rifare il pon- li Hedui. te, & passò di la l'esercito, & quiui chiamato da Viridomaro & Eporedori- d'Autun . ge, seppe, come Litanico era andato con tutta la caualleria per sollenare, en Alier. sollecitare gli hedui ; che dunque facea di mestiero , che anch'essi andassero a- d'Autun. uanti, per cagione di fare, che la città ftesse forte. Ora quantunque Cefare d'Autun. apertamente conoscesse per molte cose la perfidia de gli Hedui, & che cgli hora giudicasse per la partita di costoro, ch'esti fossero per ribellarsi tosto: egli nondimeno non istimò, che fosse ben fatto di ritenere costoro, acciò non si paresse, o che e'uolesse far loro ingiuria ; ò pure desse loro cagione di sospettare in alcuna parte, che egli dabitasse di loro . Egli raccontò breuemente à costoro nella partita loro, i benefici, the hauen già fatti a gli Hedui, & di che qualità & in qual termine e' gli bauesse riceunti, allbora ; che erano rac-

Viaron.

chiuse

chiusi nelle terre, prinati delle loro possessioni , perdut cributarii, & con grande ingiuria dati per forza gli ostazgi, in qual fortuna volcia. S in che grandezza di Stato gli hauesse ridotti; di maniera, che nors solamente gli bauena ritornati nel primiero loro stato, ma si parena più tosto, the hora ananzassero la grandez za & il fauore di tutti gli altri tempi; & ba Nouiodu- uendo in tal quifa ragionato con effi, diede loro licenza. Nouioduno era vna terra de gli Hedui posta nella rina del siume Ligeri in vn luogo molto à propod'Autus . sito : quini hauena Cesare fatto condure tutti gli oftaggi de' popoli Francesi Loire il grano, gli danari publici, & appreffo gran parte de' suoi cariaggi, & bagaglie, & di tutto l'effercito anchora. Hauena parimente mandato quini vn gra numero de i canalli, iquali egli per cagione di questa guerra hauena comperad'Aurun. ti in Italia & in Ip.igna. Ora sopragiunti quini Eporedorige & Viridoma Beaulte ro, & hauendo bene intefo in che termine la città fi tronaffe, seppero come gli nel Duca di Borgo. Hedui haucano nella terra di Bibratte, che appresoloro è materra di grande auttorità , riceunto Litanico, & che quini eran venuti à tronarlo Connittoligna. tane che era in magistrato, & vna gran parte de gli huomini del Senato; come s'erano mandati publicamente Ambasciadori à Vercingetorige per tratta re seco la pace, & far leg a con esfo; la onde esfi giudicarono, che non fose da la-Eporedori sciare andare vna cosi gran commodità. Amazzate dunque le guardie di No ge e Verio nioduno, & quelli altresi, iquali eran venuti quini per negotiare, è pure per muzzano passaggio; spartiron fra loro il bottino de' danari & de' caualli, & ordinarono le guardie di far condurre al Magistrato in Bibratte gli ostaggi delle città. Et perche giudi Nouio- dicauano di non poter tenere quella terra, acciò che non se ne potessero seruire i Romani, vi misero il fuoco; tutta quella quantità di grano che poterono in [ poco tempo leuare, portarono via con le naui, & tutto il rimanente arfero , & gettarono nel fiume; 3 effi acciò che poteßero arrecare terrore a' Romani , cominciarono à far genti ne i paesi vicini, à ordinare le guardie su la riua del fiume Ligeri, & à fare, che la canalleria per tutti que' luoghi scorrendo si faces-

Loue.

se pedere, accioche potessero vietare i passi a' Romani d'andare per le vittouaglie, ò che almeno ftretti dal mancar loro le cofenccessarie potessero cacciargli di que' paesi : & in tale loro speranza arrecana loro grand' vtile , che'l finme per le nieui, che si struggenano, era molto ingrossato, si che si parena certa-Auertipre mente, che non si potesse in alcun modo gnazzare. Sesare haunto di tutte que-

fi 222 0:0 fte cofe consezzu, anisò di douere ispedirsi quanto più tosto potena, acciò se fos lare.

a di Ce fe bisognato di mettersi à combattere co' nimici nel fare i ponti ; fosse venuto con effi alle mani anati, che fossero per numero di gete più ingroffati. Conciofia cola che se mutato proposito e'n' andasse alla volta della Proueza, non giudica na, che fosse allbora tepo di prendere così fatto partito; si perche in questo si tro

I monti d. Mana impedito dall'infamia, che ne riportana del fare una cofa si disdicenole Alucina . o dishor, enole, dal monte Gebbena, che si gli opponena dananti e dalla diffi-

cultà

culed del viaggio; A fiancora fopra tueto dal defiderio, che lo fringena di accozgarfi con Labieno, con quelle legioni, lequali egli hauca già infieme man date. Hauendo dunque caminato a gran giornate fenza mai fermarfi ne'l giorno ne la motte, arrino contra l'opinione d'ogn'uno al finme Ligeri, & hauendo-Loire. facco trouare il paffo a' canallist, che fernina in quanto faceua albora di bifogno acciochel foldapi con le braccia a con le falle libere dall'acqua, poteffero Cefare paffando portare l'armi fuor dell'acqua, bauendo prima fatto fermare la canal peruiene lexia per ordine, acciò, che maniffero a rompere la forza dell'acque, fromenta, al fiume zi i nimici fu l primo apparin loro ananti, pasto tutto l'esfercito à faluamento, Ligette & & tronato quini i campi co, biadi si . O gran quantità di heffiami ; riempito. - utoll il l'effercito tutto di tai cofe, si delibero di passare nel paese de Senoni. Ora men- Di Sene tre le cose passanano in questa quisald, done si tronana Cefare, Labieno lafera-, Prouine se in Agendico quelli genti, che nuonamente s' crano fatte venire d'Italia, che Steffero quini alla guardia delle bagaglie se n'andò alla volta di Lutetia con. quastro legioni. Questa è vna terra de' Parisii posta nell'Isola del fiume Se- Parieli h quana, er intefa fra nimici la venuta di costui, si mifero costo insieme gran numero di gente di tutte le vicine città. Fu dato il gonerno di tutte quelle genti d Sena. Camulogeno Aulerco, ilquale offendo già necchissimo, su nondimeno honorato di questo grado per la scienza grande che hanena delle cose della guerras. Ora poi che questi si su aneduto, che la palude, che metteua nel siume Sequana, era Sens. continua, che molto impedina tutti quei luoghi, si nolle fermar quini, & delibe rò di vietare il passo a' nostri. Labieno da ptima si sforz ana di tirare inanzi le vinee, di fare empire la palude di graticci, & di terra; ma done poscia si fu accorto, che il far tal cofa era troppo malageuole, vicendo chetamente su la mez a notte del campo, per quella strada medesima, per laquale era venuto, arrinò a Meloduno. E questa è vna verra de Senoni posta nell Isola del siame Sequana, Melon. appunto nella guisa, che poco auanti dicemmo di Lutetia; & trouate quiui d'in zorno a cinquanta Naui, & meffele con presterza infieme, & fattini montar Di Sens. Sopra i foldati; & effendo gli huomini della terra , gran parte de quali erano Flati chiamati alla guerra, pauentati nel vedere bora vna tale nonità, octenne, quella terra senza conerasto nessuno. E rifatto il ponte, ilquale i nimici hancano tagliato pochi giorni auanti, fe paffare l'esercito, & comincio a marchiare lungo la rina del fiume alla nolta di Lutetia. I nimici havendo inteso tal cosa, Parigio da coloro, i quali si erano fuggiti da Meloduno, comandarono, che si mettesse il Melon. fuoco in Lutetia, er che si tagliassero i ponti tutti di quella terra; & esti leuan dosi dalla palude si fermarano nella rina del fiume Sequana all'inconero di Lu, Sega att setia, affronte al campo di Labieno. Diecnasi già, che Cesare si era partito di Patigia a Gergonia, già fi fpargena per tutto la fama, come gli Heduifi erano ribeltati, Chiara-& de secondi monimenti della Francia ; & i Francesi affermanano ne loro monte. parlamenti, che Cefare ferratofi, che non potena passare di là dal finme Li- d'Autun SHE geri,

Loine

\$015

veri, sforzato dal mantamento che haueua della vittouaglia, fe n'era andato Di Beau- alla potra della Prouenzas. Hora i Belionaci insefo, come gli Hedui fi erano ribellati; perche per fe medesimi erano di prima poco fedeli, cominciarono a mettere insieme gente, & a publicamente apprestarfi alla guerra. Labieno allhora conofceua per tantimoumenti; che gli facena di mestiero di prendere pri altro partito, molto differente di gran lunga da quello; che hauena prefo. E non andana più penfando di fare acquifto di cofa veruna, ne meno di molestare i nimici mouendo lor guerra in alcun luogo, ma di poter ridurre l'effer-

Proning cieo a faluamento in Agendico. Perche da vna parte lo flimolanano i Bellouaci, la Città de' quali è tenuta nella Francia in gran conto di viren ; & dalnois. al l'altra Camulogeno con vno grosso & bene armato esfercito teneua ogni cosa; amon'l & oltre a ciò pu groffifimo fiame tenena le noffre legioni, che non potenano andare la done era lu guardia con tutte le loro bagaglie. Paratefegli adunque in vn fubito dauanti tante difficultà, vedena come gli facena di meftiero Auert di aiutarfi con la virth dell'animo fuo. Chiamati dunque verfo la fera i foldaparlamen ti a parlamento, & pregatigli con belle parole, che volessero diligentemente to di Ce: mettere ad effetto tutto quello, che commanda Te loro; & con ognitoro indu-

datt. Melon.

Prouedimenti del medefi-

fire a fol Stris fi voleßere in ciò gouernare; diede a ciafcuno di quei Cauallieri Romani pna di quelle naui, le quali egli hauena lenate da Meloduno, & nella feconda mura della fentinella, impofe loro, che andassero chetissimamente ananti quattro miglia lungo la rina del fiume, & che quinit attendeffero . Lafcio alla guardia del campo cinque Cohorti, i quali e giudicana, che non foffero molto al bifogno per combattere, & gli altri cinque della medefima legione volle, che mouendosi su la mezza notte, con tutte le bagaglie ne andassero contra il corfo del fiume , facendo tutta volta grandifimo romore : Fè cercare etiandio di molti barchetti, & mandolli verso la medesima parte con fare gran romare nel batter de' remi nell'acque ; & egli vscito fuori poco dopò che tissimamente con tre legioni, se n'andò colà, doue egli hauea fatto prima fermare le nani . Et arrivato quini le sentinelle de nimici , che erano distese sa per la riua del fiume, colte all'improuifs, perebe s'era in on tratto leuata ona gran tempefia, furon tagliate a pezzi da nostri, e tutto l'effercito con la ca-

prefa, fu paffato di là dal fiume con molta prestezza. R Fil fatto in on medefimo tempo intendere a ninici fu l'apparir del nnouo giorno, come nel campo de' Romani si faceua molto maggior tumulto dell' vfato, & che vna groffa venue a battaglia vemua contra'l corfo del fiume, & che in quella medefima parte fi mimici. I paina pn gran romore di remi ; & che poco di fotto i foldati paffanano il fini me fu le naui . Effi vdite queste cofe , perche giudicanano , che i foldati delle legioni paffaffero per tre luogbi , & che tutti fgomentati dalla ribellione de & Autum. gli Hedui fe apprellaffero di fuggire , fecero anch' effi tre parti di sutto l'effer-

nalleria per opera de Caualtieri Romani a quali era flata data la cura dell'im

cite

R

A Agendico.

B Neloduno

C Lutetia

D Allogiamento di Labieno

E Allogiamento de Francesi.

F Ponte di barche, doue passo l'essercito de Romani

G Chorti cinque , che andauano a Meloduno con tutte le bagaglie.

H Barche mandate da Labieno su per lo siume facendo strepito, verso Meloduno

I Esercito di Labieno messo in battaglia contra i Francesi

K Eßercito de Francesi messo in battaglia contra i Romani.

L Gente de Francesi, ch' andaua in soccorso a suoi. M Gente de Francesi, ch' andaua a Meloduno.

geri, sforzato dal mantamento che hauena della vittonaglia, fe n'era andato Di Beau- alla polta della Prouenza. Hora i Belionaci intefo, come gli Hedui fi erano ribellati; perche per fe medesimi erano di prima poco fedeli, cominciarono a ...... mettere infieme gente, & a publicamente apprestarfi alla guerra. Labieno allhora conofceua per cantemonimenti , che gli facena di mestiero di prende-

Te pri alero partito, molto differente di gran lunga da quello, che hauena prefo. E non andana più penfando di fare acquifto di cofa veruna, ne meno di molestare i nimici mouendo lor guerra in alcun luogo, ma di poter ridurre l'esfer-Proting cito a faluamento in Agendico . Perche da vna parte lo stimolanano i Bellonace, la Città de quali è tenuta nella Francia in gran conto di virtà : & dal-

nois. al altra Camulogeno con pno groffo & bene armato effercito teneua ogni cofa; an and or olere a ciò on groffifimo fiame tenena le nostre legioni, che non potenano andare la doue era la quardia con tutte le loro bagaglie. Paratefegli adunque in on subito dauanti tante difficultà, vedena come gli ficeua di mestiero Auert di aiutarfi con la virtie dell'animo fuo. Chiamati dunque verfo la fera i foldaparlamen ti a parlamento, & pregatigli con belle parole, che volessero diligentemente to di Ce- mettere ad effetto tusto quello , che commanda fe loro, & con ogni loro indu-

fare a fol Stria fo vole Berain ciò gouernare; diede a ciafcuno di quei Cauallieri Romani pna di quelle naui, le quali egli hauena lenate da Meloduno . & nella seconda datt. Melon. muna della fentinella, impofe loro, che andasfero chetissimamente auanti quattro miglia lungo la rina del fiume, & che quini l'attendessero. Lascio alla Prouedi-

guardia del campo cinque Cohorti, i quali e gindicana, che non foffero molto al bisogno per combattere, & gli altri cinque della medesima legione volmedefile, che mouendosi su la mezza notte, con tutte le bagaglie ne andassero conmo. tra il corfo del fiume , facendo tutta volta grandiffimo romore s ? Fè cercare etiandio di molti barchetti, & mandolli perfo la medesima parte con fare

gran romare nel batter de remi nell'acque ; & egli pscito fuori poco dopò che tissimamente con tre legioni, se n'andò colà, doue egli hauea fatto prima fermare le nani . Et arrivato quini le fentinelle de nimici, che erano distefe sa per la riua del fiume, colte all'improvifo, perche s'era in un tratto levata una eran tempella, furon tagliate a pezzi da noftri, e tutto l'effercito con la canalleria per opera de Cauallieri Romani a quali era flata data la sura dell'ins prefa, fu paffato di là dal fiume con molta prestezza. R Fu fatto in on medesinuo tempo intendere a' nimici su l'apparir del nuouo giorno, come nel cam-

po de' Romani si faceua molto maggior tumulto dell'ofato, & che vna grossa venute a battaglia veniua contra'l corfo del fiume, & che in quella medefima parte fi mimici. 1 paina pn gran romore di remi ; & che poco di forto i foldati paffanano il fin-

me fu le naui . Effi vdite queste cofe , perche giudicanano , che i foldati delle legioni paffaffero per tre luoghi, & the tutti fgomentatidalla ribellione de Ausun. gli Hedui fi appreflaffero di fuggire, fecero anch' effitre parti di sutto l'effer-

6HO

A Agendico.

B Meloduno

C Lutetia

D Allogiamento di Labieno

E Allogiamento de Francesi.

F Ponte di barche, doue passo l'essercito de'Romani

G Chorti cinque , che andauano a Meloduno con tutte le bagaglie.

H Barche mandate da Labieno su per lo siume fa-

cendo strepito, verso Meloduno

I Eßercito di Labieno messo inbattaglia contra i Francesi

K Eßercito de Francesi messo in battaglia contra i

Romani.

L Gente de Francesi, ch' andaua in soccorso a suoi. M Gente de Francesi, ch' andaua a Meloduno.







oito loro. Percioche lasciata la guardia all'incontro del campo, O mandacene alquante compagnie alla volta di Metiosedo, accioche tanto andassero quanti ; quanto andanano le naui , condussero tutto il rimanente dello essercito contra Labieno. Su'l far del giorno tutti i nostri haucan passato il fiume er già fi cominciana à veder di lontano la battaglia de nimici. Lab eno effortati i fuoi foldati, che fi voleflero ricordare del folite valor loro, & di tan- fuoi. te bartaglie, che baucano già con si felice successo fatte, & che tene lero, che foffe quini prefente effo Cefare , fottola cui quida baneano cofi fe fo vinci i tor nimici ; diede il fegno del dar dentro . Nel primo affronto del destro corno della battaglia, done s'erano fermati i foldati della fettima legione, cominciò la battuglia de' nimici a piegare, & voltarfi a fuggire; ma di verfo il finistro done s'era fermata la legione duodecima , effendo cadati per terra i foldati delle prime file de' nimici paffati dall'armi tirate loro da' nostri , gli altri nondimeno valorofamente combattendo Stauano forti; ne tra loro vi hauena alcuno, che mostrasse segno di voler suggire; & esso Capitano generale de' nimici Camulogeno era quini presente, & confortana i suoi. Et Camule essendo uncho incerto il fine di tal fattione, & di chi douesse effere la vitto- geno con ria, venuta la nuona a' Coborti della fettima legione, si come passaffero le co- forta i se nel corno finistro della battaglia, mostrarono dopo le spalle de nimicitale- suoi. giane, & voltaron l'infegne verfo quella parte. Certa tofa è, the alboras non vifu alcuno, che si mouesse dal suo luogo per vicir arfi,ma tolti tutti in me-20, furon quini tagliati a pezzi. Et anche Camalogeno corfe la medefima fortuna. Ora quelle genti, che erano state lasciate in guardia all'incontro del campo di Labieno, hauendo inteso, come s'era fatto la giornata, corfero per dar foccorfo a i loro, & prefero il colle vicino, ma non poterono altramente resistere all'impeto de' nostri soldati vincitori : er in cal quisamescolati con loto, the fi fugginano, iquali non furon coperti, er nafcofti, ne dalle felue, ne dalle montagne furon morti dalla canalleria. Labieno hauendo condotto al fine Prouins. questa impresa, se ne tornò verso Agendico, la doue erano state lasciate le bagaglie di tutto l'esfercito; quindi monendosi con tutte le genti arrinò là, doue si trouana Cesare... Dinnigatasi la ribellione de gli Hedni, la guerra si venne e far maggiore. Mandauansi ambasciarie per tutti que paesi d'intorno; si sfor- Amba-Zauano di andare follenando & follecitando i popoli dell'altre città quanto po sciarie teano, con l'oprarmi il fanore, l'auttorità, & i danari & hauendo peranentu- madate va nelle mani quelli oftaggi, iquali Cefare hauca già lasciato appresso di loro, & tutte quelle città che stanano dubiose, & non si risolnenano tosto, col castigo che danano a costoro, & gli stratij che loro faceuano, veninano panentan- Dieta de do. Chiamarono gli Hedui Vercingetorige, che andaffe da loro, & che con- Francefe ferifie con effo loro il modo & ordine di far questa querra: & hauendo ciò ot- ordinata manto, fanno ogni opera, che fia loro conceduto il carico di tutta l'imprefa, a Bibra-

Labiene eforta i



oito loro . Percioche lasciata la guardia all'incontro del campo , O mandacene alquante compagnie alla volta di Metiosedo, accioche tanto andassero quanti ; quanto andanano le naui , conduffero tutto il rimanente dello effercito contra Labieno. Su'l far del giorno tutti i nostri baucan passato il fiume er già fi cominciana à veder di lontano la battaglia de nimici. Lab eno effortati i fuoi foldati, che fi volestero ricordare del folite valor loro & di tan- fuoi. se bartaglie, the baucano gid con si felice fuccesso facte, & che tene sero, che Fosse quini presente effo Cefare , fotto la cui quida baneano cost fe fo vinci i tor nimici ; diede il fegno del dar dentro. Nel primo affronto del destro corno della battaglia, done s'erano fermati i foldati della fettima legione, cominciò la battaglia de nimici a piegare, & voltarfi a fuggire; ma di verfo il simistro, done s'era fermata la legione duodecima, effendo cadats per terra i foldati delle prime file de' nimici paffati dall'armi tirate loro da' nostri , gli altri nondimeno valorofamente combattendo Stavano forti; ne tra loro vi haueua alcuno, che mostrasse segno di voler fuggire; & esso Capitano generale de' nimici Camulogeno era quini presente, & confortana i Juoi. Et Camule effendo ancho incerto il fine di tal fattione, & di chi doueffe effere la vitto- geno con ria, venuta la nuova d' Cohorti della fettima legione, fi come paffaffera le co- forta i se nel corno sinistro della battaglia, mostrarono dopo le spalle de nimicitale- suoi. gione, & voltaron l'infegne verso quella parte. Certa tofa è, the allhoras non vi fu alcuno, che si mouesse dal fuo luogo per vitirarsi,ma tolti tutti in me-20, furon quini tagliati a pezzi. Et anche Camalogeno corfe la medefima fortuna. Ora quelle genti, che erano state lasciate in guardia all'incontro del campo di Labieno, hauendo intefo, come s'era fatto la giornata, corfero per dar foccorfo a i loro , & prefero il colle vicino , ma non poterono altramente refistere all'impeto de' nostri foldati vincitori: & in tal guisamescolati con loto, the fi fugginano, iquali non furon coperti, & nafcofti, ne dalle felue, ne datle montagne furon morti dalla caualleria. Labieno hauendo condotto al fine. Prouins. questa impresa, se ne tornò verso Agendico, la done erano state lasciate le bagaglie di tutto l'effercito; quindi monendosi con tutte le genti arrinò là, done se rouana Cefare. Dinulgatasi la ribellione de gli Hedui, la guerra si venne a far maggiore. Mandauansi ambasciarie per tutti que paesi d'intorno; si sfor- Amba-Zauano di andare follenando & follecitando i popoli dell'altre città quanto po sciarie seano, con l'oprarni il fanore, l'auttorità, & i danari & hauendo peranentu- madate va nelle mani quelli oftaggi, iquali Cefare hauea già lasciato appresso di loro, tutte quelle città che flauano dubiose, & non si risolueuano tosto, col casti- nimici. go che danano a costoro, & gli stratij che loro faceuano, veniuano panentan- Dieta de do. Chiamarono gli Hedui Vercingetorige, che andaffe da loro, & che con- Francefe ferife con effo loro il modo & ordine di far questa guerra: & hauendo ciò ot- ordinua canuto, fanno ogni opera, che fia loro conceduto il carico di tutta l'imprefa, a Bibta-

Labiene esorta i

156

Rhemi di Rains Lingoni di Langres. Treuiridi Triers.

dui. Vercinge torige qtlo, che co manda al la città.

& Autun. Breffe.

bali álli d'Aluer--Cadruci. Prouenta .. Per rimediare a questi casi tutti, si era fasto provissione di guar

& estendo sopra di ciò dinersi pareri , & nataui differenza; su ordinata la die ta di tutti i primi huomini della Francia dentro a Bibrate : si ragunaron tosto quiui d'ogn'intorno gran numero di gente; & messasi la cosa in consiglio, per vniuerfale diliberatione & parere, fu eletto Vercingetorige general Capitano di questa impresa. Non si trouarono in questa diocane i Rhomi, ne i Lingoni, ne i Treniri; quelli perche seguinano anchora l'amiciria de Romani; el i Treniri perche il paese loro eratroppo quindi lontano, de erano molestari. da' popoli della Germania; & questa fu altresi la cagione, per la quale e' non interuennero mai in questa guerra, & non mandarono ainto ne all'una ne parimente all'altra parte. Sopportanano con gran dolore gli Hedni che foße Stato leuato loro il carico & la somma di entea l'impresa; si lameneanano de mouimenti, & dalle mutationi della fortuna; & cercanano, che Cefare perdonasse lovo; ma non perciò poi, che s'era cominciato a romper la querra, ar-Intétion dinano di mostrarfi di parere de gli altri dinerfo. Eporedorige & Viridomade gli He ro, amendue gionani di grande aspettatione contra la noglia loro phidinano a Vercingetorige, con mal animo sopportando, che esso comandasse loro. Egli intanto comanda all'altre città, che mandino gli ostaggi; & vleimamente determino un giorno, nel quale si douesse la cosa mettere a effetto. Comando appreffo, che quanto prima si ragunaffe quini tutta la canalleria, che faceua il numero di quindicimila canalli. Affermò poscia, che gli parena baste. note per allbora quella fanteria slaquale e si tronana; & che egli non era per douer tentare la fortuna, ne per venire al fatto d'arme. Ma perche Gero nana cost prosso numero di canalli; agenole ad esso sarebbe d'impedire à Romani i biadi & paschi; onde potenano hora con buono animo dare per loro iftes fil quafto ne' propre paefe, & mettere il fuoce ne gli edifici ) perche pottano ben pedere , che tol porder queste loro cofe erano per acquistare un perparne imperio, & yna continua libertà . Hauendo ordinato queste cose tutte, coman= dò a gli Hedhi, erà Segufiani, che fon popoli vicini a quella prouincia de gli di Sauoja Hedui, chemietteffero infieme dieci mila fanti, & a questi aggiunfe ottocento & Delf- canalli; & fe capo di queste genti il fratello di Eporedorige, & l'impose, che mato Ga- moueffe guerra a gli Allobrogi. Et d'altra parte mandò i Gabali & gli buomini delle contrade & villate de gli Aruerni nel puese de gli Helunii; 🗸 Lodelug: Rutheni d'i Cadurci ne confini del paefe de Volgi, & de gli Aremici, che persutto quindi deffero il guafto & facessero scorrerie, & prede. Egli nondime no veniua tutta uia follècitando gli Allobrogi commandar loro secretamente lettere & Ambasciadori, perche sperana, che l'animo loro non bauese ancho ra dimenticato la paffata guerra; promettendo a gli huomini principali buone di rodes. fomme da danari, er ab popolo, che la città loro harebbe il dominio di tueta la

die, & u erano ventidue cohorci di foldati , i quali raccolti da L. Cefare hooge

tenente

senente di que paefi, fi veninano a opporre a questi trattati per tutti que luo- Volgipae chi . Gli Helun venuti di loro volontà alle mani co' loro vicini, furon rotti, & fe di Auipolti in fuga, & morto nella fattione C. Valerio Donotauro figliuolo di Cabu- gno. Aroto primo di quella città , & molti altri appresso furon ributati dentro le mura delle lor terre. Gli Allobrogi hauendo ordinate spesse guardie lungo la rinà del Rhodano, v fauano grandissima diligenza nel guardare, & difendere il paese loro. Cesare, perche sapena, che i nimici erano nella canallaria superio- is di Sari, & esendo presi tutti i passi, non poteua far venire ne dell'Italia ne della Prouenza cofa niuna in suo fanore; mando tosto di là dal Rheno a quelle città le quali egli hauca ridotte gli anni passati in pace; richiedendole, che gli mandaffero della canalleria; & di que foldati altreft, che armati alla leggies ra pfauano di combattere fra caualli. All'arrivar di costoro, perche no pfal nano di canalcare canalli troppo al proposito, prese i canalli de cohorti, o de eli altri canallieri Romani, & da quelle genti , che haueua fatte venire di nuono, & gli diftribui fra' Germani. Ora, mentre le cose paffanano di questa maniera , si faceua la massa delle genel nimiche de gli Aruerni & di que caualli, nia. the erano comandati per tutta la Francia. Et ragunato di cossoro vn goffo effercito, perche Cefare marciana alla volta de Sequani, & paffana per glivil timi confini de Lingoni, per potere foccorrere più agenolmente i luoght della Prouenza, Vercingetorige si fermò d'intorno a dieci miglia lontano de' Romani, bauendo di tutte le fue genti fatto tre campi : & chiamati a parlamento enter i capi della canalleria, mostro loro, come era già venuto il tempo di otte? nere la vittoria, che i Romani fuggendo si ritirahano nella Provenza, & abl cingetori bandonanano i paesi tutti della Francia. E che per allhora ciò gli era affai per ge a luc guadagnars la liberta; ma che gli gionana ben poco per la pace; & per l'orto di quel tempo ; che donena venire. Perche effi ricornerebbono vit altra volta commolto maggiori efferciti; & che non per ciò farebbe per loro posto fine ala la guerra. Che perciò dunque douessero tosto assaltare quelli, che erano marclando in battaglia impediti. E che se egli auerra, che le fantarie vogliano por gere aiuto a i loro, & in ciò fermarsi punto, non potranno seguire altramense id viaggia loro : Done fe pure lafciare le bagagliel il che egli fopta ben'altrà cofa sperana douere aunenire) cercassero di saluarst, e' sarebbono at fermo privati del fervirfi delle cofe neteffarie , & della tor dienità , & grandezza Percioche e non doncano già punto du bitare, che fra la canalleria de nemici Den haueffe alcuno, che haueffe tanto ardire, che pfeiffe, non che altro fior della battaglia : & accioche effi più animo samente si portino, affermo come egli terrebbe tutte le genti dinanzi al campo , & arrecherebbe terrore a ni mici. Alz aron rofto le grida que canalli, affermando come faccua demestica ro, che tutti prometteffero sotto la fede loro, come quelli che non paffaffe dil enena due volte per mezo la battaglia de nemiet, uon poffa pai per l'amien.

Armignac, di Albigeouoia, 8 Deifinamenti di Cefare.

Same Du 16 000 -0310 R - Stanna Jeobook

Muffeu in SON THE Hidnbin M

fub tilsun piefe di Alefia in -0910E A19

re effer

Battaglia tra Cefare,e Ver-«ingetori 22 22

re effer riceunto fotto tetto alcuno, er non poffamai pià tornare a rinedere s suoi figliuoli, nè il padre & la madre, nè meno la moglie. Lodata da ciascuno 1 30 tal proposta, & dato a tutti il giuramento, fatte tre parti di tutta la caualleria il seguente giorno , due squadroni di loro si mostrarono da due lati : & pno cominciò a vietare il pesso alla testa della battaglia. S Cefare ancora intefa questa cofa, fatte tre parti della sua caualleria, comandò, che da tre bande andassero ad affrontare i nimici. Attaccofi allhora in più parti la battaglia in on medesimo tempo: fermossi l'essercito, & misero tutte le bagaglie in mezo. E, fe si vedena, che i nostri fossero troppo stretti in alcun lato, e che i nimici bauessero niente di vantaggio; comandana subito, che l'insegne si voltassero quini , & vi facena voltare anco la battaglia; la qual cofa venina a tenere à nimici dal seguitare i nestri, & a mettere animo a' nostri, con la speranza, che banenano di effere aintati. Finalmente i Tedeschi hanendo preso dalla banda deftra l'alto d'un poggio, rincularono i nimici, & fuggendo gli seguitarono per fino a quel fiume, doue s'era fermato Vercingetorige con tutte le fanterie, amazzandone molti, mentre cosi fugginano. Gli altri anedutisi di questa cosa, semendo anch'effi d'effer tolti in mezo, si voltarono a fuggire, & in tutti i lati si fe grande occisione, Furon presi in questa fattione tre gentilbuomini de' Anton, prani de gli Hedui, & menați a Cefare; e furon questi. Coto Capitano de camalli, ilquale nella paffata creatione de gli pffici, haueua haunto differenza con Conuittolitano & Cauarillo, il quale era stato capo delle fantarie doppo,

che Litanico s'erafatto ribello, & Eporedorige, il quale era stato capo de gli Boreo- Heduinella guerra fatta co' Sequani auanti alla venuta di Cefare. VERCINGETORIGE poi, che furotta la caualleria, fe rientra-

ezto di Borgomae fe-condo alcuni. Luffeu in

contes. Madubii auelli del pacfe di Alcfis in Borgo-

Alefia fe rene riparientte le fanterie, le quali egli hauta messo in battaglia dinanzi al condo al- campo: e peco dipoi cominciò a marciare alla volta d'Alessia, che è una cired euni, Ale de' Mandubij; comandando, che tutte le bagaglie con prestezza fossero cana-Sa nelDu tedel campo, & che lo feguitaffero. Cefare hauendo fatto condurre le bagaglie fopra d'un colle vicino, & lasciateui due legioni alla guardia, seguitatole, quanto pote più auanti per quel giorno, & anmazzati d'intorne a tre mila foldati della retroguardia de nimici, si fermò l'altro giorno fotto Aleffia contutto l'effercito. Considerato poscia il sito della terra, e franentati i nimici, perche la lor canalleria, nella quale la maggior parte dell'effercito loro fi confidana, era fiata rotta ; confortati i foldati a nolere affatticarfi. ditermino di voler cingere Aleffia con bastioni . Era questa terra posta in ve monte altissimo, & nella sommittà di esto di forte, che parena che non si poteffe prendere, se non per assedio. Correnano a piè di questo colle due fiumi da due lati, & auanti alla terra n'era po piano che fi diftendeua con la fua lun ghezza d'intorno a tre miglia, & da tutte l'altre parti la terra era cinta das cersi colli, l'uno dall'altro feparato con mediocre distanza, di altezza quafe

ZMEER

A Esercito de Francesi. B Caualleria de Francesi

C Canalleria di Cesare

D Esfercito de Romani.

E Prima battaglia fatta di hastati, & Principi.

F Seconda battaglia di triary.

G Terza battaglia d'armati alla leggiera.

H Bagaglie de Romani.

I Strade ch'eran nell'escreito di Cesare per manda re aiuto alla sua canalleria.













Nu.159.

A Alefia

B Allogiamento di Cesare

C Francesi ch'erano alloggiati fra l muro & la Città D Muro , che seccro i Francesi à mezo il colle sotto

Alesia

E Battaglia fra la caualleria di Cesare, & quella de Francesi

F Essecito di Cesare messo in bataglia per dare anisp mo alla sua caualleria. atti venali . Tutta quella parte fotto le mura che era volta perfo Lenante, tacoperta dalle genti Francofi, & haueuano tirato quiut on foffo con on muodi fei piedi d'altezzas. Il ziro di quei bastioni, & trincee, che i Romani ha- Giro de Rano ordinato di fare, teneua vno facio di vndeci miglia; il campo s'era fera Baftoni. sato in luoghi commodi & a proposito; & haucano fatto quiui ventitre trinte, or denero queste stanano il giorno le guardie, affine che i nimici non facef tro in pn Subito qualche feorreria, & pfciffero contra i nostri, & la notte poi questa opera, si se ma bella fattione si a la canalleria in quel piano, che combattenasi dall vna o dall altra parte con tutto lo sforzo, che si potena, o Bendo i nostri stretti da nimici, Cefare vi mandò i Tedef. hi, & fe fermare di unz i al campo tutte le legioni in battaglia, accioche le fanterie nimiche non eni Bero in on tratto a dare l'affalto a nostri . Souragiunti i nostri in aiuto, ennero i combattenti d ripigliare animo; i nimici volti in fuga s'impedinao per fe Steffi per la moltitudine grande , che erano; & lasciate le porte più trette, si calcauano insieme : & i Germani gli vennero perseguitando fino a oro ripari, fu quiui grande l'occisione; alcani smontando de loro caualli, gli ascianano, & faccuano forza di passare il fosso, & falire sopra il muro." Ce- Ordine are commando, che le legioni, lequali egli hauca fatto fermare auanti al cami di Celue oo, si dilungassero alquanto innanzi; non arrecò manco sospetto questo a quei oldati Francesi, che si tronanano denero a ripari, & anisando che quelle gen i penissero di presente contra loro, subito diedero all'arme ; alcuni pieni di quento si mobero correndo per entrare nella terra I Vercingetorige commando, che le porte foffero ferrate, accioche i bastione non restagero vuoti dhuomini . I Germani , morti molti de nimici , & preso gran numero de loto caualli si ritirarono al campo. Vercingetorige prese per partito di mandar Partie na vna nott e tutta la canalleria prima, che fossero finite compiutamente le preso da municioni de' Romani: imponeua a qualunque s'andaua con Dio, che se un corige. dallero alle loro Città, or che faceffero per forza venire in questa guerra tutti oncoli huomini, che rispetto all'etd sono atti a portare arme : ricordo soro tuti i benefici, che bauena fatti loro, & Strettamente gli pregana, & si raccommandana loro, che voleffero hauere rifquardo alla fua falute, & che non volessero dare nelle mani de nimici a esserne fatto stratio colui , ilquale bauena fatto canto per cagione della commune libertà. Dimostro poscia loro, che fe in ciò croppo fi mostrafero negligenti, farebbono cagione di far morire ottanta mila persone insieme con eso lui . Et fatta la rassegna disse, tome appena si trouaua tanto grano, che per ispatio di trenta giorni fosse basteuole bene è vero, che se si ristringessero nel mangiare, potrebbe durare alquanto più eltre. Hauendo parlato di questa mamera, & dato loro queste commissio-

dato ad

Aleffia -

A Alloggiamento di Cesare.

B Gergouia.

C Alloggiamento minore di Cesare posto sopra un monticello.

D Muro, che fecero i Francesi a mezo il monte sotto Gergouia.

E Monti, ch'erano circondati da alcuni caualli di Cesare per metter sospetto à Francesi.

F Quella legione, che Cesare haueua fata imboscare

G Foso, che andaua dal campo maggiore al campo minore.

H Fanteria de gli Edui, ch' andaua verso Gergouia

ignude, feritegli sotto il cauallo, potè appena scampare dalle mani de saecheggianti nostri foldati. Ora poi che Cefare hebbe pure ottenuto quello, che egli fi hauea proposto nell'animo, comandò tosto, che i foldati fi ritra beffero. er che si sonasse à raccolta; è l'insegne della decima legione, là doue egli haneua fauellando scoperto quanto volena, che si facesse, subito si fermarono. Mai foldati dell'altre legioni non bauendo vdito il sonare della tromba, perche p'era in mezo vna valle asai ben grande, erano nondimeno ritenuti das Sohorti, & da Luogotenenti, come era già stato comandato da Cesare. Ma diuenuti superbi & tirati dalla speranza della presta vittoria, & dalla fuza de' nimici, er dalle fattioni che ne passati tempi erano prosperamente succedute loro , non giudicanano , che fosse alcuna cosa tanto faticosa & ardua , che essi con la virtil & valor loro non la poteßero ottenere; ne si fermaron mai seguita do i nimici, fino à tanto, che furono fotto le mura, & alle porte della terra. Ma leuatoli allbora il romor grande per tutti i lati della città, quelli, che si trouanauano di lontano spanentati da cosi subito tumulto, perche giudicanano che i mimici fossero già dentro le porte, si gettaron tosto fuor delle mura. Et le don- Le donne neftando sopra le mura gettauano giù i panni, & l'argento, & co' petti nudi mandano alz audosi su con le braccia in croce preganano, & scongiuranano i Romani, perdono. che volessero perdonar loro, & che non volessero hora portarsi con esso loro nel Viaron. la guifa, che haucano fatto di Auarico, doue non haucuan poluto perdonare, ne a donne, ne a bambini ; alcune con le mani calandofi già dalle mura fi dauano a nostri soldati, L. Fabio, puo de' primi Capitani della ottana legione, il- Lucio. quale, per quanto si dicena publicamente, parlando quel giorno fra suoi, banena detto come era frinto da premij di Anarico, & che non sopporterebbe, che alcuno prima di lui falisse sopra le mura, chiamati tre de' suoi capi di squadra, & aintato da loro fi presento sopra le mura, & egli poscia riuolto verso loro, che gli porgenano le mani, er aintandogli à tirar fu, vi fece anch'essi montare. Quelli intanto, quali, si come già detto habbiamo, si erano ragunati dall'altra parte della terra per cagione di fortificare, vdito il primo romore, & dipoi anchora follecitati da' spessi messi, che diceuan loro, come già i Romani erano entrati nella terra, fpingendo a tanti la caualleria, corfero tutti al-La volta di quella parte, & fecondo che ciafcun di loro era il primo d giunger quini ; cosi si fermana sotto'l muro , & accrescena il numero de' suoi, che quini combattenano i done poi che ve ne furagunato gran numero, quelle donne, lequali stando poco ananti fopra le mura porgenano le mania i Romani, cominciarono à pregare i loro, & fecondo il costume di Francia à mostrar- Costume siscapigliate, & à portar quiui in presenza di ogn'uno i figlinoli nelle braccia. di Fracia. Quini i Romani non combatteuano à equal partito, nè di luogo, nè di numero di gente; mastracchi in vn tratto dal combattere, o dallo haner corso asai, no

potenang azenolmente restare affronte a'nimici, i quali erano freschi, & non punto

punto Straschi dalla fatica. Cefare poi che vide, che la battaglia era attaccata in luogo strano e difficile, & che i nimici si veniuano tutta volta ingrossando dubitando forte, non à suoi seguisse qualche gran male, mando tosto T. Se-Tito Se- Ajo Luogotenente, ilqual egli hauea lasciato alla guardia debcampo minore

Rio luogo tenente.

she con prestezza cauasse de' ripari le compagnie, & con esso si fermasse a' pie di del monte dalla man destra de nimici, accioche se vedesse, che i nimici caca ciassero i nostri da luoghi loro, arrecasse loro spauento, si che non potessero esser molto sicuri nello and are loro seguitando. Egli intanto discostatosi alananto da quel luogo, doue s'era fermato con vna legione, & fattofi più ananti, attendena, che fine douesse hauere quella battaglia; e cobattendosi quini molto aspramente, essendo venuti alle firette, & confidandofi i nimici nel luogo, & nel nie mero. or i nostri nella virtà, o nel vatore; si videro in vn subito sopragiugne re per fianco gli Hedui, iquali Cefare bauena madato da man destra per pu'al Hedui fo- tra strada fu per lo monte per cagione di ritenere i nimici: arrecarono quelle genti fula prima veduta gran terrore a'nostri, rifetto alla fomiglianza del-

so pet fia-

l'armi. Et come che vedessero loro disarmata la spalla destra, che era segno de gete amica, i nostri nondimeno stimanano, che i nimici hanessero finto tal cosa peringanargli. In questo tempo medesimo L. Fabio capitano, con quegli altri suoi copagni, che erano insieme co esso saltti sopra le mura tolti in mezo da ni mici , furon morti , & gettati giù delle mura. M. Petrcio Capitano anch'eoli della medesima legione hauendo fatto ogni sforzo di romper le porte . stretto dalla calca grande, perduta ogni fperanza di faluarli, ferito in molte parti della persona rivolto a' suoi capi di squadra, i quali l'haneuano seguito, poi che (difse egli) io non posso insieme con voi saluare anchor me, certa cosa è, che io almeno cercherò di prouedere alla falute vostra, i quali io spinto da disiderio di gloria ho quiui meco condotti voi dunque offerendouesene hora l'occasione pensate al fatto vostro: E cosi dicendo si scaglio nel mezo de nimici, E hauen done morti due, penne à far discost are alquanto gli altri dalla porta de volen . do i suoi far forza di soccorrerlo. Voi indarno (di se egli) vi sforzate hora di volere saluare la vita mia perche già mi mancano il sangue e le forze. Leuateui dunque quindi, mentre potete, & ritirateui tofto all'infegne; & cofi combattendo poco dipoi cade quiui morto, & fu cagione, che i fuoi si faluassero . ? no quara- nostri intanto stretti d'ogn'intorno da'nimici, bauendo perduti quarantasei Ca pitani, furon ributtati del luogo preso; ma la legione, laquale s'era fermata in un luogo alquanto più piano, uenne ritardando i nimici, iquali troppo straboccheuolmente ueniano i nostri, che fugginano, seguitando. Questa fu poscia a saluamento riceuuta da le compagnie della decimaterza legione, iquali pscite del minor campo haucuano con T. Sestio Luogotenete preso il più alto di quei luoghi. Come prima i soldati delle legioni si vennero accost ando al piano, fece ro testa rivoltando l'insegne tutte contra nimici. Vercingetorige sacendo dal

I Cefariani perdo tafei Capirani.

comin-

cominciar del colle ritirare i suoi gli ricondusse dentro a ripari. Vi morirono quel giorno poco meno di fettecento foldati : Cefare il feguente giorno ebias Cefare iri mati i soldati a parlamento, con aspre parole riprefe la loro temerna, & cupi- prende i digia troppa, poi che per loro istessi haueuano giudicato, doue douessero anda la troppa ve, o quello che paresse loro da fare, & che non s'erano fermati vdendo dare temerità il segno di ritirarsi, & ne i Coborti, ne i Luogotenenti haueano potuto hauer loro. 3 forza di fargli fermare: mostrò loro quanto importasse il combattere in luogo sinistro, di che parere e'fosse stato sotto Anarico allhora che egli tronati i nimici senza Capitano, & senza caualleria, hauca lasciato andare ma vittoria certa, solamente affine di non riceuere vn sol picciol danno nella fattione; rispetto al disauantaggio del luogo, e che quato maggiormente si maranigliana della grandezza de gli animi loro, i quali non haucan potuto ritonere nei ripari del campo nimico, ne l'altezza del monte, ne le mura della terra : tanto all'incontrariprendeuala loro arroganza, & la licenza, poiche si dauano ad intendere di conoscermeglio essi, che'l signor loro la vittoria & il sine delle cofc; e che e' non disiderana meno in vn soldato l'esser modesta & continente s. che'l nalore, & la grandezza dell'animo. Hauendo in tal guifa parlato a'folda ti, & nel finire del suo ragionamento con le parole sue messo lora animo, accio+ Prudenza che per cosi fatta cagione non si tranagliassero ne gli animi, & accioche essi al di Cesare. tresi non attribuißero al valore de'nimici quello, che era proceduto dalla mali quità del luogo, hauendo quella interione dello andare ananti, che hauea hauu ta per fino allhora, canò le genti fuori de ripari & fermatofi in luogo a proposi to gli fe tutti mettere in battaglia. Venendo nondimeno Vercingetorige à set der con le sue genti in lu 190, piano, fatta una leggiera scaramuccia fra i caualli, & quella con buon fine per lui fe tornare i foldati dentro a'ripari. Et hauen do fatto il medesimo anche il giorno dipoi, auisando di hauer fatto assai per iscemare le superbe dimostrationi de' Francesi, & per mettere animo a i suoi; Cesare ua mosse l'effercito verso il paese de gli Hedui, ne fu per allhora altramente segui con l'effer tati da i nimici; & ilterzo giorno giunto al fiume Elaueri, fe rifare il ponte, & passo di la l'esercito, & quiui chiamato da Viridomaro & Eporedori- d'Autua . ge, seppe, come Litanico era andato con tutta la caualleria per sollenare, & Sollecitare gli bedui : che dunque facea di mestiero, che anch'essi andassero a- d'Autun. uanti , per cagione di fare , che la città stesse forte. Ora quantimque Cesare d'Autun. apertamente conoscesse per molte cose la persidia de gli Hedui, & che egli hora giudicasse per la partita di costoro, ch'essi fossero per ribellarsi tosto; egli nondimeno non istimò, che fose ben fatto di ritenere costoro, acciò non si paresse, o che e'uolesse far loro ingiuria y d pure desse loro cagione di sospettare in alcuna parte, che egli dabitasse di loro . Egli raccontò breuemente à costoro nella partita loro, i benefici, che hauea già fatti a gli Hedui, & di che qualità & in qual termine e' gli hauesse ricenuti, allhora : che erano rac-

chiufi nelle terre, prinati delle loro poßeffioni , perdut tributarii, & con grande ingiuria dati per forza gli ostaggi, in qual fortus na poscia, & in che grandezza di Stato gli hauesse ridotti; di maniera, che non solamente gli bauena ritornati nel primiero loro stato, ma si parena più tosto, the hora ananzaßero la grandezza & il fauore di tutti gli altri tempi; & ba Nouiodu- uendo in tal guifa ragionato con effi, diede loro licenza. Nouioduno era vna terra de gli Hedui posta nella rina del fiume Ligeri in un luogo molto d propod'Autun. lito : quini banena Cefare fatto condure tutti gli ostaggi de' popoli Francefi, Loire. il grano, gli danari publici, & appresso gran parte de' suoi cariaggi, & bagaglie, & di tutto l'effercito anchora. Haueua parimente mandato quiui pn gra numero de i canalli, iquali egli per cagione di questa guerra haucua comperad'Aurun . ti in Italia & in ffp. igna . Ora sopragiunti quini Eporedorige & Viridoma Beaulte 10.5 hauendo bene intefo in che termine la città si trouasse, seppero come gle nel Duca Hedui haueano nella terra di Bibratte, che appressoloro è una terra di grande auttorità , ricenuto Litanico, & che quini eran venuti à tronarlo Connittoligna. tane che era in magistrato, & vna gran parte de gli huomini del Senato; come s'erano mandati publicamente Ambasciadori à Vercingetorige per tratta re seco la pace, & far lega con esfo, la onde essi giudicarono, che non fose da la-Eporedori sciare andare una cosi gran commodità. Amazzate dunque le guardie di No ge e Verio uioduno, & quelli altresi, iquali eran venuti quiui per negotiare, è pure per aomaro a passaggio; spartiron fra loro il bottino de' danari & de' caualli , & ordinarono le guardie di far condurre al Magistrato in Bibratte gli ostaggi delle città. Et perche giudi Nouio- dicauano di non poter tenere quella terra, acciò che non fe ne potessero feruire i Romani, vi misero il fuoco; tutta quella quantità di grano che poterono in si duno. poco tempo leuare, portarono via con le naui, & tutto il rimanente arfero, & gettarono nel fiume; & effi acciò che potessero arrecare terrore a' Romani , cominciarono à far genti ne i paesi vicini, à ordinare le guardie su la riua del finme Ligeri, & à fure, che la caualleria per tutti que luoghi scorrendo si facesse vedere, accioche potessero vietare i passi a' Romani d'andare per le vittoua-

glie, ò che almeno ftretti dal mancar loro le cofe necessarie potessero cacciargli di que' paesi : & intale loro speranza arrecana loro grand' vtile , che'l finme per le nieut, che si struggenano, era molto ingrossato, si che si parena certa-Avertipre mente, che non si potesse in alcun modo guaz zare. Cesare haunto di tutte que-

fare.

fi 22a 010 fte coje consezza, anisò di douere ifpedirsi quanto più tosto potena, acciò se fos y a di Ce fe bisognato di mettersi à combattere co' nimici nel fare i ponti ; fosse venuto con effi alle mani auati, che foßero per numero di gete più ingroffati. Conciofia cola che se mutato proposito en'andasse alla volta della Proueza,non giudica na che fosse allbora tepo di prendere cosi fatto partito; si perche in questo si tro I monti d. Mana impedito dall'infamia, che ne riportana del fare vna cola li disdicenole

Alucenia. & dishorrenole, dal monte Gebbena, che si gli opponeua dauanti e dalla disfi-

cultà

euled del viaggio; & francora fopra eneco dal defiderio, che lo fringena di decoze arfacon Labieno, con quelle legioni, lequali egli hauca già infieme man. date. Hauendo dunque caminato a gran giornate Jenza mai fermarfi ne'l giornone la motte, arrivo contra l'opinione d ogni uno al firme Ligeri, & bauendo Loire. facco trouare il paffo a' canallisti che fernina in quanto faceua alhora di bifogno accioche i foldapi kon le braccia, er con le falle libere dall'acqua, poteffero, Cefare paffando portare l'armi fuer dell'acqua, bauendo prima fatto fermare la caual peruiene leria per ordine, acciò, che maniffero a rompere la forza dell'acque, fementa, al fiume zi i nimici fu I primo apparin loro anani, pasto tutto l'esfercito à faluamento, Ligetto y & tronato quini i campi co biadi sh sto gran quantità di bestiami, riempito: -ucoff il l'effercito tutto di tai cofe, si deliberò di passare nel paese de Senoni. Ora men- Di Sene tre le cose passanno in questa quisalà, done si tronana Cefare, Labieno lascia-, Pronine. se in Agendico quelli genti, che nuonamente s'erano faste venire d'Italia, che. Ressero quini alla guardia delle bagaglie se n'andò alla volta di Lutetia con. quattro legioni. Questa è vna terra de' Parisii posta nell Isola del fiume Se- Parieti. quana, or intefa fra nonici la venuta di coftui, si mifero cofto insieme gran numero di gente di tutte le vicine città. Fu dato il gonerno di tutte quelle genti d. Sena. Camulogeno Aulerco, ilquale esfeudo già vecchissimo, fu nondimeno honorato di questo grado per la scienza grande che hanena delle cose della guerras. Ora poi che questi si su aneduto, che la palude, che metteua nel siume Sequana, era Sens. continua, che molto impedina tutti quei luoghi, si nolle fermar quiui, & delibe rò di vietare il passo a' nostri. Labieno da ptima si sforzana di tirare inanzi le 1 Gatti. vince, di fare empire la palude di graticci, & di terra; ma doue poscia si fu accorto, che il far tal cofa era troppo malageuole, vicendo chet amente sula meza notte del campo, per quella strada medesima, per laquale era venuto, arrino a Meloduno. E questa è vna verra de Senoni posta nell Isola del filme Sequana, Melon. appunto nella quisa, che poco auanti dicemmo di Lutetia; & trouate quini d'in torno a cinquanta Naui, & meffele con presterza infieme, & fattinimontar Di Sens. sopra i soldati; & effendo gli buomini della terra , gran parte de quali erano Stati chiamati alla guerra, spauentati nel vedere hora vna tale nouità, ottenne quella terra fenza conerafio nessuno. E rifatto il ponte, ilquale i nimici hanea, no ragliato pochi giorni auanti, fe paffare l'esercito, & cominciò a marchiare lungo la riua del fiume alla nolta di Luteria. I nimici hanendo intefo tal cofa, Parini. da coloro, i quali si erano fuggiti da Meloduno, comandarono, che si mettesse il Meloni fuoco in Lutetia, & che si tagliassero i ponti tutti di quella terra; & esti leuan dosi dalla palude si fermarano nella riua del fiume Sequana all'incontro di Lu. Sena uno seria, affronte al campo di Labieno. Dicenasi già, che Cesare si era partito di Patigio a Gergonia, già si fpargena per tutto la fama, come gli Heduisi erano ribeliati, Chiarade lecondi monimenti della Francia; Francesi affermanano ne loro monte. parlamenti, che Cesare serratosi, che non potena pasare di là dal sume Li- d'Autun 6Hg

\$-015.

Loire.

geri, sforz ato dal mantamento che haueua della vittouaglia, fe n'era andate Di Beau- alla volta della Prouenza. Hora i Belionaci intefo, come gli Hedui fi erano ribellati; perche per fe medesimi erano di prima poco fedeli , cominciarono a mettere insieme gente, & a publicamente apprestarsi alla guerra. Labieno allhora conefcena per tantimonimenti, che gli facena di mestiero di prendere pri altro partito, molto differente di gran lunga da quello, che haneua prefo. E non andaua più penfando di fare acquifto di cofa veruna, ne meno di moleftare i nimici mouendo lor guerra in alcun luogo, ma di poter ridurre l'effer-

Prouins cico a faluamento in Agendico . Perche da vna parte lo stimolanano i Bellonaci, la Città de quali è tenuta nella Francia in gran conto di virtà; & dal-Bois. Claltra Camulogeno con pno groffo & bene armato effercito teneua ogni cofa; anional er oltre a ciò pon groffifimo fiame tenena le nostre legioni, che non potenano andare la doue era la guardia con tutte le loro bagaglie. Paratefegli adunque in pu subito dauanti tante difficultà, pedena come eli faceua di mestiero Auerte di aiutarfi con la virth dell'animo fuo. Chiamati dunque verfo la fera i foldaparlamen ti a parlamento, & pregatigli con belle parole, che volessero diligentemente to di Ce- mettere ad effetto tutto quello, che commanda Te loro; & con ogni loro indufare a fol Stris fo vole Beroin ciò gouernare; diede a ciafcuno di quei Cauallieri Romani pna di quelle nani, le quali egli hauena lenate da Metoduno, & nella seconda

dati. Melon.

Prouedimenri del medefi-

muna della fontinella, impofe loro, che andaffero cheriffimamente auanti quattro miglia lungo la riua del fiume, & che quini l'attendessero . Lascio alla guardia del campo cinque Cohorti, i quali e giudicaua , che non foffero molto al bifogno per combattere, & gli altri cinque della medefima legione volle, che mouendosi fu la mezza notte, con tutte le bagaglie ne andassero contra il corfo del fiume , facendo tutta volta grandifimo romore s Fe cercare etiandio di molti barchetti, & mandolli verso la medesima narte con fare gran romare nel batter de' remi nell' acque ; & egli vscito fuori poco dopò che tissimamente con tre legioni, se n'andò colà , doue egli bauea fatto prima fermare le nani. Et arrivato quini le sentinelle de nimici, che erano distese sa per la riua del fiume, colte all'improuifo, perche s'era in un tratto leuata una gran tempesta, furon tagliate a pezzi da nostri, e tutto l'effercito con la canalleria per opera de' Canallieri Romani a' quali era flata data la cura dell'im prefa, fu paffato di là dal fiume con molta prestezza. R Fu fatto in on medefimo tempo intendere a ninuci fu l'apparir del mono giorno, come nel campo de Romani si faceua molto maggior tumulto dell vfato, & che vna groffa venue a battaglia veniua contra'l corfo del fiume, & che in quella medefima parte fe nimici. Paina vn gran romore di remi ; & che poco di fotto i foldati paffanano il finà me fu le nani . Effi vdite queste cofe , perche giudicanano , che i foldati delle legioni passassero per tre luoghi, & che tutti somentati dalla ribellione de Autun. gli Hedui fi appreftaffero di fuggire , fecero anch' effi tre parti di tutto l'effer-

A Agendico.

B Meloduno

C Lutetia

D Allogiamento di Labieno

E Allogiamento de Francesi.

F Ponte di barche, doue passo l'essercito de Romani

G Chorti cinque , che andauano a Meloduno con tutte le bagaglie.

H Barche mandate da Labieno su per lo siume facendo strepito, verso Meloduno

I Esercito di Labieno messo inbattaglia contra i

Francesi K Eßercito de Francesimesso in battaglia contra i Romani.

L Gente de Francesi, ch' andaua in soccorso a suoi. M Gente de Francesi, ch' andaua à Meloduno.







oito loro. Percioche lasciata la guardia all'incontro del campo, & mandacene alquante compagnie alla volta di Metiosedo, accioche tanto andassero quanti ; quanto andanano le naui , conduffero tutto il rimanente dello effercito contra Labieno. Su'l far del giorno tutti i nostri baucan passato il fiume & gid si cominciana a veder di lontano la battaglia de nimici. Lab eno es-festi fartati i suoi soldati, che si volessero ricordare del solito valor loro. & di tan-suoi. se barraglie, che haucano già con si felice fuccesso facre, & che tene fero, che foffe quini prefente effo Tefare , fottola cui quida haneano cofi feffo vinti i for nimici : diede il fegno del dar dentro . Nel primo affronto del destro corno della battaglia, done s'erano fermati i foldati della fettima legione, cominciò la battaglia de nimici a piegare, & voltarfi a fuggire; ma di verfo il finistro, done s'era fermata la legione duodecima, effendo caduti per terra i foldati delle prime file de' nimici paffati dall'armi tirate loro da' nostri , gli altri nondimeno valorofamente combattendo Stauano forti; ne tra loro vi hauena alcuno, che mostrasse segno di voler fuggire; & esso Capitano generale de' nimici Camulogeno era quini presente, & confortana i suoi. Et Camule essendo ancho incerto il fine di tal fattione , & di chi douesse essere la vitto- geno con ria, venuta la nuona d' Cohorti della fettima legione, si come passaffera le co-forta i se nel corno finistro della battaglia , mostrarono dopò le spalle de nimici la le- suoi . giane, & voltaron l'infegne verfo quella parte. Certa cofa è, the allhoras non vi fu alcuno, che si mouesse dal suo luogo per vitirarsi,ma toltituttian me-70, furon quini tagliati a pezzi. Et anche Camalogeno corfela medefima fortuna. Ora quelle genti , che erano state la ciate in guardia all'incontro del campo di Labieno , hauendo intefo , come s'era fatto la giornata , corfero per dar foccorfo a i loro, & presero il colle vicino, ma non poterono altramente refistere all'impeto de' nostri soldati vincitori : er in tal quisamescolati con loro, che si sugginano, iquali non furon coperti, er nascosti ne dalle sclue, ne dalle montagne furon morti dalla caualleria. Labieno hauendo condotto al fine Prouins. questa impresa, se ne tornò verso Agendico, la doue erano State lasciate le ba-Taglie di tutto l'esfercito; quindi mouendosi con tutte le genti arrinò là , doue si trouaua Cefare. Dinulgatasi la ribellione de gli Hedui, la guerra si venne e far maggiore. Mandauansi ambasciarie per tutti que paesi d'intorno; si sfor- Amba-Zanano di andare follenando & follecitando i popoli dell'altre città quanto po sciarie seano, con l'oprarmi il fanore, l'auttorità, & i danari & hauendo peranentu- madate ra nelle mani quelli oftaggi, iquali Cefare hauea già lasciato appresso di loro, or tutte quelle città che ftanano dubiofe, or non si rifolneuano tosto, col castigo che danano a costoro, & gli stratij che loro faccuano, veninano spanentan- Dieta de do. Chiamarono gli Hedui Vercingetorige, che andaffe da loro, & che con- Francese ferife con effo loro il modo & ordine di far questa guerra: & bauendo ciò ot- ordinata mauto, fanno ogni opera, che fia loro conceduto il carico di eneta l'imprefa, a Bibra-

Labiene eforta i

Bealne.

Rhemi di Rains Lingoni

di Langres. Treuiridi Triers. Intétion de gli He dui.

Vercinge torige gtlo, che co manda al la città.

& Autun. Brefle. 7

ta di tutti i primi huomini della Francia deutro a Bibrate : si ragunaron tosto quini d'ogn'intorno gran numero di gente; & meffafi la sofa in configlio, per vniuerfale duiberatione & parere, fu eletto Vercingetorige general Capitano di questa impresa. Non si trouarono in questa diotane i Rhomi, ne i Lingoni, ne i Treuiri; quelli perche seguinano anchora l'amicitia de Romani : e) i Treuiri perche il paese loro era troppo quindi lontano, & erano molestate: da' popoli della Germania; & questa fu altresi la cagione, per la quale e' non interuennero mai in questa guerra; & non mandarono aiuso ne all'una ne parimente all'altra parte. Sopportanano con gran dolore gli Hedni che foße stato leuato loro il carico & la somma di tutta l'impresa; si lameneanano de monimenti; & dalle mutationi della fortuna; & cercanano, che Cefare perdonasse loro; ma non percio poi, che s'era cominciato a romper la guerra, ardinano di mostrarfi di parere de gli altri dinerfo. Eporedorige & Viridomaro, amendue gionani di grande aspettatione contra la noglia loro pbidinano a Vercingetorige, con mal animo sopportando, che esso comiandasse loro. Egli

intanto comanda all'altre città, che mandino gli ostaggi; & vitimamente determino un giorno, nel quale si douesse la cosamettere a effetto. Comando appreffa, che quanto prima si raqunaffe quini tutta la canalleria, che faceua il numero di quindici mila canalli . Affermò poscia , che gli parena baste: note per allbora quella fanteria glaquale e' fi trouaua; & che egli non era per douer tentare la fortuna, ne per venire al fatto d'arme. Ma perche li tro nana cost grosso numero di vaualli; agenole ad esso sarebbe d'impedire à Romani i biadi & paschi; ande potenano bora con buono animo dare per loro ifter fil quafto ne' propri paefi, & mettere il fuoco ne gli edifici ) perche potrane ben vedere , che tol perder queste loro cofe erano per acquistare vin perperse imperio & vna continua libertà . Hauendo ordinato que le cofe tutte, comana dò a gli Hedni, & à Segufiani, che fon popoli vicini a quella provincia de gli di Sauoia Hedia, che mietteffero insieme dieci mila fanti, Gra questi aggiunse ottocento & Delfi- canalli; & fe capo di queste genti il fratello di Eporedorige, & l'impose, obe.

mato. Ga- moneffe guerra a gli Allabrogi. Et d'altra parte mando i Gabali & gli buomini delle contrade & villate de gli Aruerni nel puese de gli Helunii; & Lodelug: Ruthenie i Cadurci ne confini del paefe de Volgi, & de gli Aremici, che d'Aluer.- per tutto quindi dessero il guasto & facessero scorrerie, & prede. Egli nondime no veniua tutta uia follècitando gli Allobrogi commandar loro secretamentes Albigeis lettere & Ambasciadori, perche sperana, chel'animo loro non banesse ancho Rutheni ra dimenticato la passata guerra; promettendo a gli huomini principali buone di rodes. somme di danari, co abpopolo, che la città loro harebbe il dominio di tueta la Cadruci. Prouenta .. Perrimediare a questi cufi tutti, si era fasto provissione di guara die, & u trang ventidue cohorci di foldati, i quali raccolti da L. Cefare hooge ers, ar tenente

penente di que paesi, si veniuano a opporre a questi trattati per tutti que luo- Volgipae chi . Gli Heluij venuti di loro volonta alle mani co' loro vicini, furon rotti, en le di Auivolti in fuga, & morto nella fattione C. Valerio Donotauro figliuolo di Cabu- gno. Areto primo di quella città , & molti altri appresso furon ributati dentro le mura delle lor terre. Gli Allobrogi hauendo ordinate fesse guardie lungo la rind del Rhodano, pfauano grandissima diligenza nel guardare, & difendere il paefe loro. Cefare, perche fapena, che inimici erano nella canallaria fuperiori, & esendo presi tutti i passi, non poteua far venire ne dell'Italia ne della Prouenz a cofa niuna in suo fauore; mando tosto di là dal Rheno a quelle cited le quali egli hauca ridotte gli anni paffati in pace; richiedendole, che gli mandaffero della canalleria; & di que foldati altreft, che armati alla leggie va vanano di combattere fra canalli. All'arrinar di costoro, perebe no vianano di canalcare canalli troppo al proposito, prese i canalli de cohorti, & de eti altri canallieri Romani, o da quelle genti, che haueua fatte venire di nuo no, & gli distribui fra' Germani. Ora, mentre le vose passanano di questa maniera, si faceua la massa delle genti nimiche de gli Aruerni & di que caualli, the erano comandati per tutta la Francia. Et ragunato di costoro vingoffo effercito, perche Cefare marciana alla polta de Sequani, & paffana per gli pltimi confini de Lingoni, per potere foccorrere più ageuolmente i luoghi della Prouenz a, Vercingetorige si fermò d'intorno a dieci miglia lontano de' Romani, banendo di tutte le sue genti fatto tre campi : & chiamati a parlamento tutri i capi della caualleria , mostrò loro, come era già venuto il tempo di otte? to di Vet nere la vittoria, che i Romani fuggendo si ritirauano nella Prouenza, & ab- cingetori bandonanano i paesi tutti della Francia. E che per allhora ciò gli era affai per ge a luc hadaenarsi latibered; ma che gli gionana ben poco per la pate; & per l'brio di quel tempo) che donena rentre. Perche essi ricornerebbono vivalera volta conmolto maggiori efferciti; & che non per ciò farebbe per loro posto fine alta guerra. Che percio dunque donessero tosto affaltare quelli, che erano mari clando in battaglia impedici. E che se egli auerra, che le fantarie vogliano por gere ainto a i loro; er in ciò fermarsi punto, non potranno seguire altramente id viaggia loro : Done fe pure lafciate le bagaglie l'il the velt fopta orn altrà cofa sperana donere aunenire) cercassero di saluars, e' sarebbono at fermo prinati del fernirst delle cofe neteffarie ; & della tor dienità , & grandez za ; Percioche e non doncano già punto dubitare, che fra la canalleria de nemici Den haueffe alcuno, che haueffe tanto ardire, che pfeiffe, nonche altro filor della battaglia : & accioche effi più animo samente si portino, affermo come egli terrebbe tutte le genti dinanzi al campo ; & arrecherebbe terrore a ni mich. Alz aron rofto le grida que canalli, affermando come faccua de mestica ro, che tucci prometteffero fotto la fede loro, come quelli che non paffaffo al a mena due volte per mezo la bactaglia de nemiet, non poffa pai per l'amiente

Armignac, di Albigeois di Sa uoia, 82 Deifina-Proueds menti di Cefare.

d'Aluer

Borgo ghöni di Langres . Parlamé

Done Du 16 0 ... -agran - Binacia

-Is about

Ednbabs fob illeun picte di dieffa in

-0910E

tra Cefa-«ingetori

ve effer riceunto fotto tetto alcuno, & non poffamai più tornare a rinedere i suoi figliuoli, ne il padre & la madre, ne meno la moglie. Lodata da ciascuno on tal proposta, & dato a tutti il giuramento, fatte tre parti di tutta la canalleria il seguente giorno, due squadroni di loro si mostrarono da due lati : & pno cominciò a vietare il pesso alla testa della battaglia. S Cesare ancora intefa questa cofa, fatte tre parti della sua canalleria, comandò, che da tre bande. and affero ad affrontare i nimici. Attaccofi allbora in più parti la battaglia in va medesimo tempo: fermossi l'essercito, & misero tutte le bagaglie in mezo. E, fe si vedena, che i nostri fossero troppo firetti in alcun lato, e che i nimici hauessero niente di vantaggio; comandana subito, che l'infegne si voltaffero quini, & vifacena voltare anco la battaglia; la qual cofa venina a tenere à nimici dal seguitare i nestri, & a mettere animo a' nostri, con la speranz a che bauenano di effere aiutati. Finalmente i Tedeschi hauendo preso dalla banda defira l'alto d'un poggio, rincularono i nimici, & fuggendo gli seguitarono per ano a quel fiume, doue s'era fermato Vercingetorige con tuttele fanterie, amazzandone molti, mentre cosi fugginano. Gli altri anedutisi di questa cosa, temendo anch'effi d'effer tolti in mezo , si polearono a fuggire, & in tutti i lati sife grande occisione, Furon presi in questa fattione tre gentilhuomini de' Anma, primi de gli Hedui, & menati a Cefare; e furon questi. Coto Capitano de canalli, ilquale nella paffata creatione de gli pffici, hanena hannto differeira con Conuittolitano & Canarillo, il quale era stato capo delle fantarie doppo, che Litauico s'era fatto ribello, & Eporedorige, il quale era stato capo de gli

Bareo. Heduinella guerra fatta co' Sequani auanti alla penuta di Cefare. VERCINGETORIGE poi, che furotta la caualleria, fe rientra-Alefia fe re ne ripari tutte le fanterie, le quali egli bauca messo in battaglia dinauzi al condo al- campo: e poco dipoi cominciò a marciare alla polta d'Alessia, che è una cired enni, Ale de' Mandubii; comandando, che tutte le bagaglie con prestezza fossero cana-Sa nelDu tedel campo, & che lo seguitassero. Cesare hauendo fatto condurre le bagaglie sopra d'un colle vicino, & lasciateui due legioni alla guardia, seguisato di tatole, quanto pote più auanti per quel giorno, & ammazz ati d'intorne a condo al- tre mila foldati della retroguardia de' nimici, si fermò l'altro giorno fotto Aleffia contutto l'effercito. Considerato poscia il sito della terra, e foauen-Luffeu in tati i nimici, perche la lor caualleria, nella quale la maggior parte dell'effer-La Franca cito loro fi confidana, era flata rotta; confortati i foldati a nolere affatticarfi, ditermino di voler cingere Aleffia con bastioni . Era questa terra posta in va monte alcissimo, & nella sommittà di esso di forte, che parena che non si poteffe prendere, se non per assedio. Correnano a piè di questo colle due fiumi da due lati, & auanti alla terra n'era vu piano che fi diftendeua con la fua lun ghezza d'intorno a tre miglia, & da tutte l'altre parti la terra era cinta da.

contra. Madubii quelli del pacle di

Borgo-

certi colli. I uno dall'altro separato con mediocre distanza, di altezza quase

A Esercito de Francesi.

B Caualleria de Francesi

C Canalleria di Cesare

D Essercito de Romani.

E Prima battaglia fatta di hastati, & Principi.

F Seconda battaglia di triary.

G Terza battaglia d'armati alla leggiera.

H Bagaglie de Romani.

I Strade ch'eran nell'esercito di Cesare permanda re aiuto alla sua caualleria.













Nu. 159.

A Alefia

B Allogiamento di Cesare

C Francesi ch' erano alloggiati fra l muro & la Città D Muro , che seccro i Francesi à mezo il colle sotto Alesia

E Battaglia fra la caualleria di Cesare, & quella de Francesi

F Essercito di Cesare messo in bataglia per dare ani mo alla sua caualleria.

ontei venali . Tutta quella parte fotto le mura che era volta verfo Lenante; era coperta dalle genti Francefi, & haueuano tirato quius on foffo con on muvo di fei piedi d'altezza. Il ziro di quei bastioni, & trincee, che i Romani ha- Giro de' neuno ordinato di fare, teneua uno fratio di undeci miglia; il campo s'era fer- Baltioni. mato in luoghi commodi & a proposito; & haucano fatto quiui ventitie trincee, & denero queste stanano il giorno le guardie, affine che i nimici non facef fero in on subito qualche feorreria, & ofciffero contra i nostri, & la notte pol vi Stanano le sentinelle con altre buone guardie. T Poi che fu dato ordine a questa opera, fi fe vita bella fattione fra la canalleria in quel piano, che come detto habbiamo, è posto fra quei colli, & è di lunghezza di tre miglia. dato ad combattenali dall vna dall altra partecon tutto lo sforzo, che li potena, esendo i nostri stretti da nimici, Cefare vi mandò i Tedef. bi, & fe fermare dinanzi al campo tutte le legioni in battaglia, accioche le fauterie nimiche non venissero in vn tratto a dare l'affalto a nostri. Souragiunti i nostri in aiuto, vennero i combattenti a ripigliare animo; i nimici volti in fuga s'impediuano per fe Steffi per la moltitudine grande , che erano; & la feiate le porte più Brette, si calcanano insieme : & i Germani gli vennero perseguitando fino a loro ripari, fu quiui grande l'occisione; alcani smontando de loro canalli; gli lascianano, & facenano forza di passare il fosso, & falire sopra il muro." Ce- Ordine fare commando, che le legioni, lequali egli hauca fatto fermare auanti al cami di Cefare po , si dilungassero alquanto innanzi; non arrecò manco sospetto questo a quei foldati Francesi, che si tronauano dentro a ripari, & anifando che quelle gen ti venissero di presente contra loro , subito diedero ult arme ; alcuni pieni di pauento si moßero correndo per entrare nella terra: 1 Vertingetorige commando, che le porte fossero serrate, accioche i bastioni non restaßero vuoti d'huomini. I Germani, morti molti de nimici, & preso gran numero de loto caualli si ritirarono al campo. Vercingetorige prese per partito di mandar Partito to caualli fi vitirarono al campo. Vercingetorige prese per partito ai manaut nia vna notte tutta la caualleria prima , che fosero finite compiutamente le veccinge Veccinge munitioni de Romani: imponeua a qualunque s'andava con Dio, che se ne an-torige. dassero alle loro Città, er che facessero per forza venire in questa guerra tutti quegli huomini, che rispetto all'erà sono atti a portare arme : ricordo soro tutti i benefici, che hauena fatti loro, & Strettamente gli pregana, & si raccommandana loro , che voleffero hauere rifenardo alla fua falute , & che non volessero dare nelle mani de nimici a esserne fatto stratio colui , ilquale bauena fatto tanto per cagione della commune libertà. Dimostro pescia loro, che se in ciò troppo si mostrassero negligenti, sarebbono cagione di far morire ottanta mila perfone insieme con eso lui . Et fatta la rassegna disse, come appena si trouana tanto grano, che per ispatio di trenta giarni foße bastenole: bene è vero, che se si ristringessero nel mangiare, potrebbe durare alquanto più oltre, Hauendo parlato di questa mamera, & dato loro queste commissio-

5 "1c ca

Quelli

Poff.

ni, mife fuoni i caualli facendogli chetamente paffare poto quanti alla mezza. del detto. notre da quella banda, doue i bastioni del nostro campo exano anchora imperfetti. Fe poscia mandare vna grida, che tutti gli donessero portare tutta quel-

i 10 1. a la quantità di grano, laquale fi trougnano, ordinando la pena della vita a coloro, i quali non poleftera rbidire . Diftribul pofcia fra gli buomini tutto il bestiame, del quale n'hauenano i Mandubu satto quini ragunare in grandissima quantità . Ordino che il grano fe misurafe apoco a poco, es moderata-

del paele mente; fe paffare demera le mura tutte quelle genti le quali egli haucua fuor, d'Aleffia della terra fatto alloggiare; & in questa guisa si appressana di attender, che nel Dues regisse il soccarso de Franceso, & di gonemarsi in quella impresa. Cesare to di Bo 698 ost intela tutte quelle cole da projent & da coloro siquali pall anano nel luo cam Baltioni, po, ordino de fare certibationi, a trincae di mono di quella mamera. Fè e trincee girare mafaffa largo venti piedi, con gli argini fuoi diritti, di forte, che l fon-

do fosse di quella medesima largbezza, che la bocca, fe poscia tirare tutte le fatte da alire munitioni & ripari, per ifratio di quattrocento piedi lont ano da questo Cefare. follo. - Ciò fe Cesare moso da questo aunifo, che hauendo egli necessariamente abbracciato vno facio si grande non polcuá, che i foldate nimici pocessero cin-

gere agenolmente tutta l'opera ; en acciò qualche fquadrone delle genti nimiabe nou fi prefentafe o all impronife, o di notte a nostri ripari, o pure non po-3213 De teffero il giorno tivare dell'armi contra i nostri, che erano melli quini a lauorare. Dentro a questo featio fe fare due fost di piedi quindeci di largbez za,

di pna alter za medefima ; fe poscia empire quello, che era più adentro, d'acqua; la quale egli vife tirare dal fiume facendola correr quini per quei luoghi campestri & baffi : dopò questo fe fare trincee & bastioni, di dodeci piedi, & a questi aggiunse altre coperte da disendergh con merli, & con tronchi d'alberi, con rami tagliati a guifa di corna di Cerui; che commessi fra le difese de ba-

Cerui. flioni auanz auano fuori co' capi, si che veniuano a impedire il salirui sopra .. er in mezzo a tutta l'opera fe due torri, lontano l'una dall'altra una distan-Za d'ottanta piedi. Faccua di mestiero in questo tempo di andare a tagliar delle legna per l'opera a segare i biadi, e fare tante fortificationi, & le nostre gen ti erano scemate molto, perches allontananano molto dal campo; & le genti Francesi bene spesso faceuano ogni loro sforzo, tentando il nostro lanoro, &

peffe volte faltando fuor della terra per impedire. La onde Cefare penso di accrescere altre cose a questi ripari, accioche manco numero assai di soldati bastaffero a difendere le nostre munitioni. Presi dunque de tronshi de gli alberi, & tagliatene le rame, che non erano ben fode & dure, & mondat egli & aguzz ategli molto bene le cime, faceatirare certi fosti lunghi, cauati fot-

to cinque piedi, & messia dentro quel trouchi, & collegati & ben commessi da piedi di sorte, che non si potestero cauare, spargenamo i rami in suori sopra da piedi di forte, che non li porciter cuaire a propri fila giunti insteme, & in-la terra: erano quetti, feti per ordine a emque per fila giunti insteme, & irecNu. 160. A Buse con palisitti, che si addimandauano gigli B Triboli, che erano seminati per le munitioni. C Pezzi di alberi lunghi vin piede, con alcuniba-mi di serro fattiui sopra







erecciati, di forte, che chi v'entrana dentro, si venina per se medesimo ad innestire nelle acutiffime punte loro, & questi cotali effi chiamano Coppi. Cana- Copi mans poscia poco dinanzi a questi con non diritte file a cinque ordinatamente per fila per ciascun verso, certe buche tre piedi sotto terra, er alquanto più frette da capo, che nel fondo, pscinano fuor di queste certi pezzi di legno rotondi, groffi quanto la cofcia d' un huomo, aguzzi & arfi nella punta di maniera, che non auanz auano più che quattro dita sopra la terra. Questi oltre à ciò, perche stessero più fermi & sodi, erano tutti fitti tre piedi sotto nel fondo delle buche, & l'altra parte poi di queste fosse era ricoperta da' vimini, & ramuscelli d'alberi, accioche non si potesse conoscer l'inganno. Di questa sorte di fosse, ve n'erano fatte otto ordini, tre piedi l'ona dall'altra lontano ; & per la somiglianza che hanno co' gigli, si chiamanano di simil nome. Sotteranansi dinanzi a tutte queste cose certi pezzi di alberi di lunghezza d'un piede, fittout fufo hami di ferro, lontano l'on dall'altro con conueneuole spatio, de Bargenansi quiui per tutto, & questi eran chiamati stimoli. Poi che queste cose furon compiutamente fornite cercando i miglior luoghi che pote, abbraccian do quattordeci miglia di paefe fecondo che per la natura, & fito del luogo fi po teua, fe fare altri ripari somiglianti contrarii a que' primi contra que' nimiti, Altri tipa che venißero dalla banda di fuori; accioche fe aueniffe, che qualche großo ef- ti. fercito gli veniße contra, partitosi lui, non potesse sbaragliare altramente le guardie de suoi ripari: e accioche ancora non foße forza a' suoi soldati d'oscir del campo con lor pericolo, commandò a tutti, che ciascuno facesse provisione di tanto grano, & strame, che gli bastasse un mese intiero. Mentre sotto la Città d'Alessia le cose passanano di questa maniera, i Francesi ordinata una dieta di Dieta de tutti i primi huomini della Francia , non determinarono altramente, che tutti Fiancello gli huomini da portare arme, si come hauea ordinato Vercingetorige, si dones- d'Autur. sero mettere insieme; ma che se ne douese più tosto comandare a ogni Città on da Bresse. certo numero ; accioche fe si ragunasse un cosi großo numero di persone confu- di Braban samente, non si potesse poscia ne gouernare, ne discernere i suoi, ne meno tener tia. conto de grani. Ne commandarono dunque à gli Hedui, & a loro confederati Di Roan. Segusiani, Ambruareti, Aulerci, Brannouici, & Brannouij il numero di tren- Motiana. tacinque mila, & altri tanti a gli Arnerni, aggiuntini gli Heleuteri, Cadurci, Quei di Gabali, & Vellani, iquali erano rfati di ftare fotto la giurifdittione de gli Ar Blano. nerni . Ventidui mila a Senoni, Sequani, Biturige, Santoni, Ruteni, & Car- D'Aluet. nuti. Dieci mila a Bellouaci, altretanti a Lemonici, a Pittoni otto mila. Do- nia. dıci mila a Turoni, Parisi, & Heluetii . Cinque mila agli Ambiani, Medio- Vellanii matici, Petrocory, Nerny, & Moriny, & Nitisbrigi. Altritanti a gli Au-diCahore lerci Cenomani . Quattro mila a gli Attrebati . Tre mila a Bellocassi, Lesso- Di Lodo an, & Aulerei Eburoni. Trenta mila a Rauraci, & Bon. A tutte quelle Cit- fue. ed, che sono poste vicino all Oceano, & li chiamano Armorice secondo il co- Di Sens.

Borgo- Stume loro, nel numero delle quali fono i Curiofoliti, i Rhedoni, eli Ambibagnoni. vii, i Caleti, gli Ofifini, i Lemonici, & gli V nelli fei milla. Tra tutti quefti di Butges , Bellouaci non mandarono il numero loro imposto , perche diceuano di volere .

Santonge per li medessimi, co a loro arbitrio far guerra co Romani ; ne erano per voledi Rodes, di Cartres re stare fotto l'imperio di nessun'altro. Pregati nondimeno da Comio per la fa-Di Beau- migliarità, che seco haueano, ne mandarono due mila. S'era seruito di questo Comio Cefare per hauerlo trouato molto fedele & vtile gli anni pasati nell'im MOIS. Limofins presa dell'Inghilterra, si come habbiamo già dimostrato, è pè suoi buoni pordi Potieri tamenti hauca voluto, che la sua Città fosse essenta; gli hauca renduto le sue di Tours. leggi & statuti, & oltre a ciò haueua aggiunto i Morini alla sua giurisdittiodi Parigi. (1907) - I danto, son circa cio manda aggini e i sono i sono nel volere riac quista-Sizzetti. (1907) - Fà tanto nondimeno il confenimento di ogni nno nel volere riac quista-d'Amiés. re la vniuer ful libert à di tutta la Francia, & di ricuperare l'antica gloria del Di Meiz, la guerra, che ne il ricordarsi de' ricenuti benefici, ne della lunga amicitia, hadi Lorena nea forza di monergli punto, anzi che tutti, & con l'animo, & con le forze. Perrigéle erano intenti all'impresa di questa guerra, hauendo già messo insieme otto midi Tornai la canalli, & intorno a dugento quaranta mila fanti. Facenafi la massa di tutdi Terro- te queste gente ne' confini de gli Hedui, & quini raßegnanano, & ordinauans DuMom: it. pi. Fu dato di tutto il gouerno a Comio Attrebate, a Viridomaro, & Epopolier. . redorige Hedui, & a Vergasillauno Avuerno Consobrino di Vercingetorige d'Arras. Questi furon quiui eletti capi generali di tutte quelle genti , le quali le Città diBaieuse haueano mandato, col parere & giudicio de quali si douesse gouernare tutta di Lifieuse questa impresa: e cosi tutti allegramente & pieni di speranza veniuano mar-Di Roan. chiando alla polta di Alessia, e' non vi haucua fra tutti pure pn solo, che giudi Bafilea dicaße, che non che altro si poteße pure star forte al veder solamente on nudi Borbomero si grande di gente insieme, & massimamente in vna battaglia dubbiofa : Di Breta- conciofoße cofa, che spesso saltando suori quei di Alessia combatteuano co' nofiri, & di fuori si vedena vn numero si grande di canalleria, & di fanteria. gna. Ma gli affediati in Aleffia, il giorno dopò quello, nelquale effi attendeuano il di Corno foccorfo de iloro, hauendo confumato tutto il grano che haueuano, ne sapendo maglia, Di Renes alcuna cofa di quello che si facesse nel paese de gli Hedut, ragunati à consiglio Cadeti. discorreuano fra loro il successo delle cose loro, & erano i pareri diuersi, & di-Ofifini. Lemorici nerfe cofe si dicenano, perche parte di loro giudicanano di donersi dare a Cefare, & parte che si douese combattere, fino a tanto, che le forze bastauanlo-Vnelli. ro. Non ci pare che sia da lasciar da parte un ragionamento fatto da Crito-Di Porcherons. gnato per la singolare, & nefanda sua crudeltà. Costui nato fra gli Arueni d'Autun. di nobilissima cafa, & tenuto in gran conto. Io (disse) non son già per dir nuld'Arras. la del parere di coloro, i quali chiamano col nome di rendersi vna vituperost d'Autun D'Aluer- sima sernitu: ne meno tengo, che questi tali si debbano tenere Cittadini,ne chia mare parimente con gli altri al configlio. Io voglio accostarmi a coloro, i qua-Alesia, à li giudicano buon partito il faltar fuori a combattere : nel configlio & giudi-Luffeu.

cie di coftoro fi pare, che per commune parere di cutti voi altri fila ancor fer Capi delma la memoria dell'antico nostro valore. E non è già gran valore virtà le genii Lanimo, ma più tofto delicatezza & morbidezza il non poter sopportare al- Franceso. quanto il mancamento delle cofe. Più agenolmente si trouano di quelliche d'Autua. volontariamente vanno a morire, che di quelli che patientemente sopportino di quei di il dolore. Et io quanto ame, giudicherei che fosse buono questo parere, persioche appre Bo di me ha gran potere la grandezza, se io vedessi, che non si ve- Critogna nife a far perdita d'altro, che della vita nostras. Ma in prender questo parti- to, crazio to habbiumo rifenardo non a noi folamente, ma a tutti i popoli della Francia, namento i quali noi habbiamo chiamati in nostro foccorfo. Che animo stimate voi che del detto. sia per esere quello de i nostri parenti, & amici, esendo morti in vn foi luogo D'Aluerottanta mila huomini combattendo, se saran costretti di venire alle mani co' ni Detto atmici & combattere sopra quei corpi morti? Non vogliate dunque per niente prinar del vostro fanore coloro che non banno curato, per saluar noi, di met tere a pericolo la vita loro; ne con la vostra sciocchezza & poco giudicio, & con la vilrà de gli animi vostri esser voi la roina di tutta la Francia, e cagione di ridurla in ona perperua feruità . Dunque , dubitate della lor fede, & della fermezzaloro, perche non fono arrivati nel giorno determinato? Ditemi on poco per qual cagione stimato voi, che i Romani si effercitino a lauorare tut to il giorno ne ripari più in fuori? forse per darse piacere ? Se gli animi vo-Ari non possono esser confermati da mandati loro, perche i passi son tutti scrra-Firstaccianui almeno testimonio costoro, che già esti si venzano appresando, per che da tal cofa spauentati non restano mai di lauorar ne il giorno ne la notto. Che puoi su dire per questo ? Io sarei di parere, che si facesse quello, che fece- Parere di oro via gli ancichi nostri nella guerra de' Cimbri, & Tentoni, nellaquale e' non Critogna erano pari a loro; che costretti a ricirarsi per le terre, & stretti da cosi fatto to. mancamento di cofe, sostentarono la vita loro, vfando per lor cibi i corpi di ce- Zelandi. · loro, ignali rifetto all'età non erano più buoni alla guerra, ne polfero darfi nel le mani a loro nimici . Doue se pure noi non hauessimo di tal cosa l'essempio, io giudicherei nondimeno, che fosse lodeuolissimo, & che per conservare la libertà tale si lasciasse a coloro che dopò noi verranno . Percioche qual cosa è

Stata mai somigliante a questa guerra : Sacchiaggiata tutta la Francia, &

volta de nostri paesi; & and arono cercando altre Pronincie; & lasci arono à moi le nostre giurisdittioni, le nostre leggi, & parimente i terreni, & la liberta. Mai Romani, che altro domandano, è che altro vogliono, che mossi dall'inuidia fermar fi ne' terreni & nelle Città di coloro, i quali eglino hanno per fama conofciuto nob li , er potenti nella guerra , & di fottoporli à vn'eterna fernitù? Perche, per dire il vero, essi non hanno mai fatto guerra per alera caglo-

Lufleu.

fatto per tutto grandiffimi danni, pure finalmente i Cimbri fi partirono na Zelandi.

ne. Done fe pure auniene, che voi non fappiare le cofe, che nello alere nacio-

ni lontane si fanno, risguardate un poco la parte della Francia d'noi vicina, la-La Pront quale effi bauendo ridotta in Pronincia, mutate le sue leggi & giurisdittioni. fortopofla à portatori delle scure : stà a vna perpetna seruità sottomessa.

POI che ciascuno hebbe detto il parer suo, divisarono, che tutti quelli che ò per infirmità, ò rispetto all'età non erano atti alla guerra, si douessero andar con Dio della Città; & di sopportar prima ogni cosa, che lasciarsi piegare à fare quanto haueua consigliato Critognato . Done se pure aunenisse , che fosse lor forza, ò che gli ainti troppo indugiassero à venire, di più tosto attaccarsi à quanto hauea configliato egli, che di venire con Romani a niun patto di ren-Di Aleffin derli, ò a veruno accordo. I Mandubii, i quali banenano ricennei coftoro nelnelDuca- la terra, furon forzati di pscirne fuori co' lor figliuoli, & con le mogli alcresì. Questi giunti a' ripari de' Romani, gli preganano piangendo come meglio sapenano, che ricenendogli, come schiani, dessero loro da mangiare . . Cesare non volle per niente, hauendo messo le guardie su pe' bastioni, che sossero riceunti ripari de altrimenti. Comio intanto, & gli altri capi di quelle genti, i quali hauenano il gonerno di quell'impresa, arrivarono ad Aleffia con tutto l'effercito. & ba-Romani, Alessia d mendo pre so il colle; che è più in fuori, si fermarono non più lungi dalle nostre munitioni, che lo spatio di vn mezo miglio. Il seguente giorno mandando fuor

del campo la canalleria, riempirono tutto quel piano, che come habbiamo già detto si distende tre miglia per lunghezza; & secero fermare tutte le fanterie ne' lucebi più alti poco quindi lontano, si che non poteuano effer troppo vedute. Si potena della Città d'Alessia vedere il campo : onde tosto cominciarono à discorrere per la terra, & far festa, & allegrezza, veduto l'aiuto delle genti, & gli animi di tutti si destanano a fare allegrezza grande s. Ora messe le genti in battaglia, si fermarono dauanti alla terra; & coperto al fusso picino di grattici, & di terra, fi m fero in ordine per dar l'affalto, & per flare proneduti à tutti i cafi. Cefare hauendo ordinato tutto l'efferesto dall'una & dall'altra banda de bastioni, accioche bisognando ciascuno difenda il suo luogo, & fappia la fui posta, comando, che i caualli faltassero fuori, & che s'affron-

Luffeu.

Battaglia taffero con la canalleria de i nimici. Si potena dell' uno & dell' altro campo, ara Cefa- perche ambedue s'er avo fermati fu la cime di quei poggi, vedere i luoghi d'iptorno; & gli animi di tutti i foldati intenti à mirare attendenano, che fine baner doneffe quella battaglia. Hanenano i Francesi frameffi alcuni baleftrieri, & foldati armati alla leggiera fra i loro canalli , accioche fe i loro fi foffero rinculati, corressero loro in aiuto, & che ritenessero la furia de nostri canalli, molti combattendo feriti da costoro si partiuano della fattione. Hora confidandofi i Francesi, che i loro soldati haueßero il vantaggio della battaglia. vedendo che i noftri erano firetti dalla moltitudine; da tutte le bande, & quel - li che arano dentro a ripart, en quelli che erano venuti in fauore, con romere & grida grandi metteviano animo a i loro, perche fi combattena nel cofet-







Nu.165.

G Trincee che fece Cesare intorno ad Alessia.

H Luogo fra le trincee, doue alloggiana l'essercito.

1 Latrincea, ch'era uolta in fuora contra i nimici, ch'eran uenuti in soccorso

K Alloggiamento de Francesi, ch'eran uenuti in

Joccorjo

L Campagna lunga un miglio, doue si fece una bellıssıma fattione fra la Caualeria dall'una parte, & dall'altra.

to d'agn'une, ne poteua celarfi alcun fatto di alcuno per ben fatte è vitupero-To che foffe, or il desiderio d'acquistar lode, or honore, or il foffetto della pergopna fingena l'ona & l'altra parte. x Et effendofi già combattuto feuza Apriaggio d'aleuna delle partie, poter si conoscere, chi donesse ottenere la piet & X toria dal mezzo del giorno sin quasi al tramontar del Sole; i Germani ristret- Tedelchi. tifi tutti insieme si dirizz aron con impeto contra i nemiei , & gli constrinsevo à ritirarfi, & bauendogli rotti, tutti i balestrieri tolti in mez zo da loro furon quini tagliati à pezzi. Et così medesimamente nell'altre parti della battatlia ritirandosi i nemici, & i nostri seguitandogli per fino a i ripari, non diedero lovo agio di potersi raccorre sopra del colle vicino. Done quelli poscia, i quali erano psciti della terra mal contenti, & quasi affatto perduta la speranza di più ottenere la vittoria, si ritirarono nella terra. I Francesi in tanto non hauendo losciato passare che vn sol giorno, & hauendo in questo spatio apprestato gran numero di grattici, di scale, & d'oncini, osciti chetamente su la mez- Dona I za notte del campo fe ne vennero alla volta de i ripari, che erano verso il piano : Et leuato in on subito il rumor grande , accioche gli affediati della terra conoscessero à quel segno la venuta loro, gettauano le grati, con frombole dardix fash tranaglianano i nostri su i bastioni, & faceano tutte l'altre cose che faceuano di mestiero all'assalto . In questo istesso tempo Vercingetorige vdito quel romore, diede con la tromba il fegno à i suoi, & subito gli caud fuor dellaterras. I nostri corfero prestamente alle difefe, si come ne' paffatt giorni d ciascuno era stato ordinato la sua posta, e' con le frombole d tirar pesi d'una libra, & con hafte , le quali hauenano ordinatamente difiefe su per haftioni , & con palle di piombo, danano franento a ninuici. Ma tolto loro il poterfi vedere dall'ofcuro della notte, si dinano l'ona parse, & l'altra molte ferite, de tiranano con gli strumenti da ciò gran numero d'armi. Ma Marc' Antonio, & C. Marc' An Trebonio Luogotenente di Cefare, a i quali era tocco a diffender quella parte, tonio, e cauando genti dalle trincee, che erano alquanto più olere gli mandauano a foc-Caio Tri-correre in quei lati, done supenano i nostri essere il retti da namici. Mentre che bonito i Francesi erano più lontani dalle municioni, facenano più operatione col tira-- re, che facenano di molte arme contra nostri; done posoia ei si furon più ad esse Cefare. fatti vicini, ò veramente s'innestinano per loro istessi impensatamente in quel-inteno. le punte dette stimoli, ouero cadendo per quelle buche erano passati da quelle punte, ò pure trapassati dall'armi, che i nostri tiranan loro da i bastioni, de dal le torri, si distendeuano per terra morti . Et hauendo riceunte d'ogni parte molte ferite, non hanendo pornto prendere alcuna di quelle fortificationi, nedendosi già apparire la luce del giorno, dubitando, che saltando fuori i nostri dalle più alte munitioni di verfo quella banda, done non erano i ripari, gli toglieffero in mezzo, si ritirarono a i loro. Ma quei di dentro, mentre cananano fuori quelle cofe, che Vercingetorige hauena fatto apprestare per penine à

Berggio.

dinA. Anti-Francefi.

olus.

dar l'affalto al campo de' Romani, riempirono i primi fost, hanendo perdusa eroppo tempo intorno a questo fatto, s'aviddero prima, che i loro s'eran ritirati, che fi foffero anchora appreffati a ripari del campo 1 & in sal quifa fenza hauer fatto nulla sene tornarono dentro la terra. I Francest ributtati già due volte con lor gran danno , cominciarono a discorrere fra loro quello che fe donelle fare : feron chiamare alcuni , che hauenano notitia di que' luoghi , & da loro s'informarono del sico del campo di sopra, & de' ripari di esso. Era dalla banda di Settentrione un poggio , ilquale , perche rispetto alla grandezza i nostri non lo haueuan potuto cingere co' ripari, fu loro furza di fermar parte del campo in luogo finistro, & alquanto farucciolofo. Erano in questa perce alloggiati C. Antiftio Reginio, & L. Caninio Regulo Luogotenenti con due legioni. I nimici hauendo mandato alcuni a riconoscer quei luoghi, i Capitani del campo eletti fessanta mila soldati di quelle Città, che si stimana, che mettesse-Lucio Ca ro foldati di maggior virtù & valore, dinifarono tra loro fegretamente, quanminio Reto volenano che fi faveffe, & in che maniera : diedero l'ordine dell'hora, nellaquale volenano che si monessero : determinando, che'l ecmpo d'andar fosse ogn hora che foffe arrivato al mezzo del giorno. Fà di queste genti es dell'im-PAlues- prefa dato la cura a Vergafillauno Arnerno, parente di Vercingetorite, pno de' quattro capi generali di tutto l'effercito . Questo mouendofi del campo nel principio della notte, arrivato la mattina ful far del giorno al luogo difegnato. fi mife in aquato dopò il monte, & quiui volle, che i foldati stracchi dal viagvio di tutta la notte si rinfrescassero : & vedendo già farsi vicino il merro di. prefe la strada alla votta di quella parce del nostro campo, dellaquale habbiamo poed fa vagionato: & in questo medesimo tempo la canalleria comincio à fcorrere perfo il campo dalla banda di fuori, & l'altre fauterie a mostrarfi in battaglia dauanti al loro campo . Vercingetorio veduti di su la roccha della terra i fuoi , faltò fuori delle porte , & arrescò feco dal campo pertiche, Mufcoli, falci, & altre cofe , lequali egli haueua gid farto ordinare per dar l'af-Mufcoli. falto : combattenali in tutti i luoghi a vatempo , & prouduansi tutte le cose : er colà done le vedena, che fuffe più dibifogno; quini fi correna a porgere ainto : I foldati Romani haueu ano a guardare tanti luoghi, the non poteuano agenolmente correre quà de la per dare soccorfo; hebbe gran forga a dare spanento a nostri il gran romore che s'vai leuarein un tratto dopo le falle, perche vedeuano che nell'altrui valore era riposto il lor pericolo. Percioche ben fpefto auxiene, che quelle cose che sono da noi lontane, arrecano maggior trana-

ib imas Romani,

falci, y

Peggio.

C. Anti-

Regino.

gulo.

glio a gli animi nostri : Cefare trouato vn luogo a proposito , vidde molto bene come le cofe passauano in ciascuna parte, mandò tosto a soccorrere là doue faeeua di mestiero, & providde in on tempo a quanto nell'uno & nell'altro luo-20 bifognana, & correndo per tutto andana dicendo, come allhora era tempo. obe comienina, che sutti combattende valorofamente fi mostraffero . I Fran-







Nu. 167.

M Luogo c'haueuano occupato i Francesi, che sopra stana alle Trincee di Cesare

N Fanterie, ch'erano in Alesia, che assaltarono le

· Trincee dalla parte di dentro

O Caualli di Cesare, che sono usciti delle Trincee & assaltano i nimici dopo le spalle.

sell erano abtutto suor di speranza di potersi saluare, se non poteano prendere i ripari del nostro campo. E' Romani d'alera parte se ottenessero hora la vittorin; n'aspettanano il fine di tutte le fatiche loro : il colmo della battaglia era fopra tatto a bastioni più alti, là doue, si come dette habbiamo, era stato mandato Vergafillauno . E di molto grande importanza un poco di vantaggio di Auanto luogo là, doue fe stà in ifplaggia. Alcuni viranano dell'armi, alcuni altri fet- gio à cat to vn gatto andauano fotto a ripari , & ogni hora , che parte di loro erano dal tta i lpiag combattere Stanchi, n'entrauano scambieuolmente de gli altri nel luogo loro, Bia. Il terreno dell'argine gettato da ciascuno ne ripari aintana i Francesi a salire, & ricoprina le cofe nafcoste d'intorno da Romani fotterra; & i nostre non haneuano hormai più nè forze nè armi da combattere. . Cefare anedutofi di tai cofe , mandò rosto a foccorrer costoro Labieno con sei Coborte , imponendogli, Labieno che se vedesse di non posere restare a fronte ai nimici, ritirando le compagnie mandato fuor de' ripari, con isforzo grande affaltaffe i nimici, che ciò non faccia fe non da Celare fretto da necessità. Egli intanto andana rinedendo gli altri, & confortana tut à soccorti, che non si lasciassero vincere dalla fatica, & mostrana loro, come in quel ter'i suoi. giorno & in quell'hora era riposto il guiderdone, & il frutto di tutte le battaglie, che haneuano fatte ne' tempi passati. I soldati di verso la terra disperati, rishetto alla grandezza de' ripari, di poter prender più i luoghi di verso il r 👓 🕦 piano, cominciarono a tentare di falire per certi luoghi dirupati; & portarono di presente quiui tutte le cose già preparate de loro; & con il tirar grande del l'armi, che faceano, molestanan molto que' foldati, che erano alla diffesa delle torri : & con le grati, & con largine tentauano di farsi il passo, guastando con le falci i bastioni, & i ripari di essi. Y Cesare vi mandò primieramente Bruto giouine con sei Cohorte, dipoi Fabio Luogotenente con sette, & vltimamente & combattendose più fieramente, che mai, v'andò egli in per sona conducendoni Bruto gio seco molti foldati freschi, che entrassero in luogo di coloro, che già per lo mol- uine, to combattere erano stanchi. Ora ricominciata quiui la fattione, & ributtati C. Fabio. i nimici, se n'andò là, done egli hanea poco prima mandato Labieno. Canò dalle vicine trincee quattro Cohorti; quindi commife a canalli che parte n'andaffero seco; & parte vscendo fuor de bastioni girassero d'intorno, & assaltassero i nimici dietro le spalle. Labieno dopò, che nè i bastioni nè i fosti bastarono à ritenere la furia de nimici, raunate trentanoue compagnie, lequali vscite del le vicine trincce s'erano per auentura imbattute quini; mandò tosto dicendo à Cefare, quello, che giudica ffe, che foffe da fare. Cefare fullecit aua per tronarsi à quella battaglia presente; & conosciuta la venuta di lui al colore del suo pestire, perche tale vsaua di portarlo nelle battaglie, & vedute le squadre de Battaglia caualli, & le compagnie, lequali egli hauea commandato che lo seguitassero, tra Cesasi come da luoghi più alti que bassi, & sdrucciolosi si vedenano; inimici rico- re,e nimi minciarone a menur le mani, & alzatofi dall'ona, & dall'altra parte il romor di

Nu. 167.

M Luogo c'haueuano occupato i Francesi, che sopra staua alle Trincee di Cesare

N Fanterie, ch'erano in Alesia, che assaltarono le

Trincee dalla parte di dentro

O Caualli di Cesare, che sono usciti delle Trincee & assallano i nimici dopo le spalle.

sell erano abtutto fuor di speranza di potersi saluare, se non poteano prendere i ripari del nostro campo. E' Romani d'alera parte se ottenessero hora la vittoria, n'aspettanano il fine di tutte le fatiche loro : il colmo della battaglia era fopra tatto a bastioni più alti, là doue, si come detto habbiamo, era stato mandato Vergafillauno. E di molto grande importanza un poco di vantaggio di Austra luogo là doue fi Stà in ifplaggia. Alcuni tiranano dell'armi, alcuni altri fit- gio à cat to vn gatto andauano fotto a ripari, & ogni hora , che parte di loro, erano dal tta i lorag combattere Stanchi, n'entrauano scambieuolmente de gli altri nel luogo laro. Bia. Il terreno dell'argine gettato da ciascuno ne'ripari aiutaua i Francesi a salire, & ricoprina le cose nascoste d'intorno da Romani sotterra; & i nostre non haneuano hormai più nè forze ne armi da combattere. . Cefare anedutofi di tai cofe , mandò tosto a soccorrer costoro Labieno con sei Cohorte , imponendogli, Labieno che se vedesse di non potere restare a fronte ai nimici, ritirando le compagnie mandate fuor de ripari, con isforzo grande affaltaffe i nimici, che ciò non faccia fenon da Cefare firetto da necessità. Egli intanto andaua rinedendo gli altri, & confortana tut à soccorti, che non si lasciassero vincere dalla fatica, & mostrana loro, come in quel rerisuoi. giorno & in quell'hora era riposto il guiderdone, & il frutto di tutte le battaglie, che haueuano fatte ne' tempi passati. I soldati di verso la terra disperati, rispetto alla grandezza de' ripari, di poter prender più i luoghi di verso il r piano, cominciarono a tentare di salire per certi luoghi dirupati; & portarono di presente quiui tutte le cose già preparate da loro ; & con il tirar grande del l'armi, che faceano, molestauan molto que' foldati, che erano alla diffesa delle torri : & con le grati, & con largine tentauano di farsi il passo, guastando con le falci i bastioni, & i ripari di essi. Y Cesare vi mandò primieramente Bruto giouine con fei Cohorte, dipoi Fabio Luogotenente con fette, & vltimamente B'uto combattendosi più fieramente, che mai, v'andò egli in per sona conducendoni Bruto gio feco molti foldati frefchi, che entraffero in luogo di coloro, che già per lo mol- uine, to combattere erano stanchi. Ora ricominciata quini la fattione, & ributtati C. Fabio. i nimici, se n'andò là, doue egli hauea poco prima mandato Labieno. Cano dalle vicine trincee quattro Cohorti; quindi commise a caualli che parte n'andasfero feco; & parte pscendo fuor de bastioni girasfero d'insorno, & assaltassero i nimici dietro le spalle. Labieno dopò, che nè i bastioni nè i fossi bastarono à ritenere la furia de nimici, raunate trentanoue compagnie, lequali vscite del le vicine trincce s'erano per auentura imbattute quini; mandò tosto dicendo à Cefare, quello, che giudica se, che fosse da fare. Cefare sollecitana per tronarsi à quella battaglia presente; & conosciuta la vonuta di lui al colore del suo vestire, perche tale vsaua di portarlo nelle battaglie, & vedute le squadre de Battaglia caualli, & le compagnie, lequali egli hauea commandato che lo seguitassero, tra Cesasi come da luoghi più alti que basti, & sdrucciolosi si vedenano; inimici rico- rece nimi minciarono a menar le mani, & alzatosi dall'una, & dall'altra parte il romor ci.

grande, quelli de' bastioni, & di tutte l'altre munitioni ricominciarono à lenare le gride. I nostri lanciate l'arme inbaftate s'impugnarono le pade, & menando le mani si vidde di presente scoprire la caualleria dopò le spalle de namici.er l'altre compagnie de foldati fi veninano anicinando .. I nimici fi voltarono subito à fuggire, & fuggendo si danano ne nostri canalli: si che quini fu Morre di fu fatta grande occifione. Refto morto quini Sedulio Duca & Prencipe de Lemonici. Et Vergasillauno Arnerno fug gendo vino fu facto prigione ; furo-

Sedulio finsd' Alwernia.

di Limo no portate à Cefare fettantaquattro infegne de nimiti, & di fi gran numero che erano, pochi, folamente si faluarono ne gli allog giamenti . Que' della terra veduto dalle mura i vecisione & la rotta delle loro genti, perduta ogni feranz a di più potersi saluare, fecero ritirare tutti i soldati da bastioni; & vdi-

Prancefi saft nel campo de Francesi questa cofa, cominciarono senza indugio à fuggirsi. inggono. La onde se i nostri soldati non fossero stati stracchi; per essere fesso corsi à soccorrere qua, & la, & hauere combattuto tutto di , tutte le genti de nimici fa potenano da nostri rompere, o affatto disfare. Pure la canalleria mandata da Cesare à seguitargli dopò la mezza notte arrivò l'oltima squadra de ni-

configlio

mici, & fe gran numero de prigioni : & molti altresì ne furono ammazzati; Vercinge yli altri fuggendo si ritirarono à saluamento nella Città. Vercingetorige il sesonge la guente giorno fatto ragunare il configlio mostrò di tutti, come e non haueua preso a fare quella guerra per conto di sè, & per suoi bisogni, ma più tosto per la commune libertà. Hora, perche vedeua come faceua di mestiero di cedere alla foreuna, egli fe offerina loro ad ambedue queste cofe; ò verament e di fodisfare a' Romani con la morte sua, à veramente, che lo vogliano dar vino nel leloro mani. Furon tosto spediti a Cesare gli Ambasciadori per fargli intendere queste cofe. Egli ommando loro, che gli dessero l'armi : quindi, che tutti i Capitani gli fossero menati auanti; & egli si fermò dauanti al campo si ripari, & quiui gli furon condotti auanti i Capitani . Gli fu presentato V'ereingetorige, & l'armi gli furon gettate; egli hauendo lasciati da parte gli Hedui, & gli Aruerni, perche volena tentare se per mezzo loro haneße le Città loro potuto ricuperare, tutti gli altri prigioni à nome di preda distribui fra foldati. Posto fine a queste cofe, si dirizzo alla volta de gli Hedui; & quini hebbe da loro la Città : & venuti quini gli Ambasciadori de gli Aruerni, offerfero di voler fare sutto quello che foße commandato loro : egli commando. che desero un gran numero di ostaggi, & vi mandò le legioni alle stanze, & vefe a gli Hedui, & a gli Aruerni d'intorno a venti mila prigioni. Cefare

& Autun. & Aluctmia.

impose à T. Labieno, che con due legioni, & con la caualleria n'andasse nel paese de Sequani. Et volle, che M. Sempronio Rutilo n'andasse seco . Diede i Rema, gli alloggiamenti nel paefe de' Rhemi a C. Fabio, & a Lutio Minutio Bafilio Di Bean- con due legioni, accioche i Bellouaci vicini non facessero loro qualche danno. Mando pofcia C. Antiftio Regino nel pacfe de gli Ambibareti, T. Sestio in quelle

mello de Biturigi, & C. Caninio Rebilo in quello de Ruteni, dando a ciascuno Di Bradi loro una legione. Volle poscia, che Q. Tullio Cicerone, & P. Sulpitio alloggiassero a Cabillono, & a Matiscona nel paese degli Hedus vicino al fiume Arar per cagione de grani & delle vitto-naglie ; & egli disegnò di starsi alloggiato quel verno a Bibratte. Saputofi a Roma il Iucceffo delle cofe di quest' anno. fu ordinato, che venti gior mi continui fi face f orationi a gli

bantia. Di Bour-Beaultre

IL FINE DEL SETTIMO LIBRO.



## 0 27 7 7 9 0 170 AVLO HIRCIO DEL RIMANENTE

DELLA GVERRA FRANCESE.

## LIBRO OTTAVO.



TRETTO Balbo mio dal tuo continuamente richiedermi. percioche il mio tuttania ricufare si parena, che più tosto dimostraffe appreffo di te, ch'io lasciassi per pigritia, che mi foufaffe la difficultà del negotio; mi fon meffo ad ona impre fa veramente difficilissima. Hò seguitato di scriuere i Commentary del nostro Cefare delle cofe fatte nella Francia; non

Lode de' Comméei da Cefare.

2 Nofice

tari scrit- già in tal modo, che siavo da esfere agguagliati i miei a questi scritti da lui poco quanti, ne meno a quelli che feguiranno; & vltimamente anchora bo compintamente recato à fine quelli, che egli lasciò imperfetti delle cose fatte in Aleffandria, per fino al fine, non già della discordia ciuile (dellaquale non vediamo per anchora alcun fine) ma della vita di Cefare. E volesse Dio. che quelli, che leggeranno, possano conoscere quanto mal volontieri mi sia messo à feriuere, accioche più ageuolmente fuggiffi di effere imputato del vicio della sciocchezza, & dell'arroganza, di effermi framesso co' miei scritti nelle co se Critte da Cefare. Perche terta cofa è, che appresso tutti gli huomini si sa molto bene che non è mai stato alcuno, che con tanta diligenza habbia recata à perfettione qualche sua opera, che non sia stata superata dalla eleganz a di questi Commentari; i quali furon fatti da lui affine, che non fosse tolto da gli

Cefare ne fuoi Commétari elegă tiffimo.

scrittori il sapere tante cose & tanto grandi , che furon fatte da lui. Et per quello, che tutti gli buomini ne giudicano, son tenuti cosi buoni, che più tosto se pare, che con effi fia stata leuata che data a gli scrittori la facultà dello scriuere. Et di questa cosa molto più noi ci maranigliamo, che gli altri non fanno. Perche gli altri sanno quanto bene & senza menda alcuna egli gli habbia recati a fine ; doue noi sappiano con quanta facilità, & con quale prestezza. Proprie- Cefare, oltra che haueua grandissima facultà & eleganz a nello scriuere, haue-

tà dell'in na anchora il sapere verissimamente aprire i concetti dell'animo suo è suoi digegno di segni. Done a me non è, non che altro avenuto di essermi trouato nella guerra Alessandrina, ne meno nella Africana. Et anchor che queste guerre le sappia-

mo in qualche parte per bocca di Cesare, noi nondimeno habbiamo altramente pditoragionare di quelle, lequali à ci paiono nuoue, à veramente n'apportant maraniglia, altramente di quelle, che noi siamo per raccontare per testimonio. Mamentre che io vado raccogliendo tutte le cagioni, con lequali cerco scusarmidi non esfere da agguagliarmi a Cefare; per questa medesima via mi conofcoincorrere nell'error dell'arroganza, poi che io stimo, che si possa tronare alcuno che mi debba volere agguagliare a Cefare.



OICHE Cefare hebbe superata tutta la Francia, perche nella paffata flate non eramai paffato alcuno spatio di tempo, che fossero stati senza far guerra, & voleua che i soldati si riposassero alle flanze dalle tante fatiche delle guerre paffate; gli veniuano aui Trattati si come molte Città della Francia in un medesimo tempo andanano erattando de Francia

di romper la querra, es che congiuranano contra Cefare. E di questa cofa fi cefi di rodicena pna cazione molto al vero somigliante, che tutti i popoli Francesi mol- pere vn'to ben conoscono, the a Romani non si potena in alcun modo resistere per qual altra volsi voglia umero grande di gente, che si ragunasse mon luogo; e che se molte ra. Città rompessero in vn medesimo tempo la guerra, i Romani non potrebbono ne hauere aiuto che bastasse assai tempo, ne meno si grande esfercito, che fosseloro basteuole a fare quanto loro bisognasse. Et che hora non vi donena hauere alcuna Città, che ricufasse di mettersi a rischio di riceuer qualche danno, se in quello spatio di tempo l'altre potessero tornare in libertà. Ma Cesare, accioche tale openione de' Francesi non s'andasse più auanti confermando, lasciò Marc' Antonio Luogotenente al gouerno di quelle genti, lequali erano Beaultte, alle stanze seco; & egli con la guardia de caualli partendo di Bibratte se n'andò alla volta della duodecima legione al fine di Decembre, laquale egli hauca fatto alloggiare leuandola del pacse de gli Hedu i,ne' confini de' Biturigi : & a d'Autun, questa agg unse l'ondecima legione, la quale era alle stanze poco lontano. Lafeiati poscia due Cohorti alla guardia delle bagaglie, condusse tutto il rimanen ze dell'effercito nelle fertilissime ville de' Biturigi . Hora, perche il paese di questi popoli era largo, & in effo vi haucuano molte Città, non poteuano i soldati d' pna legione, che vi stauano alloggiati, ritenere que' popoli, che non facessero apparecchio di guerra, & congiure. Hora della subita venuta di Cesare aunenne che trouandosi quelle genti colte sproniste, e disperse, su dibi-nuta di founo, che quelli che fenz' alcun fospetto attendeuano a coltinare le ville anan-Cesare. pi che poteffero alle terre ritirarfi dalla canalleria restassero oppresse. Percioche per commandamento di Cefare era vietato quel fegno vfato communementenelle scorrerie de' nimici, che si soleua conoscere all'ardere de gli edifici ; affine che se gli sosse bisogno d'andare troppo auanti, non hauesse hauuto poi mancamento di strame, & di grano, e che medesimamente non arrecasse con que' fuochi spauento a' nimici . Hauendo prese molte migliaia d'huomini. que Biturigi, i quali poteron saluarsi in quella prima gianta de' Romani, pieni -sutti de spauento erano in darno fuggiti nelle vicine Città , considandosi ò ne

## 170 AVLO HIRCIO DEL RIMANENTE

DELLA GVERRA FRANCESE

## LIBRO OTTAVO.



TRETTO Balbo mio dal tuo continuamente richiedermi, percioche il mio tuttania ricufare si parena, che più tosto dimostraffe appreffo di te, ch' io lasciassi per pigritia, che mi fcufaffe la difficultà del negotio; mi fon meffo ad pna impre fa peramente difficilissima. Hò seguitato di scriuere i Commentarij del nostro Cefare delle cofe fatte nella Francia; non

Comméei da Cefare.

2 horice

eari scrit- già in tal modo, che siano da essere agguagliati i miei a questi scritti da lui poco auanti, ne meno a quelli che feguiranno; & pltimamente auchora bo compiutamente recaso à fine quelli, che egli lasciò imperfesti delle cose fatte in Alessandria, per fino al fine, non già della discordia ciuile (dellaquale non vediamo per anchora alcun fine) ma della vita di Cefare. E volesse Dio. che quelli, che leggeranno, possano conoscere quanto mal volontieri mi sia messo à Crinere, accioche più agenolmente fuggissi di essere imputato del vivio della sciocchezza, & dell'arroganza, di effermi framesso co' miei scritti nelle co se Critte da Cefare. Perche certa tofa è; che appresso tutti eli huomini si sa

molto bene che non è mai fato alcuno, che con tanta diligenz a habbia recata à perfettione qualche sua opera, che non sia stata superata dalla eleganz a di questi Commentarii ; i quali furon fatti da lui affine, che non foffe tolto da gli Cefare scrittori il sapere tante cose & tanto grandi, che furon fatte dalui. Et per ne fuoi quello, che tutti gli huomini ne giudicano, son tenuti cosi buoni, che più tosto se Commégari elega siffimo.

pare, che con effi fia stata leuata che data a gli scrittori la facultà dello scrinere. Et di questa cosa molto più noi ci maranigliamo, che gli altri non fanno. Perche gli altri fanno quanto bene & fenz a menda alcuna egli gli habbia recati a fine ; done noi fappiano con quanta facilità, & con quale prestez za. Proprie- Cefare, oltra che haueua grandissima facultà & eleganz a nello scriuere, haue-

tà dell'in na anchora il sapere verissimamente aprire i concetti dell'animo suo e' suoi digegno di segni. Done a me non è, non che altro anenuto di effermi tronato nella guerra Aleffandrina, ne meno nella Africana. Et anchor che queste guerre le sappia-

mo in qualche parte per bocca di Cefare, noi nondimeno habbiamo alcramente pditoragionare di quelle, lequali ò ci paiono nuone, ò veramente n'apportano maraniglia, altramente di quelle, che noi siamo per raccontare per testimonio.

Ma

Ma mentre che io vado raccogliendo tutte le cagioni, con leguali cerco scusarmi di non effere da agguagliarmi a Cefare; per questa medesima via mi conosco incorrere nell'error dell'arroganza, poi che io stimo, che si possa tronare alcuno, che mi debba volere agguagliare a Cefare.



\$10 mars 106

a tree . has to an

O.I.C.H.E. Cefare hebbe superata tutta la Francia, perche nella paffata state non era mai paffato alcuno spatio di tempo, che fossero ftati fenza far guerra, er poleua che i foldati si riposassero alle flanze dalle tante fatiche delle querre paffate; gli peninano ani Traciari si come molte Città della Francia in un medesimo tempo andauano trattando des Frant

di romper la guerra, & che congiuranano contra Cefare. E di questa cofa fi cefi di rodicena vna cagione molto al vero somigliante, che tutti i popoli Francesi mol- pere vn'eo ben conoscono, the a Romani non si potena in alcun modo resistere per qual altra volsi voglia numero grande di gente, che si ragunasse mon luogo; e che se molte 12. Città rompessero in vn medesimo tempo la guerra, i Romani non potrebbono nè bauere aiuto che bastasse assai tempo, nè meno si grande esfercito, che fosse loro basteuole a fare quanto loro bisognasse. Et che hora non vi donena hauere alcuna Città, che ricufasse di mettersi a rischio di ricener qualche danno, se in quello patto di tempo l'altre potessero tornare in libertà. Ma Cesare, accioche tale openione de' Francesi non s'andasse più auanti confermando, lasciò Marc' Antonio Luogotenente al gouerno di quelle genti, lequali erano Beaulire. alle stanze seco; & egli con la guardia de canalli partendo di Bibratte se n'andò alla volta della duodecima legione al fine di Decembre , laquale egli hanea fatto alloggiare leuandola del paese de gli Hedu i,ne' confini de' Biturigi: & a d'Autun. questa aggiunse l'undecima legione, la quale era alle stanze poco lontano. Lasciati poscia due Cohorti alla guardia delle bagaglie, condusse tutto il rimanen se dell'effercito nelle fertilissime ville de' Biturigi . Hora , perche il paese di questi popoli era largo, & in esso vi hauenano molte Città, non potenano i soldati d'una legione, che vi stauano alloggiati, ritenere que' popoli, che non faceffero apparecchio di guerra, & conginre. Hora della subita venuta di Cesare aunenne che trouandost quelle genti colte sproniste, e disperse, su dibi-nuta di fogno, che quelli che fenz' alcun fospetto attendeuano a coltinare le ville auan- Cesare, oi che poteffero alle terre ritirarsi dalla canalleria restassero oppresse. Percioche per commandamento di Cefare era vietato quel fegno vfato communemente nelle scorrerie de' nimici, che si soleua conoscere all'ardere de gli edisiei; affine che se gli fosse bisogno d'andare troppo auanti, non hauesse hauuto poi mancamento di strame, & di grano, e che medesimamente non arrecasse con que' fuochi fauento a' nimici . Hauendo prese moltemigliaia d'huomini, que Biturigi, i quali poteron faluarfi in quella prima gianta de Romani, pieni sutti di spauento erano in darno fuggiti nelle vicine Città, considandosi ò ne

loro amici prinati, ò nell'effersi anche quelle insieme conginrate. Percieche Cesare marchiando a gran giornate per tutto, riparò a tutti i loro disegni s nè diede pur tempo ad alcuna Città di poter pensare più tosto alla salute propria, che a quella d'altrui; & con questa sua prestez a veniua a mantener se deli gli amici, & coloro i quali non erano risoluttanchor bene arrecaua alle condicioni della pace con metter loro frauento . I Biturigi effendo proposto on partito di tal forte, pedendo come rispetto alla clemenza di Cesare, potenano agenolmente tornargli amici, & che i popoli delle vicine Città baneano fert a pena veruna dato gli oftaggi, & erano stati accettati da Cefare nell'amicitia, Promeffa fecero anch'effi il medesimo. Cesare a ciascun soldato per le tante loro fatiche. di Cefare & patienza grande , poiche essi erano stati cosi forti a fopportare in quei giora foldati. ni freddissimi dell'inuerno, andando per viaggi stranissimi, con freddi grandissimi da non poter quasi effer sopportati, promise di dare in nome di preda du-Cinque gento festerti, & a ciascum Capitano due mila nummi ; rimandate poscia le lefcudid'o gioni alle stanze; egli dopò quaranta giorni se ne tornò a Bibratte. . Et mentre quiui amministrana ragione, i Biturigi mandarono ad effo Ambasciadori. Cinquan richiedendolo d'aiuto contra i Carnuti, querelandosi a Cesare, che quei popoea foudi li hauessero contratoro mosso la guerra. Egli tosto, che hebbe hauuto notitia di questa cofa, non si essendo fermato alle stanze più che diciotto giorni, lenò da i loro alloggiamenti dal fiume Arar la quartadecima legione, & la festa. Beaulne di Burges lequali, si come si è poco fà dimostrato, egli hauca fatto fermar quini per cadi carries gione delle vittouaglie. E così se ne venne con due legioni contra i Carmeti. Giunta già franimici la nuona della venuta di Cefare, i Carnuti moffi dall'ef-Di Carsempio, che hauenano auanti della ruina de gli altri, abbandonate quelle villate & Castelli, i quali esh babitanano, banendo per cagione di difendersi dal freddo, fabricati in on subito (secondo che la necessità comportana) certi piecioli edifici, (conciofoffe cofa, che superati pur dianzi da Romani hauessero perdute molte Città ) fe n' andarono farfamente quà & là fuggendo. Cefare non volendo, che i foldati patissero, rispetto massimamente alle grandissime Orleans, pioggie, che in quel tempo vennero dal Cielo, fe fermare il campo in Genabo & carries terra de i Carnuti, & fe che parte ne alloggiaffero nelle cafe de Francefi, & parte fotto quei ripari, i quali erano stati fatti con gettar su in on subito dello Strame per ricoprire le tende : mandò nondimeno i caualli & le fanterie venuse in auto in tutti quei luogbi, doue per quello, che si diceua, erano andati i nimici ; e non in pano serto , percioche la maggior parte de' nostri hauendo fatto

Carnuti ro per le

d'aro.

Sona.

ELES

gran prede, tornarono a Cefare. Hora i Carnuti oppressi dalla difficultà del perno, e dalla paura grande del pericolo, perche cacciati dalle lor case non banenano ardire di troppo lungamente fermarfi in on luogo, nè potendo rifpetta vicine eit alle tempeste afprissime ritirarsi per le felue , tutti difersi , bauendo perduto gran parte de loro ; fi farfero per le vicine Città. Cefare in quel tempo fra-

mi ffimo

nifimo l'anno giudicando di haner fatto affai hanendo rotto quelle genti, che veniuano ragunando, acciò non nascesse qualche principio di guerras; e perche appresso sapena molto bene per quello, che ragione uolmente si potena ansinedere, & congietturare, che non si potena apprestare per la futura State niuna guerra, che foffe per effer moleo grande. Volle, che Caio Trebonio Caio Tre con quelle due legioni, le quali egli banena seco, alloggiasse alle stanze in Ge-bonio. nabo. Et egli hauendo inteso dalli spessi mandati de' Rheni, come i Belloua- Orleans. ci, i quali ananz auano tutti gli altri popoli della Francia, & de Belgi nella di Rhens. gloria della guerra, & gli altri popoli delle Città loro vicine hauendo elet- wors. to per loro Capitani Corbeo Bellonaco, & Comio Attrebate mettenano insieme pno esfercito, & che facena in pn luogo la massa per entrare con tutse quelle genti ne' confini de' Suessoni , i quali erano raccommandati de' Rhemi, & faccheggiare, & dare il guasto: & giudicando, che non folamente importana alla grandezza sua, ma etiandio alla salute che i conscderati, i quali bauenano fatto sempre così buon portamenti verso la Republica, non ricenessero alcun danno; canò di nuono dalle stanze l'ondecima legione. Scriffe poscia a Caio Fabio, che douesse presentarsi con quelle due legioni, le quali egli fcia a Cato Faoto, coe aone je proposana andò dicendo a T. Labieno che glie-Soifons. ne mandasse vna delle due, lequali egli hauea con esso lui. Et in tal guisa come richiedena l'opportunit à de i luoghi , doue erano i foldati alle stanze, & la ragione della guerra, & affaticandosi continuamente cometteua scambieuolmente alle legioni il carico delle speditioni. Ragunate queste genti, marchiò alla volta de' Bellouaci, & fermato il campo ne' paesi loro mandò fuori le compagnie de' caualli, che scorressero per tutto, & facesero qualche prigione, acciò potessero da essi sapere i disegni de' nemici. I caualli hauendo fatto l'officio loro , fecero intendere a Cefare , come s'erano trouati pochissimi per que' luoghi ne gli edifici, & questi non effere di quelli che erano rimasi per cagione di coltinare i terreni (percioche tutti quei luoghi erano con molta diligenza (gombrati) ma bene effere huomini mandati iudietro da nimici per pedere gli andamenti, & difegni del nostro campo. E domandando Cefare co-Storo, done si tronasse l'essercito de Bellonaci, & quali fossero i lor disegni, - tronaua come tutti quei Bellonaci, che potenano portare arme, s'erano ragunati in vn luogo. Et oltre a ciò come anche gli Ambiani, Aulerci Caleti Ve- D'Amies mattin milinogo. Et ottre acto come ancoegu amouan, vantet unite de Di Roan. liocassi, d'Arrebati bancuano semato il campo in luogo mosto alto cinto da Di Roan. ma palude molto dissiele, d'eche banenano ridotto tutte le bagaglie in cer. Cashlece te selue più a dentro. E che erano molts capi & principali di questa guerra, fi & d'As ma che in vniuerfale era molto vbidito Corbeo per questa cagione , che tut- 128, ti sapeuano già molto bene, come esto Corbeo era nimicissimo del nome Romano. Che pochi giorni auanti s'era partito del campo Comio per cagione di condurre gente della Germania in fauor loro , perche quei popoli crano molto vi-Sain of

gois.

Di Beau- cini; erano di momero infinito . E che fra i Bellonaci fi era determinato per confentimento di tutti i principali di quella natione , & per defiderio grandiffimo della plebe, che done fi diceffe, che Cefare veniffe con tre legioni, doneffero offerir si di far la giornata, per cagione di non esser poscia constretti di ve-nire alle mani con tueto l'essercito con molto maggior disauantaggio loro; in tempo molto più contrario peggiore : doue fe pure e' conducesse maggior nuensels : mero di gente, di star fermi in quel tuogo, ilquale essi haucuano eletto. E di vietare altresi a' Romani paschi, che rispetto alla stagiona dell'anno, oltra che erano pochi; erano etiandio sparsi & l'ono dall'altro lontano, con fare dell'imboscate, & somigliantemente il segar de grani, & l'altre vittouaglie. Poi che Cefare hebbe faputo queste cofe, & confermando molti il medefimo, & giudicando, che't partiti, che prendeuano quelle genti, foffero pieni di gran prudenza, & molso lontani dalla sciocchezza di quei popoli Barbari; si deliberò di fare tutta quella diligenza, che possibil fosse, accioche i nimici disprez-zato il poco numero de suot, con maggior prestezza venissero a combattere : perche egli haueua seco la settima l'ottana & la nona legione, che erano tutdella otta ti foldati di singolar virtà, & tutti vsati già gran tempo nella guerra, & apuze nonz preßo l'ondecima, che erano foldati giouani eletti di grande afpettatione, i qua li hauendo gid fernito otto paghe; non era nondimeno in quella openione di an-

Soldati legione di Cefare de fingo-De vutil.

contate quini le cofe intefe, mife animo a tutti, con dire di voler tentare fe per auuentura i nimici si potessero allettare a combattere con tre legioni & non più di foldati. Ordinò la battaglia di tutte le fue genti in questa guifa, che faceua marchiare dinanzi a tutte le bagaglie i soldati della settima ottana 🛷 nona legione ; seguiuano poscia tutte le bagaglie in battaglia, come che sossero di picciolo numero, si come era loro costume di condurne nelle fattioni; & erano raccolte dall'undecima legione, accioche non si paresse a nimici di vedere maggior numero di gente, che essi hauessero desiderato, che sosse. Et hauendo in questa guifa ordinato vna battaglia quafi quadra, si scoperfe a nimici molto più tofto, che essi non istimauano con l'essercito. Z Et come i Francesi viddero queste legioni messe in cosi subito tempo in ordine marchiare auanti con certo paso, si come psano le battaglie, i disegni de' quali per quanto era Rato riferito a Cesare, erano pieni di sidanza, o per cagione di tentar la sor-re de la giornata, o per la subita renuta de nostri, o pure per cagione di atten-A mente- der doue riuscir douessero i nostri difegni , si misero in battaglia tutti dinanzi and inbat al campo, ne fi mostero punto di quei luoghi alti, doue s'eran fermati. Hora Cefare, aunenga che molto desiderasse d'attaccarsi co' nimici , hauendo nondimeno preso gran marauiglia nel vedere vn numero si grande di gente nimica, se fermare il campo all'incontro del campo de' nimici, si che p'era nel mezzo vua valle più tosto alquanto profonda, che molto larga; commandando a' fol-

dasin

tichità & di valore, che quelle. Chiamato dunque il parlamento, & rac-

Erzstell mgliau: 4

A Legion settima.

B Legion ottaua.

C Legion nona

D Bagaglie,

E Legion undecima, ch'era di soldati nouelli, Shaueua seruito otto pagbe.

F Caualleria, che fasciaua i fianchi delle legioni G Armati alla leggiera, che metteuano in mez zo i carriaggi.







dati, che la fortificaffero con un bastione di dodeci piedi, & dentro vi fe fare aleri ripari a guifa di corone di quell'altezza medesima : polle medesimamen- Baftione te, che si tirassero due fost d'altezza di quindeci piedi, con gli argini suoi tira- fatto de ti a dirittura, & che si dirizzassero quini alcune torri di altezza di tre tano- Cesare. lati, & che si giugnessero insieme con certi ponti da pasarui sopra, quiui diste-6:fe poscia per fortezza & difesa loro farui un parapetto di vimini affine che i nimici da due guardie de nostri foldati poteßer combattendo eßer ributtati . L'ona dellequali tirasse da ponti tanto più arditamente & più lontano l'armi, quanto rispetto all'altezza era più sicuro il luogo; & l'altra, che quanto eran fermati-sopra i bastioni più vicino al nimico sossero disesi dal ponte dall'armi zirate da nimici; & all'entrare fe fare serragli & torri di maggiore altezza, Egli mosso da due cagioni hauea fortificato il campo in questa maniera : l'vna, Forte del che speraua che la graudezza dell'opera, & il suo mostrar timore arrechereb- campo di be più ardire a Francesi: L'altra che ogni hora che fosse stato bisogno d'andare lontano affai per cagione di fare provisione di strami, & di grani, conoscena, che rispetto alla fortez za de' ripari, il campo si potena con pochissimo numero di foldati guardare. Fra questo mezo scorrendo & di qua & di là pochi fol- Leggieri dati, effendo fra l'on campo, & l'altro ona palude, si faceuano spesse scaramuc scaramuc cie: passauano nondimeno spesso la palude ò i soldati venuti in fanor nostro, ò cie, quelli de Francesi, ò de Germani, & veniano seguitando sieramente i nimici, ò i inimici all'incontro passati di qua faceano ritirare i nostri. Hora egli aueniua ogni giorno nell'andar fuori per gli strami quello che necessariamente bisognana, che annenisse, che cercandosi di portare delli strami di edifici rari, er lontani l'on dall'altro, i nostri venendo a spargersi quà & là in luoghi di disuantaggio erano da i nimici tolti in mezzo: F come che tal cofa arrecasse a' nostri qualche poco di danno, che vi perdenano qualche bestia & de ferni, destana nondimeno quegli huomini Barbari sciocchi discorsi & disegni ; & tanto maggiormence ancora, che Comio, ilquale (come bo già detto) era andato per cauar Comio genti della Germania in fanor loro, era tornato con la caualleria: & annenga tornato che non passassero il numero di cinquecento : nondimeno quelle genti Barbare con la ca eruno molto insuperbite per la venuta di quei Tedeschi. Accortosi Cesare, come i nimici erano stati più giorni dentro gli alloggiamenti del lor campo, che era forte rispetto alla palude, & sito naturale del luogo, & che non si potena dare l'affalto al loro campo, se non con perdita & danno grande de' nostri, & che non si potenano serrare con bastioni & ripari non hauendo maggiore esser Cesare ciro di quello; fpedi tosto letter a Trebonio, che con quella prestezza, che po- ferine a tesse maggiore lenasse la decimaterza legione, laquale sotto T. Sestio era alloggiata alle flanze nel paefe de Biturigi, e cofi con tre legioni fe ne venife a gran di Burges giornata a trouarlo; Egli intanto mandò i caualli de' Rheni & de' Lingoni, & Di Reins, dell'altre città inseeme, de' quali egli banea condotto gran numero alla guardia di Lagres

Celare, 6-109

de paschi , accioche alle subite scorrerie de nimice si opponessero : & perche tal coft accadena ogni giorno, onde per annen re cofi feesto non vi si vsana più gran diligenza, laqual cofa fi suole il più delle volte annenire in proceso lun-Di Beau- 30 di tempo, i Bellonaci accorti de luoghi, doue i nostri soldati andanano a pronedersi di strami & altre cose ogni giorno, elette certe compagnie de' miglior uois foldati de loro, s'imbescarono in certi luoghi faluatichi . Et il seguente giorne finfero nel medefimo luogo i caualli, hanendo loro ordinato, che da prima vedeffero di tirare i nostri nell'imboscata, & che poi quiui con inganno tiratili, fe Di Reins. voltaffero loro contra ; & toccò la mala forte a' Rhemi, a i quali quel giorne cra tocco di fare quello officio. Conciosia cosa, che questi auuedutisi in un suleh 32 of bito de caualli nimici, & vedendosi di molto maggior numero dispreggiandoli abo ... per eßere pochi, & troppo volonterofamente feguitandogli, furono attorniati da i foldati dell'imboscata : onde spauentati da tal cosa , hauendo nella batta-Vertifco glia perduto Vertifco principale della città loro & capo della caualleria, fuggendo si ritrassero al campo molto più tosto, che l'ofo delle battaglie de' canalvocifo. li non comporta; questi potendo appena rispetto all'età, nellaquale si trouana, montare a cauallo, non hauea voluto nondimeno (si come è costume de Francesi) che nell'accettare il carico della caualleria l'età lo scusasse, nè meno altresi haucua voluto, che si andasse a combattere senza lui. S'insuperbirone molto, & diuennero più volonterosi i nimici per questa battaglia prosperamen te loro succeduta, & massimamente per hauer morto il principale, & capitano de' Rhemi. Il danno, che i nostri riceuettero, mostrò loro il loro errore, si che da indi inanzi, quando i soldati andauano fuori, s'vsaua maggior diligenz a nel riuedere i luoghi, & far fare per tutto la scoperta, & di andare vie più ritenuti Searamu nel seguitare i nimici fuggendo. Non restaua intanto, che ogni giorno non si facie, che fi cessero groffe scaramuccie in presenza dell' rno, & dell' altro campo, lequali tut faceuano te si faceuano a' passi & a' vadi di quella palude: & in queste zusse i Tedeschi, iquali Cesare baueua fatti venire per questa cagione di quà dal Rheno, che fra meffi fra i caualli combatteffero co' nimici, efendo valorofamente tutti paffati la palude, or ammazzati alquanti, che haueuano fatto difefa, & hauendo con animo inuitto seguitato gli altri , che si fugginano , hauentati non solamente eoloro, i quali ò di appresso combattendo si trouauano oppressi, ò quelli, che de lontano veniuano feriti; ma quelli anchora, i quali foleuano venire di lontano in soccorso, si voltarono tutti vituperosamente a fuggire; e non si fermaron 2 723 mai, hauendo spesse volte perduto il vantaggio de luoghi, fino a ranto, che oue-(cure a ramente si furon ridotti a gli alloggiamenti de i loro, onero, che alcuni fointi dalla vergogna fuggirono molto più lontano. Dal costoro pericolo fu di si fatta Auertia maniera frauentato tutto t altro esfercito , che a pena si farebbe potuto giudi-care, fe costoro fosfero vie più infolenti nelle prosperità & cose minime, ò vea 93. 15 ro più cimidi nelle annerfica, & nelle cofe mez ane. Confumati molti giorni

ne medefimi alloggiamenti, hauendo inteso come (. Trebonio si facena già uicine con le legioni, s capi de Bellouaci dubitando nou interueniffe loro di effe- di Ben re affediati nel modo che poco prima cra stata. Aleffia; la feguete notte manda una. ron via tutti coloro i quali essi bauenano fra loro, che no erano, è p l'eta, è p po quello, ser poco, atti a cobattere, & a portare arme, & co effi tutte le bag aglie:et men che fecero tre, che effi erano inicii a mettere in ordine queste geti, lequali eran tutte in di- per saluezfordine, et cofusion grade, percioche costume de Francesi era Stato sempre di co 22 loro. durre gran numero di carri dietro alle fanterie spedite ancora dal sopranegnete giorno oppress, misero tosto per tutte le Strade del capo gran numero de foldati armati alla guardia , accioche i Romani non cominciassero a venirgi perseguitado anami che le lor bagaglie si fossero per buona pezza discostate. Ala Cefare non giudicana, che fosse bene di offendere coloro, i quali faccano difefa in ona cofi alta falita di quel monte, ne meno che foffe bene di fare apprefare le legioni fin colà , si che quelle genti Barbare non poteBero ; poi fen-Za peritolo hanendo i nostri soldati tutta volta addosso andarsi con Dio, Orase Palude considerato, che la palude impedita da campi era frat vno, el'altro campo : fra l'uno di force, che la difficultà del paffare potrebbe ritardare la prestezza del fegui- e l'anto tare i nemici, & che la sommit à di quel monte, the di là dalla palude si disten campo. deua quasi fino al campo de nemici era spartito dal campo loro da una valle non molto grande ; fatti forra la palude certi ponti fe passare i soldati, & arvisio con molta presiezza nella più alta parte del monte : la sommità del qua le hauendo due falite da due lati folamente era molto bene forte, & guardasà. M. se quiui le genti în battaglia, giunse all vltima cima di quello, & vi formò la battaglia in luogo, d'onde l'armi, che si tirauano con gli strumenti da ciò potesiero appunto arrivare nella battaglia de nemici. Quelle nation: Barbare confidatosi nel sito del luogo, non cercando di fuggire il combattere co Romani , fe per auentura effi cercastero di falire fopra quel colle , & non hawould ardire di lasciare andar faori le genti lors ordinate a poco a poco, accioche separati da gli altri non fossero rotti, si stettero case fermi in battaglia, do ne erano. Cefare conoscinto il disegno, Sta pertinacia loro, ordinati venti cohorti, & fermato quiui il campo , comando . che se fornise di ripari : & posto fine all'opera, mife le legioni in battaglia dauanti a ripari del campo; & Re fermare la canalleria co can elli frenati alle lor poste. I bellonaci vedendo, di Beaucome i Romani erano presiei di feguitaryli, ne potendo fermarfi quini la not- wois te o molto a lungo senza virtonaglia in vn medejimo luogo, presiro p saluarsi questo pareito. Che misero per ordine le sascine dello strame is di ramuscelli de Bellod'alberi, sopra delle quali essi s'erano sermati (percioche ne passati Commentari s'è mostrato, come costume de Francesi è di mettersi a sedere stando in bat suglia) delle quali n'era grandissima quantità nel campo, porgendole l'ono M'altrodi mano in mano, tutte dinanzi alla battaglia, & nel formir del gior-

Partito

de pafchi, accioche alle subite scorrerie de nimici si opponessero : & perche tal cost accadena ozni giorno, onde per annen re cost spesso non vi si vsana più.
gran diligenza, laqual cosa si suole il più delle volte annenire in processo lun-Di Beau- zo di tempo, i Bellonaci accorti de' luoghi, done i nostri foldati andanano a pronedersi di strami & altre cose ogni giorno, elette certe compagnie de' miglior uois. foldati de' loro, s'imbefcarono in certi luoghi faluatichi. Et il feguente giorne finfero nel medesimo luogo i canalli, hanendo loro ordinato, che da prima vedeffero di tirare i nostri nell'imboscata, & che poi quiui con inganno tiratili, fa Di Reins. poltaffero loro contra ; & toccò la mala forte a' Rhemi, a i quali quel giorne cra tocco di fare quello officio. Conciosia cosa, che questi auneducisi in vn sulah song bito de caualli nimici, & vedendosi di molto maggior numero dispreggiandoli bo . per esere pochi, & troppo volonterofamente fequitandogli, furono attorniati da i foldati dell'imboscata : onde spauentati da tal cosa , hauendo nella batta-Vertifco glia perduto Vertifco principale della città loro & capo della caualleria, fugvocifo. gendo si ritrassero al campo molto più tosto, che l'ofo delle battaglie de' caualli non comporta; questi potendo appena rispetto all'età,nellaquale si trouana,

Searamu cie, che fi

faccuano

6- 15

8:1. 0

montare a cauallo, non hauea voluto nondimeno (fi come è costume de Francesi) che nell'accettare il carico della caualleria l'età lo scufasse, nè meno altresì haucua voluto, che si andasse a combattere senza lui. S'insuperbirono molto, & diuennero più volonterosi i nimici per questa battaglia prosperamen te loro succeduta, & massimamente per hauer morto il principale, & capitano de' Rhemi. Il danno, che i nostri ricenettero, mostrò loro il loro errore, si che da indi inanzi, quando i foldati andauano fuori, s'vfaua maggior diligenz a nel riuedere i luoghi, & far fare per tutto la scoperta, & di andare vie più ritenuti nel seguitare i nimici suggendo. Non restaua intanto, che ogni giorno non si facessero groffe scaramuccie în prefenza dell'ano, & dell'altro campo, lequali cut te si faceuano a' passi & a' vadi di quella palude: & in queste zuffe i Tedeschi, iquali Cefare bauena fatti venire per questa cagione di quà dal Rheno, che fra meffi fra i caualli combatteffero co' nimici, esendo valorofamente tutti paffate la palude, or ammaz z ati alquanti, che haueuano fatto difesa, & hauendo com animo inuitto feguitato gli altri , che si fuggiuano , frauentati non folamente coloro, i quali ò di appresso combattendo si trouauano oppressi, ò quelli, che de lont ano veniuano feriti; ma quelli anchora, i quali foleuano venire di lontano in foccorfo, si voltarono tutti vituperofamente a fuggire; e non si fermaron mai bauendo fesse volte perduto il vantaggio de luoghi, fino a tanto, che oueramente si furon ridotti a gli alloggiamenti de i loro, onero, che alcuni finte dalla pergogna fuggirono molto più lontano. Dal costoro pericolo fu di si fatta maniera spauentato tutto i altro effercito, che a pena si farebbe potuto giudicare, fe costoro foffero vie più infolenti nelle properità de cofe minime, à vero più timidi nelle annerfità, & nelle cofemezane. Confumati molti giorne

Auertic d1 25:00

ne medefimi alloggiamenti, hauendo inteso come (. Trebonio si facena gid uisino con le legioni, i capi de Bellouaci dubitando non internenisse loro di este- di Ben re affediati nel modo che poco prima era stata. Alessia; la seguete notte manda rom via sutti coloro i quali essi bauenano fra loro, che no crano, ò p l'eta, ò p po- quello, ser poco, atti a cobattere, & a portare arme, & co essi tutte le bagaglie:et men che secere tre, che essi erano interi a mettere in ordine queste gëti, lequali eran tutte in di- per saluezfordine, et cofusion grade, percioche costume de Francesi era stato sempre di co 2a loro. durre gran numero di carri dietre alle fanterie spedite ancora dal sopranegnete giorno oppress, misero tosto per tutte le strade del capo gran numero de foldati armati alla guardia, accioche i Romani non cominciassero a venirgi perfeguitado auanti che le lor bagaglie si fossero per buona pez za discostate. Ma Cefare non giudicana, che fosse bene di offendere coloro, i quali faccano difesa in una cosi alta salita di quel monte, ne meno che susse bonc di fare apprefare le legioni fin cold , si che quelle genti Barbare uon pote Bero ; poi fenza peritolo hauendo i nostri soldati tusta volta addosso andarsi con Dio. Oraconsiderato, che la palude impedita da campi era frat' vno, el'altro campo, fra l'uno di forte, che la difficultà del paffare potrebbe ritardare la prestezza del fegui- e l'alcio tare i nemici, & che la sommità di quel monte, the di là dalla palude si disten campo. deua quasi fino al campo de nemici era spartito dal cambo loro da vna valle non molto grande ; fatti sorra la palude certi ponti se passare i soldati, es arvisio con molta prestezza nella più alta parte del monte : la sommità del qua le hauendo due falite da due lati folamente era molto bene forte, de guardatà. Mife quini le genti în battaglia, giunfe all'oltima cima di quello, & vi formò la battaglia in luogo, d'onde l'armi, che si tirauano con gli strumenti da ciò potessero appunto arrivare nella battaglia de' nemici. Quelle nationi Barbare confidatesi nel sito del luogo, non cercando di suggire il combattere co Romani , se per aneneura essi cercastero di salire sopra quel colle, & non bawould ardire di lasciare andar faori le genti lors ordinate a poco a poco, accioche separati da gli altri non foßero rotti, sistettero tost fermi in battaglia, doue erano. Cefare conoscinto il disegno, & la pertinacia loro, ordinati venti cohorti, & fermato quiui il campo, comando, che se fornisse di ripari : & posto fine all'opera, mife le legioni in battaglia dauanti a ripari del campo; & Re fermare la canalleria co can elli frenatialle lor poste. I bellouaci vedendo, di Scancome i Romani erano pronti di segnitary li, ne potendo sermarsi quini la not- uois te omolto a lungo senza vittonaglia in vu niedesimo luogo, presiro p saluarsi questo partito. Che misero per ordine le sascine dello strame & di ramuscelli d'alberi, sopra delle quali essi s'erano sermati (percioche ne passati sommen- unch sari s'è mostrato, come costume de Francesi è di mettersi a sedere stando in bat taglia) delle quali n'era grandissima quantità nel campo, porgendole l'ono d'altrodi mano in mano, tutte dinanzi alla battaglia, & nel fornir del gior-

AA Pattila de' nimici Penolist. @10 71 AT

vo dato il fegno, tutta in va tempo ni mifera fuoco - A A. Et of in va fobi to lenatafila fiamma per tutto , tolfe a Romaniil poter più vedere l'efferciso de nemici : e doue tal cofa fu anenuta, quelle genti Barbare mofreli, fortemente correndo via si fizgirono, Cesare aucuza, she non si fosse potuto accorgere della partita de' nemi ci per i fuochi che toglienano il pederla fofpestando nondimeno, che quel partito foffe stato prefo da loro per cagione di fuegirfi, fe marciare ananti le legioni. S mando tosto alcuni squadrom di cana 44.0:0. li a feruitare inemici. Egli in tanto dubitando di qualche ing umo, che i mi mici per aunentura von foffero imbofcati, & che cercafero di ticare i noffri a combattere in qualc'e luogo finifiro, ne venta marciando al quanto pià ri-Benuto . I canalli fo pestando d'entrare nelle fiamme, & nel fiume, che eran molto grandi ; o raccinule, & fe pure alcuno pen'hanena, che troppo volonterofo v'entraße potendo a pena vedere quella parte de'loro, che era dauanti, sospettando qualche inganno ordinato dalla canalleria nimica diedero a Bel louaci tempo di potersi cosi fuggendo saluare. Et intal quisa i nimici suggendo bieni di paura, & di malatia, andati auanti fenza riceuere alcun danno

fermaropo

o wish non più, che dieci miglia, fermarono il campo in luogo veramente forti simo Et mandando spesse volte quindi ad imboscarsi i cavalli, & le fanterie, faceuano gran danni a' Romani ogn'hora, che andauano a far provisione di strami no il cam- pe'canalli. Ma done poscia tal cosa si vide annenire troppo sposso; l'espre seppe da un certo prigione, come Corbeo capitano de' Bellouaci banea fatto fielta di fei mila fanti de' migliori, & di mil'e canalli fra tutta la canalleria, & che gli facena imboscare cold, doue stimana che i Romani rifecto al-

Difegno farro da Corbeo. Capitano de' Bella-Maci

la copia , che v'era dello frame , & de'biadi, donessero mandare a pronederne. Conosciuto il costui disegno, Cesare canò del campo maggior numero di compagnie, che non era pfato; quindi mando auanti alla guardia di coloro, che andanano per lostrame, & pe' biadi la canalleria, si come era suo cost ume, & fra loro mando ancho la guardia de fanti a piede armati alla leggiera ; & egli si venne anicinando con le legioni il più che potena. I nemici messis in aquato, hauendo eletto per fare quella fattione vn luogo, che non era per ogni verso di maggior giro , che d'un miglio , cinto d'ogni intorna da foltifsime selue, & da vn fiume profondissimo, come da vno argine, sim f 10 1 que-Ho nascosamente d'intorno. I nostri haunto notitia del disegno de nemici, pron ti d'animo & presti di venire con l'armi alle mani con esfo loro , perche sapendo di effer seguitati dalle legioni non fuggiuano punto l'attacarsi co'nemici, a squadra a squadra giunsero in quel luogo. Onde giudicando Corbeo per la affalta le costoro venuta, che gli fosse data occasione di fare quanto hauena via difegnato, si scoperfe primieramente con pochi, & venne ad assalsare con impeto le vicine squadre. Stettero valorosamente forte i nostri all'assalto de gli in bofcati : ne si ragunauano in vn luogo molti di loro, il che suole il più delle vol

Corbea wicine fquadre di Cefare.

BAA

A Alleggiamento di Cesare.

B Pallude fra un monte & l'altro

C Trincee doppie, ch'erano intorno agli allogiamen ti.

D Esercito di Cesare messo in battaglia.

E Alloggiamento secondo, che fece Cesare piu presso i nimici.

F Inimici ch'erano su'l colle superiore in luogo forte. G'Euoco fatto da' Francesi dinanzi all'essercito per

G Fuoco fatto da Francesi dinanzi all'essercito per fuggire.







## OTTANTO:

De audenfra melle futtloni delle canalteria, fi per gnatthe foffetto, & fi ariche Derche l'effer molai arreca danno . Ora combattendo fart à fquadre ordinate ." ne comportando, che iloro fossero astaltati per fianto & colsi in mezo , comhattendo Corber gli aleri faltando prefliffindmente delle vicine felue, diedero dentro conde combattendo l'ina & l'altra parte animofamente, era le battaglicidimer a ; ereffendo eia buona pezza durata fenza rantageio a al escha dello patro ; comincio defattare fuor delle fetne a poco a poco la battaglia della fanteria, fiche fu forva a'hoftri canalli di ritirarfi alquanto : ma furon eafto foecorfi da que fami a piedi armati alla leggiera , iquali babbiamo già dimostrato essere stati mandati auanti alle legioni; iquali stando mescolati fra canalli, valorofamete combattenano. Durò quini buona pez za la fattione, the non vi si conoscena vantaggio, ma poscia quelli, che sostennero il primo af fronto de nimici ; si come volena la ragione della guerra, dinennero in que slo superiori, che essi non hanenano come sprouisti è male accorti riceunto da' sumici dell'imbofcata danno ninno. Si vennero intanto acco Stando le legioni, & in on medefimo tempo vennero a nostri, & a nimici molti mesti con fare trisen dere come il generale de Romani era vicino con le genti in battaglia . Si c'e i nostri saputa tal cosa, considendosi nell'aiuto delle compagnie trattauano i nimici di mala forte, si ficramente menanano loro addosso le mani; accioche se fos fero indugiati molto d' dar compimento d'quella fartione, non si paresse, che de legioni hauefsero parte della gloria di quella vittoria. Mancò all'hora l'ausmo a nimici, & indarno cercanano fingendo per dinerfe firade di falnarfi; percioche fi srouanano hora ferrati nel mezo di quelle difficultà & Strauezzedi luoghi', nelle quali effi haueuano voluto i Romani riferrare. Vinti uondimeno, sbattuti, perduta di toro la maggior parte , & sbigottui fe u anda di Celaro. unno fuggendo cola done la forte gli guidana; parte correndo per le viene felde parte gettandosi nel finme , ma uoildimeno seguitati da nostri eran ginati O ragliati à pezzi. Partendo intanto della battaglia forbio non punto perduto per la frescarotta, prendendo la volta delle selue, anchor che i nostri lo richiedescro, che si volesce dar loro, non nolle mai farlo; ne meno poter u fare si che valorosamente cobattendo, & ferendone molti, non coffriguesse i vincitori enfiati già di fdegno à tirargli con l'armi & privarlo della nita . Poi che fu tassata di questa maniera questa impresa entrato Cesare per le si esche vestigie della fatta battaglia gindicado che i nimici co si gran fuina & danno stati vinti, fosero per lastiare il luogo done s'eran fermati co'l capo,ogn'hora, che hanessero haunto la miona di quella rorta, che si dicena che no erano più lonta no quindi, et e lo spatio d'ottomiglia; anega che vedesse, che'l fiume impedina i'p : so, nod meno vassato l'essercito lo se morclare avati Ora i Bellouaci, e l'al Bellouaci ere città raccolcifi in on fibito in fieme pochi di quelli, che s'erano fuegi do fal e Frince fi uati, & quelli feriti, a quali baucuano le fetue campato la vita, fuecedutogli dopo la

Battaglia

Anima de'Celaria

OLLBRO

le gentile co chiama Gylia.

Cuatori.

ogni cofa cotraria, saputa interamente la rotta, truina loro, morto Corbeo, pla ta la canalleria, e la valorofa fanteria alevefi, giudicado che i Romani fi comis no d con. stafrero à far vicini, fatte in vno istate a fuon di trobe ragiunare il configlio; foe parere di tutti che si douessero madare d Cesare ambasciadori e ost ag ei . Vinto fra tutti questo partito, Comio Atrebate fe ne fuggi fra que popoli della Ger mania , da quali egli haucua gid haunte gente in suo janore per far questas guerra. Gli altri madarono tofto ambafciadori d'Cefare, preg adolo che volefse flar cotento di dare a nimici suoi quel gastigo ilquale no sarebbe certamente per dar loro per la clemeza & humanita fua feegli lo potefse lor dare fe fofsevo come prima non rotti e disfatti, fenza far con esti la guerra. Che le cofe loro erano ridotte in malissimo termine per la battaglia poco prima fatta fra le ge. ti a cavallo, che erano stati morti molte migliaia di nalorosi soldati, & a pena werano scampati tanti, che potessero dare di quella rotta la nuona. Che nondimeno i Bellouaci haucuano in cosi grave loro ruina acquistato vn'utile molto grande, che fosse stato morto Corbeo , il quale era stato motore di quella guerra, & quelli, che haucua i popoli follenati. Percioche mentre fu vino lui, il Senato non hebbe mai tanto potere, quanto la sciocca plebe. Mentre gli Ambasciadori pregando Cesare dicenano queste cose, egli ricordò loro come i Bellouaci ancho l'anno passato in quel medesimo tempo & con estigli altri popoda Cefare li della Francia s'erano con grandiffima pertinaccia moffi à romper fecola. a gli amba guerra; & che eglino folamente poscia erano ftati sempre fermi, & ostinate. in quel proposito, 3 non havenano, come gli altri, con darsi a lui voluto tornave in ceruello. Che egli molto ben sapeua & conosceua che facilmente si poteua ributtare sopra i morti la cazione del commesso fallo: ma che certa cosa: era, che muno huomo è di tanta forza, che possa contra la volontà de principa li & contra'l parere del Senato, contraponendonisi tutti gli huomini da bene. muouere & seguitare la guerra con la moltitudine solamente della mobile &. & non mai ferma plebe. Che nondimeno e'si contentana di quella pena laquale per loro medesimi si togliessero Tornarono gli ambasciadori la seguente not, te con la risposta a i loro; & quiui misero in ordine gli ostaggi. Vi concorsere i popoli dell'altre (ittà anchora, iquali attendenano il successo de Bellonaci : diedero gli oftaggi, e fecero quanto fu loro comandato, fuor però che Comio s. ilquale era dal fospetto ritenuto , di forte , che non ardina di fidarsi d'alcuno fi che rimettesse nella sede di persona veruna la salute sua. Concio sosse cosa che T. Labieno l'anno dauanti, menere, che Cefare si trouaua ad amministrar ragione nella Lombardia, hauendo trouato, che Comio andaua follecitando i popoli della città, & che ordinana congiure contra Cefare, giudicafse, che fenza perfidia veruna si potesse abbassare la malignità di coftui; & perche no stima Caio Vo- ua, che fe fosse chiamato, fosse per venire in campo, nè volendo col farne pruena efser cagione che e dinenifse più canto diede comissione a C. V oluseno Qua

rato, che andasse là doue esto si trouana, es singendo di voler venire a parlamento feco, vedesse di ammazzarlo . Et accioche si facesse sal effetto, gli diede alcuni (apisani elesti in compagnia. Ora poi, che Comio fu venuto a parlamen Comio A alcum Lapitans cieru in compagnia. Ura pos cre Comuo su rentie a pariamen Bo,bauenda Uoluseno, nella guisa, che tra loro eran comuenuti, preso Comio co é Vo-co é Voper la mano un Capitano tutto tranagliato, come per cofa non più viata, impe luscojo. dito con prestez za da famigliari di Comio, non potè alivimenti, torgli la vita, gli diede bene al primo colpo vna gran ferita nella testa. Et esfendosi dall'vna Es dall'altra parte cacciato mano alle spade, non su tanto diserno di amendut le parti di combattere, quanto di difender si. Perche i nostri stimauano, che la ferita di Comio fosse mortale, & i Francesi aunedutisi dello inganno, dubitanano di molte più cofe, che quelle, le quali essi vedeuano. Onde si dicena, che Co mio dopò questa cosa hauca fatta serma deliberatione di non venire mai più nel cospetto di alcun Romano. Cefare hauendo soggiogate queste nationi belli colissime, vedendo come non vi hauena più vernna cuttà che cercasse di rompe re la guerrra per opporsi a lui, ma che più tosto alcuni s' rsciuano delle terre . Er alcum per fuggire il trouarsi sotto quello imperio, suggendo abbandonanano le ville, diterminò di frargere l'esfercito in più parti . Pè restar seco Al. Marc, Ac-Antonio Luogotenente con la duodecima legione, mando poi C. Fabio Luogote tonio sivente con venticinque Cohorti in parte della Francia quindi lontanissima, per man coa che intendeua, come v'erano quini alcune città le quali erano in arme, e non la duodegiudicaua che C. Caninio Rebilo Luogotenente, il quale era con due legioni al cima legio gouerno di quei paessi hauesse gente, che sosse atta basteuolmente all'impresa ; ne . Re venire a se T. Labieno, & mando nella Lombardia la duodecima legione, la quale era flata alle stanze con esso lui, per difender quini le colonie de cittadini Romani, accioche per le scorrerie de Barbari non aunenisse loro qualche gran danno simile a quello, che la passata state era auuenuto a Tergestini, per che gli habitatori del loro paese erano stati oppressi da un subito sacco impesuosamente satto: Eg'i se n'ando alla volta del paese d'Ambiorige per dar qui Cesare un mi il guafto, & faccheggiarlo tutto, & hauendo perduta affatto la peranza di alla nola potere hauere nelle mani costui, che spauentato se n'andaua suggendo, giudica del paese na, che alla grandez za sua si conuenisse quasi di portarsi di sorte nel saccheggiare il suo paese spogliandolo di huomini, di edificis, 3 di bestiami, che Ambiorize foße di si fatta maniera odiato de suoi se per aventura ve ne rimanesfero de viui, che per cosi gran ruina non potesse tornare altrimenti nella città. Et hauendo fatto spargere le legioni per tutte le parti del paese di Ambiovige, & i foldati venuti in ainto ancora , & hauendo dato per tutto il guafto con far marire huomini, ardere edificij, or predare ogni cofa , mandato a fil di (pade gran numero di huomini, S fatto appresso di molti prigioni; mandò La bieno con due legioni nel paese de Treniri. La città de quali per esser vicina Di Trien. alla Germania effereitata continuamente nelle guerre, non eranel modo del

pinere & ne coftumi molto differente da Germani; ne medefimantente face mai le cofe comandate, fe non costretta per forza di guerra Hahendo intanto C. Canino Luogatemente intefa per più lettere er Corrieri di Dirracio, llaudle era ftato fempre forte nella amicitia de Romand come nel parfe de Titrons s'era ragunato gran numero di nimici , perche certa parte di quella città s'era ribellato, fe n'andò alla volta di Lemonico. E poi che comincio à faifi à quel la terra vicino, S intendedo più certo da prigioni, come Diracto era racchin So da molte migliaia d'Intomini fotto'l gouerno de Dumnato Capitano de el Andi er che combatteuano Lemouico, ne havendo ardire di venire alli man co nimici per non hauere le legioni moleo gagliarde, firmo il campo in luog m leo forte e guardato. Dumnaco havendo faputo, che Cavinio s'autinava riuoltando tutto l'essercito contra le legioni fi difose di andare ad affaltare i campo de Romani. Et bavendo già confumati molti giorni nel combatterlo. & non hauendo poeuto quastare alcuna parte de ripari con danno grande de fuoi , leuato quindiil campo tornò all'affedio di Lemouico. Si refero a Caio Fabioluogotenente in questo istesso tempo molte città, le quali con farsi dare eli oftaggi tanne fermenella fede . Egli intanto fu anifato da C. Caninio per Di Pontie fue lettere di tutto quello , che fi faceun nel paefe de' Pittoni ; onde tofto , che egli bebbe faputo tar cofe, fi mosse a dare aiuto à Duratio. Ma Dumnaco sapu Dumna:o to come Fabio venina, perduta la feranza del poterfi faluare, fe fosse stato cointela la fretto di Jostenere in vintempo medesimo i nimici Romani, Ggli altri anco-6 ra, & di guardarfi da que dell'a terea, & haner panra di loro , fi tolfe di prefente quindi con tutte le sue genti . Enon gindicaua di poter star molto sicuparte . to fe non facena paffar l'effereito di là dal firme Ligeri, che per la fua grandezza v'era fatto vn ponte . Auenga che Fabio non fi fosse anchiora prefen-Loire. tato à fronte a nimici, ne meno si fosse congionto con Caminio ; auuifato nondimeno da coloro , iquali hanenano notitia del sito di que luoghi, giudicò ferma mente, the i nimici impauriti fossero per andare cold done effi n'andarono. Sen'anda dunque con le fanterie alla volta di quel medesimo ponte & impose alla cavalleria, che andasse tanto a vanti alla battaglia delle genti da piede, quanto ogn' bora, che foffero fcorli poteffero fenza dare à caualli gran fatica.

quanto ogu 'bora, che fossero forsi potessero senza dare à casuali gran statica.

Cavalleria tornare nel medessimo campo. Scossero i nostri cavalli avanti nella guisa, che,
di Cetare, eras sanco comandato lovo, venssimono la battaglia di Dunnaco e allatati mentre marciatuano coloro, i quali erano spaventati e in ssiga cavità di
bazzesse lic bavendo ve morti molti secre o una gran preda, er essendogli la cosa
prosperamente vinsitas, si ritiravono al campo; La notte che segui poi, Eabio

mando ananti la canalleria con ordine tale che venissero co nimici alle mani,

O Titatio e che venissero à trattenere tutta la battaglia fino a tanto, che egli arritasse;

Vanota: Caccioche la cosa seguitassenel modo, che era stato da lui comandato, O Tienumo. tatio varo s'apitamo della canalleria, s'humo di s'ingolare prudenza es valonumo.

re.

Je conforto i fuer foldati , quindi feguitando la battartia de nimici fe ferma- ualleria ve alcune squadre de seroi in certi luogbi a proposito, d'esti con parte de ca- di Cesare malli diede dentro. La canalleria de nemici fi fermo arditamente feguitata da tutte le fanterie de quali fermandosi tutte in battaglia danano asuto a loro tanalli contra i nostri. Si combatte qui molto aspramente, percioche i nostri di-Brez zando que nemisi, i quali erano stati vinti da loro il giorno dauanti, rivordandofi come crano feguitati dalla fanteria, traiti dalla vergo qua del riti vara, & dal de siderio grande di fare senza l'ainto d'altri questa impresa, com battenano contra la fanteria minica valorosissimamente. I nimici d'altra par senou crederido, che foffero per venir quini maggior numero delle nostre genti per quanto haueuano il giorno danami veduto giudicanano, che foffe data loro occasione di rompere i nostri canalli. Eßendosi già per buona pezza quini Farti di molso afpramente combattuto, Dumnaco mife in ordine vno Iquadrone di foldati che desse aiuto a suoi canalli; & in quel tempo si vide comparire la battaglia de foldati Romani: onde le squadre nimiche veduto arrivare i nostri foldati, o tranagliate, & spanentate tuite, sbaragliate le bagaglie con gran tumulto, & scorrore qua Sla, fe voltaron titti a poto a poco a figgire. Ma sante i nostri cavalli, c' e erano noco prima stati alle mani con coloro, iquali erano Rati loro a fronte, in superbiti dall'allegrezza della vittoria , lenato d'ogn'intorno il romor grande fparfi, & mescolati fra nimici, che si ritiranano, quanto erano le forze de canalli ballenoli per fegiure i nimici, & le mani per ferire,tantine tagliarono a pezzi nella battaglia di quel giorno. Morti dunque Onati de de nimici più di dodici mila fra gli armati, & quelli che per paura hauena- nonuce fu no gettate via l'armi, firon prese tutte le bagaglie'. Et savendosi in questa rot- cono tata, come Dravete Senone, ilquale in quel principio, che la Francia s'eraribel- glatta lata, hauendo ragunato gli haomini di mala vita di tutti que paesi, rimessi in liberta gli schiani, & raccolti entei gli sbanditi delle città , & raccettati gli astassini, have na tolto a' Romani le bazaglie, & le vittonaglie; e che hauendo meffoinsieme duo mila fanti F non più di simili generationi, se n'andana alla polta della Prouenza, I che Lutterio Caderco s'era meßo insieme co eßo il quale per quanto s'è veduto nell'altro Commentario paffato, volle nella pri ma ribellione della Francia fare impeto nella Pronenza Caninio Luogotenen se banendo feco due legioni, si mosse con esse verso costoro, accioche per i danni & Softetto de popoli della Provenza, non s'atquistaffe per i rubbamenti di quelle genti di male affare qualche grande infamia. C. Fabio marciò con tutto il simanente dell'effercito nel paefe de Carnuti, & alla volta dell'altre cit- di Cartres sà , le genti delle quali fapeun esersi ritronate in campo in quella guerra, la quale egli haueua fatta con Dumnaco: perche, per dire il vero, e'non dubitana che effe per i freschi danni ricenuti non fossero per esere più vili , & di meno animo ; doue fe foffe flato lor dato fratio, & tempo commodo follecita-

Di Poit

pinere & ne coftumi moleo differente da Germani yne medefimamente face mai le cofe comandate, fe non costretta per forza di querra. Hallendo intanto C. Canino Luogatemente intefo per più lettere er Corrieri di Duracio . ilauxle era stato sempre forte nella amicitia de' Romant j'come nel parfe de Pitroni s'era ragunato gran numero di nimici , perche certa parte di quella città s'era ribellato, fe n' andò alla volta di Lemonico. E por che comincio à faifi à quel la terra vicino, S intendedo più certo da prigioni, come Diracio era ratchia So da moise migliaia d'Intomini fotto'l governo di Dumato Capitano de el Andi de che combattenano Lemonico, ne hanendo ardire di venire alli man co'nimici per non hauere le legioni moleo gagliarde; fermo il campo in luoo

moleo forte e guardato. Dumnaco havendo faputo che Caninio s'autinaua riuoltando tutto l'efercito contra le legioni fi difpofe di andare ad affaltare i campo de Romani. Et basendo già confumati molti giorni nel combacterlo, Er non hauendo poeuto quastare alcuna parte de ripari con danno grande de fuoi , leuato quindiil campo torno all'affedio di Lemouico. Si refero a Caio Fabioluogotenente in questo istesso tempo molte città , le quali con farsi dare u gli oftaggi tanne ferme nella fede. Egli intanto fu anifato da C. Caninio per Di Pontie fue lettere di tutto quello , che fi faceun nel paefe de' Pittoni; onde tofto , che egli bebbe faputo tar cofe, femosse a dare aiuto à Duratio. Ma Dumnaco fapu-

Dumnaco to come Fabio venina, perduta la peranza del poterfi faluare, fe fose flato cointela la fretto di sostenere in vittempo medesimo i nimici Romani, E gli altri anco-6 ra , & di guardarfi da que della terra, & hauer paura di loro , fi tolfe di presente quindi con tutte le sue genei . Enon gindicana di poter star molto sicuparte. to, se non faceua paffar l'effereito di là dal fiume Ligeri, che per la sua gran-Loire.

dezza v'era fatto vn ponte . Auenga che Fabionon si fosse anchiora presentato a fronte a nimici, ne meno fi foffe congionto con Caminio; anuifato non dimeno da coloro , iguali hancuano notitia del sito di que luoghi, giudicò ferma, mente , che i nimici impauriti fossero per andare cold done effi n'andarono. Se n'andò dunque con le fanterie alla volta di quel medesimo ponte & impose alla cavalleria, che andasse tanto avanti alla battaglia delle genti da piede, quanto ogn'bora, che fossero fcorsi potessero senza dare à caualli gran fatica-

tornare nel medesimo campo. Scorfero i nostri caualli auanti nella guisa, che era fato comandato loro , Taffrontarono la battaglia di Dumnaco & affaldi Cclare. tati mentre marcianano coloro, iquali erano spanentati & in fuga carichi di bagaglie hanendo ie morti mo'ti fecero vna gran preda, & effendogli la cofa prosperamente rinscita, si ritirarono al campo . La notte che segui poi , Fabio . mandò auanti la canalleria con ordine tale che venisero co' nimici alle mani, e che venissero à trattenere tutta la battaglia fino a tanto, che egli arrinasse;

Gaccioche la cofa feguitaffe nel modo, che era stato da lui comandato, O-Titatio varo fapitano dellacanalleria, buomo di fingolare prudenza & valo-

re.

Se conforto i funi foldati , quindi feguitando la battartia de nimici fe ferma- ualleria re alcune squadra do suoi in certi luoghi a proposito de esti con parte de ca- di Coluce qualli diede denero: La canalleria de nemiei si fermo a ditamente seguitata da tutte le famerie de quali fermandosi tutte in battaglia danano aiuto a loro s.walli contra i nostri. Si combatte qui molto aspramente, percioche i nostri di-Brezz ando que nentici, i quali erano stati vinti da loro il giorno dananti, ricordandofi come crano feguitatt dalla fanteria, traiti dalla vergogna del riti varfi, & dal desiderio grande di fare senza l'ainto d'altri quest i impresa, com battenino contra la fanteria nintica valoro siffimamente ? nimici d'altra par se non credendo, che foffero per venir quini mazzior numero delle nostre genti per quanto hauenano il giorno dananti veduto gindicanano, che fosse data loro occasione di rompere i nostri canalli. Eßendosi già per buona per za quini Farti di molto afbramente combattuto, Dumnaco mife in ordine vno fquadrone di foldata che desse aiuto a suoi caualli; & in quel tempo si vide comparire la batvaglia de foldati Romani : onde le squadre nimiche veduto arrivare i nostri foldati, or tranagliate, & spanentate tutte, sbaragliate le bagaglie con gran tumulto, & feorrore qua & la , fi voltaron tutti a poto a poco a faggire . Ma santa inostri canalli, c'e erano noco prima stati alle mani con coloro, iquali erano Rati loro a fronte, insuperbiti dall'allegrezza della vittoria , lenato d'ogn'insorno il romor grande parfi, & mefcolati fra nimici, che si ritirauano, quanto erano le forze de canalli bastenoli per seguire i nimici, & le mani per ferire, tanti ne tagliarono a pezzi nella battaglia di quel giorno. Morti dunque Quati de de nimici più di dodici mila fragli armati, o quelli che per panra hanena- nomici fu no gettate vial'armi, firon prese tutte le bagaglie. Et savendos in questa rot- cono tata, come Dravete Senone, llquale in quel principio, che la Francia s'eraribellata, hauendo ragunato g'i haomini di mala vita di tutti que paesi, rimessi in libert d gli febiani, & raccolti entei gli sbanditi delle città , & raccettati gli aftaffini, have na toleo a' Romani le bazaglie, & le vittouaglie; e che hauendo meffoinsieme duo mila fanti & non più di simili generationi, se n'andaua alla volta della Pronenza , I che Lutterio Cadurco s'era m Boinfieme co effo il quale per quanto s'è veduto nell'altro Commentario paffato, volle nella pri ma ribellione della Francia fare impeto nella Pronenza Caninio Luogotenen se bauendo feco due legioni, si moffe con efte verfo coftoro, accioche per i danni & sofpetto de popoli della Prouenza; non s'atquistaffe per i rubbamenti di quelle genti di ma'e affare qualche grande infamia. C. Fabio marciò con tutto il rimanente dell'effercito nel paefe de Carnuti, & alla volta dell'altre cit- di Cartres sa , le genti delle quali fapena effersi ritronate in campo in quella guerra, la quale egli haueua fatta con Dumnaco: perche, per dire il vero, e'non dubitana che effe per i freschi danni ricenuti non fossero per esere più vili , & di meno animo ; done fe foffe flato lor dato fratio, & tempo commodo follecita-

Di Poit dicts.

vinere & ne coftumi molto differente da Germani ; ne medefimamente facea mai le cofe comandate, fe non costretta per forza di guerra. Halfendo intanto C. Canino Luogatemente intefe per più lettere er Corrieri di Duracio, Mandle era ftato sempre forte nella amicitia de' Romani ; tome nel paefe de Pitroni s'era ragunato gran numero di nimici , perche certa parte di quella città ?? raribelluto fe n'andò alla volta di Lemonico. E por che comincio à faifi à quel la terra vicino, S intendedo più certo da prigioni, come Daracio era racchine So da molte migliaia d'Incomini fotto'l gouerno di Dumnato Capitano de gli

Andi er che combattenano Lemouico; ne havendo ardire di ventre alli mani co nimici per non hauere le legioni moleo gagliarde, firmo il campo in luor moleo forte e guardato. Dumnaco havendo faputo, che Cavinio s'autinaua rinoltando tutto l'effercito contra le legioni fi difpose di andare ad affaltare i campo de Romani. Et bajendo gid confumati molti giorni nel combatterlo, E non hauendo poeuto quastare alcuna parte de ripari con danno grande de suoi , lenato quindi il campo tornò all'affedio di Lemonico. Si resero a Caio Fabioluogotenente in questo istesso tempo molte città , le quali con farsi dare gli oftaggi tenne ferme nella fede . Egli intanto fu anifato da C. Caninio per Di Pantie fue lettere di tutto quello , che fi facena nel paefe de' Pittoni ; onde tofto , che egli bebbe faputo tar cofe, fi mosse a dare aiuto à Duratio. Ma Dumnaco sapu Dumnaco to come Fabio venina, perduta la fperanza del poterfi faluare, fe fuße ftato co-

Aretto di fostenere in vittem po mede simo i nimici Romani, & gli altri ancoparte.

6 ra , & di guardarfi da que della terra, & hauer paura di loro , fi tolfe di presente quindi con tutte le sue genti . Enon gindicaua di poter star molto sicuto fe non facena paffar l'effereito di là dal fiume Ligeri, che per la fua grandezza v'era fatto vn ponte . Auenga che Fabio non si fosse anchora presen-Loire. tato a fronte a'nimici,ne meno fi foffe congionto con Caminio; anuifato nondimeno da coloro, iquali hanenano notitia del fito di que luoghi, giudico ferma. mente , the i nimici impauriti fostero per andare cold done effi n'andarono. Sen' andò dunque con le fanterie alla volta di quel medesimo ponte & impo-

de Cetare.

le alla canalleria, che andasse tanto ananti alla battaglia delle genti da piede, quanto ognibora, che foffero fcorsi poteffero fenza dare à caualli gran fatica tornare nel medesimo campo. Scorfero i nostri caualli auanti nella guisa , che erastato comandato loro , Cassirontarono la battaglia di Dumnaco & assaltatimentre marcianano coloro, iquali erano spanentati & in fuga carichi di bagaglie hauendo se morti mo'ti fecero vna gran preda, & effendogli la cofa proferamente riufcita, si ritirarono al campo . La notte che fegui poi , Eabio , mandò auanti la canalleria con ordine tale che venissero co' nimici alle mani, e che venissero à trattenere tutta la battaglia fino a tanto, che egli arrivasse; & accioche la cofa feguitaffe nel modo, che era stato da lui comandato, O-Tietario varo Capitano dellacanalleria, buomo di fingolare prudenza & valo-

DIGHO.

Ze; conforto i fuer foldati , quindi feguitando la battattia de funtici fe ferma- ualleria ve alcune squadre de seoi in cerei luogo i a praposito de esti con parte de ca- di Celase malli diede dentro: La san alleria de nemici si sermo arditamente seguitata da tuttele famerie de quali fermandosi tutte in battaglia danano aiuto a loro sualli contra i nostri. Si combatte qui molto aspramente, percioche i nostri di-Brezz unda que nentici, i quali erano Stati vinti da loro il giorno dananti, ricordandofe come crano feguitatt dalla fanteria, traiti dalla vergo ma del riti varfi, & dal desiderio grande di fare senza l'ainto a'altri quest a impresa, com battenano contra la fanteria nintica valoro [iffimamente. 7 nimici d'altra par se non credendo, che foffero per venir quini mazzior numero delle nostre genti per quanto haueu zno il giorno dauanti veduto gindicanano, che fosse data loro occasione di rompere i nostri canalli. Eßendosi già per buona per za quini Farti di molto aspramente combattuto, Duninaco mise in ordine vho squadrone di soldate che desse aiuto a suoi caualli; & in quel tempo si vide comparire la batvaglia de foldati Romani : onde le squadre nimiche veduto arrivare i nostri foldati, & tranagliate, & spanentate tutte; sbaragliate le bagaglie con gran tumulto, & scorrore qua & la, st voltaron tatti a poto a poco a fuggire. Ma anta inostri cavalli, e'e erano noco prima stati alle mani con coloro, ignali crano Autiloro a fronte, infuperbiti dall'allegrezza della vittoria, lenato d'ogn'in-Borno il romor grande fparfi, & mescolati fra dimici, che si ritiravano, quanto erano le forze de caualli basteuoli per seguire i nimici, & le mani per ferire, tanti ne tagliarono a pezzi nella battaglia di quel giorno. Morti dunque Quati de de'nimici più di dodici mila fragli armati, & quelli che per panra bauena- nonuci fa no gettate vial'armi, firon prese tutte le bagaglie'. Et savendost in questa rot- rono ta-8a, come Dravete Senone, ilquale in quel principio, che la Francia s'era ribel- giant a lata, hauendo ragunato gli haomini di mala vita di tutti que paesi, rimessi in libertd gli febiani , & raccoltitutei gli shanditi delle cittd , & raccettati gli aftafini, have na tolto d' Romani le bazaglie, & le vittonaglie; e che hauendo moffoinsieme duo mila fanti or non più di simili generationi, se n'andana alla volta della Prouenza, S che Lutterio Cadurco s'era me Bo infieme co effo il quale per quanto s'è ved:to nell'altro Commentario passato, volle nella pri ma ribellione della Francia fare impero nella Pronenza Caninio Luogotenen te banendo feco due legioni, si mosse con esce verso costoro, accioche per i danni & fofpetto de popoli della Prouenza, non s'atquiftaffe per i rubbamenti di quelle genti di male affare qualche grande infamia C. Fabio marciò con tutto il simanente dell'effercito nel paefe de Carnuti, & alla volta dell'altre cit- di Carnen tà, le genti delle quali sapena essersi ritronate in campo in quella guerra, la quale egli haueua fatta con Dumnaco: perche, per dire il vero, e'non dubitana che effe peri freschi danni ricenuti non foffero per effere più vili , & di meno animo ; doue fe foffe flato lor dato fratio, & tempo commodo follecita-

te dall'istesso Dumnaco barebbono potuto esser di nuono sollèvate. Et vi ramente, che Fabio bebbe ma grandissima selicità, & presezza nel riceuere eße città nella fede. Contiolia cosa che i Carnuti, i quali molestati spesso, non bauenano mai ragionato d'accordo ò di pace, dati gli oftaggi, si resero a lui er

Beringna · Paltre città poste ne gli vltimi termini della Francia, & giunte all'Oceano . le quali si chiamano Armorice, mosse dalla grandezza, & potere de Carnuti, all'arinare di Fabio, & delle legioni , senza metter punto di tempo fecero quel tanto, che fu comandato loro. Dumnaço, cacciato del suo paese andando quà, & là fenza saper doue, & tutta volta nascosamente, fu forzato d'andarsene tutto solo nell'oltime parti della Francia. Ora "Drapete & Luterio insieme, sapendo come le legioni, & Cannio eran già presenti, & non Stimando di potere senza l'enidente loro ruina entrare nella Prouenza bauendo l'essercito dietro, & non potendo hora mai più, come prima andare scorrendo. Es Paefe di predando, si fermarono nel paese de Cadurci. Quiui potendo gid molto Lut-Cahors. terio appresso i suoi cittadini all'hora che le cose erane in buono stato, & es-

sendo stato sempre di nuoni partiti, e di nuoni disegni inuentore, onde appres-Cadenac fo que popoli Barbari si haueua grande auttorità acquistata, con le genti sue in querci. & con quelle di Drapete prescro la terra detta V Belloduno, la qual era stata già raccomaridata a lui, terra in vero per lo seito, doue era posta molto forte

& gagliarda, & fe che i cittadini di essa entraron seco in lega. Et essendo venuto quiui C. Canivio con molta prestezza, & anuedutosi come la terra forte & ben quardata da tutte le bande da dirupatissimo balze di manicra, che le bene e'non vi fosse alcuno , che la difendesse , era nondimeno difficilissimo a gli armati il poterui falire, e' vedendo d'altra parte grandissimo numero di bagaglie, & di cariaggi di que della terra, & che se cercassero di mandare nia di nascoso, non potrebbono non solamente scampare dalla caualleria, ma dalle legioni ancora; fatti delle genti tre squadroni, fe sopra di vn luogo altis fimo tre campi; & ording distrare a poco a poco vu baftione da'campi per fino a quanto era il giro della terra, & quanto comportanano le fatiche de foldâti. Ora gli huomini della terra, accorti di tal cofa, & hauendo nella mense lo stimolo del mifero cafo d'Aleffia , dubitando non anueniffe loro di effere assediati di quella maniera medesima; & perciò sopra tutti Lutterio , che baueua già altre volte prouato vna somigliante fortuna, am maestrandogli che douessero considerare alle provisioni de grani; su per vniuersale parere fra tutti determinato, che lasciata quiui parte dell'essercito, gli altri con i soldati

Dropere fediti donessero andare a fare di grani provisione. Commandato questo par-& Lune- tito, la sequente notte lasciati due mila soldati Drapete & Lutterio cauaron della terra tutto il rimanente di quelle genti . Questi dopo pochi giorni cauarono del paese de Cadurci, i quali da pua banda harebbon voluto aiutargli, & dall'alera non poseuano impedirgli fi, che non ne prendeßero gran quan rita

di Cahors.

Caio Ca.

sità di grani. Et anche bene spesso oscendo la notte suor della terra assaltanano le trincee del nostro campo. La onde C. Caninio volle far pruona di cingere Caio Cacon bastioni tutta la terra; à veramente affine, che quello, che essi haueuano ninio. gid fatto, fi poteffe guardare; ò di non metter poco gagliarde guardie in più luoghi . Drapete & Luterio hauendo fatto provisione di molto grano, si fermarono non più lontano che dieci miglia dalla terra, acciò potessero quindi à poco à poco conduruelo dentro; & eglino spartirono le fattioni tutte fra di loro. Drapete rimase con parte dell'effercito alla guardia del campo; & Lutterio venne con gli altri a far la scorta alle bestie nerso la terras. Et ordinate quini le guardie, d'intorno alle dieci hore della noste volle, che'l grano si portaffe dentro per istrade saluatiche & molto strette delle vicine seluc. V dito il romore di costoro le sentinelle del campo; & quelli che erano Stati mandati à fan la scoperta quanto si faceua, riportando, Caninio usci con molta prestez C. Caniza sul far del giorno bauendo prese seco alcune compagnie delle vicine trin- nio affalcce ad affaltare coloro, i quali portanano i grani : onde effi franentati da co- ta quelli, ece ad affaltare coloro, i quali portanano i gram : onae ejn pranentati un co si imprenifo cafo, firitivarono fuggendo alle lor guardie; & i nostri tofto ve-no il gradine sai cofe, moffisi più fieramente contra coloro, non nolfero per niente, che no. se ne facelle vino alcun prigione. Lutterio con alquanti quindi suggendo venne à saluarsi, ma non se rivird già al campo . Ora succeduta felicemente la cofa, intefe Caninio da prigioni, come dieci miglia lontano vi era il rimanente del nimico esercito sotto il gunerno di Drapete; & tronato come molti confermanano tal cofa per nera, intendendo altrest, come rotto l'on Capitano, agenol cofa era di rempere il rimanente delle genti già piene di spanento; Himana, che fose gran felicità, che di quella rotta non si fosse alcuno suggendo ritirato al campo, si che hauessero dato a Drapete la nuova della ricenuta rotta. . Ma vedendo poscia, che non vi era pericolo alcuno nel tentare,mandò auanti tutta la caualleria, & le fanterie Tedesche, a riconoscere il luogo done stanano alloggiati i nimici. Egli intanto distribuì dentro a' ripari del campo i foldati d'una legione, & quelli dell'altra tutti fpediti volle, che n'andassero seco. Esendosi poscia fatto vicino a nimici, intese da coloro, i Costume quali egli hanena mandato a riconoscere il luogo, come il loro campo abban- de Frace donaci i luoghi più alti secondo il costume de Francesi, perso le rine del fiume si nel por era flato fermato. E che i Tedeschi, & la canalleria hancuano all'improviso re i capi. aßaltati i nimici, iquali stauano alla sciocca senz a alcuna quardia, & banenano quini combattuto. Egli dunque tofto che intefe questo, condusse auanti la legione armata in battaglia, ei dato in un subito il segno del dar dentro, presero il vantaggio de' luoghi; & i Tedeschi subito, che videro insieme con la caualleria l'insegne della legione, cominciarono à menar le mani molto più fieramente: & tutte le compagnie in un tratto fecero impete da tutte le bande, & hauendo ò morti ò fasti prigioni i nimici tusti, fecero quiui vna grandif-

fima preda. I fa fait o prizione in giefa battáglia esfo Drupese. Vola Cambrio de la price del refer fait o prizione in giefa battáglia esfo battáglia esfo per la comin spriema platos e debido robabadis faita de la real 20 habados plenaros la comin spriema platos e debido robabadis faita esta era 20 habados plenaros la comina e forma e faita e forma en la comina e faita e faita e forma e faita e forma e faita e faita e faita e faita e faita e forma e faita e

Fig. a limit is volored by held er and the representation of the result of the result

engh on conficience del fuero, che gli vimordena; affine di leudie quanto hin prestacon mente potena il Pibetto a quella città, i bole che cummano, tipida e era stato capo o micine di monorete il querra, riccelle ilizativo, che meritanta.

Onesti meno il monte il querra, riccelle ilizativo, che meritanta.

Onesti meno il avusti con molti il prestegio di tro de suoi cittadini, riccreta o mondimeno da vusti con molti il prestegio per tutto, si condotto nel campo. Pa
forza d'estare di punir collut, or di vicrie in cio della natura fina, rispetto di

Gutuma

Commune parere di tutti i fidati, per che imputanano otturnato di tutti i pe

Gutuma

La della collegio di consisti di stati i prescribi di si consisti di stati i per

Collegio di collegio di collegio di vicria di stati cio della natura di di vicria di si stati collegio di collegio di stati di consisti di stati con di cio di si continenti di cio di collegio di cio di cio di stati di cio di c

Gutuma

to, vicolt; & di futti i dami d. piell; evera, di [fitta munera velie batuute

to prima comie verghe di fore che la primo della vita; fu poficia beccoffe con
Informe. Intref quini per più lettere di Camito il faccifo di trapere, è de

Lucrio, è giate fofte l'accusione di quei della terrà. Et anchor che teneffe
di loro pico como per che ce fi poch, giadicana mondimon, che per la precha
macia loro meri aftero di rice upre afro e giff; o, accioche tutti i popoli della
Fruncia vinie e lalmente no mitina flevo, che fofferimama e a coftavo le fore, o

mulho) mil coffanza di referit a pertro 4 gonani. E le decoche ancora l'altre circa della

onubled mala coffarza di restrie a petro a Romani. Le accoche ancora è dive città ordi d'un formati di di cofforma di cofforma di di di di di di commodità dei d'un ginano ter internationale del commodità dei d'un ginano ter internationale di commo di di commodità dei di pepula della francia i fil long amente che vina state, done fe hauestero poturo aspettare retaire, non hauestano soni di oppettare più di pericolo alcuno. Leti alumnia

Q. Cale. [afilo 2]. Calture Luogoienence con due legioni, acciuebre lo figuitalle per luono Luogorenne. But, doice n'andiana, conuencialmente mar chiando; & effo con quedla maegior te co due preferezzi. The port. Ph'ando cin burra la canalleria alla votas al Canino; legioni. Arrivato Cefree d'Afieldativo Juoi dell'ophibie di ben'uro, & weduco, Calcanac, come la servizi aven ainta d'opti interio da Tripata; & the mili florenza ma alenta

moda

modo lenare dallo affedio; sapendo nondimeno da coloro, iquali si fazzinano della sorra, come que di denero erano benissimo finiti di grani, comincio a cercare di opre a' nimici l'acqua Paffana per lo mezo della nalle un finne, che Natura la partiun; & tingeni quafi tutto quel monte, fopra del quale con alse co di- del fiume rupare bull entineorno era postata cerra, no porent pertà qualità del fico noltare il corfo del finne in alere parte perche correnade fi fatta maniera fotto le radioi del mome, the non fi farebbe porneo con far fosfi suolgerlo quindi in aloun'alrea parte. Posenano quo della terra malagenolmenco per effere la Strada da undarundificile & dirupata condunificdi maniera, che ogni hora, che i nostre nominano as impediretti porcuano fenzavirenorni atenna ferica e fenz denn pericolo della nien fare fi the non per effere me undare al finne ; ne ricirarfe nerfo la rorra per quella fe malayen Ayalizas Cefare anchitofe, quan-D: Seds to the forfe land alffeile, ordinare in dieferier non trinarori delle frombole; or appre Tanteffe denne machine in certi luoght ble impediffero la , done più agernslmente fi porcella feendere a bafforimpedina l'acqua del finme agli huo mini della terrationde tutti poseia andanano per l'acqua in un lungo salamenterre residente porto le mora della verra desquella parre d'onde la verra per ifpais tio di qual recomo plea, non era cinta dil filme, ui forgena una gran fonta d na Cra defideracido envaj etrateri d'impedire a eti buomini della verra questa: foreand folumense Coffee confilerinados che non frantisua fenza gran perison lo vominete a far til are le machine nerfo il monte a punto all incontro di quel luopo, de a farni fare un ba lione con facica molto grante, de con combacterui vontemuamonte d' Percioche que di denero ni correnam da lubghi pin alci , Baltione & combacenano di tone dato fenza perieoto dicuno, & feriumo molel de votoul ante on a ro, the evidati dalla pertinacia fi facenana quantl. Non per questo dia i noftre foldati fi paneutanano, fi che non ueniffero accostando le ninee, & con la fatica o ingegno superando le difficole de luighi . In quello istesso amos cas narono mine fotterra nerfo la fontana nascosamente : la qual cosa potena moli to ben farsi jenza pericolo & senza sospecco alcuno de nimici i Preesi quiad Vn'altro un baftione alto muone pledi , or fopra di quello fi drizzo una torre di diece bastione, tanolaris che fu tale, che fe bene non era pari de altezza alle mura, perile

ced non fi potente in alcun mode fare, era ben rule, che foprananzana la fommo

ciò al passo d'andare alla fonte ) en non potendo que della terra andar

Stale.

ta della fontina. Orapotendosi fa questa cerar l'armi con gli firmenti atti a Cefare fa per l'acqua fenza pericoto ; ueniuano a pavire si farramente la fete, the

peric.

ol veilges "E IGUES . authud

non Plamente le bestle & animali loro, ma gran parte ancora degli huomini nonumio a poco a poco per la fete mancando ; Onde sbigoteiri enest per questo y empirono alcuni bariglioni di fego, pece y & di tanolette fortili , appiccatoni il fuoco dentro y gli votolduano werfo le monicioni de

Romani . Et in me medelimo compo fioramente combiastedano per dierare a

Romani

Romani il poter correre a rimediare al fuoco con dar loro spanento nel combattere. Si leuò in un tratto nelle munitioni un gran fuoco, perche que bariglioni, che evano flati rotolati merfo le municioni da certi luoghi precipitofi na comit le giunti d' gatti & a bastioni , & quini fotto fermandofi , ardenano quanto cra loro d'intorno . I nostri foldati d'altra parse, anchor , che questa maniera di combattere apportasse loro gran pericolo, & che si combattesse in luogo scommedo & strano, sosteneuano nendimeno con animo prontissimo ogni co-Sa. Perche si combattena a punto in un luogo rilenato, & in presenza di tutto il nostro esercito ; & dall'una & dall'altra parte si leuauano le grida, grandi , di maniera , che ogn'uno , che potena massimamente, quelli che erano . di qualche fama, nolendo che il nalor loro foffe quini manifesto, & dar buon te Dimonio di fe, si gettauano per fe medesimi incontro all'armi & al fuoco de nimici. Ora Cefare uedendo come molti de fuoi erano tutta nolta feriti coman-

Ordine di Cefare.

do tosto, che tutte le compagnie si monessero falendo il monte da tutte le bande della terra, & che fingendo d'andare allo affalto delle mura, leuaßero il romor grande. Spauentati i terrazzani nel ueder tal cofa, non fapendo nulla di quello, che ne gli altri lunghi si facesse, fecero ritirare i soldati da l'assalto de nostri ripari, & gli misero tutti per ordine su pen le mura . Cosi dunque i nostri posto fine a quella fattione si gestarono con prestezza a smorzare il suocode bastioni, & parte per tal cagione ne secero tagliare. Difendendosi gagliardamente que della terra, anchor che banessero perduto gran parte de loro, i quali eran morti per la sete, stauano nondimeno forti nel pro-Fonte vol posito loro . Ma per uia finalmente delle fatte mine furon tagliate le uie al-

Parte.

ta in altra la nena della fonte, & wolsa in alera parte; onde nosto quell'acqua che fempre quini furgena, uenne a mancare, si che apportò a que' di dentro cosi fatta disperatione di più potersi faluare, che essi tenenano per cerco, che più tosto foffe tal cofa aunenuta per noler de gli Dei , che per l'ingegna & opera de gli buomini. Costretti dunque dalla neceffità si diedero a Cesare. Ora sapendo Cefare come fra tutte le perfore era manifesto quanto e fosse piaceuole, ne dusmoul bitando punto, che si mostrasse quini aspro nel punire, si giudicasse, che egli le hauese fatta perche fuße naturalmente crudele, & che non ft doueste in ciò hauer rifguardo al fine de' fuoi difegni, se auvenisse, che in dinerse luochi si mone Bero de gli altri a ribellarfi a questa quifa gindicò gastigando granemente costoro di franentar gli altri con l'essempio della lor pena. La onde

Cefare fa ragliar le mani a' prigioni.

fatto prender tutti quelli, che haueuano portato l'arme, fe tagliar loro lemani, & nolle saluar loro la uita affine, che il gastigo de maluagi fosse a tutti gli huomini più manifesto. Drapece, il quale si come habbiamo già detto, era stato fatto prigione da Caninio, ò per lo sdegno grande dello stare in carcere, & per lo dolore, o che pure temesse di doner ricenere nie più grane gastigo, stette alquanti giorni, che non uolle mangiar mai, & in tal guifa fini sua uita. In quell

quell'ifeffo tempo Lutterio, il quale babbiumo già scritto effersi fuggito della battaglia, dato nelle mani di Epafnatto Arnerno s perche egli per muta- d'Aluesre pesso luoghi uenina a fidarsi di molti, pershe non giudicana di potere nia. sicuramente dimorar tropps in un luogo, considerando fra se medesimo quanto Cefare gli fosse nemico; Epasnista Aruerno lo prese es cosi preso, perche era .. amicissimo de Romanisenza sospetto alcuno lo condusse a Cesare : Labieno :.. in tanto fe la giornata con le genti a canallo nel pacfe de Treuiri molto felicemente, er mandati quius a fil di spada molsi di quella natione ; er de i Germani anchora, i quali non ricufauano a perfona che gli ricereasse, nenire in fauore contra Romani; hebbe nelle meni nini tutti i loro capi, & tra gli altri Suro He-Suro Heduo, il quale rispetto al nalor suo & alla famiglia era nobilissimo; & d'Aurun. egli solamente della sua nasione era sempre stato in arme fino a quel tempo . Cefare intefa questa cofa; urdendo come le fue imprese erano succedure benissimo in tutte le parti della Francia, giudicando oltre a ciò che nella passata state fosso stata superata, & foggiogata tutta la Francia; e perche non era Gualco. mai passato nell'Aquitania, man hauca unita una parte per lo mezo di P. gna. Craffo, se n'andò con due legioni alla nolta di quel paese, per consumare quini il rimanente di quella flate. Et apunto gli nenne tal cofa fatta felicemente, & con quella prosperità & prestezza, con la quale egli hanena già messo ad esfetto l'altre sue cofe. Percioche tutte le città dell'Aquitania gli mandarono ambasciadori & gli diedero paranente gli ostaggi. Hauendo poscia posto fine alle cofe di que luoghi, egli con la guardia de cauallife n'ando alla nolta di Narbona : & tutto l'esercito se da luogotenenti suoi condurre alle stan Beauuois ze. Ne fe alloggiare quattro legioni in Belgio fotto la cura di Mare' Antonio di C. Trebonio, di P. Vatinio, e di Q Tullio luogotenenti . Due ne mando nel d'Autun. paese de gli Hedui; i quali è supea essere di gran potere in tutta la Francia di Tours. due nolle che flefero allougiate nel paefe de Treniri nicino la done confina il di Carpacfe de Carnuti, accioche si distendessero per intro quel pacfe, che è posto tres lungo l'Oceano. E l'altre due nolle n'andaßero ne luoghi de' Lemonici, non molto lotano da gli Arnerni, affine che niuna parte della Fracia si tronasse, che no ui fosse alloggiaso de soldati. Egli incanto poi che si su fermato alquanti giorni d'Aluernella Proneza, handdo con prestezza niseato tutti que luoghi; done si donena nia. aministranragione; & terminato suste le differeze & liti publicbe; & guider donato fecodo i meriti coloro, i quali s'erie portati benespercioche e' potena mol . . . . . . . . . . . . . . to agenolmete conoscere di quale animo fosse flato ciascuno nerso la Republica nella ribellione di tutta la Francia, la quale egli bauena fostenuta con la fedel ta, & con gli aiuti di quella Pronincia. Hanedo poscia posto fine a queste cose se n'andò a trouar le legioni, le quali erano in Belgio, il rimanete di qluerno, si fer mo alle staz em Nemetocena. Intese quini, come Comio Acrebate hanena fat to giornata co la sua canalleria. Percioche costo che Antonio si fu sodotto alle Stanze,

d'Auss. Stanze, Standa force nella fede la cierà de gli Arrebuti. Comigil quale dopò lici. ferita che io diffi poco di fapra, en fempre pronto a rutti i monimenti pe fuoi "Circadini accioche a rolorosi quall'erranano la querra non mantaffero i parai ti nomeno il capo se prencipe mette voje dolle armi, stando la viera forot obiso? diesent de Rumant aine ta egli et infierne con effet hal delle prede de lubbut monti, the faceard Just canality or flund a paffi pletianano motte intromaglies on che eran poreuse cotà done i Romani Stanano alloggiari. Braftato dato à Antoni Caio Vo-nio per Capitano della caualleria C. Volufeno Quadrato, accioche fleffe allor lucino ou giato con effo tueto quel uerno. Antonio mando tofto coffui con la canalleria « Quadrant a feguit are i ranalli de nimici : Ora Volufeno con quel ualore, che ner imente to nurua Brain lui fingolare, haneux avginno im odio hom pivelolo conera Comio, dhe lo ... pingena a fare motro pri volenciere quett imprefa, ta quale viiera ftara com meffa. Ordinate danque dall'imboleare affrontana (pe fo i canalle nimici, or co) effi combactena con profera fortuna. Combattendoff ulthuamente con molean solu ferez za, & Voluleno tratto dalla nolontà grande de banezo nelle mani esto Co an mio leguizandolo con pochi de faoi eroppo nolomer famente; & egli fuggendo quamo più pocena, d' hauendo perciò rivatolo molto lontano; chiamò a fe in) un subito tuttii suoi, firettamente progandonti, che non glimanoassero, er che lo woleffero fauorire en amiare; onche non fopporeaffere, che quelle ferite, le quale egte banena cofe perfidamente ricenuto, paffaffero fenza nendetta o Es noltato tofto il canallo uenne alla nolta del Capitano de' nostri canalli, che fi era means amente discostato da suoi . Perero il medesimo tutti i suoi canalli ; Lounzo Co voltarono alquanti de nostri in fuga , & gli uenhero dietro Comio firingendo il canallo ne fianchi con gli foroni, raggiunfe il canallo di Quadrato for Justa Larrinatolo con la punta della lancia in una cofcia con gran fore a la profit dal AMOT Il altra parte. Ecrito al lon Capitano il noffri nomalibitarono di fermarile Go not ors de l'acconera immici, de rompergli. Onde effanto anaenne questo, molti de ni mici notri dalla furia de nostrio icenercero molie fonice; de parce fi diedero a omi I bfuggire, & parce diloro furon facei prigioni. Ona poi che comio hebbe con la and tielocità del fuo canallo camparo un valormele, feriro granemente il Capita-191/6 h no de mofri cauditati mantres, he fi sindicina scho forcem periodo di otra.
Comio in der la inta, furiporata in campo Comio in antro precisi ha el fe nendi cardon comio mada am filegno, che biantina, à perche panellis perduto gran mant de fuoi, mande fuoi maga am bafciado. Ambufeia ore ado Autonos freendo linicadera vome vetivos per prefenesas ri ad An- ficold; doue dar for gli foffer enumentation is diendo gli offing i promife differe enere quelle cofe, che eglisfoffero da offormpofte. Lo prevo folamente, che ele tonio. fo Be voiceduto nina tofa folis che perche comena, min done fe effer fatto conduraeneteoffetto d'alonnol Romaston Ancomio perche vingicana, che quella do uls gord excontissmes dis operational and account of the Aneurical assemble of the country and account of the country of the c Stanzes Ia

To so molto bene, the cefure ferife our winto whi comment aslo delle to fe whe ciafcun anno fi fecero ma in hou ho andaran na range in fire percioche Tanno, che fe ini por, nelquate ravon can fou D. La to d' consi aventi, nouve fo L. Paolo, etrò nella Prancia impre e Esquande imporeament na distributiva fin ma charge e C. Marogn und in the lunghi frest et fare, it l'esterent les inquet temps, bo dendre cello Cotino di ferincere alcune poebe cofe, de de malamerte a quest s commencario. Troughdoff Cefart atte flanze quel verno nel parfe detro selvio, bantadnel- come ter l'animo fuo quefto foto propostro, di mintener fi le ettes amiche, de di non dale veua pto perant a dearing and alcono de president arms Perconde nomera cof stagua porto de le egli manico verca fe, de fare, elle nella fare partita gilbenni noffe di far puel marchet. ra; accounte quando er umena temar perfarer para del puert, a mortia fe vinal amichen the guerra in pieds, or the cutta la from halo recovered by vole recert on the -como ra the through the period dannier non fiber from all the thinkinds dannier and any honoruramente que le città ; donardo a principali milli gi an premu, & non ponendo alcuna nuova gravezza; venne a ritenere più agememente in pare con mightore conditione of abordier; a ha Francis out transcitate to flancinger tante querie companie, test parato quel perso fe ne pointe a grand finne etos. Le cagio mate contraril fuo voltume alla molt à d'talla per ca front à binere a fe glidmo ni che fe-mini delle terre che alutamo forto le le vellor preprie, de colonie altrett, al ou cella de la colonie altrett, al colonie altrett, altrett, al colonie altrett, altre fine di raccommindat loro, quanto M: Antonio fuo Luogotenente intorno al- air Celal'officio del facerdotio domandana. Conciofia cofa, che coli cercana di fanorire de in luquanto più potena primier amente colui, che eli era cafiffimo amico, et ilquale !! on egli poco ananti hantena farto muonere a chicaer tal cofa, & oltre a ciò veni-clos vol na sieramente contra la potent a & factione di alcunt, l'opials con vierare co impedire a M. Antonio, l'ottenere la sag domanda disideranano di lenar d'e fare affente I failori. Ora avenga ch'eg! baneffe mona per riaggio ananvi che foste entrato in Italia/che costini era stato fatto augure celli non giudico nondi meno di hauere cagion men giusta d'andare d'trouar quei popoli, & quelle colonie, affine di render loro grafie di hallere in cio fanorito Antonio, e hauter fate of billio lord? A per haccommandate inflom mentel oro fe mede from & Phontos fuo intorito a quello the collected administrate Robust che perretible per clocke gli anuer far i fuol con grande inflient a fi and du ano vantando, che fof Jero fluti creuti Confota L. Lentulo, & C. Marcello, che leuarebbono a Cepare ogni honore, & ogni dionica; & che a Servid Galba era flato tolto il grado del Consoluto, anchor che esti hauesse in ciò haunto molto più fauore, più noti, Conjouro, micror che est namelle meto namo mora per l'anne e prance par l'anne e pa fi poteffe trouvit dat l'ingeent loro per ornare le porte, le frade, & in fomma colonnie.

figliuoli ad incontrarlo, per tutto si faceuano facrifici, or uoti; erano le piaz-

daCefare al gouer-

dia.

coloa I Ze eutre piene di tanole, & le Chiefe apparate, & ripiene di grandissimo po--12M ) polo di maniera, che si poteua uedere un'allegrezza, & festa grandissima d'un -o ollos srionfo utramente afettatissimo, si era grande la magnificenza de gli buomini più ricchi, & il desiderio del fare quelli di manco conto. Ora poi che Cesare Di Triers hebbe scorse tutte le regioni della Lombardia, se ne tornò con incredibil pre-T. Labie- Stezza all'effercito in Nemetocenna; es richiamate tutte le legioni dalle san ze done stanano ne confini del paese de Treniri, si presento quini, T fe la mo Stra generale di tutto l'esercito . Diede il gouerno a Tito Labieno di tutta la Lombardia per acquistarsi maggior fauore & raccommandationi nel doman-Lombar- dare la dignità del Confolato. Es egli andana marchiando a punto tanto fratio di via, quanto ne giudicaua effer basteuole, mutando gli alloggiamenti per la Saluez za commune . Et come, che quini vdisse spesso come Labieno era stretto da suoi nimici, & gli fosse fatto intendere, came ciò ueniua per configlio di alcuni, che cercanano fotto colore di operarui l'auttorità del Senato, leuargli oin 3 ] parte dell'effercito; egli nondimeno non volle mai credere cofa niuna di Labieno; ne meno altresi potè effer mosso a fare alcuna cosa contra l'auttorità del Senato; percioche giudicaua di douere agenolmente, baner la vittoria nella fua caufa ogni hora, che gli huomini del Senato poteßero liberamente dire in-C. Curio torno a quella il parer toro. Conciofosse cosa, che C. Curione Tribuno della ple ne difen- be bauendo preso sopra di se la difesa della causa di Cesare, e dell'honore, e diforedella gnica fua haueua per ciò bene fesso offerto al Senato, che se ui haueua era lo ro alcuno, che fosse offeso punto dal sospetto dell'esser Cesare in arme, go perche il dominio di Pompeo, & lo stare egli armato non arrecana alle genti poco terrore, che l'uno & l'altro doueffe difarmare, & shandare l'effercito ; che done ciò si facesse, la Città dinerrebbe libera, & potrebbe valersi delle sue forze. Ne fe folamente offerta di questa cofa fola, ma da fe me le fimo co-

Cefare.

mostrato auanti effere stato fatto. Percioche contraponendosi l'anno passato Marcello alla dignità di Cefare contra la dispositione della legge di Pompeo, or di Crasso, hanena ricercato il Senato del parer suo d'intorno alle Pronincie Anerti di date a Cefure auanti, che ueniße il tempo; & esfendosi detto da Senatori il pa liberario rer loro, andando Marcello a richiedere ciafcuno, perche tratto dall'imidia, naco non che portaua a Cefare cercana di acquiftarfi per fexutta quella dignità; i pare molto ho ri del Senato furon quasi tutti contrary . Ma non già per questo si veninano a molto ho rente piegare, & abbassare gli animi de nimici di Cefare, anzi che più tosso impa-

mineiò ricercare il parere de' Senutori intorno a ciò, ma i Confoli & gli amiei di Pompeo non volfero per niente , che tal cofa fi facesse , & in tal guifa moderando la cosa si partirono del Senato. Era veramente questo un gran testimonio di tutto il Senato interamente & si conucnina a quanto habbiamo imparauano da questo di cercare d'acquistarse più strette amicitie, & intrinsechezze, per lo mezzo delle quali si potesse strignere il Senato ad appronare & confermare quelle cofe, che fossero da loro ordinate. Fù poscia determinato nel Senato, & fatto vna deliberatione, che Gn. Pompeo mandasse alla guerra della Partia vna legione, & vna parimente C. Cesare : & chiara cosa era, che queste due legioni si leuauano a un solo Cesare. Percioche Gn. Pompeo diede a Cefare la prima legione, laquale egli gli haueua già mandata, che era stata tutta fatta nella Prouenza, come del numero delle sue. Cesare nondimeno sapendo esser noto a tutti gli huomini che gli erano leuati i soldati per volere degli auerfarij suoi, rimandò a Gn. Pompeo la legione, & la decimaquin ta delle sue, laquale egli haueua hauuta nella Lombardia volle, che per vigore della deliberatione del Senato fosse data; in luogo di quella mandò in Italia la decimaterz a legione, che fosse a difesa di quei luoghi d'onde si canana la decimaquinta. Egli intanto distribuì l'essercito per le stanze di quel verno. E volle, che C. Trebonio alloggiasse con quattro legioni nel Belgio ; è C. Fabio sè alloggiare con altretante nel paese de gli Hedui. Percioche cosi giudicana donere effer sicurissima la Francia, se i popoli Belgi, il valor de quali era grandis- Paele di fimo, & gli Hidui, iquali erano di gran potere, fossero ritenuti da gli eserciti. Beauno Egli se n'andò in Italia, & giunto quiui, intese per mezo di M. Marcello Con-

folo, che le due legioni rimandate da lui, che fecondo la deliberarione del Senato si doueuano condurre alla guerra Partica, erano state date 4 Gn. Pompeo, & erano State ritenute in Italia. Poi che questo fu fatto, ancor che ogn'uno sapesse certo, che già si apprestana la guerra contra Cefare; Cefare nondimeno determinò fra se di douer sopportare ogni cofa, per fino a tanto che gli restasse qualche speranza di più tosto contender con la ragione, che di far la guer-

IL FINE DEL OTTAVO LIBRO.

194

## DE COMMENTARI DI C. GIVLIO CESARE

DELLA GVERRA CIVILE.

## LIBROPRIMO.

Lelettere di Cesare con fatica lette nel Senato.



AVENDO C. FABIO presentate a Consoli le lettere di Cefare, fu con gran fatica impetrato da loro, anchor che i Tribuni della plebe vi s'oprassero più che poteuano, che elle foßero lette ne! Senato . Bene è vero , che non si pote altrimenti ottenere, che quanto in esse si contenena fosse rimesso

al Senato. Et i Consoli quanto alle cose della Republica si rimesero al popo-Parole di lo: & Lucio Lentulo Confoto si offerse, che non mancherebbe mai alla Repu-L. Lentu- blica, doue tutti volessero dire arditamente & con forte animo quel tanto, che lo Confo essi giudicauano. Done se pure e' volessero hauere rispetto a Cesare, & seguitare il fauor di lui nel modo, che essi haueuano fatto pe' tempi passati : che esli prenderebbe quel partito, che giudicasse migliore per se medesimo, er non cer-

cherebbe altrimenti di vbidire all'auttorità del Senato; che anch' egli harebbe Parole di de' modi & delle vie di farsi amico & fauorito di Cefare. Scipione auchora Scipione. parlò di cosi fasta maniera; con dire, che Pompeo era di animo di non mancare alla Republica, done però e' fuße seguitato dal Senato. Done se i Senatori an deranno rattenuti & gouernaranno alla lenta, che non farebbono per bauerlo

Auerti.

poi fauoreuole punto, ancora, che essi volessero! Queste parole dette da Scipione, perche il Senato s'era raginato dentro la Città, & Pompeo allhora non vi era, si pareua, che fossero rscite della bocca di eso Pompeo. Vi su alcuno, che nel dire il suo parere si mostrò più piaceuole, come primieramente M. Marcello, ilquale entrando in quel ragionamento disse, non esser di mestiero di trattare delle cose della Republica nel Senato auanti, che si fossero fatte genti per tutta l'Italia & fattigli efferciti, accioche con guardie sicure il Senato potes-

M. Marcello.

se liberamente prendere quelle deliberationi, che più loro fossero a grado; co-Parere di me M. Callidio anchora, ilquale giudicaua che Pompeo douesse andar sene nel-M. Calli- le sue Prouincie, affine che non vi fosse cagione alcuna di guerra; che Cesare dio a lui, dubit aua, che effendogli già state leuate due legioni, Pompeo le ritenesse nel-

la Città per cagione di far danno a lui : & come Marco Ruffo , il quale era de parere di Callidio, folamente variando di poche parole nel fuo dire; & tutti questi stanano tranagliati , perche Lucio Lentulo Consolo gli hanena con aspre parole ripresi. Et esso Lentulo non volle per niente publicare il pa-

rere di Callidio. Marcello spanentato dall'acerbe riprensioni, si mutò della sua openione. In tal guisa dunque quasi tutti commossi dalle parole del Confolo, dalla paura che apportana loro l'effercito, che si tronana quini ineffere, & dalle minaccie de gli amici di Pompeo, contra voglia loro & a loro disperto seguitarono il parere di Scipione; che Cesare douesse sbandare beinera l'esercito in pu certo di determinato; doue se ciò non facesse, che si giudiche- Cefare la rebbe, che veniße contra la Republica. Ma si oppose a tutto ciò M. Anto- sciassel'el nio & Q. Cassio Tribuno della plebe, & in vn subico fumesso in Senato come sercito. i Tribuni s'erano opposti, & vi furon detti molti gratti pareri, & fecondo che ciascuno nel dire il suo parere si dimostrana più fiero & aspro, era più commendato da i nemici di Cefare. Licentiato poscia la sera il Senato, tutti quel- Operatio li , che erano di quell'ordine furon chiamati da Pompeo fuor di Roma. Pom- ni di Popeo primieramente gli commendò molto, & dipoi gli confortò a flar forti; ri- peo corra prese coloro, iquali si mostranano troppo lenti, & gli spronò molto; tratti dal- Cesare. la peranza del douere effere premiati & di ricener gradi si ragunaron molti de gli esferciti vecchi di Pompeo; ne furon medesimamente chiamati molti delle due legioni, le quali diede Cesare. Fu in vn tempo tutta ripiena la città. C. Curione fe chiamare i Tribuni della plebe che douessero internenire a Caio Cu rendere i voti. Si ragunarono nel Senato tutti gli amici de' Confoli, & gli affettionati di Pompeo, & quelli a'tresi, i quali haueuano antiche nimicitie con Cesare: onde quelli, che erano di poco animo & deboli, si spanentarono dal dire, & da gli andamenti di questi cotali; e quelli, che Stauano dubbiosi, si uennero a confermare: ma fu bene leuato a ciascuno il potere liberamente fa nellando dare il suo giudicio. L. Pisone Censore si offerse di volere andare da Cefare: Et insiememente L. Roscio Pretore, per informarlo di tutte queste cofe. Domandarono questi, che per metter tal cofa ad effetto fosse loro conceduto lo spatio di sei giorni solamente. Furono medesimamente alcuni, iqualiproponendo disero, che parcua loro bene, che si mandassero a Cesare am-La cagiobasciadori, iquali gli mettessero auanti la volonta del Senato; & a tutti co- ne che Storo si facena contra, & a tutti si opponena il dire del Consolo, di Scipio- mouena ne & di Catone. Era frinto Catone dall'antica nimicitia di Cefare, & dal do- Catone lore dell'estere stato ributtato nella sua demanda. Lentulo si moueua per i cotra Sci molti debiti, che haucua, & per la speranza dell'essercito, & delle Pronin- pione. cie , & per i prefenti , & doni che del chiamare i Re aspettana ; & si gloriana di doner effere un'altro Silla fra suoi, alquale tutta la somma dell'Imperio tornasse in mano. Spinse ancho Scipione la medesima speranza dell'hanere la Pronincia, & de gli efferciti, i quali egli per la strettezza la quale hauea con Pompeo, stimana di doner con esso partire; & insiememente la paura de venire in giudicio, l'adulatione, il dimostrare molto se stesso, & anche i potenti, iquali allbora erano di grande auttorità nella Republica, & ne giu-

Pompeo dici. Eso Pompeo Stimolato da nimici di Cefare, perche non volena, che alnon vole cuno gli fosse vguale nella grandezza, s'era in tutto lenato dall'amicitia fua, cuno in erandezza glifofse vguale

ua, che al & era tornato amico di coloro, iquali erano nimici communi ; la maggior parte de i quali egli mentre era durata la parentela con Cesare, haueua fatti diuenire inimici di Cefare. Mosso parimente dall'infamia delle due legioni, lequali egli hauca riuolte dall' andata di Soria & di Afia, & tirate nelle forze fue, & forto il suo vonerno; s'affaticana molto di ridurre la cosa al prendere dell'armi. La onde per queste cagioni si faceuano le cose tutte con gran fretta, & confusamente; & non si dana tempo a gli amici di Cesare di dareli di tai cose gli bauisi. Ne meno si dana agio a' Tribuni della plebe di cercare di Lucio Sil fuggire il pericolo, ne di mantenere l'opporsi, che era l'ultimo rifugio di ra-

la intro- gione, la qual cofa era Stata lasciata loro da Lucio Silla. Mafu loro forza il

duffel'op fettimo giorno di voltare i penfieri a faluare fe Steffi, done gli altri peruerfiffimi Tribuni della plebe erano vsati pe' tempi adietro di pensare & di render conto delle cose fatte da loro dopò l'ottano mese. Ricorsesi a quella estrema & pltima legge fatta nel Senato, per la qual non si era mai per l'audacia gran de di coloro, che l'haucan fatta per l'adietro lasciata, se non quasi nell'abbrusciamento della Città, & quando ciascuno hauca perduto affatto la speranza del potersi saluare. Operino i Consoli del popol Romano, i Tribuni della plebe, & quelli che son Vice Consoli nella città, che la Republica non ricena danno peruno. Furon fatti questi ordini nel Senato alli fette di Gennaio. Hora è primi sinque giorni ne' quali il Senato si potè ragunare, nelqual giorno Lentu-

lo cominciò il suo Consolato, eauatone i due giorni, i quali erano difegnati alle

ragunanze del configlio, furon fatte granissime deliberationi contra la poten-

Delibera tioni granissime contra la potenza di Cefare. Za di Cefare, & contra i Tribuni della plebe, huomini di grandissimo conto. cefare do

шаца.

Relatiopeo contra Celaxe.

Premincie a cui soccaua-

I Tribuni della plebe fi fuegiron tosto fuori della città, & andarono a tronar ne fi tro Cefare. Si tronana Cefare allhora a Rauenna, & attendena quini la risposta delle sue leggierissime domande; & se per la bontà di qualche huomo da bene si potesse la cosa riducere in pace. Quei giorni, che seguiron poi, si ragunò il Senato fuori della città: e Pompeo trattò quini quelle cofe medesime, le quali egli hauea prima dimostrato per lo mezzo di Scipione. Egli commendò molto la virtù & la fermezza de' Senatori ; dimostrò loro le genti , che si trouaua. & diffe, come egli hauena in ordine dieci legioni. Raccontò olere a eiò, come e fapea certo, che i foldati di Cefare hauenano cattino animo perfo lui, coche non si potena persuadere toro, che prendessero la difesa sua, & che lo fequitassero. Fu poscia preposto in Senato che sopra tutto si done sie per tutt' Ita lia far gente. Che mandasse quanto prima Fausto Silla Vice Pretore in Man-

ritania : che si douesse dare a Pompeo de' danari del publico. Fù medesimamente configliato del Re Iuba, che doucsse esser compagno & amico. Ma Marcello affermò, che non è per comportar mai tal cofa. E Filippo Tribuno della plebe

plebe impedi la cofa di Fausto. E di tutte l'altre cose si registrarono le deliberationi del Senato. Le prouincie si determinò, che si dessero a buomini prinati, due Confolari, & l'altre Pretorie. Toccò a Scipione la Soria; & a L. Domi sio la Francia. Filippo & Marcello furon messi da banda nel consiglio prinato, e non si gestaron le forti loro . Si mandarono nell'altre Pronincie i pretori : & non attefero, si come s'era costumato gli anni passati, che sopra l'Imperio loro la cosa fosse al consiglio del popolo rimessa. Ma chiamati i voti vscirono I Consoli fuori vestiti della veste Imperiale. I consoli vsciron fuori della città, la qual vicirono cola non era mai anenuta per l'adietro. Et riteneuano contra tutti eli esiema della citpi de paffati nella città i Littori & ministri fuor del Campidoglio prinatamen tà fuor di te, Si feriffe gente per tutta l'Italia : si comandarono l'armi ; si riscoffero i da- ogni else nari da tributari, & leuaronfi delle Chiefe ; di tutte le diuine & humane les- pio. gi parimente fi fe fascio. Cesare hauendo inteso tutte queste cose, fe parlamen- Parlame to a foldati; done ricordo loro tutte l'ingiurie, che da fuoi nimici gli erano sta- to di Cete fatte in tutti e' tempi; lamentandosi, che da loro sia spinto, & corrotto Pom sare a'sol peo per l'inuidia, che hanno alle lodi sue, e per lo male, che tutt'hora ne dicano, doue egli ha sempre, cercato d'esser fauoreuole a l'honor di lui , & aiutarlo in tutte le cofe. Si lamento appresso, che nella Republica fosse introdotto un'efsempio nouo, che il ricorfo a' Tribuni fosse stato impedito dall'armi, & che fosse al tutto gettato per terra, done gli anni adietro era Stato dall'armi rimesso in piedi, e' tornato nel suo slato. Che Silla spogliata affatto l'auttorità de' Tribuni di tutte l'altre cose, haueua nondimeno lasciato loro liberamente, che si potesfero interporre, & che si poteffe ricorrere a loro. Done Pompeo, che si parena, che l'haueße ritornata nel perduto stato, le haueua tolto anchora tutti que' be ni iquali ella haueua hauuti per l'adietro. Et e sendoui la legge, che i Magistra zi debbano operare, che la Republica non riceua danno alcuno, con quai parole, er con quale diliberatione del Senato si sia fatto prender l'armi al popolo Romano? che tal cofa era altre polte auenuta al tempo delle dannofe leggi, et nella forz a usata già da' Tribuni, allhora, che'l popolo s'era tirato da banda; quan do furon presi i Tempi, et i luoghi principali; quindi mostrò come questi cosi fat ti essempi della passata età erano stati purgati da casi auuenuti a Saturnino et a Gracchi; delle quai cose a quel tempo non ne fu fatto, nè meno pensato niente. Che dunque non si essendo publicata alcuna legge, ne negotiato col popolo, None anne meno si è satta alcuna dinisione è spartimento; gli esfortaua tutti, che vo ni Cesare lessero difendere l'honore la dignità et la riputatione di quel capitano, sotto l'entergouerno di cui haueuano gid noue anni felicemente amministrato le cose della Republica, et fatte molte battaglie con felice fine, et ridotta in pace tutta la Francia, & la Alemagna, si che non fosse abbassata et gettata per terra da nimici suoi. I soldati della decimaterza legione, iquali si trouanano quini presenti ( perche Cesare nel cominciamento di questi tumulti baucua fatto venir

giò felice

buono ti uerlo di Cefare.

Animo con dire , come essi erano pronti di difendere l'ingiurie del Signor loro , & de' Tribuni della plebe. Egli conosciuto l'animo de soldati, se ne venne con quelde folda- la legione alla volta di Arimino; & quiui fu a parlamento co' Tribuni della plebe, iquali fuggendosi erano venuti a tronar lui ; fe chiamare a fe l'altre legioni, che erano alle Stanze, & impose loro, che lo seguitassero. Venne quini L. Cefare gionanetto, il padre del quale era Luogotenente di Cefare. Questi Lucio Ce poi che hebbe finito il ragionare dell'altre cose, mostrò come egli haueua com-

uanetto a Cefare.

fare gio-missione da Pompeo di trattar seco di cose in privato, & per questa cagione era venuto quiui ; che Pompeo volea, che Cefare l'hauesse per iscufato, & che egli non prendesse per ingiuria & scorno quanto egli hauca fatto per cagione della Republica. E che sempre hauea tenuto più conto dell'utile della Republica, che dell'amicitie, & firettezze prinate; done ancho Cefare donena hauendo rifguardo alla propria fua dignità posare quanto cercana contra la Republi lois ma ca, & ogni fdegno; & non prendere contra i nemici cosi gran collera, che cercando & ferando di far lor danno, facesse danno alla Republica. Agginnse a queste poche altre cose alle dette somiglianti tutte mescolate con la scusa di Pompeo . Roscio pretore anchora negotiando con Cesare ragiono di queste medesime cose, & tratto quasi questo medesimo, mostrandogli appresso come Po-Roscio peo gli hauena ricordato questo istesso. Et ancor che questa cosa per quanto si pretote 2 pareua, non montasse nulla, per alleggerire l'ingiurie; hauendo nondimeno tro

cofe, che effo voleua, gli ricercò amendue, perche amendue gli haueuano por-Risposta tate ambasciate da Pompeo, che non fosse loro grave di dire ancho a Pompeo di Cesare quanto e' volena, & domandana da lui; se potessero con picciola fatica lenar alle scuse via gran differenza, & liberare tutta l'Italia dal sispetto. Che gli hauena di Popeo. sempre fatto primieramente conto della dignità della Republica sopra ogn'altra cofa, & haueua riputato, che fosse da stimare più che la vita, Doleu asi che

nati huomini a proposito, per lo mezo de' quali fossero rapportate a lui quelle

per far bene altrui, s'hauesse procacciato ingiurie & scorni da' nimici: & che fosse richiamato alla città lenatogli l'Imperio de' sei mesi, & che il popolo hanesse comandato mentre egli era assente, che ne passati consigli donesse render ragione delle cose fatte da lui. Che nondimeno celi haueua con animo patiente sopportato di riceuer questo fregio nell'honor suo per cagione della Republica. Che hauendo scritto al Senato che si donessero tutti partire da gli esferciti, egli non l'hauena potuto ottenere. Che si faccuano per tutta l'Italia foldati, che si riteneuano due legioni, lequali sotto finto colore di volerle per la impresa della Partia, erano flate leuate a lui. Che la città era tutta in arme. Honefte Queste cose tutte a quale altro effetto & fine risquardaffero che alla roina &

soditioni danno suo solamente? Che nondimeno egli era presto di recarsi a fare ogni codi Cesare sa, & di sopportare per la Republica ogni cosa. Vada Pompeo nelle sue Prouincie:

uincie; sbandinsi gli esferciti; posinsi l'armi per tutta Italia; leuisi la paura el sospetto a Roma; Lascinsi liberi i consigli, e tutta la Republica al Senato er al popol Romano : Et accioche tutte queste cose più agenolmente si facciano, & con più certe conditioni, ferminsi col giuramento; ò veramente egli ven ga più vicino a effo, ò neramente lasci appresar se a lui: che ne seguirebbe, che per parlarsi insieme s'accorderebbero tutte le differenze. Roscio haunte que Re commissioni arrivò insieme con L. Cesare a Capua, & quiui trouarono i Con foli, or insieme con esti Pompeo; or raccontaron loro quanto Cesare domandawas. Effi rispofero sccondo, che tra loro haueuan deliberato; & hauendo scrit- Commisto le commissioni, le rimandarono a Cesare per i medesimi, & erano in somma fioni man queste. Che Cefare se ne tornasse in Francia, si partisse d'Arimino, & la- date a Ce sciasse gli esferciti. Et che se facesse tutto questo, Pompeo se n'andarebbe nella lare. Spagna. Che intanto fino a che foße data la fede che Cefare fuse per fare quan to hauena offerto, i Confoli e Pompeo non resterebbono di far gente. Il domandare, che Cefare si partisse d'Arimino, & che se ne tornasse in Prouenza erastrano & iniqua conditione. Che effo teneffe l'altrui Prouincie, & non le sue legioni; il volere, che gli esferciti di Cesare si sbandassero; che si facesse gente, l'offerire di volere andare nella sua Pronincia, & non diteminare anan ti,in che giorno fosse per andarui; di maniera, che se Pompeo, finito il Consolato di Cesare non vi fosse andato non si pareua nondimeno, che fosse rimorfo della conscientia sua per bauer mancato alle promesse & essere stato bugiardo; & nondare d'altra parte tempo di condursi a parlamento, ne meno offe- condo alrire di donere andarni, togliena peramente ogni ferant a di pace. Egli dun- cuni , &c que mando di Arimino M. Antonio con cinque Cohorti alla volta d' Arezzo; & esso si fermo in Arimino con due legioni, & quiui diede ordine di far gente. Mife in Pefaro, in Fano, & in Ancona, in ciascuna on Coborce ad alloggiare. Hauendo in tanto hauuto hauifo, come Thermo Pretore tenena Tigno con cinque Cohorti, & che fortificana quella terra, e che tutti gli huomini di Tigno Giorgio. erano di buonissimo animo verso di se; vi mandò Curione con tre Cohorti,iqua! erano di buonissimo animo verso di se; ve mando curione con ere construire. Curione li egli haucua in Pesaro, & in Arimino. Thermo intesa la venuta di costui, da Cesare non si fidando punto nel volere de gli huomini della terra, canò fuori le compa- à Tigno. gnie, e quindi fuggiffi. I foldati si partirono pel viaggio da lui, & se ne torna- Santa Ma rono al paese loro. Enerò Curione in Tigno da tutti lietissimamente riceunte, ria i Gior & con letitia veduto. Cefare faputa la cofa, confidandosi nel buon volere de' gio. terrazzani, cauò de i presidu le compagnie della decimaterza legione, & in- Ofimo. niossi con esse alla volta d'Aussimo. Tenena questa terra Attio, hauendoni Accio. messe dentro alla guardia alcune compagnie. Et sacena quini la massa di ne quello tutte le genti che si facenano per la Marca, hauendo mandato intorno i Se- che diconatori a far gente. I Decurioni della terra intefa la venuta di Cefare si pre- no ad Ac-Centarono in buon numero dananti ad Attio Varo, e eli mostrarono come que- cio.

Aritia.lenon Arez zo, hoggi la Riccia, Hoggi S. Maria in

Sta non era impresa, che si connenisse al gouerno & giudicio di lui, & che ne eglino, ne meno gli altri huemini della terra si potenano recare a sopportare che si donesse vietare a C. Cesare Imperatore, ilquale haueua fatto si gran cofe per la Republica, dopò tante imprese fatte da lui l'entrare nella terra & dentro le mura; che perciò e' douesse pensare a quello, che donena seguire, &. al pericelo di fe stesso. Mosso dal parlare di costoro Attio Varo, fe tosto vicire fuor della terra le genti, le quali e' v'hauena mosso alla guardia, & fuggirsene via. Hauendo seguitato costui alcuni soldati delle prime compagnie di Cefare, lo fecero a forza fermare; & venuti alle mani, Varo fu abbandonato da' suoi : ma pna parte de' foldati partendosi se ne tornarono a casa. & gli altri fe n' andarono a trouar Cefare; & effendo preso insieme con costoro Lucio Puppio principal Capitano di vna legione, fu condotto a Cesare; questi haneua haunto questo medestimo grado poco ananti nell'esercito di Gn. Pon peo. Ma Cefare commendò molto i foldati Attiani, & liberò Puppio. Quinai rinolto a gli huomini di Aussimo rese loro molte gratie, & promise loro, che sarebbe ricordeuole di quanto haueuano in ciò fatto per lui. Rapportate a Roma queste cofe, entrò subito in tutti così gran terrore & spauento, che essendo andato Lentulo Confolo per aprire la theforiera publica per trarne danari per dare a Pompeo secondo la deliberatione fatta nel Senato; tosto, che egli hebbe aperto la theforeria più riquardata & fecreta, fi fuggi della Città. Percioche si diceua (ma non era già vero) che Cesare veniua, & che già erano arrinati i fuoi canalli. Fù coftui feguitato dall'altro Confolo Marcello, & da quasi tutti i Magistrati. Gn. Pompeo partitosi di Roma il giorno dananti, se n'an-

Lentulo fi fuggi di Roma per tema di Cesare

Lucio Puppio.

guarnigione quel perno nella Puglia. Fermosh per all bora dentro di Roma il far gente, & quasi tutti giudicauano che da Capua in quà non vi fosse nien-Done Po te sicuro. Si fermarono primieramente a Capua, & quiui si raccolfero insiepeo & gli me; & ordinarono di soldare le genti delle colonnie, le quali per dispositione aunerfari della legge Giulia erano state mandate ad habitare a Capua.. Lentulo poscia di Cefare fatti vicire tutti nella piazza quei gladiatori, i quali hauena quini Cefare per primiera- fare i ginochi, rese loro la libertà, & a tutti diede canalli, & impose loro, eer capo, che lo seguitassero. Ma poi ammonito da suoi, che di tal cosa era molto bia-

dana alla volta di quelle legioni , le quali banute da Cefare hauena tenute in

simato vniuersalmente da tutti gli huomini di giudicio, gli distribuì alla guardia pe' luoghi d'intorno della Campania. Cefare intanto paffato Aussimo scorfe Terra di tutto il paese della Marca. E tutte le potestarie & luoghi lo ricenenano più volentieri, & aiutauano l'effercito suo di tutte le cose, che faceua di mestiero. Cingolo E di Cingolo ancora, che era vna terra, laquale hauea fatta edificare Labieno de' suoi proprii danari, vennero a lui Ambasciadori, offerendosi pronti di fare tutte quelle cose, che da esso sossero comandate loro. Egli comandò lor de' folda

lanoro.

ti, & esh gli mandarono. Fù intanto Cesare seguitato dalla duodecima legionez onde

onde con amendue queste se ne venne alla volta d'Ascoli della Marca. Era in Cesaro ad questa terra alla guardia Lentulo Spintere con dieci cohorti : questi tosto chi in Ascon del tefe la venuta di fefare, si fungi della terra : & sfor zandofi di menarne feco i foldati delle compagnie, fu dalla maggior parte abbandonato. Lasciato dunque a questa foggia con pochi s'incontro nel viaggio in Usbullio Ruffo manda to nella Marca da Pompeo per confermare gli animi de gli huomini di quel Ruffo mapaese. Vibillio inteso da costui quanto seguina nella Marca, prese da lui daco nella que foldati, & lafeio andar via lui. Egli oltre acciò mife infieme delle vici- Marca da ne regioni quel maggior numero di compagnie le quali hauca fatto già Pompeo che pote, & fra queste ritenne V leille Hiro, il quale si fuggina di Cameri no con fei coborti; i quali egli banea tenuti quiui alla guardia. Onde banute anco queste fe il numero di tredici insegne, & con esse se n'andò a gran giornate alla nolta di Corfinio a tronare Domitio Enobarbo: e gli fece sapere, Pentina a come Cefare era vicino con due legioni. Haueua Domitio per fe medefimo mef Monte nefo infieme d'interno a venti cohorti di foldati in Alba, & fra Marli, Peligni, 10. & altri popoli vicini. Cefare hauendo haunto Afcoli, & cacciatone Lentulo, comando, che si facesse la ricerca de foldati , che s'eran partiti da lui, & che fi si desse ordine di far gente: cgli fermatosi quini per ispatio di un fol giorno per cagione di far provisione di victonaglia , je n'andò alla volta di Corfinio. Et Pentina a arrinato quini cinque cohorti di foldati mandati fuor della terra da Domitio Monte netaglianano il ponte del fiume, ilquale era lontano dalla terra intorno a tre mi- 10glia . Venuti quiui alle mani con straçur fori di Cefare,i foldati di Domitio furoncon prestezza cacciati dal ponte, & si ritirarono nella terra. Cesare po fatte paffare le legioni si fermò fotto la terra, & pose il campo vicino alle mu- ne il capo ra . A vedutofi di ciò Domitio mandò a Pompeo nella Puglia alcuni pratichi a Corfinio ne' paesi, con prometter loro gran premij, che portarono sue lettere, con pregarlo, & richied r'o, the voleffe foccorrerlo, che ageuol cofa era rifetto alle firettezze de luogh di riferrar Cefare om dne eserciti, & di victargli il grano. Done fe ciò non facena, & egli & più di trenta cohorti di foldati con gran numero di Senatori, 3 di Canalieri Romani erano perincorrere in grandistimolocricolo. Leli intanto hauendo con belle parole confortato i fuoi ordinò l'armi, Sartiglia de fenralt mura, Ga ciafemo diede la cura di quardare vna certa parte dell'aterra. Nel parlamento fatto a' foldati promife di dare de' terreni delle fle posteffinoi quaranta ingeri per ciascun soldato & a' Capita ni, & à'foldati chiamati di namo la parte loro a comparatione de' foldati. l'en mi, a pondit con amage et munio a par sulmoness, la terra des quali è lontana Sulmones ne intanto a Ces ve la propieta, come i Sulmoness, la terra des quali è lontana Sulmoness ne intanto a Ces ve la propieta de apropo da Corfinio fette miglia, e ano de siderosi di fare, quanto esso notesse, ma era- le porte a noimpedici da Quinto Lucretio Senatore, & da Atrio Peliono, i quali erano Celate. alla quardia in quella terra con fette infegne. Egli vi mando tofto M. Antonio con cinque infegno dell'ottata legione. Non hebbero i Sulmonesi

Vibullio Pompco.

sosi tosto veduto di lontano apparire le nostre insegne, che corsero ad aprir le porte, & tutti vniuersalmente i terrazzani, & i foldati pscirono allegramente fuor della terra ad incontrare Antonio & allegrarsi con eso. Lucretio & Attio fi gettarono giù delle mura. Attio codotto dauanti ad Antonio. domandò di eßer mandato à Cesare. Antonio quel medesimo giorno, nel quale era andato, quiui fe ne tornò à Cefare con le compagnie & con estito. Cefare aggiunse quelle compagnie alle sue nell'effercito, & lasciò andar via libero Attio, senzache gli fuße fatto dispiacere alcuno. Diede ordine Cesare in que'tre primi giorni di fortificare il campo molto bene, di farui portare del grano & delle vittouaglie dalle terre vicine, con fermo proposito di attender quiui il rimanente delle sue genti . Vennero in que' tre giorni à tronarlo i sol-

ve gono à trouar Ge-

dell'ottana dati dall'ottana legione, & ventidue Cohorti di foldati, fatti nuonamente na legione nella Francia, S intorno à trecento caualli mandati dal Rè della Noritia all'arrivata de' quali fermò vn'altro campo dall'altra banda della terra. Di que Sto campo diede il gouerno à Curione ; & gli altri di , che seguiron poi diede ordine di cinger la terra con bastioni e con trincee; e poi che gran parte di tale opera fu recata al fine, quasi in quel tempo medesimo tornarono quelli, che

Domitio erano stati mandati à Pompeo. Domitio lette le lettere fingendo altro diffe in fuggirli .

procuradi configlio come Pompeo era per arrivar tofto à soccorrere, e gli confortò tutti à non mancare di animo . E che tutti più polentieri attendessero à mettere in punto tutto quello, che per difesa della tera faceua di mestiero. Egli intanto parlò secretamente con alcuni suoi più samigliari & ordinò con esso loro di prender per partito di fuggirsi. Ma perche il volto di Domitio non era somigliante al parlar suo, & faceua ogni cosa più timidamente e con maggior pau ra, che non era pfato di fare ne i giorni paffati, & molto più fesso che non era suo costume si tirana in segreto a consiglio co' suoi , & fue gina il consigliarsi con gli altri, & le ragunanze de gli huomini; non pote la cofa più lungamente celarfi, & tenerfi coperta . Perche Pompeo gli haueua scritto indietro , come egli non era per condurre la cosa in vno estremo pericolo, e che Domizio no Pera ridotto in Corfinio per suo consiglio ne di sua volontà. La onde se eg li potelle in alcun modo, se n'andasse con tutte quelle genti da lui . Ma l'assedio & l'effer la terra cinta da ripari era cagione, che ciò non potesse farsi. Dinulgatofi il disegno di Domitio, i soldati che si trouanano in Corfinio, come penne la se

ra si tiraro da parte, & hebbero tra loro per mezo de' Capitani de' Cohorti d'al tri soldati honorati questi trattati & parlamenti . Che si trouguano assediati

da Cefare, & the le sue munitioni & ripari erano già quasi finite. Che Domitio loro Capitano generale fotto la speranza del quale & sotto la sui fidanza est s'erano tenuti, gettato da banda ogni cosa, predeua per partito di fuggirsi che duque anche essi doueuano pensare à saluar se stessi. I Marsi surono i primi tra costoro, che cominciarono à effere di contrario parere, & prefero quella parte della terra che si pareua fortiffima : e' fu si grande il disparere , che fu Marti si vo traloro, che fecero forza di venire alle mani, & farla con l'arme. Ma poco di gliono da poi mandati huomini per mezani dall' ona & dall'altra parte intefero quello, re à Cela; che non sapenano della fuga di L. Domitio. Esti dunque tutti d'accordo di com mune parere, hauendo fatto vícire Domitio in publico gli furon d'intorno, & lo quardanano, & mandarono de loro ambasciatori à Cesare offerendosi pron ti di aprirgli le porte, & di fare quanto fosse da esso comandato, & di dargli L. Domitio vino nelle mani. Cefare intele queste cofe, anchor che giudicasse ef-Ger cofa d'importanza grande di prendere la terra quanto più tosto si potcua, er di canarne quelle compagnie & condurle nel suo campo, accioche ò per via di premij à per riprendere animo, à per non vere nuoue, non nascesse qualche mutatione di volontà perche nelle guerre bene peffo nascono in picciol mome- Avere. to di tempo gran casi: dubitando nondimeno, che la terra, nel fare i foldati l'en trata per la licentia, che altri si prende nel tempo della notte, non andasse a sacco; commendò molto coloro, iquali cran venuti da lui, e gli rimandò alla ter ra, imponendogli, che facessero buone guardie alle porte, & alle mura. Egli Diligenza intanto mise i soldati ordinatamente à quell'opere, lequali hauena già disegna di Celare. to di fare, non già separati l'on dall'altro con certi spatii fermi, si come era psa to di fare ne giorni passati, ma con guardie continue & ferme sentinelle di forte, che si toccassero fra loro, & dessero compimento intero alle munitioni . Mando poscia intorno i Cohorti, & capitani de' soldati pregandogli tutti stret tamente che non folo si guardino dal saltar fuori à combattere, ma che più ol- Auerità tre tenghino buona cura dell' vicire fuori di ciascun soldato particolare. Certa cofa è che non vi fu allhora alcuno, che fosse d'animo si vile & infermo, che quella notte prendesse mai punto di riposo. Era si grande l'aspettatione, el e seguisse qualche gran cofa, che non vi hauena alcuno, che potesse volger l'animo e i pensieri in altra parte, che à quello che donena annenire à' Corfiniesi, à Domitio, à Lentulo, & a gli altri, & che fine doueße ciascuno haucre. E d'intorno alla quarta quardia di quella notte Lentulo Spintere stando sopra le mu Spintere . ra parlò con le sentinelle & con le guardie nostre, con dire loro, che se gli fosse conceduto e' volena andare à parlare à Cefare. Done poi che ciò gli fu conceduto venne fuor della terra & i foldati Domitiani non volfero mai lafciarlo fino à tauto, che fusse condotto dananti à Cesate. Egli appresso lui prego per Lentulo la salute propria supplichenolmente pregandolo, che volesse perdonargii, & parla a. gli ricordò l'antica loro amicitia, S'appresso raccontò i benefici da s'efare ri- Cefare. ceunci che nel vero erano grandifimi; che per mezo di lui era stato messo nel Collegio de' Potefici; che fatto pretore haucua hauuta la Pronincia della Spa gna. Che da lui era stato fauorito & aintato allhora, che esso domandana il Confolato. Cefare rompendo le parole sue, disse, come e'non s'era pscito della Prouincia sua per cavione di fare alcummale, ma solamente per difendersi (C 2 dall'in-

dall'ingiurie de suoi nimici , per riponere nella loro dignirà , & grandezza? Tribuni della plebe, cacciati di Roma per questa sola cagione per cagione al tresi di rimettere in libertà se stesso, d'ancho il popol Romano oppresso dalle Risposta fattioni di pochi hiomini sotamente L'entulo per le parole di l'efare afficuradi Celare. to affai lo prego di potere tornare nella ferra. Et che quanto haveva ottenuto intorno alla falute di fe, arrecherebbe conforto & peranta a gli altri anchora di poterfi faluare; che v'erano alcuni famentati di cofi fatta maniera, che eran forzati di prender partito molto afpro e difficile per falvarsi . Esendogli ciò conceduto, tosto si partì. Cefare come prima comincio a rischiarare la tiva

Romani , del nuono giorno , comandò che fosserò condotti auanti a lui tutti i Senarori , nella terra & i figliuoli de Senatori si Cohorti de Soldati, & anco tutti i canallieri Ro mani. Vi crano dell'ordine Senatorio L. Domitio e P. Lentulo Spintere, Vibul lio Ruffo, Sefto Quintilio, Varo Questore L. Ruario. Et oltre acciò il ficti colo di Domitio, & molti altri gionani appresso, & gran humero di canallieri ? oma-Cesare la- ni, & di decurioni, i quali Domitio hauea leuati delle terre essenti ; o con-

partirfi liberi.

teia tutti dotti feco , & hauendo fatto comparire ananti a fe tutti cofloro; ordinò, che no riceuessero da foldati alcuna ingiuria d dispiacere . Diffe loro poche parole ; che hauendo egli fatto loro grandiffimi benefici, glie n'hauenano in publico renduto mal merto; egli lasciò anddre tutti liberi & salui : Egli oltre a ciò ve fe a Domitio cento cinquanta mila fcudi, la qual fomma Domitio hauena portata quiui, e riposta in publico, che dal Magistrato de' Duumniri de' Corfinies gli era stata presentata, affine, che non si paresse, che elso fosse stato manco con tinente nel prendere i danari, che contra la vita de gli huomini : anenga, che fi favesse, che que' danari erano del publico. & dati da Pompeo per pagarne, Cefare un foldati. Comando poscia che i foldati di Domitio si desse il gimamento danan-

che si fu fermato per ispatio di sette interi giorni sotto Corfinio, passando pel

nella Pu- ti a fe,e quel medefimo giorno moffe il campo, & ferdgioneuol viaggio. Poi glia . chietini di Françauillh. \*\* . Canofa

paese de Marucini, Ferentani, & Larinati, arrivo nella Puglia. Tosto che Po peo hebbe faputo quanto era feguito a Corfinio, partendo da Luceria fe n'andò a Canufio, & quindi a Brindesi; & quini comandò che tutte le genti nuona Viaggio mente fatte d'ogn'intorno verußero là , doue egli si trouana . Diede Parmi à di Pomferui, a' villani, & dicde loro i canalli, & di costoro accozzò d'intorno a trecen to canalli.L. Manlio pretore si fuggi d'Aba con sei cohorti. Rutilio Lupo pre tore si fuggi di Terracina con tre, i quali havendo di lontano veduto la canalle ria di Cefare, della quale era capo Civio Curio lasciato il lor Capitano, spiegate l'insegne se n'andorono da surio, & passarono nel suo campo. Cosi medesimamente ne gli altri viaggi alcine compagnie s'incontrarono nelle fanterie

pes Albano.

di Cefare, & alchne altre nella canalleria. Fu ad effo condotto Gn. Magio Cregio Cre- mona capo de maestri di Pompeo presonel viaggio, il quale Cesare tosto rimaro de gli do a lui con queste commissioni. Che poi che fino a quel tempo non haucano po

tuto







Nu.205. BB

A Lacittà di Brondusio in Puglia

B Porto di Brondusio

C Monti di terra fatti da Cefare su la bocca del por to per tenerui sopra alcune machine per disen der quell'entrata.

D Bastione, ch'era uerso la città.

E Argine, ch'era dalla parte opposita uerso il mare, che chiudeua il forte.

F Bocca del porto.

G Zattere che fece far Cesare per serar l'entrata del porto.

H Presso il lito erapoca acqua, E si poteua guaZare I Isola che si troua all'incorro dell'entrata del porto.

sutto mai condurfia parlamento es che egli doueva andare a tronario a Brin machti di desi, che si facena molto per la republica, & per la commune falute, che con- Celare ticefse a parlamento con Pompeo. E che stando l'on dall'altro lontani cosi lun mandato a co fratio di utaggio non potena ciò farfi poi che le coditioni fi trattanano per con alcumezzo d'altri nel modo che si farebbe fatto se di tutte le conditioni presential ne comismente traloro si trattasse. Et hauedogli date queste commissioni, arrinò a Brin sioni a desi con sei legioni quattro di foldati ucterani, & l'altre di quelli i quali hanena nuonamente fatti, & che haucua fornite pel viaggio . Perche egli haucan poco prima madaso da Corfinio nella Sicilia quelle compagnie, le quali era Pentina : no state con Domitio. Troud quini come i Consoli con gran parte dell'essercito fe n'erano andati a Durazzo, & che Pompeo era fiato a Brindesi con uenti Cohorti, ne potena sapere per certo, se fosse restato quini per cazione di potere ottenere Brindes: accioche potesse poscia più agenolmete hauere nelle sue for ze tutto'l mare Adriatico con l'ultime parti dell'Italia e i paesi della Grecia E di potere gouernar la guerra dall'una, & dall'altra parte, d se pure fosse re flato quiui per mancamento di naui: & fospettando che egli no giudicasse, che non fosse per niente da partirsi dell'Italia; diede tosto ordine d'impedirgli l'ofrita, & l'amministratione del porto di Brindesi. E questa era la qualità dell'a Porto di pera fatta da fesare. La done le bocche del porto erano Strettissime tirana dal Brindesi e l'ona,e dall'altra parte del litò un monte di terra, & un bastione con on'argi-fatti. ne, perche quini quel mare si poteua guazzare. E seguitato di tirare inanzi il lauoro, perche rifeetto all'altezza dell'acqua il bastione non potena Stare inte vo e reggersi, mettena due file di tranate all'incontro del monte di terra per larghezza di trenta piedi per ogni uerfo. Fermaua queste con quattr'ordini d'anchore da quattro cantoni, affine che non potessero essere sbattutte dall'on de. Finite queste cofe, & fermate queste a'luoghi loro accozzana di poi altre trani one giunte insieme di pari grandezza, & le coprina con terra. E con un bastione, affine che il passo, e il poter correre a disendere non poresse impediris. Faceua poscia loro un riparo dauanti, & da amendue le bande con graticci, & altre machine. Facea medesimamente a ogni quarta di esse dirizzare una torre di due tauolati accioche più commodamente potesse in tal quisa difendersi dall'impeto delle nani, & dagli incedii. B B Pompeo d'altra parte metteua in ordine cotra queste cose le navi grandi da carico, le quali egli haueua trouate nel porto di Brindesi. Drizzana quini torri con tre tanolati, & hanen dole piene di molte forti d'istrumenti da battere & d'armi da tirare, le fpingena uerso i ripari fatti da Cesare per potere sbaragliare, & rompere le trani ogni giorno tirandosi dall'una, & dall'altra parte di lontano dardi; & altre Cesare searmi & sassi con le frombole. E Cesare gouernaua queste cose di si fatta pre deside maniera, che non giudicaua, che fossero da lasciare andare le conditioni del- cordo. l'accordo .

BB 3

Robilio

dato Magio ilquale egli con sue commissioni banena già mandato à Pompeo. o'r che tal cofa bauesse besse volte tentata; & ancor che questo frenasse molto il suo impeto, & suoi difegni, stimana nondimeno, che fosse da persenerare in Caninio ciò con tutti i modi. La onde mandò ad eso Caninio Robilio luogotenente, famigliare & intrinseco amico di Scribonio Libone, per cagione di venir seco tenente. à parlamento: gli commise, che confortasse Libone, & che cercasse di far fare la pace. Egli domandana di venir prima à parlamento con Pompeo, T moftraua di tener buoua fidanza, che se potesse ciò ottenere, ne seguirebbe, che con ragioneuoli & giusti accordi si poserebbono da amendue l'armi: & che di zutto questo ne era per seguire à Libone gran parte della lode ; e della riputatione . le auenisse . che per opera & mezzanità sua, & per frametteruisi egli li venisseco à posar l'armi. Libone lasciato il ragionare con Caninio sen'andò da Pompeo. Poco dopò ciò tornò con fargli intendere, come non fi tronauano quini i Consoli, onde non si potena senza loro far cosa niuna di tale accordo. Cesare dunque haucudo più volte tentato in vano tal cosa, giudicana di donere horamai lasciarla da banda & di donere rinolger l'animo a farla con la guerra. Essendo già compiutamente finita la metà quasi dell'opera di Cefare & effendofi in ciò confirmati none giorni , rimandate da Confoli le naui da Durazzo lequali laueuan portato quini la prima parte dell'effercito , tornarono à Brindesi. Pompeo intanto ò che fosse mosso dall'opere di Popeo pro Cefare, ò perche egli hauesse fin dal principio disegnato di partirsi d'Italia; curo per la subito che furono arrivate le naui cominciò à dare ordine d'apprestarsi alla partita; & affine di potere giù ageuolmente ritardare l'impeto di Cefare; accioche nella partita i foldati non entrafsero per forza nella terra, fe m war le porte, er nelle frade & nelle piazze fe fare ferrargli, fe tirare à traverfo

partita.

delle strade fosse, & nel fondo di esse fe ficcare pertiche & pezzi di legno ni e forti aguz zati in pontasfe coprir poscia queste con graticci fottili , & spianandoul di Popco fopra la terra, le facena vguali al folo delle firade. Hanendo poi fatto ficcare nelle due strade & ne i passi che al porto fuor delle mura conducenano grossiffime travi aguz zato da l'on de i capi, ferrò l'entrasa. Apprestate queste cose comandò a i soldati, she tutti chetamente salissero uelle uaui; se poscia Stare sopra le mura alcuni di quei balestrieri e frombolieri, iquali hauca condotti quini discosto l'on dall'altro & sopra le torri , & diseguò di leuare poi quindi costoro à vn certo cenno qual hora i saldati fossero montati sopra le nani: Elasciò loro in luogo sicuro nanili piccioli & veloci. Gli huomini di Brindesi mossi dall'ingiurie riceunte da foldati di Pompeo, & dalle stranezze vsate da Pompeo, si mostrauano fanvreuoli alle cose di Cesare. Accortisti dunque della pareita di Pompeo per vedere correr coloro qua & ld , & essendo tutti occupati in tal cofa, ne danano segno di sopra i tetti delle case loro.

Cefare

Cefare aned stofi di ciò per mezo di coftoro fe tofto dare all'arme ; comandando ai foldati, che apparecchiaffero le scale, non volendo lasciare indietro cofa per la quale e' porcesse fare quanto disegnana . Pompeo come fu fatto notte, sciolse dal porto. Quelli, c'e erano alla guardia sopra le mura furon quindi scioglic. chiamati, nel vedere il segno dato loro; & subito se ne vennero correndo alle naui per quelle Strade , lequali effi ben sapeano . I foldati appoggiate le seale, furono in un tempo foprale mura, ma auuertiti da que'di Brindefi, che fi haueßero cura di non darfi ne i fecreti & nafcofti ripari, & nelle fegrete foffe, fi fermarono : & guidati da loro per lungo giro di firada , arrivarono al porto e trouaron due naui cariche di foldati, lequali s'erano accostate di ripari fatti da Cefare, con le Scaphe, & Barchetti; & cosi tronate le prefero. Oras Cefare auenga, che giudicaffe effer buon partito per compire quanto difegnaua di paffare il mare ogn'hora, che foßero ragunate buon numero di naui; & di feguitar Pompeo ananti, the egli fi facesse più gagliardo con gli aiuti delle genti d'oltra mare: temena nondimeno l'indugio di tal cofa, & la lunghe Z-Za del tempo, perche Pompeo con ragunare, & menar via tutte le naui gli banena lenato il poter cosi al primo feguitarlo. Vi restana dunque, che si doneffero attender le nani, che donenan penire dalle più lontane parti della Francia, & della Marca d'Ancona, & di quei mari; ma fi pareua d'altra parte, che tal cofa, rifetto alla flagione dell'anno fuse lunga, & hanesse molti impedimenti . Egli non volena fra questo mezo, che l'eßercito vecchio, & le due Spagne, l'una delle quali era molto obligata d'Pompeo pe' molti benefi ci ricennti da lui, si venissero d confermare & ingagliardire; & che si appre-Staffero maggior numero di fanterie, & i caualli ; & non vi fi trouando lui. la Francia & l'Italia & fossero tentate. Lascid dunque and are per allhora il fatto difegno del feguitar Pompeo. E fermò nell'animo fuo di andarfene all'a polta della Spagna . Fè tosto comandamento al Magistrato de' Duumuiri di tutte le terre franche, che trouassero delle nani, & che ordinassero di farle condurre à Brindesi. Mandò Valerio luogotenente con una legione di soldati nella Surnella Sardigna ; & Curione Vicepretore in Sicilia con tre legioni ; imponen- degna. dogli , the fubito , the hauefe ridotta la Sicilia alla fua divotione donefe con breftezza paffare con l'effercito in Africa. Era al gonerno della Sardigna M. Cotta, & della Sicilia M. Catone, Et era tocco in forte à Tuberone l'andave in Africa . Tofto che i Caralitani intefero , come Valerio veniua mandato à loro, quanti, che eso fosse partito d'Italia per loro medesimi sacciarons L'otta della città. Questi frauentato, perche intendena come in ciò tutta l'Ifo-La era d'accordo, partendo di Sardigna fe ne fuggi in Africa. Catone attendeua nella Sicilia à rifare le naui lunghe vecchie, & comandaua alle cited delle moue & wana in cid grandiffima follecitudine & diligenza. Hine- Bafilloun na mandato, fra i Lucani & Brutif, fuoi luogotenenti d far foldati di quer ele. Calabria .

Valerio

tadini

Pompto 14:11.61

tadini Romani, che v'erano, & egli chiedeua un certo numero di fanterie. Es di caualli alle città di Sicilia . Ora essendo quasi , che messe ad effetto queste cose,intesala venuta di Curione, si lamento nel parlamento d'esere stato abbandonato & tradito da Gn. Pompeo , il quale tronandosi le cose sue tutte in grandiffimo difordine ; haueffe prefa vna cofi fatta guerra che non era punto necessaria; domandato nel Senato & da lui & da gli altri bauesse risposto & affermato bauere ogni cofa accommodata & in ordine per la guerra. Pos che nel parlamento fatto si fu in tal guisa lametato di queste cose, si parti fuegendo di quella Provincia. Hauendo dunque Valerio tronato vuota di zouernatori la Sardigna & Curione la Sicilia : arringrono in effe con gli efferciti lo-

Olimo.

in Africa : ro. Poi che Tuberone fu gionto in Africa trond quini al gouerno Actio Varosil quale (si come habbiame già detto più adietro) hanedo perduto ad Aus · fino cinque Coborti di foldati; fuggendo quindi era giunto in Africa. co trouandola fenza gouernatore alcuno, s'haueua da fe steffo prefo d'effa il gouerno. Es hauendo fatto scelta di nuoni soldati , hauea messo insieme due legioni : hauendo (rispetto alla notitia de gli huomini, & de luoghi del paese, & all'esse re uso per quella provincia) trovata la via di mettersi a tentare queste cose. percioche come Pretore hausa pothi anni passati tenuto il gonerno di quel paele. Questi vietò a Tuberone, il quale venina ad Vica con le sue navi, di en trare nel porto, & condursi alla terra, nè meno volle, che potesse mettere in ter ra il figliuolo infermo, anzi che staccate l'anchore gli costrinse a partirsi quin di . Fatto questo, Cesare, accioche il rimanente del tempo si prendesse alquanto di ripofo dalle tante fatiche, ridusse i soldati per le vicine terre : & egli se Cefare le n'andò a Roma & fattoragunare il Senato, raccontò quiui tutte l'inginrie fat n'andò a tegli da' fuoi nimici : mostrò loro qualmente e' non haueua mai desiderato, o

raciona al tercato alcuno honore straordinario, anzi hauendo aspettato il legittimo del fattegli.

Senato le Confolato, effersi di quello contentato, che si come tutti i cittadini molto ben . sapeuano , gli era stato conceduto da i Tribum della plebe contra il volere de' suoi nimici , & opponendosi a ciò fieramente Catone ; & con l'psato suo modo di orare, menando la cofa in lungo di giorno in giorno, che si bauesse vispetto a lui mentre era assente, effendo esso Pompeo Consolo, & fe questo non pli piacena per qual cagione hauca comportato, che ciò si facesse i Sc pure gli piacena quale era la cagione, che l'hauea moffo a impedirlo, che non potesse godere il beneficio del popolo? Mostrò poscia quanto grande fose stata la sua patienza , hauendo egli di suo proprio volere domandato, the si douessero mandar via gli eserciti; nella qual cosa egli era per attenerci della grandezza, or dell'honore parimente. Mostro quanto fossero duri i nimici fuoi , poiche effi ricufauano di fare quello , che domandauano , che altri faceffe, & volcuano più tofto, che le cose andessero tutte sossopra, che deporre l'Imperio & lafciare l'effercito. Diffe molto dell'ingiuria fattagli in sor-

Pli le legioni, della crudeltà, & della infolenza » fata in caffare i Tribuni della plebe. Ricordo pofcia i partiti, che effo hauca meffi inanzi, & come haucuzpin volte cercato & domandato di condursi a parlamento, & essergli stato negato: onde per queste cose tutte gli pregana, & supplichenolmente domandana, che vogliono prender cura della Republica, & insieme con esso gouernarla. Doue se pure e' suggono di ciò fare per qualche sospetto, che egli non hanrebbe ricufato quel pefo, & amministrarebbe le Republica per se medesimo. Che facea di mestiero che si mandassero Ambasciadori a Pompeo a ricercarlo dello accordo. & che non dubitana punto di quello, che Pompeo hanea desto poco ananti nel Senato . Che a coloro, d i quali si mandanano Ambassiadori, si dana grandezza, & si dimostrana la paura di coloro, che gli mandanano, per che ciò si parena à lui che fosse cosa di animo debole & vile; e che celi si come s' era sforzato per adietro di superarlo con l'opere, così hora volena cercare di auanzarlo col giusto, & con la ragione. Fillodata nel Se- Risolutio nato la risolutione del mandare gli Ambasciadori; ma non si trouanano già ne del Se huomini da mandarni, percioche ciascuno rifiutana il peso di cosi fatta am- nato di basciaria per paura di se medesimo. Percioche Pompeo partendo di Roma, mandare hanea detto nel Senato, come egli era per tenere in quello istesso luogo coloro, gli Amba ignali rimanenano, che quelli, che erano nel campo di Cefare. Et in tal enia sciadori, la andò la cofa in lunga in queste dispute, & scusationi per ispatio di tre giorni. Et oltre à ciò vi fu da nimici di Cefare spinto auanti Lucio Metello Tribuno della plebe, accioche anch'egli trattenesse, & mandasse la cosa in lungo. & che egli impedife tutte quelle cofe, lequali Cefare hauca difegnato di fare. Conssciuto da Cefare il costui disegno, & hauendo consumato quiui alquanti giorni in vano, per non perderui il rimanente del tempo, non hauendo potuto fare quelle cofe , le quali egli hauca disegnato ; parti di Roma, & arrinò nelle Cesare se parti della Francia di là da l'Alpi. Giunto quini, intefe come Pompeo hauca parti di mandato nella Spagna Vibullio Ruffo, il quale egli, fatto prigione à Corfinio Roma, pochi giorni auanti, hancua liberato. Et che Domitio appresso, era andato con Pentinal fette Nani veloci, lequali hanenano messe insieme in Sicilia, & in Sardigna i suoi schiani, alla volta di Massilia per prenderla; hauendole ripiene de suoi schiani satti liberi, e de i suoi lauoratori . E che parimente erano stati mandati ananti à Massilia per Ambasciadori certi giouani nobili di Massilia, i quali Pompco partendo di Roma haueua pregati, & essortati che le cose fatte in lovo feruigio nuouamente da Cefare, non togliessero loro della memoria i vecchi benefici riceuuti già da lui . I Massilessi haunte queste commissioni serrarono à Cesare le porte. Haneuano i Massilicsi condotti in loro fauore gli Albici, Albici in che erano certi popoli Barbari stati anticamente in lega con essoloro, & che fauore de habitanano le montagne, che fono fopra Massilia; hauenano de paesi vicini, & gli Massidi tutti i loro castelli condotto nella terra gran quantità di grani; haucano ol- lich.

Cefare parla a'

tre a ciò fatto aprire nella terra più botteghe d'armi; rifaceuano le mura, rimettenano in ordine l'armata, & racconcianano le porte. Cefare fe chiamare a fe quindeci de' primi citradini di Mashlia, & razionò a lungo con esto toro di Maffiliefi cendo, che non voleffero effi effer quelli, che deffero il principio a rompere quel la querra : che effi doueuan più tosto seguire l'auttorità di tutta Italia, che di vbidire al volere di vn' buomo folo: & appresso ricordò loro tutte quelle cofe, le quali e' giudicaua estere a proposito per tornare gli animi loro in buono staso. Gli Ambasciadori tornando dentro riferirono a i loro, quanto Cesare banea ragionato; & tornati con la commissione di quei di dentro, risposero a Cefare in questa guifa. Che essi intendeuano, come il popol Romano era diviso in due parti, & che ne al giudicio loro, ne alle lor forze s'apparteneua il difeernere quale delle due parti bauesse più giusta cagione. Et Gn. Pompeo & C. Cefare difensori della città erano capi di quelle parti. L'ono de quali hauena lo-D'Aui- ro publicamente conceduto il paese de Volvi, de gli Arecomici, & de gli Eluis

gnon,

& l'altro gli haucua dato vinta la Francia; & haueua accresciuto loro l'entrate. La onde hauendo pari benefici da ambidue ricenuti doueano perfo loro dimostrarsi d'animo pari, & non alutare alcun di loro contra l'altro, ne riceuer l'ono ne l'altro nella città, ne meno ne' porti. Hora mentre fra costoro (2 trattauano cosi fatte cose, Domitio arrivò con le naui a Massilia; & riceunto da Massiliesi gli su dato il gouerno della città. E fugli dato l'amministratione interamente di quella guerra. Et comandandolo egli, mandarono scorrendo per tutta l'armata, & raccolsero tutte quelle Nani da carico, lequali essi per ogni luogo poterono hauere, & le condustero nel porto, & si seruiuano de chioui diesse, de' legnami, & altri strumenti, & apparecchi nauali per armare, & rifar l'altre : feron portare in publico tutto quel grano, che si potè trouare ; z l'altre mercantie, & la vittonaglia riferbarono per l'affedio della città fe ane-Cefare fa nisse, che fossero assediati. Cefare sdegnato per si fatte ingiurie, fe venire sotvenir fot to Massilia tre legioni, & diede quiui ordine di farui per l'assedio della terra to Massi- torri, & gatti; disegnò parimente di far fabricare in Arelate dodici navi lunghe. Subito che queste furon finite, & armate in spatio di trenta giorni da quel di, che i legnami furon tagliati, & condotte vi cino a Massilia, ne se capo Decio Bruto ; & all'assedio & impresa di Massilia lasciò capo C. Trebonio suo

Luogoschente . Mentre, che egli attende a metter queste cofe in ordine, er che negotia questo; mandò auanti nella Spagna C. Fabio Luogotenente con tre legioni, le quali egli haueua fatto fermare in Narbona, & per quei luoghi d'intorno , per cagione di suernarsi , & impose che con prestezza vedesse d'impadronirsi delle felue de' monti Tirenei; che all bora erano guardati i passi per ordine di L. Affranio Luogotenente; & oltre a ciò comandò che l'altre legioni, le quali erano alloggiate più lontano lo seguitassero . Fabio v sandoni gran

lia tre legioni, Arli.

> prestezza, fi come gli era stato imposto, cacciò le guardie di quei luoghi, de marchian

marciando a gran giornate arrivo colà, done si tronaua l'essercito d'Affranio. Affranio, Petreio, et Varo, l'ono de quali guardana con tre legioni i paesi del di Callila Spagna di quà , l'altro dalla felua Castulone se per fino al fiume Ana con due glia, legioni ; & il terzo dal detto fiume il paese de Vettoni, & la Lusitania con pa Guardia ri numero di foldati, alla venuta di Fibulio Ruffo, ilquale, si come s'è già det- 12 zo, era Stato mandato da Pompeo nella Spagna, spartirono fra loro gli uffici, con conventione che Petreio fe n'andaffe, partendo della Lufitania, e paffando pet paese de' Vettoni, con tutte le sue genti a tronare Affranio. Et Varo guardas Portogal se con quelle legioni, lequali egli bauena tutti i paesi della Spagna di la ordinace in ral quifa le cofe, Petreio per tutta la Lusitania comando canalli e genti in ainto: e Affranto fece il medesimo tra i Celtiberi , Cantabri e tra tutti i po- Cantabri poli Barbari che si Rendono per fino all' Oceano. E messe ente quelle genti in Biscaglisieme. Petreio con molta prestezza, passando pel paese de Vettoni se ne ven ne a tronare Affranio . Confulsando tra loro la cofa di commune parere rifol- Ponogal merono di far la guerra ad Ilerda rispetto alla commodità di quel luogo. Erano fi come s'è già dimostrato , le legioni di Afranio tre , & due quelle di Petre- glia nuoio : & oltre acciò d'incorno a ottanta Coborti di foldati armati di rotelle della uz Spagna di qua, & de gli armati di piccioli fcudt della Spagna di la ; & pari- Lerida; mente intorno a cinque mila can alli di amendue queste provincieso Hauenas già mandato Cefare le legioni nella Spagna, & con fei mila fanti, tre mila cawalli, de quali s'era fernito in tutte le paffate guerre, & altrettanto numero di foldati cauati della Francia, iquali s'era fatti dare dalle città, hauendo chia m 10 a fe di tutte nominatamente i più valorosi; & più no bili huomini di quel le: & oltra questi i primi huomini dell'Aquitania, & delle montagne, che fon poste vicine alla Francia. Haueua inteso come Pompeo se ne veniua alla volta polle vieine alla Francia. Haucus integround Pour legioni, & era per arri- Hoggi. della Spagna, & passaua per la Mauritania con le sue legioni, & era per arri- Hoggi. uartosto. Egli si se dare in presto buona somma di danari da Cohorti, & da i Barberia. Capitani dell'effercito, & gli distribuì tutti fra i soldati. Facendo tal cosa ven ne a fare due effetti; perche si venne a legare con quel pegno gli animi de Capitani; & con vfare quella liberalità di que' doni, quadagnò gli animi de' foldati. Venina Fabio tuttanolta tentando gli animi de gli huomini della città vi cine con scriuer loro lettere, & mandarui ambasciadori. Hauena fatto fare due ponti nel fiume Sicori, lontano quattro miglia l'on dall'altro, & per que. Il Segte. Hi ponti mandana a pronedere gli strami, perche ne' giorni pasati s'erano con sumati tutti quelli, che si trouauano di qua dal fiume. I Capitani anchora dell'essercito di Pompeo faceuan quasi il medesimo, & per questamedesima cagio ne. Onde bene spesso i caualli dell'una et dell'altra parteveniuano alle mani. Es n giorno due legioni di Fabio, paffando il fiume (fi come erano ufate di fare ogni dì) per venire a soccorrere i loro, andati quini per prouedere gli strami; & Pequitando le bagaglie, et tutta la canalleria; roninò in un subito per lo numero DD 2 grande

Guafco-

grande delle bestie, & per la molta acqua il ponte, & fu tolto il paffo al rimanente della canalleria. Onde tosto che Petreio & Affranio si accorfero di Antanio tal cofaper la terra, & graticci che erano menati dall'acque del fiume; Affrafrontar le nio se prestamente passare per quel ponte, il quale egli haueua picino alla terdue legio ra, o al campo, quattro legioni con tutta la caualleria, o venne ad affronni di Fa- tarele due legioni di Fabio. Ma subito, the la penuta sua su fatta intende-

Isperio laoghi più alti, & auantaggiost, & ordinò la battaglia diuersa in due parti a Capbai sol & due le parti, cominciarono a vederfi da gli vni, & da gli altri di lontano l'in-Cefare # fegne di due legioni, lequali C. Fabio haucua mandato per l'altro ponte in soc-

rea L. Planco, ilquale era capo di quelle legioni, stretto dal bisogno prese i fine, che la canalleria non potesse torlo in mezo. Et in tal quisa venuto alle mani co'nemisi con affai minor numero di gente , fostenne il grande impeto delle fanterie, & della canalleria nimica. . C C. Attaccatifi i canalli d'amendue feron rivirare le loro legioni a gli alloggiamenti. In quei due giorni arri-

Lizida :

Dining torno a quattrocento piedi: & affine, che i foldati non potessero esfere fauenprudenza tati da qualche subita scorreria de' nimici, mentre fossero intenti a lauorare, di Celare & che non fossero in ciò impediti; non volle, che per ripari vi si facessero bastioni, perche bisognaua che fossero rileuati, & che di lontano potessero sco-2 11 prire il paese; ma se fare all'incontro del campo nimico pu fosso largo quindici piedi. La pr ima, & la seconda battaglia parimente stauano in arme nella quifa, che s'erano ordinate fin da principio; & la terza Stando nascosta dopò queste attendena a lauorare. Onde cosi facendo venne a esser prima compintamente fornito tutto quel lauoro, che Affranio poteffe faper mulla, che quini fe facessero ripari. Cesare su la sera se passare le legioni di quà dal foso, J. flando tutta la seguente notte in arme si fermò quini. Il seguente giorno ritenne tutto l'effercito dentro dal fosso: & perche bifognana, che s'andasse

troppa

capo con corfo de nostri, dubitando di quello che auenne, che i Capitani del nimico esfer noueceto cito vedendo l'occasione la si prendessero, & vsassero il beneficio della fortuna cavalli pendar la stretta a nostri; alla costoro venuta si staccò la battaglia, & amen-

selimo Jud in campo Cefare con nouecento caualli , iquali egli fi hauea ritenuti per la quardia della persona sua . Era quasi , che rifatto il ponte, ch'era stato rotto dalla tempesta, & egli volle, che quella notte fosse fornito. Egli conosciuto

l'essennaturale di que' luoghi lasciò alla guardia del ponte, & de gli allogiamenti sei Cohorti, & tutte le bagaglie; & il seguente giorno si mosse con tutto l'effercito divisa in tre battaglie alla volta d'Ilerda, e fermo si sotto'l cam-

po di Affranio: poi che si su fermato quini alquanto in battaglia, diede in conneneuol luogo agio al nimico di venir alle mani. Veduto questo Affranio, cano fuori le genti, & fermosh a punto nel mezo del colle sotto'l campo. To-

sto che Cesare si auide come restaua ad Affranio il far la giornata, disegnò de fermare il campo lontano dalle più base parti da done nasceua il monte, d'in-

A Fiume Sicori.

B Ponte lontano quatro miglia dall'altro ponte, per liquali mandaua a proueder di strame.

C Alloggiamento di C. Fabio Legato di Cesare.

D Ponte, ch'era sotto llerda, che passaua il siume Sicori.

E llerda città, tenut a per Afranio, & Petreio.

F Alloggiamento di Petreic, 5 d'Afranio.

G Le due legioni menate da Lucio Planco oltra il ponte, che poi si ruppe.

H Le quattro legioni madate da Petreio, & da Afranto a dar la stretta alle due di Lucio Planco.

I Le due legion,mandate da C. Fabio in soccorso di L.Planco.

K Esercito di Cesare messo in battaglia contra Petreio. S Afranio.

L Essercito di Petreio, & Afranio venuto a piedi

del monte contra Cesare.

M Monticello fra llerda, & l'alloggiamento di Pe treio , & Afranio , doue Cefare patì alquanto di difeoncio.

N Alloggiamento che fece Cesare, vicino a nimici.







troppo lontano, per la materia di fare il bastione, ordinò per allhora di fortificare il campo in questa maniera; & a ciascuna legione consignaua por lato a for tificare; & comandò loro, che tiraffero fossi di quella medesima grandezza: e fermò l'altre legioni senz'alcuno impedimento a fronte al nimico in battaglia. Volendo Affranio, & insiememente Petreio arreccare a nostri frauento, & impedir, loro il lauorare; condustero il loro esfercito fotto'! nascimento a punto del monte, & affrontando i nostri tentanano d'impedirgli. Ma non perciò Cesare abbandonò l'opera, confidando nella guardia delle tre legioni, & ne ripari del fosso. Ora eglino non si essendo fermati quini molto a lungo; ne meno disco-Statatifi altrefi molto dalla più baffa parte del colle, ridußero le genti a gli alloggiamenti. Cefare il terzo giorno fe fortificare il campo co'bastioni, & volle che venissero da lui l'altre compagnie anchora con tutte le bagaglie, lequali egli haueua già lasciato nel campo più alto. Era vna pianura di forse un terzo Terida. di miglio nella terra d'Ilerda, & nel colle nicino done Petreio, & Affranio Pianura s'erano fermati col campo, e nel mezo quasi del spacio, ch'era fra loro ni ha- doue eranena on picciolo monticello alquanto rilenato dal piano; fi che fe Cefare l'ha- no Petrenesse preso, & fortificato teneuano per certo, che egli harebbe potuto vieta- io & Alre a nemici l'andare alla terra, e'l passo del ponte, & che non bauessero punto di quella vittouaglia, laquale haneuano meffa dento la terra. Et con quefla speranza cauò fuor de' ripari ere legioni, & messe le genti in battaglia in luoghi molto a proposito, volle, che le guardie dell'insegne d'vna legione scorfero ananti, & che prendeffero quel monticello. Conofcinto fi questo suo disegno, furon mandati per più corto niaggio a prender questo luogo quelle compagnie che crano di guardia dauanti al campo di Affranio . Vennero quiui alle mani, & perche le genti di Affranio erano arrivate prima nel monticello,i no Stri furon buttati indictro, & fuloro forza di voltar le falle per altre genti, che arrivarono in favore de nimici, & di ritirarfi all'infegne, & alle legioni . La maniera del combattere di que foldati, era cosi fatta, che primieramente si moneuano correndo con gran furia, & ardicamente prendenano il luogo; non del cobar seruanano molto gli ordini loro, ma combattenano rari, & sparsi qua, & là: & tere. ogn'hora che auuedessero d'hauerne il peggio, & di essere stretti da nimici, non Stimanano, che fosse vergogna di ritirarsi, & partirsi da luoghi loro: perche s'erano auez zi co' Lusitani, & altri popoli Barbari, in pna certa maniera di combattere; ilche quasi sempre suole aunenire, in qualunche luogo il soldato s'inuecchia, ebe prenda molto di coflumi di quel paefe. Trauagliò molto questo ghefi. modo di costoro allhora i nostri soldati non più vsati a cosi fatta guisa di combattere, percioche effi giudicanano vedendo come ciafcuno andana fcorrendo auanti di douere effer tolti in mezo dalla banda più aperta; done effi tenenano che facesse di mestiero di scruare gli ordini loro, di non partirsi dall'infegnent meno di lasciare il luogo preso prima da loro senza qualche cagione di grande impor-

Portu-

importanza. Oratranagliati in questa guisa i caporali, & le guardie dell'infeone, la levione, laquale s'era fermata da quella banda, non stette forte nel suo Luogo, ma si ritiro sopra del colle vicino. Vedendo Cesare quasi tuttada battaglia piena di terrore, laqual cofa era succeduta fuor dell'openione, & dell'usato; messo animo a suoi, condusse la nona legione a soccorrergli; onde venne a frenare i nimici già fatti infolenti, & che fieramente seguitanano i nostri, si che gli costrinse a voltare a' nostri le spalle, & a ritirarsi alla città d' Ilerda, & a Lerida. fermarli fotto le mura. Ma i foldati della nona legione troppo insuperbiti, mentre cercanano di ristorare il danno ricenuto, temerariamente seguitando i nimici, che fugginano di lungo, vennero a sopragiugnere in vn luogo Strano, &

Sito del hogo.

finistro, & arrivarono fotto quel monte, fopra del quale era posta la terra: vo lendo poscia quindi ritirarsi, i nimici trouandosi con auantaggio di luogo, di nuono fringenano i noftri. Il fito di quelluogo era dirupato, & diritto dall'una, & dall'altra parte, & era di tanta larghezza, che tre Coborti Stando in battaglia l'occupanan tutto; ne si potena mandare dalle sue bande gente in soc corfo, ne la canalleria potena sonnenire a gli stanchi & affaticati soldati. Et di perso la terra hauea la sua sommità, the scendena per lunghezza di passi intorno a quattrocento, & quini potenano i nostri ritirarsi, perche tratti da quel lo ardore di seguitare il nimico, erano inconsideratamente scorsi auanti fin quiui. Ora quiui si combatteua, & il luogo era scommodo per effere molto siret to et perche s'erano a punto fermati fotto le radici del monte; di maniera, che niun'arme di quelle, che erano tirate loro, giungena in vano, & con la pacien-Dura e 74 : sopportanano tutte le ferite che ricenenano. Si veninano tutt'hora ac-

difficile bantaglia.

crescendo le genti nimiche, & spesso spesso si mandanano dal campo, passando per la terra nuone compagnie, che entrassero freschi a combattere in luogo de' già Stracchi, & affaticati foldati . Et anche Cefare d'altra parte era forzato di fare il medesimo, accioche mandate nuoue compagnie in luogo delle prime ritiraffe i quà stanchi. Ora, poi che quini si fu in tal quisa combattuto per ispatio di cinque hore continue, & trouandosi ogni hora più grauemente Stretti dalla moltitudine grande de' nimici; hauendo già consumate tutte l'armi da tirare, impugnate le spade secero uno sforzo impetuoso di verso il monte. contra le compagnie ; & hauendone ributtati alquanti si portarono di maniera, che gli altri per forza fi voltarono indietro. Ora ritiratifi i foldati delle compagnie nimiche fotto le mura: & alcuni di loro cacciati dalla paura grande dentro la terra, ageuol cosa fu a' nostri di ritirarsi. Et la nostra caualleria co me che si fosse fermata in luoghi bassi, & spiaggiosi, salì nondimeno dall' vna & dall'altra banda oprando la forza el valore, alla fommità del poggio; & fcorvendo fra le due battaglie diede à nostri cagione di potersi vie più agiatamente er sicuramente ritirare. Et in tal quisa variando la sorte della battaglia si combattete. Nel primo affalto furono ammazzati intorno a fettanta de noftri

O' ITA

& tra costoro Q. Fulginio vno de' primi Capicani di dugento armati della decimaquarta legione, ilquale per l'eccellente fuo valore, da gli vltimi ordini era Stato inaly ato a quel grado: & de feriti ve ne furon oltra il numero di scicento. Numero Furono morti di quelli di Affranio T. Cecilio primo Capitano di pna legione, di seriti. & quattro altri Capitani appreßo, & più di dugento soldati. Ma l'ona & l'al tra parte tenne di quel giorno questa opinione, che ambidue stimauano d'essersi partiti della battaglia superiori. Quelli di Affranio per questo, che parten- Commudos a giudicio d'ogn'huomo, che n'hauessero il pezgio, sossero nondimeno resta ne parti-ti lungamente a seonte a' nostri, & hauessero sostenuto l'impeto loro, & ha-ta di esse-cassero de l'impeto de l'accessoro de l'accessoro de l'accessoro de l'accessoro de l'accessoro de l'accessoro tetungamente a principio mantenuto il luugo loro e l preso monticello, che era sta- periori. ta questa la cagione di quella fattione, & che i nostri su quei primi affronti haneßero cominciato a voltar loro per forzale spalle. Et d'altra partei no-Stri, che fossero venuti alle mani co' nimici in luogo disauantaggioso, & cons manco numero di gente; che fossero stati cinque hore continue forti a fronte a i nimici; che impurnatesi le spade hauessero presa la cima del monte; che hauesfero costretti i nimici da' luoghi più alti a poltar loro le reni, & che gli banessero per forza rimeffi nella terras. Esti fortificarono molto bene il monticello, per cagion di cui s'era fatta cofi gran fattione, & vi misero le guardie. Nacque medesimamente in quei due giorni, che furono fatte queste cose vo subito danno: percioche venne dal cielo cosi ruinosa pioggia, che per quello, che si sapena, non erano mai altra volta state in quei luoghi acque maggiori : & allhora le meni di tutti quei monti si disfecero, onde l'acque soprananz arono i più alti argini de' fiumi, & in vn fol giorno ruppero ambidue quei ponti, i quali hauea fatti fare C. Fabio; laqual cosa apporto all'essercito di Cesare molte gra ui difficultà. Conciofosse cosa, che per essere i campi (si come s'è mostrato più adietro) posti fra due fimni, Sicori, & Cinga, non si potena per ispatio di tren- Segre. ta miglia ne l'ono ne l'altro di questi passare, & tutti era forzati necessaria- Ringe. mente di starsi in quei luoghi stretti ; ne poteuano le città, le quali erano dinenuce amiche di Cesare, sonenirlo di grani; ne quelli, i quali s'erano, andando d far provisione di strami, troppo quindi discostati, serrati da quei fiumi ritornare al campo, ne meno altresì le gran compagnie, che veniuano d'Italia, & di Francia in fanor di Cefare, al campo arrivare. Il tempo era difficilissimo, & all'hora ne gli alloggiamenti de' foldati non vi erano grani, & non erano molto lontano al maturarsi, & le città erano ssinite; perche Affranio auanti che Cefare arrivasse hauena fatto condurre quasi tutto il grano ad Ilerda.; Lerida. doue se pure ven'era restato punto, Cefarene' passati giorni l'hanea tutto consumato: e le vicine città hauenano rispetto alle guerre discostati di quei paesi tutti i bestiami, che potena esser il secondo ainto contra la carestia. Quei soldati, i quali erano andati fuori, ò per cagione di prouedere di Strame, ò proue- Portader de' grani; erano seguitati da' Lusitani armati alla leggiera, or da gli Spa- chefi.

enuoli della Spagna alta armati di piccioli fcudi, a' quali era agenole il pagare il fiume , perche tutti fono vfati di non andare ne gli efferciti fenza otri: L'essercito di Affranio hauca d'altra parte abbondanza di tutte le cose; s era fatta provisione grande di grano, & il proveduto & ragunato ne' tempi pafsati era quini portato di tutto quel paese; p'era gran quantità di Strami, & dana loro facultà grande di queste cose tutte senza pericolo alcuno il ponte d'Ilerda, & i luoghi di là dal fiume non anchor punto tocchi; là doue Cefare non poteua in alcun modo passare. Durarono queste acque per molti giorni. Cefare fe forza di rifare i ponti, ma ne la grandezza del fiume lo lasciana fare, ne meno le compagnie de' foldati nimici messi ordinatamente su per la rina del fiume comportanano, che si facessero: & agenol cosa era loro di ciò vietargli, sì per la natura del fiume, & per l'altezza dell'acqua, & sì ancho perche da tutte le ripe si tirauano l'armi in un luogo solo, & quello molto stretto ; & era certamente difficile in vno istesso tempo finire il lauoro, rispetto all'acque velocissime & rapidissime del fiume, & schiuare altresì i colpi dell'armi tiravenne la nuova ad Affranio, come gran numero di gente che veniuano à trouar Cefare, s'erano fermate lungo la riua del fiume. Erano venuti quini di Rodes. de el Arcieri de' popoli Rutheni ; la caualleria della Francia con gran numero di carri, & molte bazaglie, si come è antico costume de Francesi. V'erano

oltre a ciò di qualunque natione intorno a sei mila persone co' serui loro, & co' figliuoli; ma non era fra costoro alcun ordine, ne alcun fermo capo al gouerno; perche ciascuno si guidana secondo il parer suo; & tutti marchianano senza alcun sospetto, vsati alla licenza de' tempi passati, & de' già fatti viaggi. Vi erano molti nobili gionani figlinoli di Senatori, & dell'ordine de' canallieri. Vi erano gli Ambafciadori delle città : vi erano i Luogotenenti di Cefare , &

za di Affranio.

Accortez erano tutti questi ritenuti da i siumi. Affranio menando seco tutta la caualleria con tre legioni in tempo di notte se n'andò per dar la stretta a tutti costoro; & banendo mandato auanti la caualleria gli assaltò all'improniso; la caualleria Francese nondimeno si mise tosto in battaglia, & venne alle mani co' nimici . Questi, mentre si potè combattere ad vgual partito, auenga che fossero pochi, sostennero nondimeno gran numero di nimici; ma done poscia si cominciarono a scoprir vicino l'insegne delle legioni, perduti pochi de loro si ritirarono ne' monti vicini. Questo tempo di questa fattione arrecò a' nostri gran commodità a saluarsi: perche hauendo questo spatio, si ritirarono in luoghi alti, o auantaggiofo. Moriron quel giorno intorno dugento arcieri, pochi caualti con picciol numero altresì de faccomanni, & di bagaglie : nacque ben fra loro gran careftia; or questa cosa cominciò a parer loro tuttauia più graue non solamente per lo mancamento presente delle cose, ma per lo sospetto etiadio del tempo che

Careftia douena venire. Et era già la carestia uenuta a tale, che in vno staio di grano se nel capo. spendena fino à 50, danari, & il mancamento del grano hanca indebolite le for-

ze de foldati, & ogni giorno si ventuano accrescedo i disagi & i dani; et le cose hauenano in si pochi giorni fatta vna grandissima mutatione; & la fortuna s'era di sorte piegata, che i nostri eran molto tranagliati dal mucameto grande di cutte le cose necessarie; done i nimici hanenano abbondanz a d'ogni cosa: & eran riputati superiori. Cesare perche si trouaua pochi grani, comandaua a Auerti, quelle città, che poco anati gli erano diuenute amiche, che gli dessero de bestia mi; & appresso mandana i Saccomanni alle città più lontane. Egli intanto con tutti que modi, che poteua, rimediana al mancamento presente delle cose. Affranio. & Petreio, & gli amici loro scriueuano tutte queste cose, et molto mag giori anchora a Roma a i loro; & il romore, chen' andaua d'intorno fingena molte cose, di maniera, che si parena quasi, che la guerra suße già finita. V enn ce in Roma queste lettere & queste nuone; and anano in gran numero le genti a tronace Affranio, & molti si congratulanano con esfo. Molti huomini parten do d'Italia n andauano a trouare Gn. Pompeo; alcuni per effere i primi a porcareli cosi fatte nuone; altri, perche non si paresse, che banessero aspettato di pedere il fine della querra; & altri perche no fi giudicaffe, che foffero stati fra pli pleimi ad andarui. Ora esfendo la coja ridotta in tanta firettezza & tranaglio, & hauendo i foldati di Affranio, & la canalleria preso quasi tutti i pas si er le vie;ne si potendo rifare altramente i ponti; Cefare comandò a i soldati, che face Bero delle nani, e di quella maniera che gli anni passati la pratica dell'Inghilterra gli haueua insegnato di fare. Si faceuano primieramente da costo ro le carene e gli staminali delle naui di materia leggieri, & il rimanente delle naui fatte di vimini si ricoprina di coiame. Poi che queste furon finice attacan dole a' carri, le se tirare di notte ventidue milia lontano dal campo: & sopra queste naui passò i soldati di là dal fiume, e prese all'improusso quel colle che si distendeua fino alle riue del fiume : & auati che i nimici suoi ne sapessero nulla,lo fe con prestez a forcificare: fe poscia passare in esso una legione, & in due giorni compiutamente fint il ponte cominciato di qua & di là dal fiume. Et in tal quisa riceuette sicuramente le vittonaglie, & coloro, iquali erano andati à far provisione di grano; & cominciò à dare speditione alle facende de grani. Passò quel medesimo giorno gra parte della caualleria delà dal fiume ; iquali affaltado all'improniso coloro, che faceano pronissione di strami, che senza soaffattado an impromo feetto alcuno erano sparsi qua & la fecero on grosso bottino di bestic; et assasso Bottini... simi pregioni; & effendo venuti in fauor loro le compagnie de i soldati armati di piccioli scudi, secero di loro sauiamente due parti, affine che pna stesse alla guardia della preda, & l'altra si opponesse à coloro, che veniuan contra, et che gli ributtaffe indietro; & in tanto mifero tu mezo vn Cohorte di foldati, che temerariamente vscendo della battaglia erano scorsi auanti d gli altri, & erano da gli altri spartiti, & gli tagliarono a pezzi; & essi si ridussero con grandissima preda per lo medesimo ponte à saluamento nel campo. Qra, men-

Ingegni di Celare

Paffata de'soldati dılà dal fiume,

tre futo Ilerla si faceano queste cose, gli buomini di Massilia guidandosi secon Naui iun do il configlio di L. Domitio; fedirono dicefette naui lunghe, ondeci delle quaghe fatte li erano coperte, & ui aggiunsero molti altri legni più piccioli , accioche l'ara Massila mara nostra nenisse a spanentarsi nel nedere si gran numero di legni ni misero Sopra vn gran numero di balestrieri , & di Albici, de quali ragionammo più adietro; & dando loro animo, con premi & offerte grandi gli finfero auanti. Si fe Domitio dare alcune naui, & empille di quei contadini, & pastori, iquali egli haueua quiui seco condotti. Ora poi che l'armata fu di questa maniera di quanto facea di mestiero fornita; se ne vennero molto sicuramente alla volta D. Bruto delle nostre nani, delle quali era capo D. Bruto . S'erano queste fermate vicino capo del- a pn' Isola posta all'incontro di Massilia. Era Bruto molto inferiore a' nimici nel numero delle naui; ma hauendo di tutte le legioni scelti i più braui soldati, le naui di Cefare. go di quelli che stanno alle guardie dell'insegne; Cesare gli hauea fatti Capitani di quell'armata, & essi haueuan cercato di hauere un carico cosi fatto. Haneuano questi tali apprestato vacini di ferro, & eran forniti di gran quantità d'arme inhastate, & di frizze, & dardi, & altr'armi somiglianti da tirare. Ora intefa la venuta de' nimici, si mossero tosto con le naui dal porto, & affron Pugna na taronsi con l'armata de' Massilies. Si combatte quiui valorosamente, co con wale.

molta fierezz a dall'una & dall'altra parte; & gli Albici non cedeuano a' no-Stri molto nel ualore, per esere buomini feroci, crudeli, montanari, & esfercitati nell'armi; & essendo pure hora partiti da gli huomini di Massilia serbauano ancora nell'animo le fresche promesse & offerte loro fatte; & i fieri villani stimolati dalla speranza di esser fatti liberi, faceuano ogni sforzo di mostrare auanti a gli occhi del Signor loro pruoua grande di quanto ualessero. I Massilieft confidandoft nella prestezza delle naui, & nel sapere de patroni & gouer natori di effe, scherniuano i nostri; & schifauano gli impeti loro; & trouandosi in luogo larghissimo si che poteano, hauendo fatto l'ordine dell'armata loro in lungo distendere, si sforzanano di torre i nostri in mezo, ò di assaltare ciascuna delle nostre con più naui delle loro; ò se potessero di romper loro i trascorrenti remi: o ogni hora che per forza s'erano uenuti più a'nostri accostan do dal sapere de marinari, & dall'artificio del nauigare rifuggiuano al valore Văraggio di quei montanari. I nostri, perche fi feruinano di huomini molto meno efferci-

dellenaui tati in menare i remi, & di marinai manco pratichi, iquali s'erano pure allho celariane ra leuati delle naui da carico, ne hautuano ancora pratica di conoscer non che altro, i nomi de gli strumenti di quelle, & erano etiandio impediti dalla lentezza & grauezza di si fatte naui, che esendo cosi subitamente fabricate di materie fresche, non haueuano quel medesimo modo di velocità, ogn hora, che Borra del aueriua, che potessero combattendo venirsi accostando, volentieri vna delle la

le naui di ro naut s'affrontana con due delle nimiche, o gettando ananti gli vncini di fer Maffilieli ro, & ritenuta l'una & l'altra naue; combattenano in più partite, & falinane

Sopra

fopra le naui de' nimici ; & hauendo ammazzato gran numero d'Albici & di Villani, affondaron parte delle naui; alcune ne presero con le genti che dentro vi si tronauano, & all'altre diedero per fino nel porto la caccia. Andaron ma le quel giorno noue naui de Massiliesi con quelle, che furon prese. Venne in Lerida. on tratto a Cefare fotto Ilerda la nuona di questa fattione. Et a punto finito il Torna ale ponte si vide vna presta mutatione di Fortuna. Che coloro spauentati dal va- le cosesoe lore de caualli, andauan fuori manco liberamente, et con molto minore ardire; to lleida. anzi che no si discostando molto a lungo dal campo per potersi prestissimamen te ritirare, eran più stretti nell'andar prouedendo gli strami : & talbora con lungo giro fugginano le guardie & le poste de canalli; oueramente riceunto da loro qualche danno, o pure veduta la caualleria di lontano, gettate giù le so me nel mezo della strada, si fugginano da loro. Et vltimamente haueuano disegnato di framettere più giorni, & di andare contra l'uso d'ognuno a far las notte provisione di Strame. Gli Oscesi intanto & i Calaguritani, iquali erano d'Ossea. in lega con esti, gli mandarono Ambasciadori, & offersero di veler fare, quanto fosse comandato loro. Seguitarono etiandio costoro l'Tarraconesi, i Lacetani di Arage e gli Ausetani; & pochi giorni dipoi gli Illurgauonesi, iquali habitano vicino al fiume Ibero. Egli richtese tutti questi popoli, che lo souenissero di grano, & esti promisero di farlo; & hauendo ragunate tutte le bestie da soma, che poterono, ne portarono quantità grande nel campo . Passò medesimamente nel suo campo vn Cohorte di foldati Illurgauonesi, inteso il partito preso dalla città; da lungi doue stana alloggiato, leud l'insegne. E poi che fu finito il ponte si vide vna mutation grande in vn subito di tutte le cose; & essendo diuenute amiche di Cefare cinque große città : fatta la provisione de grani, cessati i romori, che erano sparsi delle legioni, che veniuano in aiuto, che per quello, che si di cena veniuano per la Mauritania con Pompeo; molte città lontane si ribellarono da Affranio, & vennero alla dinotione di Cefare. Spauentati da queste Barberia; cofe gli animi de gli auuerfarij; Cefare accioche non bisognaße con lungo giro mandar la caualleria per lo ponte; trouato pn luogo a proposito, disegno di fare molti fossi di trenta piedi di larghezza, per isuolgere con essi parte dell'acqua del fiume Sicori, & fare in tal guisa, che'l fiume si potesse guazzare. No Segro. furono appena questi compiti , che in Affranio & Petreio entrò gran sospetto che no fosse loro impedito l'hauere del grano, et delli strami; perche Cesare era molto gagliardo nella caualleria . Là onde essi disposero di quindi partirsi, & tirar la guerra nel paese de Celtiberi . Aintana questo lor disegno ancho una nella cacofa, che delle due nationi contrarie , lequali erano flate nella guerra paffata ualleria. fotto L. Sertorio, le città vinte temenano anchora il nome, & il dominio di colui che no p'era; o quelle, lequali erano flate forti nell'amicitia di Popeo, l'amauan molto, hauendo da esso ricenuti gran benefici. Done fra que' Barbari il 11 nome nome di Cefare non era molto conosciuto. Essi attendeuano quini gran numero di Cefare

riani,

no molto di caualleria, & grandi aiuti, & ne' luoghi loro pensauano di trattenere la conosciu querra, si che si conducesse nel perno. Fermato tra loro questo disegno, comanto fra Bat darono, che si cercassero per tutto il fiume Ibero le naui, & si conducessero ad. bari Cel-Ottogefa. Era questa vna terra posta vicino al fiume Ibero, & cra venti mitiberi.

glia lontano al campo . Quini comandarono, che giunte insieme più naui si facesse nel fiume vn ponte, o feron passare a due legioni il fiume Sicori; o fortificarono il campo con un bastione di dodici piedi. Saputa per mezo delle spie Segro. questa cofa, Cesare hauendo con estrema fatica de foldati seguitata l'opera del

Cefare fa far più rami del fiume, haueua già ridotto la cosa a termine, che la caualleria, paffare a come che difficilmente & con fatica grande, poteua nodimeno & ardina guaz fuoi il fiu zando passare. Bene è vero, che i fanti a piedi auanz auano solamente con le me Sicon spaile & dalmezo del perto in su f pral acque, si che & dall'altezza, & dalri.

la velocità dell'acque, erano impediti di passare . V enne nondimeno quasi, che in vno istesso tempo la nuoua, come già era fatto il ponte sopra l'Ibero quando il fiume Sicori si potena guazzando passare. Et allhora giudicanano essi di douere tanto maggiormente effer solleciti di fare il viaggio. La onde lascuati in Lerida; "Ilerda due Cohorti di foldati penuti in aiuto, alla guardia, paffaron con tutto

l'effercito il fiume Sicori, & giunfero insieme il campo con quelle due legioni le quali haueua fatte passare ne passati giorni. Onde non restaua a fare altro a Cefare, che di affaltare con la canalleria la battaglia de fuoi anucrfarii, & far loro del male & de danni; perche bisognaua per lungo giro condurse al suo ponte, di sorte, che gli annersarii si potenano condurre all'Ibero per mol to più breue strada. La canalleria mandata da lui passò il fiume: & hauendo

Caualle- Petreio & Affranio, dopò la mez a notte fatto muonere il campo, si presentaria manda rono in vn tempo alla retroquarda della battaglia; & sparsifi quà & là in nuta da Ce- mero grande, cominciarono a ritardargli, & impedir loro l'andare auanti. Ve fare.

deuasi all'apparire del nuouo giorno di que' luoghi alti, che si congiungeuano col campo di Cefare, come la coda della battaglia de gli anuerfarij cra mal trattata dal menar delle mani della nostra canalleria, & talbora si vedenas come stauano forti contra nostri, & talhora erano sbaragliati; e bene spesso rivoltarsi l'insegne, & i nostri esser rinculati dall'impeto di tutta la battà de foj- taglia, quindi riuoltarsi & seguitargli . I soldati di Cesare intanto si nedena-

dati Cesa no per tutto il campo far capannelli e lamentarsi, che fosse lasciato scappar loro il nimico delle mani, & che la guerra and arebbe necessariamente più in lungo; uedeuansi sutt'hora andare da i Cohorti, & Capitani, & strettamente pregargli, che si facesse sapere à Cesare, che non nolesse nè alla fatica loro nè al pericolo perdonare: che esh eran pronti & poteano farlo, & haueuano ardire di passare il siume colà, doue erano poco auanti passati i caualli. Mosso Cefare dalla costoro sollecitudine, & dal dir loro, come che sofpettasse assai di mettere in on si gran siume l'essercito, giudicana nondimeno di tentare &

far pruoua di tal cofa. Comando dunque, che di tutte le compagnie si facesse Ordine di una scelta di soldati di manco conto , l'animo & le forze de quali per quanto Cesare. si parena, non erano bastenoli a sopportar tal cosa; & questi con una legione lasciò alla guardia del campo; quindi cauò del campo l'altre legioni senz'alcuno impedimento di bagaglie, & hauendo fatto formare nel fiume dalla banda di fopra, & di fotto, gran numero di bestie groffe, fe paffare in tal guifa di là l'effercito, & alcum foldati sforzati dalla furia dell'acque furon da la canalleria ritenuti & aiutati, onde non ve ne morì alcuno. Passato a saluamento Andamel'essercito, m se tosto i foldati in battaglia, & cominciò a condurre l'essercito ti delle 38 auanti in tre battaglie. E fu si grande la volontà de' soldati, che accresciuto a quel viaggio il giramento di sei miglia di Strada per arrivare là done si potena passare il fiume, & framessoni quello indugio grande, che s'era fatto nel passare; quelli che s'eran partiti dopò la meza notte, arrivaron nondimeno a gli altri ananti hora di nona. Ora tosto che Affranio insieme con Petreio hebbero dalla lunga veduto costoro; spauentati dalla nonità del caso, si fermarono in luoghi alti, & misero le genti in battaglia. Cesare intanto fermando- Auerti. si nel piano, volle, che l'essercito si rinfrescasse, per non entrare a combattere co' foldati stanchi, & affaticati. Et esti di nuono facendo forz a d'andar ananti, seguitò il camino, & di nuono si sermò. Et a loro su forza di fermare il cam po molto prima che non haueuan disegnato; percioche n'erano di sotto alcune montagne, e cinque miglia quindi lontano il viaggio cominciana a esere difficile & stretto : & est si ritirauano dentro di queste montagne per suggire la canalleria di Cefare, et per vietare, (messa in que passi stretti la guardia) il pas so all esfercito per potere passare senza pericolo, & senza sospetto le geti di la dal fiume Ibero: la qual cofa fu loro dibifogno ditentare, & di mettere ad effetto rimossa ogni cagione; onde stanchi dall'hauere cobattuto tutto quel giorno, & dal fatto camino, differiron la cofa al giorno seguente. Cesare d'altra par te fe fermare anch'egli il campo sopra del colle vicino. Ora essendo stati presi d'intorno alla mez a notte dalla caualleria coloro, iquali s'erano per cagione di andare per l'acqua discostati dal capo, intese Cesare da costoro come i Capitani de gli aunersary, cananano chetamente le genti del campo. Egli tosto saputo questo fe dare all'arme, & secondo l'ofo della guerra se mandar le grida che se marciaße auanti. Gli anuersary vdite le grida de'nostri, dubitando, che fosse loro forza di venire alle mani co'nimici, & combattere co'pesi addosso impedi ti dalla notte, oueramente di non effere a que passi stretti ritenuti dalla caualleria di Cefare, si tolfero dal viaggio, & ritennero le genti nel capo. Petreio il giorno seguente accopagnato da pochi caualli solamente, se n'andò secretamen te a riconoscere i luoghi, il medesimo secero nel campo di Cesare: per che su mãdato L. Decidio Sasso, che con alquanti compagni andasse a riconoscere la natu va de' luoghi di quel paese. L'uno et l'altro di costoro riferì a suoi quel medesi- dio Sallo.

ता जी दल्कि ie, ed: ál le di Pom

mo : che cinque miglia lontano v'era il paese largo & aperto, che poi v'erano luoghi aspri & montagne, onde a colui, che fosse il primo a prendere que paessi di que'luoghi Stretti, non sarebbe poscia fatica impedire al nimico di andarui. Disputa Fu gran disputa nel consiglio fra Petreo & Affranio, & tra loro si discorrefra Petre na di qual tempo si donesse predere per partirsi. Alla maggior parte parena,

franio,

io & Af- che si douesse caminare di notte, perche si potena arrinare a que passi stretti, anuti che fossero setiti da persona. Altri poscia, pche la notte passata nel capo di Cefare s'era vdito dare all'arme, prendeuano quindi argomento , che non fi potessero secretamente partire: perche la caualleria di Cesare la notte si spargena d'intorno, & prendena i passi di tutti que' luoghi, & di que' viaggi; & che si douena sopra tutto suggire il combattere la notte, perche nelle discordie ciuili i foldati frauentati, folenano più tosto gouernarsi secondo la paura di loro medesimi, che secondo il debito del giuramento loro. Doue di giorno farebbe molto nel cospetto d'ogn'uno la vergogna, & molto altresi giouarebbe la pre-L'uno e fenz a de Cohorti, & de'Capitani; per le quai cofe i foldati fogliono andare più l'altro ca- ritenuti & cercare di non mancare del debito loro. La onde per qual si voglia

po vàmar chiado p venire a battaglia,

ragione più tosto era da venire alle mani di giorno, & che anchor che con hanerni ricenuto qualche dano, si potena nondimeno predere il luogo, alqual erano dirizzati, saluando l'intiero dell'essercito. Et questa proposta su vinta nel configlio, & ordinarono, che'l seguente giorno all'apparir dell'alba si marciasse auanti. Poi che Cesare hebbe fatto riconoscere il paese, subito, che si vide ap parire l'aurora, se muouere il campo, & condusse per lungo giro di paese l'esfercito, no facendo alcun certo camino; percioche quelle strade, che conducenano all'Ibero & ad Ottogefa, eran prese da'nimici, iquali u'haueuano all'incontro fermato il campo. Ad esso conueniua di passare alcune valli grandissime; et oltre a ciò certi grosissimi fassi, & difficilissimi, & in molti luoghi dirupati impedinano la strada, di maniera, che bisognana, che si porgessero l'un l'altro l'ar mi, & che i foldati facessero gran parte del viaggio disarmati, & aiutati a portarsi l'un l'altro. Bene è vero, che tra loro non vi hauena pure vno, che ricusaße tal fatica, perche stimanano, che questo donese esfere il fine di tutte le fatiche loro, se haueßero potuto serrare a'nimici il passo d'andare al siume Ibe Soldati di ro, & impedirgli l'hauere la vittonaglia. I foldati di Affranio su quel primo,

Affranio · tutti lieti vicinano del campo per andare a vedere, & con dire villanie, & ingiuriofe parole andauano dietro a coloro, che penfauano, che firetti dalla neces sità del vitto si fuggißero, & se ne tornaßero verso Lerda. Percioche questo piaggio era dinerso al proposito loro, & si parena, che n'andassero a punto al contrario di quello, che doueuano. Ora i loro Capitani comendauano con molte lodi il partito preso da loro, d'essere stati fermi nel campo; et appresso aiutaua molto ancora la loro openione, perche vedeuano, che effi erano, senza bestie da foma, & fenz a bagaglie, andati a questo viaggio; di maniera, che essi teneuano

per certo, che e' non potessero molto lungo restare al mancamento, che hauena Cominno delle cose. Ma done poscia videro la battaglia rinolgersi a poco a poco da ciamento man destra, & che si accorfero come già i primi erano saliti sopra i luoghi po- della bat. sti all'incontro del campo; non vi haueua alcuno, che fosse cosi lento. & che si taglia. fattamente fuggiße la fatica, che non giudicasse, che fosse da saltar tosto fuor de'ripari, o da opporsi a gli annersarn. Si diede tosto all'arme, o tutto l'essercito, lasciate alcune compagnie alla guardia de gli alloggiamenti, saltaron fuori, & per diritta strada se n'andarono nerso l'Ibero. L'importanza di tut- Aueri. ta quella fattione era posta nella prestezza, di qual di loro prima potesse pren dere quei paffi fretti, & l'altezza di quei monti. Ma l'effercito di Cefare era dalla difficultà delle Strade ritardato. E la canalleria di Cesare ritardana le genti di Affranio con venirle tutt' bora seguitando. I soldati di Affranio haue uano nondimeno ridotto la cosa a termine, che se essi hauessero potuto prendere que primi monti, uerfo i quali essi marchiauano, ueniuano a fuggire il pericolo. Ma non harebbono già potuto saluare le bagaglie di tutto l'escreito, & le compagnie lasciace nel campo; perche ogni hora, che sossero serrate dall'essercito di Cesare, non si potena poscia in alcun modo dar loro soccorso veruno. Cefare fu il primo à fornire il suo viaggio; & passate alcune grandissime ripe, Cesare trouata una pianura, mise quini a fronte a' nimici l'esfercito in battavlia. Af., mette l'es franio trenandosi la retroguarda delle sue genti dalla nemica canalleria tut- sercito in ta volta stretta e trauagliata, & vedendosi il nimico dauanti; abbattutosi in un certo colle quiui si fermò. Mandò poi quattro Coborti di soldati armati con gli scudi piccioli a prendere vn monte altissimo, ilquale era nel cospetto d'ogni uno. Commandò loro, che correndo quanto più poteuano prendessero il monte, conproposito d andarui poscia anch'egli con tutto l'essercito, & mutato viag gio di arrivare per le sommità di quei monti a Ottogesas. Hora andando per Ottogesa non diritti sentieri quei soldati alla uolta di questo, veduti dalla caualleria di Cesare; pennero tosto a fare impeto contra costoro; nè poteron queste genti sopportare la furia de' caualli pure vna minima parte di tempo; & tutti tolti in mez 70 da loro, furono in presenza d'amendue gli eserciti tagliati a pezzi. Era venuta l'occasione di recar la cosa a buon fine, & Cesare la conosceua Occasiobenissimo, che l'essercito hauendo riceuuto cosi gran danno auanti a gli occhi ne venuta di ogn'uno, spauentato, non potrebbe restare a fronte; massimamente trouan- a Cesare. dosi cinto d'ogn' intorno dalla caaualleria; venendosi d far giornata in vn luogo, doue non era vantaggio alcuno, & era aperto, & piano: & era di ciò da tutti per ogni rispetto richiesto. Gli presentanano ananti i Luogotenenti, i Ca pitani, & i Cohorti con direli, che non stesse punto dubbioso di venire alle mani, che gli animi de' soldati erano tutti prontissimi. Che all'incontro gli Affraniani haueuano mostrato molti segni della paura loro, come che era il non hawere esti dato alcuno aiuto a i loro; il non si muonere di sù il colle; il softene-

di Cesare

te l'insegne stauano tutti ristretti senza seruare ordine ò segno alcuno : doue se pure e' temena il disanantaggio, & cattino sito di que' luoghi, che gli sarebbe ben data l'occasione di combattere in qualche altro luogo; perche certa cosa era, che Affranio si doueua quindi partire, perche non poteua senz'acqua Speraza far quini fermo. Cefare era venuto a tale, che sperana di dar fino alla cosa fenza combattere, & fenza che vi foße ferito pure vno de' suoi, per hauere esso serrati tutti i passi di maniera, che gli anuersari non potenano hauere vittona glias. Qual era la cagione, che potendo felicemente guidare quell'impresa, e' donesse perderni de' suoi? Perche donena sopportare, che fossero scriti que' foldati, iquali s'erano di lui portati cosi bene? Perche in somma doueua mettersi a tentare la fortuna ? E massimamente che a pno Imperatore non man co s'apparteneua il vincere co'l buon gouerno, che con la spada. La compassione medesimamente de' cittadini, iquali e' vedeua douere essere anmazzati, lo mouena; & più tosto volena ottenere la vittoria restando essi salni, o sen-Il parer Za riceuere alcun danno. Non era da molti lodato questo parer di Cesure.

molti.

di Cesare Et i soldati ragionando fra loro diccuano apertamente, che poi che si lasciau a no era lo andare una occasione si fatta di ottenere la vittoria, esti non erano per comdato da battere ogn'hora, che Cesare hauesse poscia voluto. Egli intanto stette forte nell'openione sua, et fe muonere alquanto l'essercito di là, done si tronana, per carrone di scemare qualche poco il sospetto a gli auncrsari. Tetreio, & Affranio offertasi loro la fucultà, se netornarono al campo. Cefare ordinate per tutti que monti le guardie, & serrati i passi tutti d'andare all'Ibero, condusse & fortificò il campo quanto potè più vicino al campo de gli auuerfarii. Il gior no sequente i Capitani dell'essercito nimico trauagliati tutti, perche haueu an perduto affatto la speranza dell'hauere la vittouaglia, & del potere andare al fiume Ibero, d'intorno all'altre cose tra loro discorrenano. Vi hauea vna sola strada; fe banessero voluto tornare ad Ilerda; & vn'altra, fe volessero anda re a Tarracone. Metre che si stauano a discorrere intorno a queste cose, fu fat to intendere loro, come quelli, ch'erano iti a prender dell'acqua, erano stretti dalla nostra caualteria. Haunto di ciò contezza, ordinarono spese guardie di canalli, & di quelle compagnie, che solenano stare à fianchi della battaglia.

Lerida. Aragona

rono a tirare vn bastione del campo per sino all'acqua, per cagione di potere andare dentro le munitioni, & senza paura alcuna a prender dell'acqua. Din f. ro fra loro quest'opera Petreio, & Affranio; & essi a ciò che a cosi fatto Abbocca laucro si potesse dare compimento, vscendo suori si dilungaron quindi molto. I foldati potendo ( per eser partiti costoro ) liberamente ragionare tra loro, se moßero tutti accez zandofi i foldati dell' uno, & dell' altro campo, & ciafcuno tro capo, andana cercando, & chiamando coloro, i quali erano nel campo conosciuta

a quesa d'ala, & vi framissero delle compagnie delle legioni, & comincia-

méto de foldati

da loro, e delle terre loro . Primieramente tutti resero molte gratie a tutti in universale, ch'l passato ziorno non hauessero fatto dispiacere alcuno a loro, che erano ripieni di paura, & di terrore, con dir loro come riconosceuano da esti la uita. Quindi domandarono della fede del Signor loro, & se farebbono bene. se si rimette sero in lui, lamentandosi, che non habbiano ciò fatto fin da principio, & che habbiano prese l'armi, & siano con ese uenuti contra gli ami ci, & parenti loro. Pronocati da questi ragionamenti, ricercarono, che dal Signor loro gli foße fotto la fede promeßo, che farebbe faluaca la nita a Petreio, & Affranio, acciò non si paresse, che essi hauessero cercato di fare alcuna cofa scelerata, & che hauessero traditi i loro. Fermate tra loro queste cose, pro m sero di nuono di passare con l'insegne nel campo di Cesare. E mandarono i Capitani delle prime compagnie ambasciadori a Cesare, a domandargli la pace; alcuni in tanto menarono i loro in campo per condurgli feco a mangiare; & alenni altri ui furono menati da i loro, di si fatta m miera, che si parena, che di due campi ne fosse fatto un solo. A idarono a trouar Cesare molti Coborti, & Capitani, & si raccomandarono a lui. I primi gentil huomini di Spagna ancho capi de ra facenano il medesimo, i quali erano stati chiamati da loro, & tenuti nel cam fari uno po in luogo di oftaggi. Questi andanano cercando gli anici loro, & coloro, i atrouar quali esti hauanano allogiati, desiderando ciascuno per lo mezo loro d'hauere Cesare. qualche fanore appresso Cesare, & esser raccomandato da loro. Il figliuolo di Affranio anchora gionanetto trattana per mezo di Sulpitio con Cefare di effer faluo lui, & insieme con esto suo padre. Ozni cosa era pieno di allegrezza, & difesta, & questi si rallegranano, che parena loro d'effer campati di cost gran pericoli : & quelli, che giudicanavo d'haner posto fine a una impresa se grande senza pargimento di punto di sangue : & a giudicio d'ognano Cesare riportana gran frutto dell'ufata sempre sua piacenolezza; & il partito preso da lui era sopra modo commendato da ogn'uno. Poi che suron satte intende re ad Affranio queste cose egli si parti tosto dal cominciato lauoro, & tornosfene al campo, presto, per quello che si parcua, di sopportare ogni caso che auneuisse, com unque si fusse, con animo quieto, & patiente. Petreio di altra par- Pietto elre non si abbandono punto; armo subito la famiglia sua, & con essa, & col Co- salta i Ce horte de foldati diputati alla guardia della sua persona armati con gli scudi fariani, piccioli, & con alquanti barbari, i quali haueuano ricenuto qualche beneficio dalui, o i quali è solena tenere alla sua guardia, corse all'improniso alla nolra de' bastioni, & ruppe i ragionamenti, che facenano quini i soldati, cacciò i nostri dal campo, & amazzò quanti ne potè arrivare. Gli altri si strinsero infieme, & spauentati dal subito pericolo, s'aunilupparon le nesti al braccio man co, & finfero con la destra le spade, & in tal guisa fecero difesa coutra i soldati, & contra la canalleria, confidandosi nell'essere nicino il campo loro & cosi si ritirarano al campo, & furon difesi da quelle compagnie di soldati , le quali

Cohortie

to.

q sali erano di guardia alle porte. Fatto questo Petreio andaua piangendo d'in torno alle f quadre de foldati, & chiamando tutti per nome, gli pregana Stret-. tamente, che non volessero esfer cagione di dare nelle mani de gli aunersaru ne fente Pompeo lor Signore, ilquale non fi ritrouaua bora quini prefente. Sira-Giurame gunarou tosto al padiglion principale a consiglio. Quiui domandarono, che tut ti giuraffero, come non abbandonarebbon mai ne l'effercito, ne i lor Capitani, er non verebbon loro alcun tradimento, & che meno si moucrebbono fra loro separatamente a prendere alcun partito . Petreio fuil primo, che con somiglianti parole giuraße, quindi fe giurare ad Affranio il medesimo, giuraron do

Petreio primo à giurare.

pò loro i Cohorti, & poscia i Capitani. I soldati uenendo auanti a compagnia per compagnia giurauano il medesimo. Quindi andò pna grida, che tutti quei foldați del campo di Cefare, che si tronanano appo qualunche foldato, folfero Soldati di Cesare cauati fuori, & subito canati eran publicamente fatti morire nel padiglione : ben è vero, che molti tennero nascosti quelli, che erano appresso laro, o la not trouati nel came te gli cauarono del campo pe' bastioni. In tal quisa dunque il terrore arrecato pode' nida Capitani dell'efferciso, la crudeltà ufața nel dare gaftigo a' foldați, e il nuomici, fatti uo dato giuramento, lenò via la speranza di quello accordo & rinoltò le menmorire, ti de' foldati, O niduffe la cofa alla primiera qualità della guerras. Cefare in tanto commando che con grandissima diligenza fossero cercati i soldati de gli

Comandamento

aunersaru, i quali al tempo che si faccuano quei parlamenti eran passati era i di Cesare suoi, & che soffero rimandati al campo . Eglie ben il vero, che de Coborti, & de' Capitani de' foldati ve n'hebbero molti, che di loro istessa uolonta si rimasero appresso a Cesare, iquali, egli poi tenne in grandissimo honore. Rese à Capi rani, & a Canallieri Romani del più degno ordine & più honorato, I bonore del grado del Cohorte. Patinano i fuldati di Affranio dello ftrame pe' canalli: hancuan mancamento d'acqua; & alcuni de' foldati delle legioni si trouauano qualche poco di grano, percioche partendo da Ilerda era stato lor comandato, che ne portaffero con esfo loro tanto, che bastaffe ventidue giorni. I foldati da i piccioli scudi, & gli altri, uenuti in soccorso non ne baueuan punto, & le forzeloro erano picciole a farne prouisione; & non erano i corpi loro usati aportare pele. La onde gran numero di loro ne passaua ogni di nel campo di Cefare. In questi cattius termini dunque era ridottala cofa. Ora due de partiti già proposti era giudicato il migliore & più spedito quello del tornarseno ad Ilerda perche v' baneano lasciato alquanto di grano, es quini si considauano di do-

Lerida.

Aagorna ner dare speditione al rimanente de' loro disegni . Tarracone era quindi molto lontana, & est conoscenano, che in quello spatio di viaggio potrebbono succeder molti cafi . Fermatifi dunque in questo, come miglior partito ; moffero il campo. Cesare mandata auanti la caualleria, che penisse arrivando e offendendo i nimici alla coda e gli uenisse trauagliando, seguitò poscia con le legiomi; ne passaua punto di tempo, che gli pltimi della battaglia de gli auuersa-

niera. Alcuni Cohorti di foldati spediti serranano l'ultima battaglia de gli au- Modo del uerfary, & molti si fermanano in que'luoghi di capagna; se bisognana di falire cobattere fopra qualche montagna, il sito naturale facilmente difendena loro dal pericolo perche quelli, i quali erano andati ananti stando que' luoghi alti difendenano i loro mentre salinano; & ogn'hora che donena pasarsi qualche nalle ò luogo che piegasse al basso, e quelli che erano passati auanti non potenano a coloro, che indugianano porgere alcuno ainto; i canalli stando in luoghi alti tiranano dell'armi contra gli annersarii, & allhora chela cosa era in gran periculo, cercanano che quando s'erano fatti uicini a que' luoghi, si facessero fermare l'insegne delle legioni, & con'impero grande facessero discostare i cauallise cosi fattigli rithrare, mossificon furioso corfo tutti passassero nelle ualli : & pasfati uenißero di nono a fermarsi ne luoghi più alti . Percioche non solamen- Difauanse non erano aintati dalla loro canalleria, la quale era molto grande, anzi che taggio de, spanentata per le passate fattioni, là si hanenano recata nel mezo della bat-nimici. saglia, or effi erano quelli che la difendenano. E di costoro non potena alcu. no ufcir di feruda, che non fuffe prefo dalla canaltaria di Cefare. Ora mentre fi combattena di questa maniera, neninano lentamente & a poco a poco merciando anunti, & spesse nolte per aintare in talquisa i loro si fermanano, se come auenne allhora; percioche andati ananti quattro miglia, trauagliati molto maggiormente dalla canalleria, prefero un monte alcissimo, & quiui for eificarono da una banda all'incontro dell'esercito nimico il campo, & non lenaron le some d' canalli. Done poscia essi nidero fermato il campo di Cesare, dirizzate lesende . & che la canalleria era stata mandata a far pronisione di Arame, intorno a bora di festa si misero subito in arme; & hauendo preso speranzache douessero qualche poco fermarsi per la partita de nostri caualli, cominciarono a marciare ananti. Accortofi Cefare di questo, lasciate queste le- Pro uifiogioni, andò loro dierro; lasciò alcune compagnie alla guardia delle bagaglie, ne di Ce-& a hore dieci del giorno comandò, che quelli che erano andati per lo stra- fare. me, lo seguitassero, & che la canalleria fosse richiamata. Onde tutti i canalli cornaron prestissimamente a fare l'ufficio, che erano usati di fare tutto di , mentre si marciana. Fu satta una crudelissima fattione alla coda della battaglia di fe facta maniera, che furon quasi per uoltar le spalle, & ni lasciaron la wita molti foldati, & alcuni capitani con effi. Era tutt' hora loro adoffo le geti di Cefare, egl'erano per truto intorno per dar detro. E non effendo allhora dasoloro agio di potere andare a prendere un luogo a proposito, di fermarui il

campo; ne meno di poter marciare auanti; fu loro forza di fermasir, & uennero a fermare il capo locano dall'acqua, o in luogo molto finistro, rispecto al si-

to fuo naturale. Ma Cefare p le medesime cagioni, che si son mostrate più adie- Intétione tro, no nolle affrontadogli offendergli; non nolle medesimamente, che quel gior di Cesare.

no si piantassero le tende, accioche tutti fossero più pronti, & in ordine di seguitare gli anuersarii, ò che di notte, ò pure di giorno di loggiassero. Eglino inca to aneducifi del mancamento del lor campo, attefero tutta quella notte a uenire accrescendo, & allungando i ripari, & uoltanano il campo conera l'altro ca po. Il seguente giorno anchora dal cominciar del di fecero il medesimo, & nen nero in ciò consumando tutto quel giorno. Ma quanto più s'erano uenuti nel lauoro allungando, & bauenano accresciuto i ripari, tanto più s'erano allonta nati dall'acqua, & con questo male rimedianano a gli altri mali. Non usci la prima notte del campo alcuno per andar per l'acqua. Il seguente giorno bascia ta buona guardia ne bastioni fecero pscir fuori tutto l'effercito per andare a torno: no fu già madato alcuno a pronedere dello Strame. Volena Cefare più to flo, che firetti da queste difficoltà fossero forzati di darsi ad esso d'accordo, che cobatter co essi. Egli nodimeno cercaua di cingergli co bastioni & co fosti, a ca gione di ritardare molto più i subiti loro assalti, a che esso gindicana, ch' essi do nessero per forza nenire. Essi per lo mancameto grade de gli strami, & per ca gione altresi d'esser più spediti a tal facenda, comandarono, che s'amazzassero tutte le bestie da soma. Et in questi lauori, & in questi trattatis consumaron due giorni intieri. Il terzo giorno gran parte dell'opera di Cefare era già condotta a buon termine. Eglino d'intorno all'ostana hora di quel di, nolendo impedire il lanoro, che si facena per fortificare, dato il segno canaron del campo le legioni, & cosi sotto i ripari nusero tutte le genti in battaglia . Cesare leuò subito le legioni da lauorare, comandò, che tutta la canalleria si ragunasse, & mise le compagnie de i soldati in battaglia. Egli arreccana certamente non pic. ciol danno, che si paresse, che egli contra l'opinione de foldati, & contra la fama d'ogn'uno hauesse fuggito di combattere; ma è si moucua per le medesime

Pronedimento di Cefare,

Îm piu dall altro lontani, che lo fraito di dui mila piedi. Quindi due parti del legenti ordinate in battaglia occapanan due parti del luogo, & la terra flatura muota, lafeian per le forrerie & mupeti de foldati, è aumenific, che fi facesfe la giornatare le esfere i campi si usini dana commodità a foldati, che rotti si moltasfero in singa , di potersi pressissimamente dentro a ripari faltua re . Egli mossio da questa exgione bance disposto di resistere a coloro, che glè menisfero contra cont inserva se pieca escono di non essere i primo a dar dentro . La battaglia di Assiranio eradopsis, che laquina legione de la testa phanena no in soccorrere, il luogo di quel Cohorte, ebe sta per sianco della battanglia a guisa d'ala. Quella di es elare crattrissicationa alla prima spundira, nella quae terra tre colorit della mantita degione, sequiuma in sinuto ure Cohorti, che crattre chorti che successificationa di contro con conserva che chorti che successifica escriptiva con control della control contr

cagioni, che si son dimostrate, a non nolere, che si combattesse in alemn modo : & tanto maggiormente anchora, che il pieciolo spatio, che era si al uno & l'al tro campo, albor che gli auersaris sollero tit si nolti in suga, non potena e gionar molato per ottenere interamente la utitoria. Perche non erano i campo.

Battaglia di Affra-







Nu.229. BDD

A Alloggiamento d'Afranso & di Petreio.

B Alloggiamento di Cesare.

C Trincea, che fece Cesare per leuar l'aqua a nimici D Trincea, che fece Petreio, et Afranio per andare

a tuor dell'acqua.

E Cohorti, ch' cran messi per ala nell'essercito nimico. F Legion quinta, ch'eraposta in soccorso di quel co-

horte.

G Legion terza, ch'era in soccorso del coborte, che le era dinanti.

H Canalleria nimica

I Corno destro & sinistro dell'essercito di Cesare, 5 ogni battaglia era di due cohorti.

K Armati alla leggiera, ch'eran posti in mezo alla

fronte dell'effercito.

Le Caualleria che cingena i fianchi dell'essercito di Cefare.

erano diputati alla guardia loro, & dipoi tre altri di ciafenna delle fue legioni. I balestricri & frombolieri eran messi nel mezzo della battaglia, & la ca nalleria cingena i fianchi . D D Ordinate in questa guisa amendue le battaglie A parena, che l'uno & l'altro ftesse forte nel suo proposito. Cesare di non combatsere de non fosse sforzato : l'altro d'impedire il lauoro di Cesare. Ando nondimeno la cofa in lunga, & le genti si Stettero ferme in bastaglia per fino al tramontar del Sole. L'uno & l'altro poscia se ritirare i suoi dentro à ripari. Cefare il sequente giorno si apprestana di dar compimento a ripari già cominciant, o eglino di tentare il passo del fiume Sicori, fe si potesse, quaz- Segto. gare . Cefare poiche fi fu aueduto di questo , fe paffare di la dal fiume i Tedeschi armati alla leggiera; & gran partedella canallerla; & ordinò fesse quardie sopra le rine del finme. Affediati finalmente di surte, che non poteu ano hauer più cosa uernna; banendo tenuto gid quattro giorni le bestie senza strame, mancando lovo l'acqua, le legna, & il grano, domandarono di uenire a parlamento, & doue si potesse fare, in luogo da foldati separato. Done gli fu questo negato da Cefare, & che fu loro conceduto di parlare in publico le nolenan parlare, fu dato a Cefare per oftaggio il figlinolo di Affranio . Si Parlamen condussero in quel luogo, che su elesto da Cesare. Affranio parlò si, che era to di Afudito da tutti due gli cherciti, che ne effi, ne i foldati donenano effere imputa- franio. ti. o ripresi per hauer noluto nerfo il loro Signore Gn. Pompeo mantenere la federma che eli haucuan fatto il debito dell'ufficio loro, & haucuan patito pure affai banendo sopportato il mancamento di tutte le cose . Done bora affediari d'ogn' intorno, era loro, come af emine, nietato l'andare per l'acqua, prohibito l'andar ananti è partirsi, si che non potenano i corpi loro sopportar più il dolore, ne meno altresi gli animi la nergogna. Che dunque essi confessanano di esser uinti, e lo preganano & supplicanano, se si trouana in lui punto di pictà the non fossero for zati di condursi all'ultimo supplicio. Dicendo que Ac cofe, ragiond più humilmente, & più pietosamente, che possibil fosse . Ce- Risposta sare a tutto rispose, come con niun'huomo si sarebbono meno conuenuti usare di Cesare questi termini di lamentationi & di compassione. Percioche gli altri tutti hauenano farto il debito loro; & egli, che porena con buon modo tempo, & luogo a proposito uenire al fatto d'arme, non haueua uoluto farlo affine, che si tronassero le cose tutte in migliore stato per nenire alla pace : & l'essercito fuo anchora, che hauefsevo ricenuco ingiuria, & che fofsero stati morti i foldati, haueua non dimeno faluato la uita a quelli, che erano nelle sue forze, & zenutieli sicuri : & in somma i soldați dell'essercito di lui anchora haueuano per loro medelimi negotiato di uenire alla pace, nella qual cofa effi penfarono di provedere alla faluez za di tutti : the dunque i termini ufati da gli huomini di eneri i gradi hanenano mantenuro la compassione, & est capitani gene-rali solamente banenan suggiso il nenire alla pace : essi non hanenan noluto mante-

DD

Quello cagione la oftinatione, ela arrogan-

mantenere la ragione del parlamento nemeno della tregua; anzi haueuan crudelissimamente ammazzati i foldati colti all'improniso, & ingannati sotto il parlamento . La onde si potena dire che fosse a punto anenuto loro quello che di che & fuole il più delle volce auuenire a gli buomini per croppa ostinatione, & per -troppa arroganza; che ricorrano a quello; & dimandino ardentissimamente quello che poco auanti hanno fuggito & disprezzato: che non perciò egli hora per la loro humiltà, ne per alcuna opportunità di tempo domandana cofe, per lequali si venisero accrescere le sue riccherze el suo potere:ma che solamente fossero lasciati quelli eserciti, i quali eglino haucuano già molti anni nodniti -contra di lui : percioche non erano State mandate per altra cagione fei legioni nella Spagna, & la settima fatta quini; ne meno apprestate tante & si grandi armate, ne tanti ualenti & pratiche Capitavi fottomeffi al pericolo della quer ra; & che ninna di queste cose era stata ordinata per mantenere la Spagna in pace, ne meno per veile di quei paesi, i quali per la lunghezza della pace non haueuan già desiderato ainto veruno. Che tutte queste cofe erano state molto tempo auanti apparecchiate contra di fe, er contra di fe si ordinauano nuoni modi di gouerni; che vn medesimo habbia sino alle porte il gouerno delle cose civili, ottenga mentre stà affente tanti anni l'ammunistratione di due Prouincie bellicosissime: che contra se si mut quano le leggi, & surifdirioni de magistrati, che non si debbano mandare nelle Prouincie, si come s'è costumato sem pre, gli huomini dalla Pretura, & dal Confolato; ma più tofto huomini eletti, -ir approuati da pochi. Che contra lui non valeua nulla la fcufa della eta, che siano chiamati al gonerno delli esferciti, gli buomini de quali s'è neduto il pa-Indegni- ragone nelle guerre passate. Che in lui solamente non si offeruana quello, che tà grap- era stato sempre conceduto a tutti gli altri Capitani generali delli efferciti , distima, che per le imprese fatte daloro felicemente se ne tornassero alla parria, d veramente con qualche bonore, ò pure almeno fenz alcuna pergogna; & in tal quisa lasciassero gli eserciti. Che nondimeno egli hauena patiensemente sopportato queste cofe sutte & era medesimamente per sopportarle: & che quan to faceua hora, non era per cagione di ritenere appreso di fe l'esercito condot to quini da loro, ilebe nondimeno non gli farebbe difficile; ma bene a fine, che non l'hauesfero coloro, che fe ne potesfero pos feruire contra lui. Che dunque fe fi partiffero delle Pronincie; fi come s'era già detto; & felafciaffero l'effercito; ogn hora, che ciò foffe fatto, egli non era per nuocere a per fona: & che que-Ra una era l'ultima & più importante conditione della pace. Ora fu molto gra ta et sopra modo accetta questa cosa à foldati, per quello, che à segni mostrate

da loro, si por conoscere, come quelli, che vinti aspettamano di ricenere qual-Animoli- che danno, co bora ne ricenemano senza domandardo il premio di esser la sciasi tà de sol: ta de 101-dati Cefa andare. Persioche effendo nata contesa del luogo & del tempo di sur tal rosa, tutti cominciarono di fu i baftioni, doue s'erano fermatica far fegno con la voriani.

et 131

er & con le Mani di douer effere di presento lasciati partino; & che se ciò s'indugiaffe a fine in Acro sempa, non percuaeffer loro mantenuto, anthor che folle promello fotto qual si noglia fede maggiore. Poi che si fu d'intorno a que Sta cofa diff weate buonapez xa, literadoli dall'una parte Gidall'altra poche parole, si venne a questa conchiusione; che quelli, che hauessero cafi & posseffioni nella Spagna, fofferd cuffi, & ibanda fiero (Abito) & di altri foffero licentiati al fiume Varo. Et Cesare promise loro, che non sarebbe lor fatto di-Biacere alcund or ne meno alcundi loro larebbeforz ato a prendere il giuramento. Cesare oltre a ciò promise loro, che da hora innanzi per fino a tanto, che si fossero condotti al fiume V aro, darebbeloro del grano. Aggiunse parimente, che fosse restituito a ciascuno di coloro, iquali hanenano perduto cosa vernna in quella guerra, tutto quello che hauessero perduto, & che si tronas-Cappreffo a' fuoi foldati; & stimate tai cofe giusto prezzo , pago a' foldati tanti danari in cambio di effe. I foldati poi rimifero in giudicio di Cefare tutte quelle differenze, lequali effi haucuano hauute insieme. Petreio & Affranio, effendosi i soldati quasi che amotinati nel domandare le paghe, dicenano di effe non effere anchora venuto il giorno, fu domandato, che Cefare doueffe darne sentenza. Et amendue le parti si contentarono di quanto esso giu-

C1:77 3

dico. Lienciata în queî due giorui întorno alla terra parte dell'effercito, comando ché due legioni de fuoi facelfero la fonta, C'altre andaforo dietro, acticobe non facelfro gli alloggiamenti molto fra boro lomani; C di quefio negotio dicde la cura d Q. Fufio Caleno Luogocienne. Et con quest ordine dato da lui si fe quel viaggio

Q. Flife Caleno.

dato da lui fi fe quel viaggio
della Spagna fino al fume Varo; & quini
fi sbandarono gli
altri foldati tutti
dell' cfercito,

11 FINE DEL PRIMO LIBRO Della Guerra Civile. CVERTA CIF

## DE' COMMENTARI DI C. GIVLIO CESARE

DELLA GVERRA CIVILE.

#### LIBRO SECONDO.

C.Trcbo nio.



R. A mentre che le cose, che si faccuano nella Spagna passaua no di questamaniera C. Trebonio Luogotenente, il quale era Stato lasciato all'impresa di Massilia, ordinò di fare da due la ti della terra i bastioni, & di tirare fotto le mura le ninec & le torri: & l'una era uicino al porto, de all' Affenale; & l'altra uerfo quella parte, d'onde si viene di Francia et di Spagna

a quel mare, che conduce alla bocca del Rhodano. Percioche la città di Massilia è quasi da tre bade bagnata dal mire, & l'at Sito e for tra è la quarta, che ha l'andata per terra alla città. Et di questo fatto anchoma della ra quella parte, che si congiugne con la fortezza, or rispetto al sito su natura città di Maffilia.

le, & per eBer guardatadauna nalle altiffing Vicerca un lungo, & difficile afsedio, & combattimento, C. Trebonio per dar compiniento a quellduoro, fe comandare in tutta la Prouenza grandissimo numero di bestie da soma, & de buomini; quindi comandò, che si portassero quini delle fascine, & altre materie cosi fatte. Hauendo fatte apprestare queste cose, fe subito tirar su un bastio ne, or un'argine d'altez za di ottanta pie di. Ma'quella città era già anticamen te tanto ben fornita di tutte le munitioni necessarie per la guerra, & eraui se gran copia di tutte le forti dell'armi, che que loro gatti inte futi di uimini, non poteuano altrimenti reggere alla furia di quelle. Percioche i pezzi dell'assi do dici piedi lunghe fatteni prima nell'un de' capi certe punte, & tirate di fu le mura con archi grandissimi passando quattro ordini di gratticci ueniuano a sic carfi in terra. La onde giunti infieme tranitelli di groffezza d'un piede, fi co prinano con esti i portici, & in tal guifd porgendosi con ordine i soldati fotto questi la materia da fare i bastioni l'un l'altro, si ueniua a far crescere il lauo Testudine ro. Andana auati una testudine di feffanta picai, fatta folo per cagione di fia nare il luovo, & composta di fortissimi legni, & fornita, & coperta di tutte quelle cofe, con le quali si potesse difendere dal fuoco, ch' cra tirato loro contra,

di feffanta piedi.

& da' colpi de' fassi. Ma tutto il maneggio di queste facende era impedito , & ritardato dalla grandezza dell'opera, dall'altezza del muro, & delle torri & dalla moltitudine de gli frumenti da guerra. Gli Albici nondimeno salta uano spesso dalla terra, & oltre a ciò si gettaua molto fuoco ne bastioni, & nel le torri:

le torri : ma i nostri foldati facilmente riparanano à tai cofe, & appresso fatti à nimici grani danni, ributanano nella terra coloro, ch'eran psciti loro contra. Intanto L. Nashdio mandato da Gn. Pompeo di soccorrere L. Domitio, & i Mashilefi, con una armata di sedici naui, fra lequale ve n'erano alcune delle ferrate; paso per lo mare della Sicilia, cogliendo Curione all'improuifo, e che Curione. non penfaua punto à tal cofa; & accostatosi con le naui à Messina, & fuggitisi colto alle per il terrore subito quindi i primi huomini, & il Senato; prese quini nel por- improuito pna delle loro nant, & aggiunta questa all'altre sue naui, seguitò il corfo suò lo. perso Marsilia: & hauendo mandato auanti secretamente una fregata fe sal pere à Domitio, & à Massiliesi la venuta sua; & strettamente gli pregana, & eBortana, che noleffero un'altra nolta, agginnta l'armata fua, affrontarli con l'armata di Bruto. Haueuano i Massiliesi dopò la riceunta rotta rifatto quel medesimo numero di naui, hauendo tratte le vecchie dello arsenale, & fattele rifare, & con somma industria l'haueuano armate. Eranui medesimamente in ordine gran numero d'huomini da remo, & di marinai, & oltre à ciò vi haueuano accozzate, & giunte insieme le naui da pescare, accioche quelli, che operauano i remi, fossero sicuri da colpi dell'arme tirate contra, & haueuano pie ze tutte queste di balestrieri, Or di più forte d' armi da tirare. Poi che si nide in tal quisa in ordine l'armata, inframmati da preghi di tutti i più vecchi, & delle madri di famiglia, & delle fanciulle della terra, & del pianto loro, che volessero in tanta estremità di tempo souvenire alla patria, con non minore animo, & ardire di quello, col quale hauenano combattuto nella paffata battaglia, montarono nelle naui. Percioche auuiene per commune vitio della natura che prendiamo troppo ardire ogni hora, che le cofe non fono state ancora vedute da noi, & che ci fon nascoste, & incognite, & cosi anche troppo ci arrechiamo poscia terrore, & Banento, si come anenne allhora. Conciosia cofa che la città per la venuta di L. Nassidio su tutta in vn tempo ripiena di L. Nastigrande speranza, & volontà. Venuto il vento d proposito, sciolsero dal porto, dio. & arrivarono à Taurenta Caftello de' Massilies là, doue s'era fermato Nassi- Tolonzi dio . Quiui mifero in punto le naui , & di nuouo si mettono in animo di combattere, & fcoprirono l'altro i difegni loro . Hebbero i Massiliesi il luogo nella man destra, & Nashdio nella manca. Bruto accresciuto il numero delle Bruto. fue naui, venne à tronar costoro. Percioche s'erano aggiunte a quelle, che Cefare hauea fatte in Arelate, quelle fei, lequali haueuan già tolte à Massilies. Atli. Egli haueua se' viorni paßati fatto rifare queste, & haueuale di tutte le cose fornite. Ora confortati i suoi che coloro che mentre furon freschi & interi era no stati da loro superati, hora in tal guifa già vna volta vinti disprezzassero. pieno di feranza, & animo migliore contra loro si mosse. Si potena facilmente del campo di C. Trebonio, & di que' luoghi alti vedere dentrolla terra, come tutta la gionenti, la quale era restata nella terra, & tutti i secchi pari-

mente co' figlinoli loro, & con le mogli, & con le guardie publiche, o veramen te stando sopra le mura leuauano le mani al cielo, ò pure se n'andauano per le Chiefe de gli immortali Dei : & gittandofi con le ginocchia per terra auanti alle Statue loro, pregauano, che fosse loro conceduta la vittoria. Ne ui haueua fra tutti pure un foio, che non istimasse, che'l fine di tutte le lor fortune consisteffe nella force, & nel successo di quel giorno. Percioche i giouani da bene di tutta la terra, & tutti i primi cittadini, di qual si voglia et d nominatamente chiamati; erano entrati nelle navidi maniera, che se sosse loro avenuto alcun calo contrario, vedeuano, come non era restato loro più il poter tentare di far cufa veruna: done se i loro fossero restati superiori, hauenano speranza di po-

tere o conle ricchezze loro, ò con il soccorso d'altri, saluare la città. Venuti Valor de' alle frette i Massiliesi, non lasciarono indietro cosa che potesse mostrare il ua-Massiliefi lor loro, ma ricordenoli di quelli ammaestramenti, che poco ananti gl'erano sta ti fatti da i loro, combattenano con quella intentione, come se non fossero per hane mai altra volta tempo di fare alcuno sforzo, ò di tentare cofa veruna: & quelli, a i quali mentre si combatteua, aueniua pericolo della vita, non giudicauano perciò di auanz are di molto la forte de gli altri cittadini, iquali pre-

vauale,

Battaglia sa la terra doucuano quella medesima fortuna di guerra sopportare. Ora essendo a poco a poco le nostre naui spartite, con l'arte de' marinai si veniua à dar luogo alla destrezza delle naui: & se talhora i nostri (offerendosene loro l'occasione) gettando gli vncini di ferro, haueuan preso qualche naue: porgeuano d'ogni intorno succorfo a loro, che stretti, e in bisogno si ritrouauano. Nè meno con gli Albici d'appresso attaccandosi mancauano punto d'animo nel menar le mani,ne anche eglino cedeuano a' nostri nel valore; & in un tratto tirata dalle naui minori gran furia di dardi, & altr' armi, ferinano molti de' nostri colti

Naue di D.Bruro.

all improviso, & impacciati. Et hauendo due galee veduta la naue di D. Bruto, la quale agenotmente si porena conoscere all'insegna, erano venute con impeto da due bande a inuestirla; ma Bruto anedutosi di tal cosa, si nalse di si fatta maniera della prestezza della naue, che di poco fatio paffando si leuò loro dauanti. Et quelle si vennero con tanta furia a percuoter insieme fra loro, che I vna & I altra per la velocità del corfo nel percoterfi à stranissimo partito si ridusse, & l'una rotto lo sprone, tutta si uenne a fracasare. Le naui dell armata di Bruto, lequali erano quini vicino, anedutisi di tal cosa, vennero tosto con impeto ad affaltare le due cosi impacciate, & con molta prestezza amendue l'affondarono. Ma le naui di Nasidio non surono in questa impresa buone per nulla, anz i prestamente si colfero della fattione. Percioche queste non erano spince a mettersi a uno estremo rischio della vita, ne dallo hauere la patria quanti a gli occhi,ne da gli ammaestr menti de parenti loro. Per questo dunque di quel numero di naui, che queste erano, non andò male alcuna. Deil'armata de Massiliesi ne furono affondate cinque, quattro ne furon prese, & vna

fi, che perirono.

#### GVERRA CIVILE.

335

ne fuegl con quelle de Nafidio, lequali tutte insieme nanigarono nella Spagna di qua. Ma dell'altre vna, che fu mandata auati a Massilia per cazione di porcar quini la nuoua; come si comincid a far vicina alla terra, vi concorse tutta la vente per intendere la nuova. Poiche quiut fu inteso come la cosa era passata, si cominciò si gran pianto; che si pareua, che in quel punto la città fo se sta ta presa da i nimici. Tuttania i Massillesi non con manco preslezza & diligen za cominciarono a mettere in ordine tutte quelle cofe, che per difesa della citta poteuano. I foldati delle l'egioni, i quali crano al gouerno dell'impresa dalla Soldati mi dritta, s'erano accorti per hauere veduto spesse volte saltare inimici fuor delle le della terra, come harebbe poute fronar loro molto , fe have Jero fatta pna gioni . torre di mattoni forto le mura per on riparo, or rifugio loro; o da prima per difenderfi da i subitt affalti la fecero baffa, o picciola : o in questa si ritirauano, & quindi si difendenano ogn'bora; che qualche sforzo grande de nimici eli Stringeffero molto; & quindi faltanan fuori a ributtare, o feguitare i nimici. Ciafcuna facciata di questa torre era di larghezza di trenta piedi, e la groffezz a delle mura era di cinque piedi. Ma di poi, si come la sperienza è di Sperienz eutre le cose maestra, messaut da gli huomini l'arte, & la diligentid; fu troua- za di tutto, che potrebbe fare vi utile molto grande, fe questa s'alzasse su a guisa di te le cole torre. Et questo si meffe ad effetto in questo modo. Done l'altezza della torre fu giunta al primo palco, l'accomodarono sopra le pareti, di maniera, che le teste delle traui fossero coperte dell'estreme parti della fabrica delle pareti, accioche non auanz asse fuori alcuna cofa doue il fuoco gettato da nimici fi potesse apiccare. Ora questo palco per quanto comportana il tetto del plu- Riparoco teo, lo ricoprirono di piccioli mattoni : & fopra quel luogo vi mifero trani per megatto? traverso non molto lontano dall'estremità delle pareti per sospender da esse quel palco, che doucha feruire per ricopritura della torre, & fopra que legni mifero per drittura certe traui a trauerfo, & queste legarono insieme con pez zi d'asse: fecero queste trani alquanto più lunghe & più alte, che non erano l'estreme parti delle pareti, affine, che vi fosse done la materia da courire la ci ma della torre potesse stare appesa, & hauesse done posarsi per difesa di tutte le percosse et per ributtare i colpi. Ora mentre sotto questo palco si veniuano fabricando le pareti, ricoprirono l'ultimo palto, che era fopra tutti, di mat toni & di terra affine, che il fuoco de nimici non potesse fare alcun danno, & oltre a ciò vi distefero sopra delle schianine; accioche o veramente l'armi tira te da gli strumenti atti a ciò, non rompeffero il tauolato, d veramente che i fal si tirati non guastassero il mattonato. Fecero medesimamente tre ftoie di funi Stoie di da anchore lunghe apunto quanto era l'altezza delle mura della torre di quat funi. ero piedi di larghezza, or queste le appefero legate a certe trani, che auanza nano sopra la torre intorno ad essa da quelle tre bade che risquardanano i nimi ci; la quale forte fola di riparo & di coperta haucuano altre volte prouata in G G 2

altri

Satti.

fare. Done poscia quella parte della torre, la quale era compita, fu interamente coperta et guarnita, & fattiui i ripari contra tutti i colpi de nimici; a gli al trilauori aggiunsero i plutei; cominciarono poi a leuare in also & sospendere il tetto della torre così intero come era, leuandolo del primo palco con le leue. & altri frumenti: & tanto lo veniuano alz ando, quanto rispetto alle stoie av pese d'intorno far si poteua. Et in tal guisanascosti & guardati da cosi fatte coperte veniuan fabricando le pareti della torre tutte di mattoni. Quindi faceuano con vn'altra lieua vna armatura à ponte da poter fabricare, ogn'hora, che pareua lor tempo di fermare vi altro palco, & fermauano medesimamen te le trani coperte dall'estremità del muro nella maniera, che haucuano fatto prima .. Quindi di nuono da quel palco alzanano su l'ulsimo & più alto palco della torre, & tirauano più alto le stoie. Et in tal guisa facendo vennero a fare securamente senza pericolo alcuno, er senza ricenerni pure vna ferita sei palchi, o in que luoghi, che furono da essi giudicati a proposito, lasciarono le finestre per poter quindi tirare contra la terra l'armi .. Doue poscia essi beb-

bero fermo di potere di quella torre guardare tutti i loro lauori, che erano aton 1 2 quinci d'intorno, cominciarono a dare ordine di far vn Musculo di lungbez ortholen Za di piedi feßanta di legnami groffi due piedi , & di tirarlo dalle mura della torre per fino alla torre & alle murade' nimici, & era questo Musculo di que

Traui di sta maniera. Si fermanano giù nel piano della terra due trani di pari lunghez

pari lun- qa quattro piedi lontano l'una dall'altra, & sopra queste si ficcauano certe co ghezza. lonnette d'altezza di cinque piedi, & queste congiunsero insieme tra loro con certe ligature di legni ripiegati con le cime deboli, e là doue si donenano pofare le traui, che si metteuano per cagione di ricoprirlo di sopra, fermarona altre traui di groffezza di due piedi, & quelle legarono con lame di ferro & chiodi all'estremità del tetto dell'opera; sopra l'ultime trani conficarono alcuni regoli larghi quattro dita, accioche ritenessero que mattoni, che si mura-Ingegni nano sopra que' ripari. Poi che questo lauoro su alz ato compintamente & siflupendis nito di quanto si richiedeua, si come le trani erano posate sopra que' legni ripiegati acciò tutta la machina fosse sicura dal fuoco, che dal muro le fosse get-

fimi

tato contra, lo ricopersero di mattoni & di terra. Sopra i mattoni distesero de' cuoi accioche l'acqua; che per canale vi fosse volta sopra, non dilauasse i mattoni: & accioche que cuoi non fossero guasti ò con fuoco ò con sassi, gli ricopersero con le schiaume. Tutta quest opra sotto la couerta de le pinee condussero a perfettione fino alla torre, quindi tosto, fuor dell'openione de i nimici, con le machine nauali, & co curli fotto la tirarono accosto alla torre de i ni mici, accioche con l'edificio si congiungesse. I Terrazani in on tratto spanentati da questo male, cananano delle mura sassi grosissimi, quanto più possibil fosse con pali di ferro, e gettandole giù delle mura le voltanano sopra il tetto

della

della machina. La fortezza della fabrica sostenena la percosta, O tutto quello che cadena giù per l'altezza del tetto della machina sdrucciolando n'andaua in terra. Onde subito che di ciò si furono accorti, mutaron proposito; & em piti barielioni di tormentina, & di pece, p'attaccarono il fuoco, & cofi accesi Barigliodi su le mura sopra la machina gli rouerscianano. Et rotolando cadenano del ni di torterto, & caduti da banda erano discostati dalla machina con pertiche, o con menuna. forche di ferro. I foldati intanto fotto la machina, cananano con pali di ferro i più baffi fassi della torre de nimici, da quali si reggenano i fondamenti di quelte mura. Difendenano i nostri stando nella torre di mattoni il musculo, con tira Musculo. ve armi. & con altri Strumenti da combattere. & i nimici erano cacciati delle mura, & delle torri; & non era loro conceduto di potere liberamente difender le mura. Ord effendo già stati cauati molti fassi della vicina torre, cadde con subita ruina vna parte di effa, & l'altra parte già mostrana di volere an- Pane del dare per terra. Tranagliati allhora i nimici dalla subita ruina della torre, & la Totte pieni di Bauento per lo non penfato lor danno; dubitando dell'ira de gli Dei, & caduta. temendo del sacco della città, subito tutti à popolo senz' alcuna arme, portando fopra il capo certe bende bianche à qui sa de diadema; pennero suori delle porte à ritrouare i Luogotenenti del campo, Falz ando le mani suppliche volmente se ne vennero verso l'essercito. Nell'apparire d'una si fatta nouità si fermò in un tempo il combattere, & il maneggio tutto della guerra; & tutti i soldati voltandosi adietro partendo della fattione per desiderio d'udire & di vedere si trassero auanti. Tosto che i nimici si furon condotti auanti a' Luogo- I nimici tenenti del campo, & d tutto l'esfercito, si gettarono tutti a' piedi loro; humil supplicamente pregando che si douesse attender la venuta di Cesare, che già vedeuano no i Cesa la loro città presa, vedenano tutti compiutamente finiti i loro lauori, la torre loro quasi che gettata tutta per terra; la onde essi non cercauano di far più difela.e che non porena nascere alcuno ritardamento ogn' bora, che e' fosse venu to, per la quale se essi non facessero tutto quello, che fosse comandato loro, ad on fol cenno,e' non poteßero effere in on tempo messi à sacco. Quindi mostrarono che ogn' bora, che la torre fosse finita d'andare interamente per terra, non se potrebbono in alcun modo ritenere i soldati, che tratti dalla speranza della preda, non faltaffero nella terra, & che non la faccheg giaffero, & roinaßero. Disfero queste & molte altre cose somiglianti, come huomini dotti, con gran compassione, & sempre piangendo. Onde i Luogotenenti del campo mos- Tregue se da queste cose, leuarono i soldati dall'opera, si tolsero dall'assalto, & lascia- fatta tra rono la guardia nelle machine... E fermata per compassione una certa sorte Cesare e di tregua, si attendena che Cefare arrinaste; non era più chi tirasse ne di su le mura, ne meno de nostri pure vn pezzo d'arme, anzi, che tutti come quasi se fosse terminato il tutto, abbandonarono la cura & diligenza loro consuetas. Perche Cefare scriuendo à Trebonio gli haucua più volte fatto intendere, che

non sopportasse per niente, che quella terra si prendesse per forza, accioche i soldati poi troppo infiammati e per l'odio della ribellione, & per effere stati Pregiati, e per la lunga loro fatica; non facessero tutti i gionani morire, perche già minacciauano di volerlo fare, & apena furon tenuti, che non correffero subito nella terra : & presero graue sdegno, perche si parena, che Trebonio fosse stato cagione, che la terra non fosse stata presa da loro. Intanto i nimici huomini senza fede, cercanano tempo & occasione di qualche fraude & in-Nimici ganno. Paffati alquanti giorni stando i nostri otiosi, & con gli animi raffreddati, in on tempo ful mezzo giorno, effendosi parte de' foldati discostati, &

parce flanchi dalla lunga fatica meffifi a pofare dentro le fabriche loro, & cf-

sendo riposte & ridotte al couerto tutte l'armi; saltaron fuori delle porte, &

fenza fede.

Nimici foffiando il vento grande, & fauoreuole, mifero il fuoco nel nostro lauoro: Et mettono il pino lo venne di maniera accrefcendo & allargando, che la fiamma s'apil fuoco nel lauoro de'Cefariani.

prese in vn medesimo tempo ne bastioni, ne ripari, ne gatti, nella torre, er in tutti gli strumenti; e furon prima queste cose tutte consimate, che si potesse conoscere in che modo tal cosa fosse auuenuta. I nostri allhora tranagliati da cosi subito caso, presero tosto tutte quell'armi che poterono. Alcuni saltando fuori de ripari vennero per se stessi alla volta de nimici, & con impeto gli affrontarono; ma era nietato loro il seguitare i nimici, che fugginano da que' del muro con l'armi, che tirauan loro contra. Eglino intanto ritiratifi fotto le mura misero sicuramente il fuoco nella torre di mattoni & nel Musculo, & in questa quisa venne a andar male in vn momento di tempo per la malignità de'nimici, & per la forza della tempesta, la fatica de' foldati di molti mesi. Tentarono i Massiliesi il seguente giorno anchora di fare il medesimo effetto : che vedendo suffiare ad vn medesimo modo il vento furioso, saltudo fuori, ven nero con maggiore ardire alla uolta dell'altra torre, & quiui menaron le mani, & in essa & nel bastione gettaron molto fuoco . Ma si come i nostri ne' di passatt hauenano abbandonato il guardarsi, & il combattere quasi affatto, co si ammoniti dal caso del giorno dauanti, haueuano apprestato tutto quello, che per difender si facena loro di mestiero. Hauendone dunque tagliati a perzi buon numero, ributaron gli altri nella terra, senza, che hauessero fatto nulla di quello, che voleuano. Ordinò Trebonio di rifare, & rimettere in punto con molto maggior diligenz a de'foldati, tutte quelle cofe, che s'erano perdute. Percioche tofto, che effi videro hauere hauuto cosi mat fine le tante fatiche et apparecchi loro, & la tregua effere flata rotta cost sceleratamente, si dolsero molto, che'l valor loro fosse cosi schernito & besfato: & perche no v'era quini d'astorno restato più d'onde hauere la materia da fare i bastioni, fatti tagliare d'intorno molto lontano per ogni banda gli alberi nel paese de Massilie-

si, & tiratigli quiui , difegnorono on bastione in ona noua foggia, & non più Baltione, vdito, di due mura di mattoni di großezza di fei piedi , & di fare in effe mura

il palco,

Trebonio,

il palco, e di quella medesima lunghezza quasi, che era il bastione fatto di prima. E done si parena che lo spatio ch'era fra le mura, ò la debolezza del lauoro lo richiedesse, vi Gametteuano colonne, & sopra vi metteuano traui per traverso, che potessero tenere più forte il lanoro. E per tutto, done s'erano fer mate le trani, ricoprinano con graticci, & fopra essi vi distendenano del terreno. Stando forto questo testo i soldati guardati dalla man destra, e dalla man ca parimente dal muro, & recandoni ananti altri ripari portanano nel lauoro fenza pericolo alcuno quel tanto, che facena dibifogno. Si lanorana quini con gran prestezza, & i soldati con la loro diligenza & ualore pennero a rimettere in asetto, & rifare in vn tempo i danni riceuuti della lunga fatica lo ro. E là done gindicanano connenirsi, lascianano nel muro le porte da potere, vo. Les aune genueum von en fische i nimici, che in si pochi gior in, che si bisonamo, giltar fuori. Hora tosso, che in mici, che in si poche gior in, che si bisonamo, che non si poche con si poche con si mportal i mportal i mortal con si poche con si vo fatio di tempo, erano con poca fatica già rifatte di forte, the non poteza- fero le no più con la malignità loro farui alcun danno , & che non rimaneua loro più sorn fatmodo alcuno di potere, ò con le forze nuocere a' fuldati, ò col fuoco a' loro la- te da Cenori; & che conosceuano, che in quel modo medesimo si potena cingere con stariani. muro e torri tutta la terra di verso done ad essa si potena per terra passare, di si fatta maniera, che non haurebbono più potuto sermarsi sopra i loro ripari; conciofoße cofa che si paresse, che i nostri hauessero fabricato altre mura sotto le mura della terra, si che tirauano dentro dell'armi con mano, e che non si porenano rispetto alla vicinità delle mura valere de loro strumenti, ne' quali esti bauenano grandistima speranza; & estendo pari il modo del poter combattere di su le mura, & delle torri, e conosceuano di non esfer pari à nostri nel valore; ricorfero alle medesime conditioni di volersi dare a' Romani. Tronandosi M. Varrone nella Spagna di là: & hanendo haunto nel prin-Marco cipio notitia di quelle cofe ch' erano state fatte in Italia, hauendo cattina spe- Varrone ranz a nelle cofe di Pompco, ragionaua di Cefare molto amicheuolmente, con dire, che come fatto Luogotenente da Pompeo, era a lui per fede obligato, ma che non perciò si teneua manco amico di Cefare; che appresso molto bene sapena qual fosse l'ufficio del Luogotenente, il quale le genti in vece dell'Imperatore, e per lui tenena : dicena poscia quali fossero le forze sue, & di quale animo fosse tutta quella Pronincia verso di Cesare. Et ogni hora che esso ragionaua, tornaua à inferire questo medesimo nel suo fauellare; & non si mouena quindi per andare in alcun luogo. Done poscia esso intese, che Cesare era Cesare ri ritenuto dall'impresa di Massilia, & che le genti di Petreio s'erano vnite con tenuto l'essercito di Asfranio, & che erano venute genti in gran numero in fauor loro, & che erano in grande speranza, & aspettatione, e che tutta la Spagna Maffilia. di là era d'on medesimo parere; & inteso come la cosa era dipoi passata sotto Ilerda, di quanto s'era patito rispetto al mancamento del grano, & tutto que- Letida

240

Stogli scriuena Affranio vie troppo largamente, & con troppa superbia; anch'egli cominciò secondo il mutamento della fortuna à irsi mutando, & fe far. soldati per tutta quella Provincia : & hauendo già messe insieme due legioni, p'aggiunse d'intorno a trenta Cohorti di soldati per guardia de' fianchi della battaglia pfati di andare à guifa d' ala ; & ragunò gran quantità di grani, & appresso fe comandamento a i Gaditani, che douessero fabricare dieci naui lunghe per cagione di mandarne à Massilies, & ad Affranio parimente, & Siuiglia. Petreio. Ordino medesimamente, che se ne fabricassero molte in Hispali, e leuando del Tempio d'Hercole i danari tutti, & tutti gli ornamenti, fe portare ogni cosa nella terra di Gade, & quiui mandò alla guardia sei Cohorti de soldati del paese; & à C. Gallonio Cauallier Romano amicissimo di Domitio, ilquale mandato da Domitio era venuto quini per hauer cura della heredità, diede il gouerno della terra di Gade; & in cafa di Gallonio fe portare tutte

Cefare.

Varrone l'arme cosi publiche come prinate. Et egli orò più volte granemente contra ord coura Cefare. Bene speffo diffe ful tribunale publicamente, come Cefare baueua in più battaglie perduto, come gran parte de' suoi soldati lasciando lui, erano paßati nel campo d'Affranio; & hauere intese queste cose tutte per più nuoue certe, & da più persone. I cittadini Romani di quella Prouincia spauentati da cosi fatte nuone, furon costretti à forza da costui à promettergli per lo maneggio della Republica cento nouanta mila sestertu, ventimila libre d'argento, & cento vencimila moggi di grano. Et à tutte quelle città, le quali e' giudicana, che tenessero amicitia con Cesare, ponena maggiori granezze; & pi mettena le quardie; tenena ragione tra prinati; confiscana i beni di coloro, i quali haueßero detto nulla ò pur hauessero orato contra la Republica.. Tirana per forza tutta quella Pronincia, con dare à tutti il giuramento a con fermare le parole sue, & quelle di Pompeo. Hauuto poscia contezza delle co-Apparec- se fattenella Spagna di qua, s'apprestana alla guerra. E l'apparecchio suo era di questa maniera. . Che faceua star seco due legioni nella città di Gade.

chio di

Varrone. & quiui teneua tutte le naui, & tutto il grano . Percioche s'era molto bene auueduto, come tutta la Pronincia era alla parte di Cesare fauorenole 2. Et hauendo proueduto l'Isola di naui, & di grano; giudicana, che non fosse ad esso difficile di poter mantenere la guerra. . Hora Cefare auuenga, che gli bifognaffe per molte cagioni, & tutte necessarie, tornare in Italia; s'hauea nondimeno messo in animo di non lasciare nella Spagna alcuna parte di guerra; percioche molto bene sapeua come nelle parti della Spagna di quà, i benefici fatti da Pompeo, & i suoi affettionati erano molto grandi . Hauendo dunque mandate due legioni fotto Q. Cassio Tribuno della plebe nella Spagna di là, co delle ple. egli accompagnato da feicento caualli marciò auanti à gran giornate, & mandò prima vn bando di che giorno volena, che i Magistrati, o tutti i primi cit-

Cordona tadini di tutte le Città si tronassero dentro di Corduba alla presenza sua ... Publicato

Publicato questo bando per tutta la pronincia, non ni fu città neruna, che altempo diputato non mandasse a Cordona vna parte del Senato; ne ni hebbe alcun (ittadino Romano di si poco conto, che quel giorno non ui si nolesse troware. Et egli p se stesso trouădosi al parlameto in Cordona serrò le porte a V arrone & ordino sule mura, & sopra le torri le gnardie, & le sentinelle. Ricenne appresso di se due Cohorti, i quali eran detti Cohorti Colonice, efsen- Cohorti do arrivati a caso quini, per cagione di disendere la Terra. In que medesimi Colonice. giorni i Carmonesi, che sono huomini d'una delle più gaglia de Terre di su:-La quella Prouincia, hauendo Varrone condotti tre Cohorti alla guardia della fortezza: per lore ifieffi cacciarone i foldati , & ferrarono le porte. Per questa cagione adunque V arrone era molto più follecito di arrivare a Gade con le legioni, quanto più tosto potena, a fine, che non gli fosse impedita la strada è serrati i passi; tanto si tronauano nolti a fauorir Cesare gli huomini di quella Provincia. Et essendosi dilungato quindi alquanto, hebbe lettere da Gade, come tosto, che fu quiui inteso il bando di Cesare, i primi huomini Gaditanis'erano accordatico' Cohorti de'foldati, che stauano quini alla guardia, di cacciar Gallonio di quella terra, & di tener la terra, & l'Isola tutta per Cefare . E che fermato tal confizlio fra loro hanenano fatto intendere a Gallonio, che uolesse da se medesimo; mentre poteua parcirsi da Gade senza pericolo : done se ciò facesse , esti ni prenderebbon partito . Onde mosso Gallonio da si fatta paura, s'era tolto da Gade. Poiche si furono intese queste cose , una Varone. delle due legioni di Varrone chiamatala Vernacula, presente lui, & risquardante, fiego l'infegne, & si ritirò dentro in Hispali, & fenza far alcun danno si fermo nella piazza, & ne' portichi. Fu di cosi fatta maniera lodato questo fatto da Cistadini Romani, iquali eran quiui, che ciascun di loro molto uolentieri gli riceuette in casa sua. Varrone spanentato per queste tai cose , hauendo promesto (noltato il niaggio sno) di nenirsene alla nolta d'Italica, egli fu fatto intendere da fuoi, come le porte di quella città erano di già serrate. Là onde poi, che si uide serratitutti i passi, mandò dicendo a Cesare, come e' confignerebbe la legione, a chi da esso gli fusse commesso. Onde egli ui mandò subito Sesto Cefare, & comandò che la desse a lui. Varrone poi che egli hebbe data in tal guifa la legione, se ne uenne alla uolta di Cordona per tronar Cefare, done rendutogli conto dell'amministratione delle cose publiche, gli diede fedelmente nelle mani tutti que' danari , iquali esso hauena ; quindi gli scoperfe tatta quella quantità di grano, & di navi, che per tutto si tro uaua. Cefare fe parlamento dentro di Cordona, & rese infinite gratie a tutte le na- Cefare fa tioni: a' sittadini Romani, che hauessero con diligenza cercato di hauere la ter dentro di ranelle forzeloro; agli Spagnuoli, che hauefsero cacciate le guardie; a Ga- Cordous. ditani, che haueßers rotto le forze de gli auuersari, & che per loro istessi s'ha uessero guadagnata la libertà : a i Cohorti poscia, & a i Capitani, iquali erano

Verracula legione di Sinigha

421

andati quiui alla quardia, che bauessero con il valore loro mantenuto i partiti da quelle genti presi. Liberò i (ittadini Romani dal pagare que'danari, iquali baueuano publicamete promesso a Varrone. Restitui tutti i beni a coloro, iquali e'troud, che haueuano fauellato troppo liberamente e'che per si fatta carione n'erano stati prinati; & hauendo fatti alcuni presenti publici & de i prinati anchora; fe che tutti gli altri furon ripieni di buona speranza del tepo, che doueua venire; & fermatofi in Cordona due giorni folamente, fe n'andò quindi alla volta di Gade, done volle che fossero riportatinel tempio di Hercole tutti que'danari, @ ornamenti, che n'erano Stati cauati; & meffi in vna casa priuata. Diede il gonerno di questa Provincia a Q. Cassio, lasciandogli quattro legioni di soldati : & egli con quelle naui, le quali haueua fatto fare M. V arrone, & che per suo comandamento haueuano fabricate i Caditani, in isario di Aragona. pochi giorni arrinò a Tarracone; & quini attendenano la venuta di fesare gli ambasciadori di tutte le terre, quasi della Spagna di quà. Et hauendo in quel medesimo modo riceuuto in alcune città molti bonori, & in publico, & in prinato, si parti di Tarracone, & caminando per terra arrino a Narbona, & quin di a Massilia; e intese quini effer fatta la legge del Dittatore, & estere Stato chiamato Dittatore da Marco Lepido Pretore. 7 Mashliesi tranagliati da tutti i mali; condotti in vno estremo mancamento delle cose da viuere; vinti già due volte in battaglia di mare; rotti in fpesse fattioni; sbattuti oltre acciò da vna granissima peste;rispetto all'effere stati si lungamente riferrati, & per hauere mutato il vitto: conciosia cosa che tutti vassero per loro cibo per viuere panico vecchio, & orzo guasto, lequai cose erano state già anticamente proueno redere. dute, & meffe nelle munitioni per ogn'bora, che aunenißero cofi fatti cafi: atterrata la torre: smatellata buona parte delle mura; perduta ogni speraz a d'effer più soccorsi; & delli esterciti, iquali haueuano inteso ester venuti nelle forze di Cesare; si diliberarono di redersi liberamete senza fraude niuna. Ma L.

Domitie fugge.

Domitio pochi giorni auati conosciuto l'animo de Massiliesi, hauendo fatto pro nedere tre naui, due delle quali hauena cofegnate a' fuoi famigliari, celi era motato in vna, & veduto come'l mare era torbido per la tepesta grade, se dare de'remi in acqua . V eduto costui quelle naui che mandate da Bruto nel modo, che solena fare ogni giorno, faceuano nel porto la sentinella, flaccare l'anchore, si misero a seguitarlo. Ora di que'tre legni un solo done era su egli se disesa,& seguitò di fuggire; & aiutato dalla tepesta, si tolse prestamete loro danati.Gli altri due spauetati dal subito vedersi sopragiunti dalle nostre naui, si ri-

1 Mustilie. tiraron salui nel porto. 7 Massiliesi intato, si come era stato comadato loro, tuth fi sendo tel'armi, & gli strumeti da guerra portarono fuori della città. Quindi trassero del porto & dell' A rsenale tutte le naui , & appresso diedero tutti i danari del publico. Cefare, poi che hebbe tutto ciò messo a effetto, saluandogli più rispetto al nome & antichità loro, che per i portamenti fatti verso di lui, vi lasciò alla

quardia

enardia que legioni. L'altre tutte mando alla volta d'Italia, & egli fe ne andò verso Roma. In questo medesimo tepo partitosi (Curione di Sicilia, & anda- C.Curiotosene in Africa, & non facendo da prima alcun conto delle genti di P. Attio ne-Varo, vi conducena seco due delle quattro legioni, lequali hauena haunto da Cefare,& cinqueceto canalli: Thanedo nauigato cotinnamete due giorni inte vi & tre notti appreßo, arriud finalmete a vn luogo, che fi chiama Aquilaria. Aquilaria E'questo lontano da Clupea a punto ventidue miglia, & lastate non v'è male habitare,& è posto nel mezo di due scogli bene alti, che sporgono in mare. At sendendo la sua venuta vicino a Clupea L. l'esare figliuolo, co dieci naui lughe, Coros. le quali P. Attio tolte già nella guerra de Corfali; hauena fatto raccociare in Vtica per cagione di questa guerra ; & hanuto sospetto per vedere si gran numero di naui, trouadosi in alto mare, s'era fuggendo ritirato verso terra; & data la sua galea al lito vicino, restata in secco, & abandonatala, quini, egli per terra era fuggito in Adrumeto. Stana in questa terra alla guardia (. Considio to. Lungo con una legione. L'altre naui di Cefare dopò la fuga di costui si ritiraro no anch'elleno in Adrumeto. Seguitando costui M.Ruffo Luogotenente con dodeci nani , legnali Curione haueua seco menate della Sicilia per quardia di quelle da carico, dopò che egli hebbe veduta nel lito la galea cofi abbandonata, la fe cauare quindi , tirar fuori e remorchiare ; & egli con l'armata tornò a Curione. Mando Curione innanzi Martio con le nani alla volta d'Utica , & Biferta egli anchora vi marciò con tutto l'essercito; & andato auanti due giornate giunfe al fiume Bagrada : quini lasciò co le legioni C. Caninio Rebilo Luogote- Bagrada mente, & egli passò auanti con la canalleria, per riconoscere i campi Corneliani : perche questo luogo era sopra modo giudicato a proposito per fermarui il campo. E questo un monte diritto, che sporge sopra il mare dirupato da amen- Capi Cordue le bande & molto aspro: bene è vero, che da quella parte, che è volta ver- nchani. fo Utica, la fommità, & montata sua è alquanto più piaceuole. E' lontano da Utica andado per via dritta poco più d'vn miglio. Si troua bene in questo viag gio vna fontana, che per lunga via mette in mare, & allaga d'intorno molto paefe, & fe alcuno vuol fuggire di passarui per giro di fei miglia, arriverà alla terra. Poi che Curione hebbe ben veduto & considerato questo laogo, vide i ripari del campo di Varro, che dalla parte della porta detta Bellica si giueneuano con le mura & con la terra : & rispetto al sito naturale del luogo vide che erano molto forti & guardati, che da vua banda eran serrati da essa V ti ca,dall'altra dal theatro, ilquale è dauani alla città, & dalle gradissime fondamenta della fabrica, & che la strada da potere andare al campo era molto difficile & Stretta. Et insiememente vide come le strade tutte erano di gente calcate, che andanano sgombrando, si come ne' subiti romori si suol fare, portando le robbe delle ville dentro nelle terre. Ora egli madò tofto quini la canalleria, che scorrendo rubbase, & hauesse ciò in luogo di preda; & in vn medesimo të-HH 2

po saltarono fuor della terra da seicento canalli de la Numidia, & quattrocento fanti appreßo, mandati da V arro per soccorrere à que bisogni ; le quai gen-Giuba Re ti erano flate mandate pochi giorni ananti a V tica dal Re Iuba in foccorfo.

Pompto.

amico di Era costui amico di Pompeo per hauergli riceunto in casa suo padre; & inimico di Curione, percioche allhora che egli era tribuno della plebe hauca publicata vna legge per laquale e' confiscana il Regno di Inba. Ora i canalli dell' vna parte & dell'altra si corsero ad affrontare; ma per dire il vero i caualli della Numidia non poterono altrimenti resistere al primo assalto impetuoso de' no Stri , nea mortine d'intorno à cento venti , gli altri si ritirarono nel campo sotto la terra. Curione intanto subito che furono arrivate le nani lungbe; fe proto-Stando intendere alle naui da carico, che s'erano fermate à V tica , lequali erano intorno à dugento, come egli era per tenere per nemici tutti colore, iquali non dessero tosto de i remi in acqua per la volta de i campi sorneliani. Tosto che fu vdito il fatto protesto, tutti in vn tempo staccate l'anchore lasciarono. V. tica, & passarono colà, oue era stato loro comandato : per questo fatto l'essercito fu in vn tratto ripieno d'abondanza di tutte le cose. Dopò che surione hebbe fatto questo, si ritirò à gli alloggiamenti vicino al sume Bagrada, & quini su to chiama- da tutto l'effereito à vna voce chiamato Imperatore. Egli il seguente giorno

-3108

to Impera conduffe l'effercito alla volta di Utica, & fermò quini il campo vicino alla città. Non erano anchora finiti i ripari del campo, che i canalli della guardia. fanno intendere, come gran numero di canalleria, & di fanterie, mandate dal Rè in soccorso, marcianano alla volta di Vtica, & in quello ifieso tempo si vedeua vna gran poluere in aria, & d vu tratto si vide comparir quini la vanguardia della prima battaglia. Surione tranagliato molto per la nouit à di que-Sta cofa , fpinfe innanzi la caualleria , che riteneffe il primo impeto ; & che gli tratteneße, Egli prestamente lenati i soldati delle legioni dallanoro, gli fc mettere in battaglia; & in tanto i caualli vennero co' nimici alle mani; & auanti che le legioni si potessero spedire, & che potessero far telta, tutte le genti Giuna rot mandate dal Re in soccorso impedite, & sbaragliate, percioche eran venute marciando fenz'alcun'ordine, & fenza fospetto veruno; furon rotte, & voltaronsi à suzgire : & saluandosi quasi tutti i caualli perche correndo lungo i lità del mare s'erano con prestezza ritirati nella terra, vi restò morta gran parte della fanteria. La notte seguente due Capitani Marsi, fuggendosi del campo de Di Campa Curione con ventidue caperali paffarononel campo di Attio V aro. Ora que-

ma.

goa di Ro Sti à veramente differo quello, che haueuano per certo in openione, è pure volfero anchora compiacere à Varo, che gli stana à vaire; percioche noi-ci monia-Varo. mo volentieri à creder quello, che porremmo ; & habbiamo speranza, che gli altri ancora siano di quel parere, che siam noi . Affermarono per certa cosa che tutti i soldati di Curione nell'animo loro gli erano nimici , & che faceua sopra modo di meftiero, che gli efferciti si veniffero à veder in faccia; & che fi

delle

deffe facultà di nenire a parlamento. Varo, moso da cost fatta openione, la mattina venente canà di buon'hora tutte le genti fuor del campo. Curione d'al tra parte fe anch'egli il somigliante, & essendo nel mezo fra l'uno & l'a'tro campo pna ualle no molto grande, ciascun di loro ordinò le sue squadre in battaglia. Si trouaua nell'esercito di Uaro Sesto Quintilio V aro, il quale per qua- Sesto Qui to s'è dimostrato più adietro, s'era tronato già in Corfinio. Questi liberato de tilio. Cefare era venuto in Africa; Curione banena condotte per mare quini quels le due legioni, lequali Cefare haucua ricenuce à Corfinio. Di maniera, che mutati pochi Capitani folamente, erano quelle medesime compagnie. Et ane' caporali medefimi . Quintilio offertafigli questa occasione di potergli chiamare per nomi loro, cominciò d'farsi vedere intorno alla battaglia di Curione, & a pregare frettamente i foldati , che non voleffero mandar via in loro la memoria del primo giuramento, che fotto Domitio, & fotto di fe Luogotcucite haweano già dato; & non volessero voltar l'armi contra coloro, che hauenano già corfo con effi vua medesima fortuna, & haueuano insieme patito in vno istesso affedio : che non volessero altresi combattere in sauor di coloro , iquali per dir loro villania, gli chiamerebbono fuggitini. Aggiunse anco à questo alcune poche cose con dar loro speranza di far loro de doni : laqual cosa c'donenano attendere dalla sua liberalità, se nolenano lui, & Attio seguire. Poiche egli hebbe in questa guisa loro fauellato, non si uide in alcun lato dell'essercito di. surione mostrare alcun segno : & cosi amendue fecero rientrare i loro soldati dentro da' ripari: & nel campo di Curione furono tutti assaliti in un subito da una paura molto grande. Percioche questo sospetto si uenne tosto accrescendo di Curioper le molte varie cose, che si ragionauano tra soldati universalmente. Conciò ne assaliti fosse cosa, che ogn'uno trouana nuone openioni, & raccontando quello, che ha- da paura. neua da altri udito ni actrescena qualche cosa di suo, si come la paura sua gli dettana. Onde ogn'hora che, uno dicena una cofa, & ch'ella si nenina spargendo fra molti altri, & che uno la raccontana ad un'altro, si parena, che fossero molte le cagioni di cosi grantimore, come era, la guerra Ciuile, una sorte si fatta di huomini, che potenano fare liberamente quello, che più loro era in grado,e feguitare quel tanto, che essi stessi uoleuano; quelle legioni, che poco auanti s'erano trouate appresso gli aunersarii; percioche l'hauer haunto pratiche con esfi, gli haueua fatto scordare il beneficio riceunto da Cesare ; le offerte che faceuano loro, & oltre acciò le terre , che accostauano co' sauori diuerse parti . Popoli di Nè ueniua i foldati di queste legioni da Marsi, & Peligni folamente, ma ed'Abruz etiandio d'altronde; come quelli ; che la passata notte erano stati d'una mede- 20. fima squadra, & soldati insieme; & alcuni prendenano le cose ragionate da soldati universalmente come di maggior importanza; & più pericolose, che non si dicena; & alcuni altri, iquali nolenano eser tenuti nie più diligenti, ne fingenano dell'altre. La onde chiamati à configlio per queste cagioni i primi del campo,

Diverti pa compo, comincio a trattar quini di come si donestero gonernare intorno a que po de' Cefarians.

reri nel ca Hi cafi. U'erano de' pareri, che si douesse in ogni modo far forza di assaltare. il campo di Varo, perche questi tali gindicanano, che l'otio sopra tutto fosse contrario a questi difegni & andamenti fomiglianti de' foldati. Et in fommaconchiudenano, che era molto meglio di tentar la forte della guerra con la virth & valore combattendo, che abbandonati da fuoi & tolti in mezo, patire granissimo supplicio. Vi erano altresi di quelli, che giudicanano, che si douesse dopò meza notte muouere il campo, & andarsenene' campi Corneliant, accioche corfo in quel mezo maggiore spatio di tempo, gli animi de' soldati, si venissero a rinfrancare, & anche accioche se sosse loro anuennto qualche Strano caso potessero quindi per eserui gran numero di naui ritirarsi più sicuramente & più ageuolmente nella Sicilia. Ora furione non tenendo buonone l'uno ne l'altro di questi pareri, diceua, che quanto l'uno di questi pareri mancaua d'animo, tanto l'altro n'haueua troppo; che questi rifguardanano a vu vituperosiffimo fuggire, & quelli giudicanano di douer combattere in luogo stranissimo. Con che speranza, dise egli crediam noi di potere combattendo entrare deutro a'ripari del campo nimico cosi ben fortificato & dall'arte vsatani, & dal sito naturale del luogo ? E che haremo noi guadagnato poi,

Parole di Carone.

Bialimo.

to qualche gran danno? Come quasi se il succedere felicemente l'imprese non acquisti a' Generali la beniuoleza de gli esserciti, & l'imprese succedute in cotrario no procaccino loro l'odio & la maliuoleza. Et il muouere hora il capo è egli altro, dite di gratia, che vu mostrare vna vituperofa fuga, & appresso vna disperatione vninersale, & ribellione dell'effercito? Percioche no fa già di mestiero, che gli huomini prudeti sospettino, che di loro si habbia poca fede, ne menoche i maluagi sappiano, come di loro si ha sospetto, perche la paura accresca a coloro la licetia & a'nostri scemi la diligeza & la protezza. E se noi du que habbiamo di quelle cose cotezza, che si dicono della ribellione dell'esserei-

se ci ritireremo dal combattere i ripari del campo nimico, bauendoni ricenu-

Prudenza di Curiomc.

to, lequali io certiffimamete tego p fermo, ò che fiano al tutto falfe, ò che fiano almeno molto minori, che non sono ziudicate; quato è egli il nostro migliore che noi fingiamo no saperle, & le celiamo, che noi p noi medesimi le confermiamo? Ditemi vn poco, no si dee egli p no accrescere ne gli anuersary la speraza, da noi ricoprire i mancamenti dello effercito nella guifa, che si coprono le ferite del corpo? Ma vi aggiungono anchora, che si debba andar via dopò la mezanotte affine, di potere andare, per quello che io ne creda, più licentiofamente,quelli che vogliono far forza di commetter qualche errore. Tercioche queste cose à veramente sono impedite dalla vergogna, ò dalla paura, alle quai cosc la notte è sopra tutto contraria. Là onde io, per dir il vero, non bo tanto animo, che senza alcuna speraza giudichi, che si debba assaltare il campo de'nimici;ne meno ho si gran paura, che io abbandoni me Stesso. Anzi che giudico,

zindico, che fia da tentar prima tutte le cofe ; & già tengo per certo , che d'intorno a queste cofe farò questo giudicio insieme con la maggior parte di voi. Poiche fulicentiato il configlio, fè chiamare i foldati tutti a parlamento, & Valore, tòrnò loro a memoria, come Cefare s'era valuto della lor diligenza & proutez Za lotto Corfinio, come col beneficio loro e con l'auttorità haucua ridotto gran Pentinaparte d'Italia in sue potere. Percioche dipoi, disse egli, tutte le terre banno feguitato voi, & quanto voi haueto fatto, er non fenza cagione ha fefare: amichenolissimamente di voi , & eglino altresi granissimamente fatto giudi: cio. Perche Pompeo si parti d'Italia (non già cacciatone co alcuna battaglia) mutando proposito solo per lo preindicio di quanto hauenate satto voi . Cesare di voi fidandosi ha rimesso in voi me, che gli era carissimo, & anche la pronincia della Sicilia, & l'Africa, senza lequali non può Roma, ne menò Italia dia Debito. fendere . Hauni hora di quelli, che vi confortano, che vi ribelliate da noi. ... Ditemi vn poco che altra cofa defiderano effi maggioramente, che in un istesso tempo atterrare noi , & fare incappar voi in vna disconuencuole scelerateza Za ? O che più cattino giudicio far possono di voi quei che sono in colera con voi , che questo che siate traditori a coloro , che giudicano di riconoscere ogni cofa da voi? E che veniate appresso nelle forze di coloro, iquali stimano di effere in cofi mal termine folo per vostra cagione? Dite di gratia, non banete voi vdito le cose satte da Cesare nella Spagna ? Come da lui sono stati rotti due efferciti? vinti due Capitani? ricenute in suo potere due pronincie? Eque-Re facende tutte ha fatto in spatio di quaranta giorni, ne quali Cesare è stato a fronte con gli aunersary . Quelli dunque, che mentre furono sani & salui, non poterono restare a fronte a i nostri, hora che son perdenti, vi restcranno ? Ora uoi che hauete fegnito Ce fare quando la uittoria era incerta, hora che già s nede il successo della guerra , seguirete colui che ha perduto , e che douete. Ragioni potentisti, esse guiderdonati del buono ussico fatto da uni e Perche e si chiamano abandonati da noi , & per noi ninti , & fanno mentione del primiero ginramento nostro Ditemi dunque hauete uoi lasciato L. Domitio, ò pure L. Domitio lasciò noi? Non ui lasciò egli, quando noi eranate pronti di sopportare ogni strema. forte ? Non cered egli di saluarsi fuggendo nascosamente, si che noi non lo Sapeste ? Non foste noi saluati da Cej are per humanit à sua allhora, che da lui mi tronanate traditi? Come ni potè egli ritenere sotto'l dato giurameto, se prinato, & prigione effo gettati nia i fafci, & diposto l'imperio era nenuto nell'al trui forze? Vi resta hora il nuono obligo nostro, che spregiando hora il giurameto, che ui tien legati, habbiate rifguardo a questo, che per effersi reso prigio ne il nostro capitano, E hauer pauto il primiero suostato quel primo giurame to è leuato via. Ora io credo, che se voi tenere miglior Cesare già venite a ingivriarme, il quale no fono p andar dicedo i portamenti miei uerfo di uoi che fono p fino a hora molto minori, che io no norrei, & che noi no attedete. I foldati bano

nondi-

nondimeno nel fine delle guerre ricenuto il premio delle fatiche lordie voi non fate punto in dubbio di quale questo fine debba riuscire . E perche passerò io senzaricordare la diligenza nostra, & a qual fine & a che sorte sia per fino ad hora rinscita la cosa. V'incresce forse & vi pentite che io habbia passato l'effercito tutto a saluamento, & senza che vi sia perduta pure vna sola naue ? che subito alla prima giunta babbia rotta l'armata nimica al primo affronto? che io sia restato due volte in tempo di due giorni vincente nelle fattioni della canalleria ? ch'io habbia canate del porto, & di quel golfo di mare de gli aunersarij ducento naui ? Et che io gli habbia già ridotti a termine , che non. possonone per terra ne per via di mare esser souvenuti di vettouaglia ? Voi dunque rifiutata quella forte , & que' Capitani seguirete bora il vituperio di Corfinio, à la fuga dell'Italia, à la refa delle Spagne, à i pregiudici della guerra Africana ? Certa cosa è, che io ho voluto esser chiamato soldato di Cefare; voi hauete voluto chiamarmi del nome dello Imperatore; e fe di ciò v'inerefce, si che ve ne pentite, io vi rimetto il beneficio fattomi, rendetemi il mio nome, accioche non si paia, che per iscorno, m'habbiate fatto cotale honore.

Quato pof fano le pa role de Ca pitani.

Orai foldati tutti infiammati dal ragionamento di costui bene spesso sin më tre e parlaua in tal guifa, gli rompeuano le parole di maniera che fi pareua. che con dolor grande sopportassero, che si hauesse sospetto, che fossero poco fedeli. No cosi tosto mosse per partirsi d'onde hauena fauellato, che tutti generalmente lo veninano confortando, che volesse flare di buono animo, & che . non dubitaffe punto di far la giornata, & di far paragone delle forze, & insiememente del valor loro. Mutatosi per questa cagione ogniuno di volcre, & d'opinione, Curione con darni egli il suo consentimento diterminò, che come , prima si potesse, si venisse a terminare l'impresa co'l fare il fatto d'arme . Fl giorno seguente hauendo canato suor de'ripari l'essertito, mise tutti i soldati in battaglia in quel medesimo luozo, nel quale e's'era fermato que'giorni da-, manti. Et Attio Varro anchora, non dubitò d'altra parte punto di canare fuori de ripari le sue genti, per non lasciare andare via la facultà, se gli si offerisse l'occasione, ò di sollecitare i soldati, ò di venire alle mani in luogo, che sofse proposito. Erafra queste due battaglie, si come s'è già veduto poco fa, vua valle, che la falita fua non era molto grande, ma difficile, & strana. E l'vno. & l'altro attendena, fe l'effercito de gli averfarij tentaße di pastarla, affine di venire alle mani in luogo più commodo. Eccoti in vn tempo, che dal maco lato tutta la canalleria di P. Attio, & insieme con essa molti armati alla leggiera framessi tra i canalli, eran di lontano neduti allhora che essi si calanano nella ualle. Curione mandò tosto cotra costoro la caualleria co due Coborti di Marruc cini, nè poterono i caualli de i nimici sostenere il primo impeto di costoro ; anzistringe do forte i caualli suggendo se ne tornarono fra i loro . Gli armati alla leggiera, iquali insieme con essi eran corsi auanti; abbandonati da loro,

Popoli del lo Abruzzo.

### GVERRA CIVILE.

249

eran da nostri tolti in mezo, & tutti mandati a fil di spade. Voltandosi a questa volta la battaglia tutta di Varro, vedena i suoi fuggire, & esser tutti tagliati a pezzi. Allhora Rebillo luogotenente di Cefare, ilquale Curione hauca Rebillo fin di Sicilia menato feco, perche sapeua come egli era molto pratico nel mestie Luggote ro della guerra. . Tu vedi diffe, ò Curione il nimico spauentato, perche dun- nente di que dubbioso ti stai, che non ti serui dell'opportunità del tempo ? Egli allhora Cesare. hauendo detto prima folo vna cofa a' foldati, che volessero ricordarsi di quello che'l giorno dananti haueuano in presenza sua confermato; commandò, che lo fequitassero, & egli corfe auanti à tutti gli altri. Era la valle di si fatta ma- Rotta de niera impedita, & erta, che i primi nel falire fe non erano aiutati da i loro, foldati di malagenolmente vi fi potenano falendo condurre... Mai foldati Attiani ha- Accio. uendo già la paura preso gli animi loro per la fuga, & occisione de gli altri lo-To, non haueano volto punto il pensiero al fermarsi, & tutti già stimanano esfer tolti in mez o dalla canalleria. Onde ananti che si potesse tirare pure pn' arma,ò che i nostre si fossero fatti più loro vicino, tutta la battaglia di Varro volto le Balle, & ritiroffi dentro à ripari del campo. In questa fuga un cer- Dell'Ato Fabio Peligno foldato de' più bassi ordini dell'esfercito di Curione, seguitan bruzzo. do la prima squadra di coloro, iquali si fugginano; andana con alta voce chia- Fabio Pe mando Varro per nome, cercando di lui, di forte, che si pareua, che fosse vno ligno. de suoi soldati, & che lo volesse annertire di qualche cosa, ò gli volesse parlare. Done egli hebbe fentito feffe fiate chiamarfi, lo rifquardo, & fermoffi, & zii domandò chi fosse, & quello che e' volese. Colui menò per ferirlo sopra la spalla disarmata, & vi mancò fermamente poco, che egli non l'ammazzasse, ma egli alz ando verso la botta lo scudo schinò quel pericolo. Fabio tol- Fabio tato in mezo da foldati, che erano quiui d'intorno, fu in vn tempo ammazzato. gliato à In tanto le porte del campo furon prese dalla moltitudine di coloro, che fug- pezzi. giuano, & dalla gran turba, la strada era impedita, & furon maggior numero quelli che lasciaron quini senza alcuna ferita la vita, che quelli che morirono nella fattione, & mentre fugginano. Et vi mancò poco, che non fossero cacciati del campo anchora; & vi furono alcuni, che non restando di correre entrarono nella terra. Ma il sito naturale del luogo, doue era fermato Sito del il campo, & i sì ben fatti ripari, da vna parte vietauano il passo, & da l'al-campo. tra parte i soldati di Curione venuti fuori solo per combattere, haucuano man camento di quelle cose, che faceuano dibisogno per dare l'assalto a' ripari del campo . La onde Curione se ritirare i suoi soldati à gli alloggiamenti, essendo i suoi tutti salui , suor che Fabio. Morti de i soldati de gli aunersary intorno Vatro tià feicento, & feriti; tutti questi alla partita di Curione, & molti altri ap- duce l'efpreso fingendo di fare per cagione delle ferite partendo per paura del cam- dentro la po, si ritirarono nella terra. Varro auedutosi di tal cosa, & conosciuta la pau- terra di ra dello effercito, lasciati nel campo per una certa dimostratione il Trombet- Vtica.

ta, & alcune tende, condusse chetamente dopò la mezza notte tutto l'Bercito entro nella terras. Curione il seguente giorno diede ordine di assediare Vtica, & di cingerla tutta co' bastioni. Era dentro la terra po popolo non plato alle guerre per effere stato lungamente in otiofa pace. Erano i cittadini di Vtica amicissimi di Cesare per certi benefici, che Cesare haueua fatti loro, & essendo le genti, che quiui erano ragunate di diuerse nationi, & la paura presa dalle passate battaglic era molto grande. Et in tal guisa tutti andauano scopertamente ragionando dell'accordo, & di douersi rendere. Et andauano negotiando con P. Attio che non volesse con la sua pertinacia voler metter soßopra tutti i loro beni, & le cose di tutti loro. Mentre si tratdel Rè Iu tauano quiui queste cose arrivarono i mandati del Rè Iuba, che erano venuti

ba in aiu- auanti per cagione di fare intendere come egli veniua in persona con grande to diVar- essercito, & di essortarli, che si mettessero a guardare, & difendere la città loro. Questa nuoua, venne à rinfrancare gli animi già interamente spauentati. Questo istesso era fatto intendere a Curione; ma era si grande la sidanza, laquale egli hauena nelle proprie sue cose, che non si potena recare a darui troppa fede. Era già per lettere, & per mandati venuta in Africa la nuona, come l'imprese di Cesare nella Spagna erano felicemente succedute. Là onde insuperbito da questo cose tutte, non istimana, che quel Rè bauesse ardire di fare contra lui cosa veruna. Ma done poscia gli su da molti affermato per certa cofa, come già l'effercito del Rè non era da V tica più lontano, che venticinque miglia; lasciati quei ripari si ritirò co' suoi ne' campi Corneliani,

Biferta.

e cominciò à far portar quiui del grano, à fortificare il campo, & à farui recare della materia atta a ciò . Quindi mandò tosto nella Sicilia, che gli fossero mandate due legioni, & il rimanente della caualleria. Era il campo fermamente molto à proposito per mantenere in lungo la guerra, & per lo sito suo naturale, & per effere in luogo forte, & ben quardato, per hauere il mare vicino, per l'abbondanza dell'acqua, & del sale, perche n'haueuano già fatto quiui gran quantità condurre alle vicine saline, nè poteua mancar loro materia da fortificare per lo numero grande de gli alberi, nè meno de' grani; perche già i campi tutti n'erano sopra modo ripieni. Curione dunque col parere di Curio- & consentimento di tutti i suoi s'apprestana di attender quini l'altre sue genne di me- ti, & di menare la guerra in lungo. Ordinate in tal guifale cofe, & appresofs à cosi fatti pareri, come giudicati buoni, intese da alcuni fuggiti della terra, come il Rè Iuba chiamato indietro per la guerra attaccata co' popoli suoi vicini. & per le discordie de' Lettitani era rimaso nel Regno. E che Sabura suo Luogotenente mandato da lui con poco esferciro, si veniua già facendo vicino à Vtica. Egli dunque pressando fede temerariamente à costoro, mutò propo-

sito, & deliberossi di affrontare i nimici, & terminarla con far la giornata. L'esere egli gionane operò in lui molto à fare, che egli tenesse questo par-

Difegno narla guerra in lungo.

tito

eito migitore; & appresso la grandezza dell'animo sico, il successo delle cose fatte ne' tempi paffati, & la fidanz a che e' tenena, che tale impresa gli donefferinfeir bene. Moffo da queste cofe la prima notte, che venne, mandò tutta Bagrada la canalleria al fiume Bagrada ad affrontare il campo de' nimici, de' quali era fiume. general Capitano Sabura, si come s'era inteso ananti. Ma venina poscia in die tro il Rè con sutto l'effercito, & erafi fermato lontano da Sabura per i patio di fei miglia. I caualli mandati fecero quella notte il viaggio loro, & affaltarono all'improviso i nimici, che di ciò non pensanano nulla. Perche le genti di Numidia s'erano, secondo un loro costume barbaro fermate, sparse qua or ta fenz a ordine alcuno . Et assalitigli sommersi nel sonno & sparsi come era- Caualli no, ne ammazzarono vn gran numero; & gran parte ripient di spauento si di Curiomifero a fuggire). Fatta questa fattione, i caualli se ne tornarono d Curione, no 1 Barer feco menavono ad effo tutti i prigioni. Era Curione poco ananti che venif- bari. fe il giorno, vicito del campo con tutto l'esercito, lasciati cinque Cohorti alla quardia de' loggiamenti, & andato ananti sei miglia, s'incontrò ne' caualli, & invefe da loro quanto hauenano già fatto: domandò a' prigioni chi fosse capo dette genti al fiume Bagrada, & effi risposero Sabura: egli per la voglia grande del marchiare auanti, non cereò d'intendere altro; & risquardando l'insegne vicine, vedere (dife) b foldari, che quello, che ne dicono i prigioni si con- Parole di fa à quanto ne hanno detto quei fuggiti, che il Re non vi si troua, & che le Curione genti da lui mandate fon poche, le quali non hanno potuto stare à fronte a po- a soldati. co numero di canalli? Sù dunque auanti siate pronti d'arrinare alla preda, & all'acquisto di tanto honore, accioche cominciamo hormai a pensare a' premij, che dare vi si debbono, & al renderui le dounte gratic. Erano veramente grandi per se stesse le fattioni fatte da i caualli, & massimamente banendosi risguardo al poco numero, che erano, & alla moltitudine grande de Numidi. Essi nondimeno raccontauano troppo vanagloriosamente queste lo- Gli homi ro facende, si come sogliono sempre gli huomini ragionar volentieri in lode del ni sogliole cose loro. Et oltre a ciò si facenano portare dinanzi molte spoglie de' nimi- no ragioci, & si conducenano ananti di molti prigioni e canalli, di maniera, che si parena che tutto quel tempo, che si framettena, nenisse a ritardare la vittoria. In tal guifa dunque alla speranza di Curione non mantaua la prontezza de cose loro foldati: egli comandò a' caualli che lo seguitassero; & marchiò con prestezza ananti, d fine sopra tutto di potere assaltare i nimici sopramodo spauentati per la fuga de i loro. Ma eglino hauendo marchiato tutta quella notte, non poteuano altramente seguitarlo, & alcuni si sermanano in un luogo, aleri nel- luba man l'altro. Ma ne questa cosa anchora potena ritardare Curione nella sua sperancosso di Za. Ora Inba ausfato da Sabura della battaglia di quella notte, mandò tosto in Sabura foccorfo di Sabura due mila canalli Spagnuoli & Francesi, i quali egli solend due mila sempre tenere appresso di se per guardia della persona sua, & quella parte del- caualli.

nar fem-

le suc funterie, nella quale egli haueua maggior sidanza; & egli jeguitò poi marciando pian piano con tutto il rimanente dell'effercito, & con quaranta. Elefanti, soss ettando, che mandata auanti la caualleria vi fosse poscia com-Astunia di parso esso Curione. Sabura mise in battaglia tutte le sue genti da canallo. Gr. Sabura. da piede & impose loro, che singendo di temere si ritirassero alquanto & cedessero a nimici, & che qualhora bisognerebbe egli era per dare il segno del dar dentro, & di commettere quel tanto, che conoscerebbe che la cosa richiedese. Curione intanto aggiunta alla primiera speranza l'openione, che prendeua hora di nuouo; stimando, che i nimici fuggiffero, mouendo l'effercito de luoghi alti lo ridusse nella campagna piana ; & essendo per arrivar quini mar ciato troppo lontano, si fermò con l'effercito stracco dalle hauersi faticato nel l'hauer fatto il viaggio di sedici miglia : Sabura diede tosto il segno a' suoi, or-

'Battaglia tra le géti di Sabura e di Curio ne.

dino la battaglia, & cominciò a scorrere per tutto & confortargli; si serui bene delle fanterie tenendole discosto, come per vna dimostratione; e'mandò la caualleria nella fattione. Non mancò già Curione del debito suo, & confortana i suoi, che ponesero tutta la speranza loro nel lor valore; ne mancaua a soldati, come stracchi, ne meno a' canalli come pochi & affaticati molto , la prontezza el valore del combattere. Ma questi essendo solamente dugento, che gli altri s'eran fermati per lo viaggio, là done si voltanano costringeuano i nimici a ritirarsi . Manon poteuano gid suggendo essi troppo a lungo seguitargli, ne meno spinger troppo auanti contra iloro caualli, Cominciò bene la caualleria de nimici a girarsi d'amendue i fianchi intorno alla nostra battaglia, & co' piedi ir calcando coloro, che erano volti in altra parte. Ogn horache le compagnie vscendo della battaglia scorrenano ananti. i soldati Numidi trouandosi anchora freschi, schiuanano con la prestezza loro l'impeto de nostri, & si veniuano ritirando a luoghi loro, & di nuono. Rotta del veninano a girare d'attorno, & a canargli della battaglia. Et in tal guifa

le genti di non si pareua, che f. Se sicuro ne star fermi a' luoghi loro, & ossernare i loro Cutione, ordini; nescorrere auanti & arrischiarsi a tentar la sorte. Le genti nimiche veniuano tuti hora crescendo, percioche il Re bene spesso mandaua nuo ue squadre in aiuto; & a i nostri veniuano per la stracchezza mancando le forze: & appresso quelli, che erano stati seriti, non potenano ne partirsi della battaglia ; nè meno ritirarsi in luogo sicuro , percioche la caualleria de' nimici teneua d ogn'intorno cinta tutta la nostra battaglia. Disperati dunque affatto di più potersi saluare, si come quasi tutti gli huomini far sogliono nell'estremo tempo della vita loro, ò veramente piangenano la morte loro, ò veramente raccomandauano a coloro che restassero salui (se ve ne potesse restare per sorte alcuno) i padri & le madri loro. Era ogni cosa pieno di paura. & di pianto. Ora Curione tosto, che vide come essendo tutti pieni di frauen-

to non erano più vditi i suoi conforti, & i pregbi suoi, giudicando che vna fola

fola fperanza, si come nell'altre cose, fosse restata del faluarsi, & di ritirarsi ne vicini colli; comando che sutti si voltassero a prender quelli, & quini si dirizz assero l'insegnz. Ma la canallecia mandatani da Sabura prese pri- Gneo Do ma di toro anche questi : Albora sì, che i nostri restarono affatto di perati, forta Cu-& parte di loro fuggendosi suron da caualli nimici tagliati a pezzi; & par- rione a te combattendo furon gettati per terra. Stanad intorno a Curione Gneo Do- fajuarfi. mitio Capitano della caualleria con alquanti caualli pregandolo, che voleße fuggendo saluarsi, & andarsene alla volta del campo, promettendogli di non lo lasciar mai; ma Curione affermana che hauendo perduto quello effercito, ilquale Cesare haueua commesso alla fede sua & al suo gouerno, non era mai per comparirgli più auanti, & in tal quifa valorofamente combattendo fu morto: si fuggiron solamente pochissimi canalli salui di questa battaglia. Ma quelli, iquali, come s'è già dimostrato ; s'erano fermati dietro all'oltima squadra, per cagione di rinfrescare i canalli: bauendo di lontano veduto, come tutto l'effercito era volto in fuga, si ritirarono a saluamento nel campo, & le fanterie tutte in vn modo furon mandate a filo di spada. Vedu- M. Russo te queste cose Marco Ruffo Commisario lasciato da Curione in campo, con- sario di fortana i suoi, che non volessero mancare di animo, & essi lo preganano & Curione. scongiuranano, che su le naui gli faccia riportare in Sicilia. Et egli lo promiseloro, & impose a i padroni delle nani, che verso la sera habbiano acco-Stati al lito tutti i legni. Ma fu si grande il terrore d'ogn'uno, che alcuni diceuano effer già arrivato l'effercito di Iuba, altri : che Varro gli venia contra con le legioni, & che già si vedena in aria la poluere di coloro, che veniuano; delle quai cose per dire il vero non era niuna; & alcuni sospettauano, che l'armasa de nimici fosse per iscoprirsi quini in vn tempo. Là onde tronandost tutti pieni di cosi fatto spanento, ciasenno attendena pensare a' delle geti fatti suoi. Quelli, che si trouauano neil armata sollecitauano d'andar via, ne. Et il suggire di costoro veniua a simolare & spingere i padroni delle naui da carico. Onde poche barchette sole si ragunanano quiui per fare l'effetto & phidire a' fatti commandamenti. Ma era si grande la contesa ne i liti pieni di gente, di quali douessero essere i primi fra si gran numero a montarui sopra, che alcuni & per la moltitudine, & per lo peso se n'affondauano, & gli altri per paura di ciò indug auano a venirsi accostando. Onde per queste cose aunenne, che pochi soldati, & padri di famiglia, che ò per fauore ò per compassione haueuan potuto, ò che poteuano notando condursi alle naui , riceunti in esse arrivarono a saluamento in Sicilia. . Gli altri soldati , mandatila notte i Capitani a Varro per Ambasciadori, si diedero a lui; & bauendo il Re Iuba il giorno di poi vedute queste compagnie di soldati dauan- de soldate ti alla terra, dicendo forte come erano sua preda, ne se ammazzare pna gran fi danno parte, & alquanti de più eletti ne mandò nel regno. Lamentandosi poscias a Vatto,

Alcuni

Varro,

## LIB. II. DELLA GVER CVI.

Varro, che da effo foffe offesa la fede sua, & non hauendo ardire di contraporsi à lui, egli canalcando dentro la terra seguito da molti Senatori, tra quali erano Sernio Sulpitio, & Licinio Damasippo.

în pochi giorni ordind, quanto e polena, che in Vii-ca si facesse; O tanto comando; & pochi giorni medesimamente doppo se

Biferta.

netornò con tutto t'esfercico net Regno. 

IL FINE DEL SECONDO LIBRO della Guerra Civile.

the sound of the sound of the second the man and the second between the comment of the c

I required to the same of the same of



The state of the s many to the first of the first

that - he had be done and the

to read but the zer 10 100 1

# DECOMMENTARI DI C. GIVLIO CESARE

DELLA GVERRA CIVILE.

LIBRO TERZO.



ESARE essendo Dittatore & fatto fare un generale confe- Cesare. glio furono in effo creasi Confali Ginlio Cefare, & P. Seruilio: Dinato-Perche questo eral'anno, che dulle leggi gli eraperme fo di po te è cieztere effere eletto Confolo. Fatte queste cofe, percioche in tutta lo con Po l'Italia era la fede molto vistretta, & non si pagauano i debiti; Servilio.

ordino, che si dessero gli arbieri, & che da loro si flimaffero le possessioni e' beni quanto ciascuna fosse naluta inanzi alla guerra, & che quelle si consegnasfero ai creditori. Stimò egli, che questo foffe molto a propofite & per tor via Ordinail fospetto che si fossero tutti i debiti cancellati, e ordinati nuoni libri, e per tione di far scemare tal timore, il che quasi sempre dopò le guerre & discordie civili Cesare. Suole seguitare, & per difendere la riputatione & credito de debitori. Fè medesimmanente per via de Pretori, & Tribuni della plebe, iquali sopra ciò fece ro leggi con participatione del popolo, tornare nello stato loro alcuni, iquali m quei tempi che Pompeo haueua tenuto alla guardia di Roma le legioni, erano Cittadini Stati condumati per la legge Pompea di hauere con pratiche e fauori cercati richiama gli offici, ciafeuna delle caufe de quali era flata spedita iu vn fol giorno, atten- ti da Codendo parte de giudici à dare vdienza, & l'altra à dare le fentenze; ignali al- fare dallo lbora chele cofe fue della guerra ciuile erano in buono & quiero stato, fe gli erano offerti se volena di loro sernirsi sacendone quel medesimo conto, che ne barebbe fatto, se egli seruito se ne fose, perche da loro non era mancato. Percioche egli hanena determinato, che questi douessero esser restituiti più tosto per fentenz a del popolo, che si parese, che fossero rimessi per suo beneficio; accioche e' non fosse giudicato ingrato nel renderne gratie, o che fosse tenuto ar- comolo T rogante nel leuare al popolo le sue giurisdittioni. Consumò Cesare in questi negotil, er nelle feste Latine, & ne consigli & creationi delli pfici podeci giorni, & dipose la Dittatura, & partiffi di Roma; & penne à Brindesi : Haueua Celare 1 egli ordinato, che venissero quiui sette legioni & tutta la equalleria. Matro-Bundeli, no folamente tante naui, che à pena si pore portare strettamente quindeci mila ogenio fanti & cinquecento canalli. Questo folo per to mancamento delle naui man- Penutia cò a Cefare per ispedire prestamence la guerra, edi queste medesime genti per- di far gen ciò ne furono quiui condotte minor numero, perche malei n'erano mancati in et. tante querre fatte nella Francia, & il lungo viaggio fatto nel tornare della

(naci).

- 126 fac

Spagna

LIBRO III. DELLA

256

Spagnane haueua scemato on gran numero, & il tempo grane dell'Autunno hauena generato nell'efercito in Puglia, & intorno a Brindefi delle infermi-Genti fat ta, eßendofi effi partiteda bnonissimi, & famifimi paefi della Francia & delte da Po- la Spagna. Pompeo hauendo hauuto il tempo dell'anno lungo a mettere infiepeo dello me affai numero di gente perche non era ftato impedito dalle guerre, & era Arcipela Stato in pace co' nimici , haueua raunato una grande armata dell' Asia, delle Ifole, Cicladi, di Corcira, d'Athene, di Ponto, di Bithinia, di Stria, di Cilicia, go. Corcira. di Fenicia, & d'Egitto; haueua in tutti i luoghi ordinato, che si fabricassero Ponto. & molti legni; hauena medesimamente riscosso gran quantità di danari comanda Bithinia, ti all' Afia, alla Soria, & a tutti i Re, & a i Principi a i Signori di parte de i regni, or a i popoli liberi della Grecia. Se ne haucua parimente fatto dare di Burfia. groffe somme da i nimici da i ministri di quelle Pronincie , che gli erano State Siria. date a gonernare. Haueua fatto none legioni di Cittadini Romani, & cinque Soria. Cilicia. in Italia, lequali haueua tutte condotte seco, & insieme con este n'haueua ca-Catumauata della Sicilia vna di foldati veterani; & questa fatta di due chiamana egli nia. la Gemella; & vna altresi di soldati vecchi di Creta, & di Macedonia, i quali Candia. licentiati da' Capitani de gli efferciti passati, s'erano fermati ad habitare in queste provincie; & due dell'Asia, & di mettere insieme queste ne haueua prejo la cura Lentulo Confolo. Hauena mede simamente distribuito fra le legion è a nome di accrescimento gran numero di soldati fatti nella Thessaylia, Beotia, Acaia, & Epiro. E fra questi haueua mescolati i soldati Antoniani: aspettana 'Achaia. etiandio oltra queste due legioni della Soria con Scipione; & de' balestricri di Grecia. Creta, di Lacedemonia, di Ponto, & di Soria; & tre mila ne hauena dell'altre Epiro. città; sei Cohorti di soldati dalle frombole; due Cohorti di soldati pagati; e fet-Albania. te mila caualli, de' quali ne erano seicento Francesi condotti da Deiotaro; cinquecento n'hauena mandati Ariobarz ane di Capadocia; altritanti ne hauena Tracia. hoggi Ro dati Cotto Re di Tracia, & infieme con effi v haueua Safale suo hgliuolo. Erano dugento quei di Macedonia, de quali era Capitano Rascipoli, huomo dotato mania. d'eccellenti virtù. Cinquecento Francesi Gabiniani d'Alessandria, & Tedeschi altresì, i quali Aulo Gabinio haueua quiui per guardia lasciati appres-Tolomeo fo Tolomeo Rè. Ottocento n'haueua condotti Pompeo suo figliuolo con l'armata, i quali egli hauena raunati de i suoi schiani, & de suoi villani. Tercunda-Rè. rio Castore, & Donilao ne haueuano dati trecento della Gallogrecia; & l'vno di costoro v'era venuto in persona, & l'altro vi haueua mandato il figliuolo. Antioco N'erano Statimandati dugento della Soria da Antiocho Comageno, alquale Comage Pompeo dono gran premij, & fra questi v'erano di molti balestrieri a cauallo. Bo. Eranni oltre a ciò i Bardani, & Besh parte hauuti per danari, & parte per co mandamento; & parte appresso per via di fauori. V'haucua parimente i sol-

dati Macedoni, Tessali, & dell'altre nationi, & città; & hauca fatto di tut to quel numero, che poco fà babbiamo dimostrato. Haucua fatto venire gran-

dillima

Aiffima quatità di grano di Testaglia, d'Asia, d'Egitto, di Cadia, di Cirene, es di tutti gli altri paesi. Hanena disegnato di starsi quel verno alloggiato con-Le genti a Durazzo in Apollonia, & per tutte quelle città maritime, per im pedire a Cefare il passare il mare, & bauena per questa eagione fatto fermare per tutti que'luog hi maritimi l'armata. Hauena il gonerno delle naui d' Boitto Pompeo suo figiluolo, & di quelle dell'Asia Decio Lelio, & C.Tria Popeo 6. rio; di quelle della Soria, C. Cassio; (Marcello & C. Pomponio delle Rhodia glucolo de Pom. hane Scribonio Libone, & M.Ottauio erano capitani dell'armata di Liburnia e di Grecia.Tuttania M. Bibulo hauena il gonerno generale di tutte le cose di mare. & egli maneggiaua il tutto, & in somma esso era generale del ma- le re. Ora subito che Cesare su arrivato a Brindesi ; se parlamento a i soldati come gid erano giunti vicino al fine de pericoli & delle fatiche, che perciò fi recassero volentieri a lasciare in Italia gli schiaui, & le bagaglie, & che essi nia e con fenz'alcuno impedimento montafsero in naue affine, che si potefse portare nel tado di l'armata mazgior numero di foldati, & che attendessero con buona speranza & della vittoria, & dalla fua liberalità tutte le cofe. Et al zando tutti la noce con dirgli, che comandasse loro quello, che volesse, che essi erano per fare di Cesare buona poplia, quanto egli comandafse sciolse dal porto alli quattro di Genna- scionie io banendo messonelle naui, si come s'è già detto sette legioni di soldati; il se- di Biadiaquente giorno costeggiò il paese de Cerauni, & hauendo trouato doue potersi zi a' 4 di con tranquillo mare & quieto fermare; & dubitando di tutti i porti, iquali e giudicana tenersi da gli aunersarij se smontare i soldati in quel luogo, che si chiama Farsalio; hauendo quini condotto le naui tutte insieme a saluamento. Si trouaua in Orico Lucretio Hispalo, & feco Minutio Ruffo con x v 1 1 1. naui Asiatiche, delle quali egli era Capitano per commissione di D. Lelio, & M. Bibulo era a Corfu con cento dieci legni:ma costoro non confidando nelle forze loro folamente, non hebbero ardire d'ofeir del porto. Ora Cefare hauendo seco codotte per sua guardia dodici naui lunghe a punto, sopra delle quali siritrouaua anch'egli ; Bibulo trouandosi le naui impedite , & i remiganti Barli quà, & là, non pote venirgli a tempo contra, che fu prima Cefare vedu to in terra ferma, che la fama della penuta sua susse giunta in que paesi. Ce-· fare intanto messi i soldati in terra , rimandò quella medesima notte le nani a Brindest affine, che l'altre legioni anchora, & la caualleria si potesse quiui co- G. Fusio durre. Era messo al gouerno di questa impresa C. Fusio Caleno luogotenente, Caleno. p psare prestezza intorno al portare di là le legioni. Ma mossesi troppo tardi da terra le naui, & non si seruendo del venticello, che la notte soffiaua, aunen- Bibulo in ne loro nel tornare adietro male. Percioche hauendo Bibulo in Cerfu hauuto ui di Cefa aunifo della venuta di Cefare, sferando di potere incontrare qualche parte : delle nani cariche; si diede in queste vote; & arrivatene intorno a trenta, trat to dalla collera presa della sua diligenza, & dal dolore, andò a innestirle, & in tutte

nauk dell' Egit

Celerit ? di Cefare.

LIBRO II II DELDA in tutte fe mettere il fuoco, & col medesimo fuoco tolse la vità a marinai, &

Salona. Porto di Ocicon - I

a' padroni delle naui, con feranza di frauentare gli altri con la tradezza, di tal pena. Et hauendo fatta questa impresa, prese con piu armate lungamete, & largamente tutti que'luoghi maritimi, & que'liti, che sono da Salona per fino al porto di Orico; & hauendo per tutto ordinato co maggior dilizeza le guardie, egli anchor che foffe nel più fero, er grave tempo del verno; stando sempre in acqua per tutto scorreua quardando, ne curando d'alcuna fatica è pefo,ne meno attendendo alcun foccorfo, fe auuenife, che egli veniffe co Cefare alle mani. Ma dopo la partita delle naui Liburne dello Illirico, M. Ottauio arriud con quelle nani, lequali egli haueua a Salona; & hauendo quini follenati i popoli della Dalmatià, & altri popoli Barbari, leuò Hisa dall'amicitia

Schiauo.

di Cefare, & a Salona, non potendo ne con offerte, ne con minaccie di gran pericoli tor que'di detro dal proposito loro, diliberò di assediare la terra. E que-Salona tet fla terra molto forte , si rifetto al sito suo naturale, & fi anche rifetto a vn mote che vi ha. Ma i cittadini Romani fatte co prestezza delle torri di legna me, si fortificarono, & perche no erano atti a resistere, percioche erano picciol numero di huomini, receuute molte ferite fi mifero all'ultimo rimedio, & fece ro liberi tutti gli schiani gionani, & tagliate le treccie alle done tutte, ne fece

ro ftrumeti da tirare. Ottavio accorso del costoro disegno, cinse la terra co cin-

Ottanio singe Salona con einque capi.

que capi & comincio a firingere in vn medefimo topo coftoro e co l'affedio, et co gli fpeffi affalti. Effi proti a sopportare ogni cofa, patiuano sopra modo per lo macamento della vittouaglia. La onde per loro ambasciadori baueuano ma dato a domandare aiuto a Cefare, & essi in quel miglior modo, che potenano. sopportanano tutti gli altri macamenti loro; & dopò lugo tepo, che vi era cor so, hauendo la lunghezza dello affedio fatto diuenire i soldati di Ottanio trop po negligenti, offertafi a que'di actro nel mezo del giorno l'occasione , haucdo ananti alla lor partita meffi fu per le mura co bello ordine i fanciulli, Es le do ne affine che non macaße nulla a quello, ch'era v fato ogni giorno; effi fatta di loro vna battaglia insieme con quelli schiaui,a i quali essi haueuano poco pri mareduta la liberta; vennero con prestezza ad assaltare il piu vicino capo di Ottauio. Et hanedolo prefo, affaltarono con quell'ifteffa furia. l'altro, et quindi il terzo, & il quarto, & ultimamente l'altroje gli cacciarono di tutti capi, & hauendo morto di loro gran numero, coftrinfero gli altri, & infieme eso Otta

nio aritirarfi fuggendo nelle nani, & tale fu il fine di questo affedio. Ora il ver

faltano il pin vicimid campo di Otta-

no già cominciana a farsi vicino & Ottanio hanendo riceunti si gra danni di ferato affatto di piu potere haner la terra felne vene a Durazzo a trouar To peo. E s'è gid detto come L. Vibullio Ruffo Capitano di Popeo era gid due vol te venuto nelle forze di Cesare, & era sempre stato liberato da lui, una a Corfi nio, & l'altra in Hispagna. Ora Cesare pe' benefici a costui fatti haueua giudi ento, che e fosse il proposito da madare co alsune comissioni a Gn. Popeo e sa-

Pentina.

pena

tere

peua ch'egu era di grade auttorità appo Gn. Popeo. Et le comissioni erano in fomma quefte. Che il douere vorrebbe, che ame due faceffero hormai fine alla Lisabos pertinacia loro, & pofaffero l'armi, & non cercaffero piu di tetare la fortuna, Torci fait. che i dani riceunti cofi dall'una come dall'altra parte erano affai gradi, iquali a Colare. esti potenano molto bene tenere per essempio, er ammaestra meto, di doner te mere da gli altri cafi il fuccesso. Che egli era stato cacciato d'Italia, perduta la Sicilia la Sardigna, le due Spagne, S in Italia, & Spagna ceto treta Cohorte di cittadini Romani. Et esso la morte di Curione, et il dano si grade dell'Afri cano effercito, & l'esserfi i foldati refi a Corcira. Che duq, doueuano horamal Corfu' haner rispetto & a'loro medesimi, & alla Republica. Et che già doueuano ha nere apparato a conoscere da questi ammaestrameti della fortuna, quato ella potesse nelle cose della guerra. E che hora era veramete il tepo da trattare del La fortula pace, mentre l'vno, & l'altro si considaua nelle proprie forze, & che si pare na molto na che amedue fossero pari. Done se pure la fortuna si mostrasse pure va poco poter nelal'uno di loro fauorenole, colui che foffe giudicato superiore non farchbe poi le cose del la guerraper recarsi alle coditioni della pace, ne sarebbe per contentarsi di parte ragioneuole quelli, che hauesse ferma speraza di douere hauere il sutto. Che le coditioni della pace, poi che non harebbono prima potuto accordarfene fra loro, fi doueuano domadare a Roma dal Senato, e dal popolo. Che fra quel mezo face ua di mestiero, & che alla Republica, & a loro piacesse, se amedue presete la esfercito di ciascuno, giurassero di douere in ispatio di tre giorni a venire, sbadare l'effercito:pche posate l'armi; & quelle genti, nelle quali haueuano fer mata la speraza, sarebbe stato forza a ciascu di loro di starsi cotento al giudi cio che darebbe il popolo, & il Senato. Et accioche queste cose si potesse piu agenolmête ginstificare a Popeo, dise, come egli era p isbadare tutti gli efferci ti suoi cosi di capagna come delle terre. Hauedo haunto V ibullio in Corcira qste cosi fatte comissioni, giudicò fra se no estere maco necessario di far intedere a Popeola subita venuta di Cesare, accioche sopra ciò e' potesse predere parti to anati che si cominciasse a trattare sopra le comissioni. Canalcando dunque per tale cagione cotinuamete di notte & di giorno, & per arriuar piu tofto an dado in poste, si codusse là doue si trouana Popeo. Era Popeo in que'tepi in Ca Vibullio dania, et partedo di Macedonia se ne venina alla volta di Apollonia, et di Du trous Po razzo, done i soldati erano alloggiati alle staze. Ma tutto tranagliato p que- Peofla nouità follecitado molto più il viaggio, cominciò a caualcare alla nolta di Apollonia, accioche Cefare no s'ipadronisse delle città; che erano p que paesi vicino al mare. Ma Cefare mesti in terra i soldati quello istesso giorno se n'andò a Orico; et giuto quini L. Torquato, ilquale era p comiffione di Popeo al go uerno della terra, & hanena quini la guardia de Parthini, facedo forza (fer- Di prefarategli le porte) di difender la terra, comando a que Greci, che salissero su le mura, e che predessero l'armi. Ma dicedo essi come no erano p mettersi a cobac

L'Torque tere contra l'Imperio del popol Romano, & facendo forza i terrazzani per a oda nel- fe medefimi di ricener Cefare, perduta ogni speranza d'ainto fe aprire le porla mani di re, es diede a festar velle mani fe es la terra, es fu da esto ricenuto es tenneceiase. De la comparizenere alcun dispiacere. Poiche Cefare bebbe haunto Oricos (nez. estare metter punto di tempo in mezo prese la volta di Apollonia. V dita la venti-

ethize metter punto di tempo in mezo prefe la volta di Apollonia. V dita la ventrverio A- ta fua. L. Strabeio, che quius fi trousus al gouerno, cominciò a far portare dels.

Bollonia. Paqua mella fortez 24, & a fortificarla (S. chiedere gli ofsuggi a i cittadini,
Ma eglino disfero, come no erano mai per dargli, no per ferrare altrefi le porde al Consfolo, de che non erano per recars a far giudicio contrario a quello
ele haucuano fatto i popoli tutti dell'Italia, el popolo Romano: egli cond
Gli huo. Sciuto l'animo loro, se ne faggi na seossamente. Gli huomini di Apollonia mă-

Gli huo. Sciuto l'animo lero, se ne faggi nassognente. Gli buomini di Apollonia m'amini d'A, darono ambassiadoria Lestre, se lo ricenettero nella terra. Eurono in ciò sepollonia giunti da Bellies se la matini, da tutte le vicine città d'r da tutto l'Epò riccuano ro; se mandati loro ambassiciadori a Cesare, offersero di voler fare tutto quel-Cesare. Albania. lo che egli commandasse loro. Ora Pompeo intelo, quato cras seguito orico, se d'A Apollonia ospotata doi di braz 72,0 canalcado di Snotte, seri ando al. Sospetto

Sofpetto la volta di quella terra. Et fibito che fi cominciò a dire come gia festare fi ventrato nilla facendo vicino, entrò nell'esfercito fivo cos gran sospetto, che folletitarantil esteri do quanto più potena, hauena accozzata la notte cos giorno; ne mai s'era reporto.

Giu gi di marciare, di maniera che quasi tutti assistanta di l'infegue nello Epiro;
Cin eg si altri paesi vicini; er molti altresi gettauano via l'armi, che il marciar che l'un considera con si parenta quasi si marciare, di maniera che quasi tutti assistanti vi posi che Pompeo si fi servi

Pompeo mato vicima a Durazzo, & hebbe dato commissione, che si sermassero gli alsi serma loggiamenti per l'essercio, essercio si soldati tutti ancho pieni di paura, Labie
vicino a no si ul primo, che si se promissi su la dede sita, che non l'abbandona
Durazzo
rebbe mai, & che era per volere insieme con esso mettersi a quella medessima
zata 25- serte, che gli sosse dalla fortuna conceduta, sosse con essercio se essercio si di altri
peo. luogotenenti anchora giturarnon quesso medessimo; & essi si mono in si segui-

nuogotenenti anchora gurarnon questo medestimo; & esti firmono in ciò seguitati da i Coborti; & da i Capitam, et anche tutto Pesercito giurò il medesimo.

Cesare veduto come altri prima di lui havena prese le strade; sermò la presente se esta condunti a Dura 2720, este formare il campo vicino ma il suo esta si fiume Assodentro nel pacse de gli Apolloniati; acciò che con le guardie de amo vi solidati; & con le fortistationi, sellestro los su quardia sua ficure quelle città, amono vi solidati; & con le fortistationi, sellestro los su quardia sua ficure quelle città.

campo y localisto con estruturanti, legico porta a guarata jua jeure quete città, cino a fiu lequidi s'erano portate bene verso foi lui. Hauendo fermato nell'amno fuo di gos Alio. stari quiui afpettando, che venifere d'Italia l'altre legioni, & fermarsi per quel verno fatto le tende fatte di pelli. Et anche Tompeo d'altra parte se que verno fatto le tende fatte di pelli. Et anche Tompeo d'altra parte se quel verno fatto la meno firmato il campo di la dal fitume Afso, s'edur qua si tutti i foldati & le genii tutte, lequali e'si trouaua. Caleno in tanto hauen

AL PROPERTY STORY

pio menejimo (S) nauemo fermaco il campo di la das finme Afso, fe codur que vii surii s[dati (S) legenii tinte, legnali e fi trouana. Caleno in tanto hauen do, fi comegliera flato commefso da fefare mefse in quelle navi, legnali egli banena poento trouver a Brinde fi ele fegioni (S) la ganalleria; fe dare de re-

- ALIETTA

miin

7.4

mi in al aa , & discostatosi alquanto dal porto, hebbe lettere da Cefare per Calena lequali e' fu anisato come l'armate de'loro anuersary teneuano i porti tutti; Etutti i lidi del mare; onde egli haunta notitia di tal cofa, se ne tornò al porto,& fe chiamare indietro tutte le nani, rna delle quali, che feguitò di nanigare auanti, ne volle phidire al comandamento di Caleno, percioche no u'era di Bibulono sù foldati, & si gonernana con parere di persone prinate, portata a Orico, fu tosto affaltata da Bibulo & prefa; ilquale fe tosto tagliare a pezzi quanti vi troud dentro, & febiaui, & liberi, per fino a i fanciulli, & a tutti generalmente fe tor la vita. Et cosi in picciolo spatio di tempo, per gran caso si venne a fermare la faluezza di tutto l'essercito. Era Bibulo, si come s'è gia dimostra to, con l'armata vicino a Orico, e nella guifa, che egli victaua a Cefare il mare, & i porti, cofi all'incontro era ad efio interamente vietata la terra per tut molto a. ti que paefi. Conciofia cofa che Cefare mefse per tutto le quardie, tenena tut- firetto da ti que luoghi lungo il mare; ne gli lasciana facultà nè di potersi andare a pro nedere di legne, nè di acqua, nè meno di potere accostarsi punto a terra con le nami. Si che la cosa era ridotta in gran difficultà, & ristretta molto, tal che so pra modo patinano delle cose necessarie, di si fatta maniera, che erano for zati di andarsi a pronedere con le naui da carico, di legne & d'acqua, a Corcira, Costa come dell'altra vittouaglia: & aunenne in vn tempo, che lenatasi vna fortuna grandissima furon forzati di cogliere la rugiada che cadeua la notte, con. auelle pelli, che ricopriumo le naui. Effi tuttania con buona pacienza, & con animo franco sopportanano tutte queste difficultà; nè perciò giudicanano per niente di donere la sciare liberì i luog bi lungo il mare, ne di douere abbandonare i porti. Ma trouandosi nelle strettezze del viuere già da noi dimostrate; & essendosi accozzato con Bibulo Libone anchora, amendue di su le naui ve nero a parlamento con M. Acilio & Statio Murco luogotencte, l'ono de quali era capo della guardia delle mura della terra, & l'altro teneua il gouerno della guardia per terra, dicendo lero come essi vorrebbono parlare a Cesare di cose di grandissima importanza, ogn'hora che ne fosse dato loro la commodità. Et a questo aggiunsero alcune altre cose, accioche si credesse, qua so effi dicenano, & che fi parefse, che effi volefsero trattare dell'accordo. Et tra Cefaentanto domandareno, che si facesse tregua; & tanto ottenmero, perche per di rec Pomre il vero quanto essi diceuano parena cosa di grande importanza, & essissapenano, che tal cofa era sommamente da (cfare disiderata; es giudicana, che esso fosse per mettere ad effetto parte delle cemmissioni di Bibulo. Era Cosare in quel tempo andato con una legione di foldati a riceuere alla sua dinotione le città più a dentro della Grecia: & a far prenisione di vittonaglie, perche n'haueua mancamento. Ora egli era allhora a Butroto posta all'incon- Burintro. ero di Corcira, anifato quini da Acilio & da Murco per loro lettere, di quan-Corfuto domandauano Libone & Bibulo, lasciò tosto la legione, & egli se ne tornò 4 Orico.

Tregue

co Celare-

Libone a Orico. Subito che Cefare fu giunto quini, effi furon chiamati a partumento: vi comparse Libone; & fe scusa per Bibulo, con dire , che egli era huomo sdegnosifimo, & haucua con Cefare prinatamente nimicitie , lequali erano nate fra loro per cagione della Edilità & della Pretura, & che per questa cagione non haueua voluto condursi a parlar seco, acciò che lo sdegno suo grade no fof se cagione d'impedire questi negoci d'importaza si grande, e di grande spera-Za & vtilità. Che Pompeo sopra modo disiderana, & hauena desiderato sens pre di venire a gli accordi, & che si posaffero l'armi; ma che effi non poteuano in alcun modo ciò fare, per questa cagione; che a Pompeo era flato dato il ma neggio & gouerno di questa guerra, & del tutto per diliberatione del consiglio.Ma che eglino inteso quanto domandasse Cesare, manderebbono a Pompeo, & che egli metterebbe poscia ad effetto il rimanente a preghi & conforti loro. Che fra questo mezo steße tra loro ferma la tregua per fino a tanto, che si potesse tornare da lui, & che non si douessero offendere l'un l'altro. Et a queste aggiunse poche altre cose d'intorno alla cagione di se, & delle genti & foldati fuoi . Cefare non giudicaua di douere altramente per allhora a queste cose rispondere : ne noi pensiamo, che hora faccia di mestiero di seriuere cost fatte cose. Domandaua Cesare, che gli fosse conceduto di potere senza pericolo alcuno madare ambasciadori a Popeo, & che essi gli pmettessero, che egli

ciò potrebbe fare, ò che effi riceuntigli gli coducessero a Popeo. Quato alla tre qua poi, che, la qualità di quella guerra era partita di sorte, che essi co l'arma ta gl'impediuano le sue naui & le geti, che egli doueuano venire in fauore; et egli vietaua loro la terra, & il prender dell'acqua ; doue se volessero, che fosse loro leuati questi impedimenti, non vsaffero anch'essi più si strettamente de gnardare il mare: se pure e' voleuano seguire di ciò fare, che anch'egli seguirebbe il medesimo. Che nondimeno si poteua trattare dell'accordo, & che le co fe intanto Steffero ferme come erano, & che tal cofa punto non impediua. Effe non volfero altramente riceuere gli ambasciadori di Cesare, ne meno prometteuano a Cesare che gli ambasciadori suoi no mal capitassero; ma tutto rimet teuano in Pompeo. Solamente si fermauano con istanza grade sopra il ferma re la tregua: & questo cercanano di ottenere. Là onde tosto, che Cesare conobbe tal cosa, e che tutte le parole psate da loro, erano state per cagione di fuggire il pericolo, che soprastana loro, & il mancamento grande delle cose, & che non dauano alcuna speraza di pace,nè alcuna conditione, tornò di nuouo a pe sare all'impresa della guerra. Bibulo effendogli già molti giorni vietato lo smontare in terra, o grauemente malato per hauer patito gran freddi, o fa tiche gradi, poi che no si posseua medicare, ne voleua per niente la sciare l'uffi cio già preso; non pote più l'ung amente sofferire la forza del male. Poi che fu morto costui non restò il gouerno interamete in alcuno del tutto, ma ciascuno separatamente gouernana l'armata sua secondo che più gli andana a grado. Vibullio

Morte di Bibulc.

Vibullio fermato il tumulto, che era in vn tratto nato per la subita venuta di Cefare, come prima chiamato dinuouo a parlamento Libone, & L. Luceio, & Theophane, co'quali Pompeo folena conferire le cofe d'importanza grandissi ma; cominciò a trattare delle commissioni di Cesare; & entrato in questi ragio namenti futrarotto da Pompeo, & victatogli di parlare più auanti. Chemi Parole di bisogna (diffe egli) ò la vita, ò la città, la quale si giudicherà poi, che io habbia per beneficio di Cefare ? Ne si potrà mai leuar via delle menti altrui questa cofi fatta openione, se non quando si giudichera, che io dato compintamente fine alla guerra me ne cornerò in Italia, della quale io mi fon zi d partito. Sep pe Cefare queste parole refate da Pompeo, da coloro iquali vi si trouarono pre Senti, quando esto le disse. Egli nondimeno tentò per altre vie di trattare con Pompeo della pace con venire a parlamento. Non era fra i due campi di Popeo, & di Cesare, altro che vn solo siume, che gli dividesse, detto Asso; o i sel dati veniueno feeffe fiate a parlamento infieme;ne fra quel mezo fi tiraua da me diufalcuna banda pure on pezzo d'arme, perche cofi crano i foldati conenuti tra deua il caloro quando si parlauano. Mando dunque P. Vatinio Luogotenente alla riua po di Cedi eso fiume, accieche effo trattase quiui di quelle cofe, che sopra tutto si par quello di reffe, che s'appartenessero al venire alla pace, e che spesso dicesse con alta unee Pompeo. se si potesse concedere a i cittadini di mandare ambasciadori sopra la pace a gli altri loro cittadini, laqual cofa era stata conceduta fino a coloro, che fi fug giuano lungo le selue de'inonti Pirenci, & a gli asfassini ; massimamente volendo tractare che i cittadini non penissero con l'armi alle mani co'medesimi loro cittadini. Hauendo detto molve cose supplicheuolmente, si come eradebito fuo d'intorno alla faluezza di fe, & degli altri tutti, & rdito con fi- P. Vatinio lentiodall'ona & dall'altra parte de'foldati, gli fu dall'altra parte rifposto parla per come A. V arrone si offeriua di volere il seguente giorno condursi a parlamento, e che appresso gli Ambasciadori dell' una & dell'altra parce poteuano sicurissimamente andare, & isporre tutto quello, che essi volessero, & a tal cofa fu diterminato vn certo tempo. Et chendofi a questo condotti il giorno seguente, si raguno quiui deli'ona parte, & dell'altra gran numero di gente, & era tal cosa sopra modo da tutti aspettata: e'si parena che gli animi di cutti foffero intenti alla pace; & in questo numero grande di gente raunata, commeià T. Labieno a ragionare della pace con alsa voce, & cominciò a contendere con Vatinio. Ma nel mezo del ragionamento loro contendo furon trarotti dall'armi di qua & di là in un subito tirate, lequali egli ri- no della coperto dall'armide i soldati venne a schiuare; bene è vero, che vi furo- pace. no feriti molti. E tra questi furono Cornelio Balbo , Marco Plotio , e L. Tiburtio Capitani, S alquanti soldati. Dise Labieno allhora, ponete dunque fine al parlare dello accordo, percioche per dirui il pero, non poteto fiocca di bauer pace con esso noi , se non qualbora ci sard portata la testa di sefa- Labicao.

Côtese in Roma per Cefare.

dere la causa de' debitori , nel principio del suo magistrato se porre il suo tribunale vicino al seggio di C.Trebonio Pretore V rbano; & se si baueste alcuno appellato dalla stima, & da i pagameti, che si faccuano per gli arbitri, nel la maniera, che haueua ordinato Cefare, quando si trouaua in Roma; si offeri na di volerlo in ciò fauorire & aintare; Ma rispetto all'essere tal legge ragioneuole, & all'humanità di Trebonio, ilquale giudicaua, che in que tempi fe donesse moderatamente, & con qualche clemenza procedere nello ammini-Strar ragione, egli auueniua, che non si poteua trouare alcuno, da cui l'appel lare baueße il cominciamento. Percioche egli è cosa da huomo di mezano animo lo scusarsi per pouertà, & il lamentarsi della propria sua calamità, ò di quella de'tempi; & il mettere altresi auanti le difficultà del vendere i beni a chi ne pagasse prez zo maggiore. Doue d'altra parte il tenere le possessioni loro intere quelli, che si confessano essere debitori di quale animo si può dire che sia, & di quale sfacciatezza? Non si trouana dunque alcuno, che que-Ro domandaße: oltre acciò Celio fu trouato effere troppo più duro, & afpro, che non erano quelli , all' vtile de' quali tal cofa s'apparteneua , quindi seguitando auanti da cosi fatto principio, non volendo, che si paresse che egli senza proposito, & in vano si fosse messo in cosi dishorreuole impresa; publico vua legge, che per ispatio di trentasei giorni si pagassero senza osure tutte quelle somme di danari, delle quali l'huomo era debitore. Et opponendosegli in ciò Seruilio Confolo, & gli altri magistrati appresso, & non facendo l'effetto, ch'egli haueua fra se medesimo disegnato; per solleuare le menti, & pensieri de gli huomini tolta via questa prima legge, ne publicò due altre; l'vna per la quale e'donaua a'pigionanti quel prezzo, che si doueua per loro pagare ogni anno per la pigione delle habitationi, & l'altra de i libri nuoui , & hadel tribu. uendo la plebe fatto impeto contra (.Trebonio per opera sua, & feriti alcuni, lo tirò per forza giu del tribunale, e Seruilio Consolo volle in tutte queste Celio pricose il parere del Senato; & il Senato giudicò, che fosse bene di prinare Celio della Republica. Onde il Confolo con questa deliberatione gli prohibi: il Sena to, & facendo egli forza di orare, lo leuò del pulpito. Egli trauagliato tutto per la riceunta vergogna, & per lo dolore, finse in publico di volerne andare a trouare Cefare, & mandati secretamente messi a Milone, ilquale hauendo ammazzato Clodio, era per tal cagione bandito, & chiamatolo in Italia; per che hauendo donate molte cose, hauena seco il rimanente della famiglia de' gladiatori ; lo congiunfe seco , & appresso lo mandò auanti in quello di Turino a folleuare i contadini; & egli arrivato a Casilino; et effendosi in vn medes mo tempo scoperte a Capuale sue insegne da guerra, et l'armi anchora; et ve

duta la sua famiglia a Napoli, et cominciando a scoprirsi il trattato della ter rasscoperti i disconi suoi, cacciato di Capua, & temedo del pericolo, pehe gia

il popolo

uato del Senato. Quello. che machinò Ce

nale.

Servilio

Confolo.

CIQ.

il popolo haneua preso l'armi, & giudicana di hanerlo in luogo di nimico; si tolfe da quel proposito; & rinoltossi da quel viaggio. Milone intanto hauen- Milone. do mandato sue lettere intorno alle terre, che tutto quello, che e so saceua, lo faceua perche coli gli era stato commesso, & comandato da Pompeo, & che queste commissioni gli erano state date da Bibulo, metteua su tutti coloro, i qua li e' giudicana esser granati da molti debiti ; ma non possendo appresso costoro far proficto alcuno, hauendo liberati certi prigioni, & forzati; cominciò a dare l'assalto a Cosa nel contado di Turio, Et essendo quiui percosso da Q.Pe Assalto di dio che n' era con una legione, con un fasso di su le mura, ni lasciò la uita: & Cosa. Celio andato, come egli andana dicendo, a Cefare, arrinò a Turino. Et follenan Morte di do quini alcuni della terra, & promettendo a' caualli Francesi; & Spagnuoli Milone, di Cefare, iquali erano flati mandati quini, a guardare quei luoghi, di dar loro danari; fu daloro amazzato. In tal guisa dunque i principi di cose grandi, i quali rispetto all'occupatione de magistrati, & de tempi, haueuano solleua Libone tal Italia, hebbero un subito, & ageuole fine. Libone partitosi da Orico, con ua alla l'armata della quale egli haueua il gouerno di cinquanta naui, se n'andò alla volta di nolea di Brindesi, & impadronissi di quell'Isola, la quale è posta quini al- Bradizzi. l'incontro del porto di Brindesi : percioche è giudicaua che fosse molto meglio di guardare un fol luogo, d'onde necessariamente doucuano i nostri passare, che tener serrati tutti i luogbi & i porti altre si lungo'l mare. Questi troua te alla subit a nenuta sua alcune naui da carico, ui se mettere il suoco, & n'ar, se una carica di grano & arrecò a nostri gran terrore; & smontati la notte in terra i foldati, & gli arcieri, cacciò quindi la guardia de caualli , & aiutato dall'opportunità del luogo operò tanto che mandò lettere a Pompeo, che se nolena, che si tirassero a terra, & si rifacessero l'altre nani, egli con l'arma ta fua impedirebbe a Cefare gli ainti fuoi. Si tronana allhora Antonio a Brin Antonio. desi ilquale confidatosi nel nalore de foldati, coperse di graticci, & altre. materie da coprire, d'intorno a sessanta scafe, delle naui grandi, & fatta una scelta di soldati eletti ne gli mise sopra, & queste se separatamente fermare in più luoghi lungo'l litto ; quindife pscire dalle bocche del porto due galee , le quali egli hauena fatte fare in Brindesi, per cagione di essercitare gli huominida' remi. Orahauendole vedute Libone effere scorse auanti controppo ardire, sperando che elle si potessero corre in mezo; mandò cinque naui da quattro ordini di remi ad inuestirle, & tosto che queste si feron alle naui nostre uicine, i nostri foldati neterani si ritiranano nel porto: & eglino tratti dal disiderio grande le ueniuano troppo incautamente seguitando. Dato già il Antonio legno, le Scafe d' Antonio uennero in un subito da tutte le bande a inuestire uttorioso i nimici, & al primo affalto prefero una delle naui nimiche, con tutti gli buo delle naui mini da remo, & foldati, che u'erano fopra: & costrinfero a forza l'altre a vi- di Libone

superosamente fuggirsi: aggiunsesi poscia a questo danno, che la caualleria,

Morte di

il-oxelt

la quale Antonio haueua messa su per que' liti lungho'l mare, vietaua all'armata nimica l'andare a prendere dell'acqua. La onde Libone turbato da cotal mancamento, & dalla ricenuta uergogna, si parti da Brindesi, & lasciò andare l'assedio de' nostri. Erano già passati molti mesi, & il verno era giunto al fi ne e le naui, e le legiori non andanano da Brindesi a Cesare : & a Cesare pare ua, che si fossero lasciate pasare alcune occasioni di ciò fare; perche certa cosa era, che peso erano soffiati uenti, che egli giudicaua necessariamente, che fosse stato da nauigare. Et quato piu spatio di tempo era passato, tanto piu pro tierano quelli, che erano al gouerno dell'armate a fare l'ofate guardie : & maggiormente sper au ano di impedire; & bene spesso erano imputati da Pompeoper sue lettere, che non hauessero impedito il passo a Cesare da prima, quando esso uenne. Che dunque uietassero il passo agli altri esserciti suoi; & oltre a ciò attendeuano tutte hora il tempo piu difficile a portare i soldati sis l'armata rispetto d' venti piaceuoli, che veniuano mancando. Turbato dunque Cesare per queste cagioni scriffe a Brindesi in colera a' suoi, che subito, che uedesfero fosfiare vento a proposito, non lasciassero andare per niente l'occasione del naurgare, or che le ne venissero di posta a Orico, o neramente a liti di Brindefi. que'd' Apollonia, perche quini poteuano dare a terra con le naui. Non erano questi luoghi guardati dall'armate nimiche, perche non ardinano di fermarse troppo lontano da' porti. Ora essi metterdouil'ardire, & il valor loro, sotto'l gouerno & maneggio di M. Antonio, & di Fusio Caleno, a molti preghi, & Mezodi. effortationi di effi foldati, foffiando il vento Auftro fciolfero dal porto, & il giorno dipoi furon portati di là d' Apollonia, & Durazzo, & fubito, che effi

Scrine a

furon di terra ferma neduti. Q. Coponio, ilquale era a Durazzo Capitano del l'arnessa Rhodiana, cano le navi del porto; & per il vento che s'era abbaffato, commiciando a farsi vicino alle nostre, il medesimo vento si fe maggiore, & fumolto gionenole à nostri. Ma non già per questa cagione si togliena punto dal seguitareli: anzi sperana di poter superare con la fatica, & con la persene ranza de nauiganti la forza della tempesta, & portati dalla furia grande del uento di là da Durazzo, non restana perciò punto di seguitatgli. I nostri bauen do lo fortuna fauorenole, teme nano nondimeno l'impeto dell' armata, fe per quentura si fosse fermato punto il soffiare di quel vento , & abbattutisi in un porto detto Ninfeo tre miglia di là da Liso, ferono in esso passare le naui. Era questo porto ricoperto dal vento Africo, ma dall' Austro non era sicuro. Hora esti giudicarono nie più leggieri il pericolo della tempesta, che quello dell' armata. Et in quel pato, che effi furono entrati nel porto, l'Austro, ilquale haueua per ifpatio di due giorni continui foffiato, si voltò in Africo. Ora quiui fi

Porto Ni

Mutamen pote ben vedere un subito cabiamento di fortuna, che quelli che par hora haco di for- ueuano paura di mal capitare, hora si Stauano in sicurissimo porto; & quelli CHILLS:

che haueuano dato alle nostre nani cagione di pericolo, erano hora forzati a temere.

## GVERRA CIVILE.

temere del pericolo di loro stessi. Mutatosi dunque in tal guisa il tempo, la tem pella difefe i nostri, & mal condusse le naui Rhodiane di si fatta maniera, che eutte ( che erano il numero d'afedeci) sbattute, & insieme perco se si nennero Rotta del a Bezzare, & affondarsi; parte del numero grande de gli huomini da remo, & le naui de i soldati da combattere, dando in iscoglio ni lasciaron la uita, & parte ne Rhodiafuron da noftri tirati in dinerfe parti, or prefi;i qualitutti Cefare falni & libe ri rimandò a casaloro. Due delle nostre naui arrivate piu tardi sopragiunre dalla notte, non sappendo il luogo, done hane Bero fatto capo l'altre, si fermaron su l'anchore appunto all'incontro di Lifto. Apprestanasi di queste assal tare M. Ottacilio Crasso, il quale era quini al gonerno dell'armata, hauendo perciò prelo feco molte Scafe, & altri legnetti piccioli; & infiememente trattana con esso loro, che si rendessero d'accordo; offerinasi di liberargli se si nolenano dare nelle sue forze . Hanena l'una di queste naus lenati dugento nenti foldati della legione de nonity; & l'altra n'haneua sopra se poco meno di duvento della legione de veterani. Ora quini si potè ben conoscere, quanto giouaße ne gli buomini il nalore dell'animo. Conciosia cosa, che quei soldati nowelli somentati dal nedere un si gran numero di nani, & shattuti dall'onde, er dal nomicare; presa da nimici la fede, come non sarebbe loro da essi fatto distiacere alcuno, si diedero a Ottacilio. Et tutti poi che furon condotti auanei a lui furonono nel cofecto fuo contra la religione del giuramento dato, cru delissimamente prinati della nita. Ma i nalorosi soldati della neterana legio- Soldati ne sbattuti anch'eglino, & dalla fortuna, & dal puzzo grande della fentina della lenon perciò stimarono, che fosse da lasciar punto da banda dell'usato malore; gion Vemamenato prima in lungo il tempo di quella notte in tratando l'accordo, & terana. col fingere di nolersi rendere, constrinsero il padrone della naue a tirarla a terra; & esti datisi in un luogo a proposito, consumaron quini il rima nte di quella notte, & effendo mandati da Ottacilio all'apparir dell'alba inforno a quattrocento canalli, i quali guardanano quella parte di que luoghi lungo il mare, o oltre a ciò seguitati da gli armati della guardia; feron difesa, o ammazzati alcun di coloro, si ritirarono a saluamento là done erano i nostri. Dopò questa fattione que' cittadini Romani, i quali teneuano Liso (la qual terra era ftata già loro confegnata da Cefare, & l'banena fatta fortificare ) ricenettero Antonio, & lo somennero di tutte le cose. Ottacilio dubitando di se stesso si fuggi della terra: & arrinò là done si tronana Pompeo. Antonio intanto di tutto l'effercito (il numero del quale era tre legioni di soldati ueterani, una di soldati nouelli, & ottocento caualli) rimandò in Italia tutte le naui per le-Lepanto. nare quindi il rimanente delle fanterie, & della canalleria. Lasciò bene a Lis- Francesi lo i Pontoni, che sono una sorte di naui Francesi, con questo disegno che se per- detti Pon quentura Pompeo si pensase, che l'Italia fosse restata nota di gete, c' ni passas toni. se con l'essercito (la quale openione era già sparsafra il nolgo) Cesare potesse banere

Quanto gioua il ualore

hauere qualche comodità d'andargli dietro : quindi mudò co molta preflezza a Cefare per farg'i sapere in qual paese egli hauesse sbarcato l'essercito, & quanto numero di foldati hauesse seco nauigati. Arrinò quasi in vno istesso tëpo a Cefare, & a Pompeo, quefla nuona. Percioche amendne hauenano veduto le naui ester passate Apollonia & Durazzo; et essi haueuano drizzato il niag. gio loro per terra alla nolta di quelle terre. Bene è vero, che effi que' primi giorni non sapenano nulla, di done esse fossero poscia capitate. Saputo dunque l'intero della cofa: presero amendue partiti l'ono dall'altro dinersi: - Cesare di accozz arfi più toflo che potesse con Antonio ; & Pompeo di affrontar coloro

Partiti di Cefare.e

di Popeo. mentre marciando venissero a trouar Cesare, & se potesse corgli foroueduti, di alsaltareli con imbescate: & amendue quello istesso giorno mossero il campo, canando le genti de gli alloggiamenti, fermati già da loro vicino al fiume Also & Temfeo dinafecfo & dinotte; & Cefare di giorno & publicamente, Ma il viaggio, che donena for Cefare riffetto al donere girare più spatto di pacfe, era molto più lungo, per potere guazz ando paffare il fiume contra il cor f. di effo. I en peo per nen hauere il suo camino impedito da cosa nessuna, poi

Popeo fe ne uà alla nolta di Antonio.

che non gli conueniua di paffar il fiume, se ne venne a gran giornate alla volta di Antonio; & douc e' conchbe, che già cominciana ad appressarsigli, tronato vn luogo a proposito melto, fè quini fermare le genti ; ne lasciò pseire alcun de fi oi fi ori de ripari del campo ; & accioche la venura fua foffe più segreta, nen nelle che si facessero fuochi. Fu questa cosa di presente fatta sapere a Antonio da i Greci. Egli mandati alcuni a Cefare , Ste per iffatio d' vn giorno dentro de'ripari. Il giorno dipoi arrinò da lui ancho Cefare . Pompeo intesa la venuta sua, per nou esser tolto mi mezo da due esserciti, si parti quindi: 5 arrinò con tutte le sue genti ad Asparago di quei di Durazzo; & quini in luo go bene atto fe fermar il campo. In questi tempi Scipione riceunti alcuni dannid intorno al monte Amano , s'era fatto chiamare Imperatore; & havendo ciò fatto hauena comadato alle città & a i Signori, che pagaffero groffo funime di danari. Se haueua medesimamente fatto pagare da i Camarlinghi del

Monte Amano,

publico della Trouincia datagli in gouerno, i danari, che doueuano pagare in due anni, & haueua comandato loro, che gli dessero in questo quelli, che doue-Craffo nano pagare l'anno, che seguirebbe poises per tutta la Prouincia haueua comorto da mandato caualli; e' messi questi insieme , lasciatifi dietro i Parti vicini nimici.iquali haueuano poco prima tolto la uita a M. Crasso Imperatore, & baueuano tenuto assediato M. Bibulo: haueua cauato della Soria le legioni & la caualteria: & effendo venuto in quella provincia con grandissima ansia & sospetto della guerra de Parthi, & uedendosi fra soldati alcuni andar dicendo. che essi andarebbono nolentieri contra i nimici , se essi ni fusero menati , ma che non erano già per voltare l'armi contra vn cittadino & Confolo Romano;

meße le legioni alle stanze in Pergamo, & in altre città ricchissime; fe loro di

Parti.

grandif-

grandiffimi doni & correfie; & per farsi i foldati più affettionati, diede loro a sacco quelle vittà. Attendeuasi intanto a fare payare per tutta la Pronincia asprissimamente le comandate le somme di danari;et oltre a ciò si andauano tut pania pelando nuoni modi per anaritia di canare per tutto danari . Ponenansi le granezze sopra cinscuma persona cosi schiana, come libera. Si comundanano Granezze le grauer y e da pagar si per ciascuna cotonna; c per ciascuna porsa; comanda- di uarie nafi grano, foldati; fruomini da remojarmi, ftramenti da guerra , & bestie da lorti. someggiare, & canalcare; E di tutto quelle cofe , delle quali si potena tronare il nome: si parena che ciò bastasse per canardanari, e non solamente si midana no commi Bari con piena autorità nelle città; ma etiandio ne castelli, & in ciafoun boreo, o villa. E di costoro quelli , che li auesse fatto crudelissimmente er con asprezza maggiore qualche cosa; questi era cenuso huomo di conso, & ottimo cittadino. Era tutta la Pronincia ripiena di Barigelli, & di effecutori della giustitia, & di commissari; erano per titto gonernatori, & efatori, iqua li oltra le comandate grauez Te attendenano con commadare altre fomme prinatamente, al proprio guadagno. Percioche effi pfanano di andare dicendo, come erano scacciati da casa loro, & dalla patria, perciò essere bisognosi di tutte le cofe necessarie, volendo con honesto colore & coperta, ricoperire una cost di shonesta & vituperofa cofa . A queste cofe si aggiugnenano le usure granistime ; laqual cofa fivole il più delle volce annenire al tempo della gurra , esendo comandati tutti vninerfalmente i danari; nelle qual cofe vfanano di dire; che lo allungamento di un giorno era una donatione . Venero dunque a crefeere in tuttala Pronincia in que' due anni i debiti; nè si commandanano manco per si fatta cagione a i cittadini Romani di quella Pronincia le granezze da pagarfi,ma & da loro & a tutti i popoli,a ciafcuna cietà certe fomme di danari; or andauano dicendo, che quelle si prendeuano in presto per una deliberatione facta nel Senato. Et a' publici Camarlinghi & compratori de prouenti del publico, si facenano dare in presto l'entrate dell'anno a nenire, facedole quella fomma che erano flato le pagate l'anno passato. Comadana oltre a ciò Scipion che togliessero del tempio di Diana in Efeso i danari, che già anticamente u' rano flati riposti; & tutte altresi le statue di quella Dea; & subiro, che furon entrati nel tempio, hauendo Scipione in compagnia fua molti città dini dell'or- gena feco dine Senatorio, iquali egli haueua chiamati a fe, hebbe lettere da Popeo, come Cefare haueua, con le fue legioni paffato il mare, che perciò foße follecito d'undare co l'essercito là done egli era, et che mettesse ogn'altra cosa da parte. Egli riceunte queste lettere licentiò tosto tutti coloro, iquali hauena a se chiamati. E cominciò ad apparecchiarfi al viaggio di Macedonia, & andò nia pochigior ni dapoi, e tal cosa su cagione della saluezza de' danari di Eseso. Cesare accoz- saluezza zatoli con l'effercito di Antonio, cauata di Orico pna legione, laquale egli ha- de' danari nea messa quini per guardia di que' luoghi vicini al mare; giudicana, che fosse di Esclo.

Vificiali. di diuerfe qualità.

ינט קשונו

Scipione fu cagio-

da tentare le prouincie, & di douere quindi allontanandos, andare auanti. Et essendo venuti da lui ambasciadori della Tessaglia, & della Etolia ; i quali gli faceuano offerta, cha done egli mandasse loro gete alla guardia le città di que' L.Cassio popoli sarebbono stati alla sua diuottone; mandò L. Cassio Longino nella Thessa Longino. glia con una legione di foldati nouelli, la quale fi chiamana la nigefima fertima & dugeto caualli; & C. Clauissio Sabino in Etolia con cinque Cohorti, & al-Gaio Cal quati canalli ; f fepra tutto co molte effortationi impofe a cofioro, che per efuifio.

Domitio Caluino.

Domitio Caluino, che co due legioni l'undecima & la duodecima, & co cinque cento canalli paffaße in Macedonia ; che di questa Prouincia Menedemo uno de' primi huomini di que' paesi mandato per ambasciadore da quella parte che si chiamana libera, raccontana come tutti i suoi erano affettionatissimi go dinotiffimi di Cefare. Oradi costoro Caluifio riceunto da gli Etoli, & da tutti più nolentieri alla prima giunta, lasciata la guardia de gli annersari a Calido ne, & Naupatto, ottenna tutta l'Etolia. Casso arrivò con la legione in Thessa

ser que paesi nicini; atte dessero alla pronisione de grani. Comado poscia a Gn.

Lepanto.

glia . Ora perche quini erano due fattioni , tronana le città di diverso nolc-Egefarere . Egefareto huomo Stato fempre molto potente era partiale della parce di to partia-Rompeo . Petreio gionane nobilissimo fanorina Cefare con tutte le forze sue & conlericchezze sue & de fuoi anchora. In questo istesso tempo arrino Do Pompeo. mitio in Macedonia, & hauendo gid cominciato a irgli in contro molte ambasciarie di quelle città ; uenne la nuona , come era companso Scipione con l'efsercito con openione & fama grande appò tutti gli buomini ; percioche quasi

sempre nella nouità delle cose la fama ua innanzi. Ora non si fermando costui in alcuno de' luoghi della Macedonia ; uenne con impeto grande alla nolta di

le della parte di

Haliao. mone fiu me. Cia.

Domitio, & effendo lontano da lui uenti miglia, fi uolto fubito alla uolta di Caf ho Longino nella TheBaglia : e fe questo con tanta prestezza, che uenne in un ifte fo tempo la nuona, che effo nenina, & che egli era già giunto, & accioche nel miaggio suo fosse più spedito lascio M. Fauonio con otto Coporti alla quardia delle bagaglie della legione, lungo la riua del fiume Haliacmone, il quale parte col corfo fuo la Macedonia dalla Theffaglia; & impefe loro che quiui face Beroun baftione ben forte. Scorfe in questo medesimo tempo, la caualleria del Re Cotto per fino a i ripari del campo di Cassio, il quale andana in torno a que luogbidella The sfaglia. Cassio allhora sgomentato dal gran fospetto : inteso come Scipione era arrivato, e veduti que' canalli, i quali e' gin dicana, che foßero di Scipione; prese la nolta de' monti, i quali cingono la Thes Tarlia: & quindi cominciò a marciare alla nolta di Ambracia. Ora sollecitando Scipione di seguitarlo, hebbe lettere da M. Fauonio, come era comparfo Domitio con le legioni, e che senza l'ainto di Scipione e' non era basteuole a difendere il forte done s'erafermato alla guardia; onde Scipione ha-

Hoggi l'Arra.

> unete queste lettere muto in un tempo proposito, & niaggio. Si tolse dal legui

seguitare Cassio, & andò per dar soccorso a Fanonio. E seguitando di caminare continuamente cosi la notte, come il giorno arrinò colà done egli era, in vn tempo tanto a proposito, che iu vn tratto si cominciò vedere la poluere che faceuano in aria le genti di Domitio; & i primi della vanguarda di Scipione : & in tal guifa l'industria di Domitio su cagione di salud- Scipione re Casho; & la prestezza di Scipione as porto a M. Fauonio la salute sua. si moue Scipione fermatofi due giorni dentro a' ripari del fermato campo vicino al fiu in foccor me, che correua fra il suo campo & quello di Domitio detto Haliacmone, il so di Faterzo giorno fè che tutto l'effercito guazz ando, paffaffe di là dal fiume fu l'ap parir dell'alba; & fermato il campo, il si guente giorno mise di buona hora le genti in battaglia a fronte al campo nimico . Allbora Domitio non istimo, che fosse da temere di canar fuori le genti, & venire al fatto d'arme . Ma perche fra questi due campi n'era vna campagna di miglia intorno a fei, Domitio fe passare le sue genti sotto a ripari del campo di Scipione; & egli Stette forte fenza mai partire da i bastioni . Egli auuenne nondimeno che (ritenutisi malagenolmente i foldati di Domitio ) non si fe altramente la giornata : e massimamente, che vitio, che era sotto il campo di Scipione, con le ripe difficili, impedina i nostri dal potere scorrere auanti; onde Scipione accortosi del disiderio, & della prontezza del combattere di costoro, dubitando che non auuenisse che il giorno seguente ò fosse costretto contra il voler suo di nenire alle mani, ò che si flesse con gran suo nicuperio racchiuso dentro a' ripari, poiche egli era uenoto con si grande aspettatione, fattosi temerariamente innan- Scipione Zi, bebbe vn uituperofo fine, & passo la notte il fiume, non bauendo mandata palla la prima la grida, che ciascuno si mettesse inordine per marciare, & nella me notte il desima parte, onde poco prima era neunto se ne torno . E quini vicino al fiu me fermo il campo in un luogo naturalmente alto & rilenato, & lasciati va licare alcuni giorni, fe vna notte imboscare la canalleria là, done i nostri erano v faci ne paffati giorni d'andare a pronederfi dello strame; & effendoni ve nuto si come reli era vsato ogni di Q Varo Capitano della canalteria di Do- Q. Varo. mitio, effi fibito falt ando di colà done fi Stanano imboftati , vennaro contra i nostri. Ma esti valoros amente fostennero l'impeta boro; & ciascuno di loro con prestezza torno al luogo suo, & messis in battaglia tutti valoros mente stretti insieme si noltarono contra i nimici. Hauendo morti di loro intorno a ottana ta, & nolti gli altri in fuga, perduti folamente due di loro, fe ne tornarono Aftutia di al campo. Fatta questa fattione sperando Domitio che si potrebbe tirar Sci- Domitio. pione a combattere, finse d'essersi condotto a muouere il campo per mancamento di vettouaglia; & mandata la grida che ciascuno stesse in ordine per marciare, come si costuma nella guerra; andando auanti tre miglia, fe fermare tutto l'essercità con la canalleria in luogo nascosto & molto a proposito. Sci pione pronto a feguitarlo, mando ananti la canalleria con gran parte de gli ar

mati alla leggiera per riconoscere. il viaggio di Demitio ; & nedere done celi andalle : & effendo costoro andati auanti, e le prime squadre già dentro all'imboscata , prendendo dallo anitrire de i canalis sofetto, cominciarono a rigrarfi uerfo i loro, & quelli che coftoro ueninano feguitando, vedendo come crano prestinel tornare a dictro, fi fermarono. I nostri neduto come erano stati scoperti; non uolendo indarno attendere, che gli altri uenissero; hauendo ciunte solamente due squadre de nimici le presero amendue . Fu tra coftoro M. Opinio Capitano de' caualli. E tutti gli altri di quelle squadre ò ueramente prinarono della vita , ò pure gli condußero cosi prigioni a Domitio . Cefare hauendo si come s' è già dimostrato leuato le genti, che guardanano i luoghi sucini al mare lasciò alla guardia di Orico tre Cohorti solamente; & a essi impose, che guardassero le naui lunghe, le quali egli hanena quini d'Italia condotte. Haueua di tutto questo, & della guardia della terra il gouerno

Caninio luogotenente . Questife ridurre tutte le nostre, naui ne' luoghi più

adentro dopò la terra, & fecele a terra legare, & pose all'entrata del porto una naue da carico, la quale fe quiui affondare; & a questa u aggiunfe un al-

Cohorti lasciati al la guardia l'Orico.

Marco Opimo.

tra fopra delle quali hauendo fatto fabricare vna sorre, la fe fermare all'incontro dell'entrata del porto, & mifeui dentro i foldati, a i quali egli diede la cura di guardarla per ogni subito caso, che potesse anucnire ... Haunto noti-Animofi- tia di queste cofe tutte Gn. Pompeo figlinolo di Tompeo, il quale hauena il geuerno dall'armata. Egittia, fe ne uenne alla nolta di Orico, & fe tirar fuori tà di Pom con legni, o a forza di funi la nane affondata; o affaltando l'altra nane, la peo figliquale era ftata meffa da Acilio per guardia, con più naui, fopra delle quali haueua fatto fabricare torri a peso tale , che non piegassero da nessuna ban-

nolo de Pompeo.

da , acciviche combattendo di luoghi più alti, & ogn bora mettendo foldati freschi in luogo de gli affaticati , & nell'altre bande tentando di saltre sopra le mura della terra con fcale, & con l'armata battendo in un medefimo tempo per fare, chete genti aunerfarie fi veniffero a fartire in piu luoghi; vinfe con la fatica, & con la gran quantità dell' armi tratte i nostri ; & sacciati coloro, che Stauano alla difefa, i qualitutti faltati nelle fcafe, s'erano quindi fuggiti'; profe a forzata nanc ancora: Godall'altra banda della terra prefe un monticello, che era naturalmente quiui posto all'incontro della Cietà, co hauend quafi, che fatto un Ifola all incontro di Orico, & conduffe nella par-Monticel da Popeo te più a dentro di effa, quattro naui da due ordini di remi, con metter loro fot to curli, & con pali di ferro cacciate perforza di braccia auanti. Et cofi afsaltate dall'una, e dall'altra banda le nani lunghe, le quali erano con funi attaccate a terra, & note affatto; ne tirò feco quattro; & in tutte l'altre fe met tere il fuoco. Fatto questo lasciò quini Decio Lelio lenato da lui dall'armata d'Asia, & quini condotto; il quale non lasciava portare nella terra la netto uaglia da Biblide, & da Mantinca. Egli andatosene a Lisso, affaltate quins

trenta

lo prefo figliuolo di Popeo

> Decio Lelio. Alefio.

trenta nani da carico lafeiateni da M. Antonio dentro nel porto, in tutte fe mettere il fuoco. Cercando poi con ogni sforzo di prender Liffo, stando alla Alesso. difefa que cittadini Romani, che solenano habitar quini, & que soldati appresso, che Cefare vi haneua mandati alla guardia; fermatosi quini tre giorni perduti nel dar l'affalto pochi de'fuoi, fe ne parti fenza hauerni fatto nulla Poiche Cefare intefe, come Pompeo era ad Aspargo , andato quiui cons Peffercito, & presa pel viaggio vna terra de Parthini , dentro di cui Pom- Presa. peo seneua la guardia; arrinò il serzo giorno in Macedonia la done era Pom Cesare ar-peo, El fermò il campo vicino a lui; & il giorno, che seguì dopò quello, ca-ciua in Ma peo teneua la guardia; arrinò il terzo giorno in Macedonia la doue era Pom nate tutte le genti fuori de'ripari, & ordinatele tutte in battaglia , diede cedonia. a Pompeo la commodità di poter venir seco al fatto d'arme. Done poscia e' s'aunide, come e'si stana fermo al suo luogo, fatto ritirare l'essercito dentro a'ripari, giudicò, che fosse da prendere altro partito. Egli adunque il sequente giorno se n'andò per lungo camino girando grande spatio di paese per vie difficili, & strette con tutto l'effercito a Durazzo, con speranza, d di tirar Pompeo a Durazzo, ò di poter torgli l'andarui; per hauere egli condot- Disegno. to quini tutta la fua vittonaglia, & tutto l'apparato della guerra, fi come ve di Celare. vamente auuenne. Percioche Pompeo non bauendo da prima contezza del difegno di Cefare, perche vedena, che marciando hanena preso sentiero molso diverso da quella regione, Stimana, che si fosse quindi partito cacciatone. dal macameto de grani. Inteso poi dalle spie il tutto, il giorno dipoi mosse il ca po con isperanza di poter andare ad opporfegli per più corto viaggio. Cesare sospettando, che ciò donesse annenire, confortati con più parole i soldati, che volessero sofferire di buona poglia quella fatica; fermato il marciare poca parte folamente della notte; arrinò la mattina a Durazzo, allhora, che fi cominciana a scopetre la ranguardia di Pompeo ; e quini se fermare il cam- Durazzo. po. Pompeo, toltogli da gli anuerfari il potere andare a Durazzo, poiche non pote altrimenti seguire il fatto disegno, seguitando il secondo partito, fe fermare, & fortificare il campo in on luogo rileuato detto Pictra, che ba vn'entrata mezzana dalle naui, & le difende da certi veti; fe quiui codur detto Picre parte delle naui langhe, & impose, che con esse vi si portase grano, & altre vittouaglie dell'Asia, & di tutti gli altri paesi, che stanano alla sua dino tione. Cefare, anifando, che la guerra fosse per menarsi in lungo, non hauendo speranza alcuna di potere hanere le vittouaglie d'Italia, perche l'armate di Pompeo vfauano si gran diligenza del guardare tutti i liti, e le sue armate, lequali egli hauca fatte, rifetto al verno si Stauano in Sicilia, in Francia, Albania, & in Italia; mando L. Camileio I. nogotenente in Epiro a far pronisione di grani: & perche que'paesi erano troppo lontani, ordinò in certi luoghi i gra- Alessio nai, S impose alle vicine città, che vi portassero i grani. Fe medesimamente presa. cercare in Liffo,e tra Parthini, & in tutte le terre, & castelli quella quanti-

Cefare a

Luogo

· tà,che vi haucua di granosma questo era pochissimo, si rispetto alla qualità de terreni del paefe, perciache fon luoghi afpri, & montuofi, & il più fe femnono di grano portatani d'altri luosbis franche perche Pompeo l'hanea calà quindi preso, & ne passati viorni bauena sacobeggiati i Parthini, & fatte cercare distutto'l grano, & faccheggiate & canase forto le cafe loro, l'haneua fatto portar pia da' canalli. Cefare, poiche di tutto questo fi fu anueduto, 7 prese quel partito, che richiedena la natura del luogo . Perche d'intorno al campo di Pompeo, v'erano certi monticelli alca, & afpri a falire, & egli da p. ima gli fe tutti quardare, O pi fe bastioni, Galen forti ripari ; quin-

měti di Ce di secondo, che coportana il sito naturale di ciascum luago tirando le manitio ni di riparo in riparo; si dispose di cingen Poropea co baltioni: Et H : Atten-EE dendo di fare questo, perche frauena gran mancamento di grano, & perche. s F

Pompeo era molto potente nella caualleria; accioche potoffe codurfid'ogu'in Pompeo torno con miner pericolo il grano nell'esercito , Es l'altra vittouaglia ancora: & per vietare insicmemente a Pompeo il torre de gli frami, & per fare, tente nella caualleche la sua canalleria dinenisse inutile nelle fattioni. Et oltre a ciò per iscema-Rife re alui la grande zza; perche, per dire il verò si parena che appole nationà Straniere questa molto gli gionasse;essendosi già per tutte le parti del mondo

la fama molto accresciuta, come egli era assediato da Cesare, or non ardina. Fama, che di mettersi a far giornata con esso. Pompeo non volena per niente partirsi,nè Pompeo era affedia dal mare, uè da Durazzo, percioche egli hanena riposto quini tutto l'appato da Cefa recchio della guerra , i dardi, & freccie, l'armi, e gli strumenti , & anoreffo faceua con le naui portare il grano nell'effercito, ne potena impedire le munitioni di Cefare, se no volena far co esso giornata, quello che ezli s'era messo in animo di uon fare in quel repo. Vi restana, che seguitando quanto richiedeua l'ultima ragione della guerra, prendesse molti colli, & di far guardare quan-

Forti di to maggior fatio di paese, che si potesse, di dar da fare in più parti, quanto più potefe alle genti di Cefare; & questo auuenne, percioche hauendo fa-Cefare. bricati ventiquattro forti, à bastie, & perciò fare preso vu giro di patio di miglia quindici di paese; dentro di questo spatio haucua di gonernare i cana li, & dentro di que'luoghi v'erano con le mani seminate molte cose, le quali

pasceuano fra quel mezo le bestie da soma: done poscia i nostri videno le munitioni esser continuate, & ridotte a buon termine da vin bassione all'altro di mano in mano, dubitanano, che i Popeiani non gl'aßaltaßero da qualche bã da, & venissero ad offendergli di dietro le spalle. Cosi all'incontro quelli dentro di quello fratio facenano de ripari tirati in lungo, et continui, accioche no potessero i nostri da qualche bada entrarui, & assaltandog lidal canto di die tro torgli nel mezo. Ma effi erano inuero superiori nel lauorare, percioche il numero de' foldati era moggiore, & tiratifi ne'luoghi più a dentro haueua-

no il circoito minore, or ogni bora, che Cefare haueua a prendere que'lnoghi,

aunchea,

A Dura Zo città in Albania.

B Alloggiamento dell'effercito di Cesare.

C Alloggiamento dell'essercito di Pompeo.

D Trincee fatte da Cesare per cinger Pompeo, che girauano miglia diciotto.

E Trincee fatte da Pompeo, che girauano miglia

quindeci.

F Eßercito di Cesare messo in battaglia preso il cam po di Pompeo.

G 'sfercito di Pompeo messo in battaglia, che l'oltima squadra toccaua i suoi alloggiamenti.

H Luogo presso il mare, doue Cesare non haueua for nite le trincce, & gli su data vna grande stretta da Pompeo.

1 Secondo alloggiamento di Pompeo : doue a Cesare

fu quasirotto l'essercito da Pompeo.

K Trincee, che andauano dal campo al fiume; accio che i foldati di Popeo potesfero andar per aqua.

L Secondo alloggiamento di Cesare.

M Cohorti, che mandaua Pompeo nel secondo alloggiamento.

N Porto, doue Pompeo teneua parte dell'armata.

O Fiume.







anuenga, che Pompeo hauesse fermato nell'animo suo di non impedirlo con Pompeia-ni moleeutro l'effercito, & di non fare con esto giornata; faceua nondimeno vscire flava con gli arcieri, & quei dalle frombole da i luoghi loro, de i quali egli haueua il le facte i numero grande; & molti de nostri v'erano feriti , & era entrato in effi il ti- foldati di morgrande delle frizze; o i foldati quasi tutti hauenano fatto le vesti, ò di · fouatti ò di schiauine, & d'altri corami ; ò altre coperte per guadarsi de colpi delle frizze. Ciascuno faceua grande sforzonel voler prendere i luoghi delle guardie. Cefare per tenere ftretto Pompeo in quel minore spatio di luogo, che potena ; & Pompeo per prendere quanti più colli potena; & diffen- Nonalederfi, quanto più fosse possibile con quel circoito; & per questa cagione fi fa- gione di cenano era loro spesse fattioni. E tra queste hauendo una volta la nona legio- Cesare. ne di Cefare prefo vn certoluogo da guardare, & hauendo cominciato a forvificarlo; Pompeo subito prese un colle vicino a questo luogo & posto all'incontro a punto di esfo; & cominciò a impedire a'nostri il lauoro. Et ' auendo da l'un de lati l'entrata quafi, che piana; hanendo da prima sparsi d'intorno i balestrieri & que dalle frombole & poscià mandatoni gran numero di armati alla leggiera, & canate fuori le fue machine impedina le munitioni. Ne potenano agenolmente i nostri attendere in vu medefimo tempo a difendersi, or a fortificare. Hora Cefare veduto, come i filoi erano da tutte le bande ferisi,comandò,che si ritirassero, & che si rogliessero quindi. Douenano per ritirarfi fcendere per un luogo precipitofo; es i nimici per questa cagione tanto più fieramente veniuano loro addoffo, ne lafrianano tornare i nostri a dietro perc'e pareua, che mossi da panta lasciassero que luorhi. Dicesi, che Pom- Vanti di peo allbora vantadosi auanti a suoidisse loro, che no si curaua d'esser stimato Pompeo-Imperatore di nessun conto, se le legioni di Cesare si ritirassero senza grandis-- simo lor dano di colà, done temerariamente eran scorse. Cesare dubitando de fnoi nel ritirarsi, comadò che si portastero auanti nell'estremità del monticel lo de'graticci, & che si metteßero a frote a i nimici,ct che si metteßero l' no contra l'altro, & che fra essi, stando i soldati coperti, si tirasse un fosso di me-Zana larghez za; & che que'luoghi, quato più si potesse, s'impedissero da tut te le bande. Egli intanto mise in luoghi a proposito, que delle frombole in ordi ne, accioche guardaßero i nostri, mentre si veniuano ritirando. Messe ad effet Pompeiato interamente queste cose fe, ritirare tutte le legioni . I Popeiani comincia- ti, & acdivono allhora con tanto maggior infoleza, & più arditamente venire addoffo tia'nostri, & gettaron per terra le grati messe loro contra per ripari per passare i fatti fossi. Tosto che Cesare si fu di tal cosa accorto dubitado, che non si pa reffe, che foffero più tosto Stati ributati, che si fossero da se medesimi ritirati, et che si ricenesse danno maggiore; satto per mezo d'Antonio, ilquale era capo di quella legione, mettere animo a' fuoi quasi nel mezo di quello spatio, co-· mado che co la troba si desse il segno del dar detro, et co impeto si assaltassero inimi-MM

Soldat della nona legione di Cefare. i nimici. Onde i foldati della nona legione subito veduto il segno tiraron l'armi da lanciare; quindi mossis da'luoghi più bassi co surioso corso cotra l'armi de' nimici loro, ruppero, & voltarono in fuga i Pompeiani, iquali furono nel ritirarfi molto impediti da dirizzati graticci, & dalle fitte pertiche in tra nerfo, & parimente da fossi quini già fatti. I nostri d'altra parte, a i quali era pure affai il partirsi senza danno, hauendone morti molti perduti cinque de ? lero solamente, si vennero posatamente ritirando: & fermatisi poco intorno a quel luogo, presi de gli altri monticelli tirarono a fine le cominciate munitioni. Era la qualità del combattere veramente nuona, & non piu vfata, si per lo numero di tanti forti , & ispatio si grande , & per tanti ripari & munitiqni, & per tutta la maniera dell'affedio; & si anco per molte altre cose. Concio sia cosa,che quelli,che cercano con ogni lor forza di assediare altrui, hauendo assaltati i nimici sbattuti & deboli, ò pure superati combattedo, ò trauagliati da qualche ricenuta offesa, gli tengono affediati ; perche , & per numero di fanteria, e di caualli fono superiori. Et la cayione dello assediare suole, quass sempre esser questa; per fare, che i nimici non possano hauer del grano. Ma ho ra Cefare tenena asediato vno effercito fresco, & intero, & con molto minor numero di gente, & quando essi haueuano grade abbondaza d'ogni cosa. Per cioche tutto di si veniuano insieme raunando d'ogn' intorno gra numero di na ni, lequali portanano della vittonaglia, ne potena soffiare alcun vento, che no

Cagione dell'affediar e-

Naui, che portauano vertouaglia.

uano ua-

Aleffia. 1 Auarico: 7

Albania

Carai. Cara herba.

si, lequali portauano della vittosaglia, ne poteva foffiare aleun rento, che vo e pote spro da qualche banda sieuramente nanigare. Done egli consumati per o goni verso, di grande spatio di page tutti i grant, era in estrema necessità, co in gran tranagli; tuttania i sinoi soldati veniuano con singolare patite attento is sosportando. Perche si reordavano motto bene di haver questo medesimo patito l'anno dauanti nel page della Spagna, Con la fatica loro, Co co la patitenza haver recato a sine van grandssima in presenta, con dauansi medesima mente haver sopportato grandssima carestia sotto. Alessia, co molto maggio

re ancora fotto Auarico, pure estersi quindi cen la vittoria di grandissi ma na tione, & potentissi ma partiti. Et. quando era dato lovo dell'or 20, & e i leguni non gli vistuta auao niente cegli è ben verco, be tenenavo, che fosse honore—ben grande, quando si datamo loro delle pecore, & alvi minuti animali, de è quali veninano gran quantità dello Epiro. Fu oltre a ciò trouato da coloro, it quali erano stati con Valerio, vna sorte di vadice di berba che si chiama Cha va Jaquale messolata con latte, era di grande ainto in quella necessità di vine ere Accuano di quessi certa materia a gusta si pane, et a upessa ve proporta di vanta con latte, era di grande ainto in quella necessità di vine era cuanda questa even materia a gusta si pane, et a upessa ve pranquantità, e ogn'bora, che i soldati di Pompeo venendo a parlamento co nosti i improneruazio loro la same, gettavano si alto per petta le parti del campo de pani, sopra quella materia, per cassone che la speranza loro venis-

se a farsi minore. Cominciauano già i grani a maturarsi, & la speranza di ciò

fostentaua la necessità loro, perche si considauano di douerne prestamente bauere nere abbondanza. Onde bene festo nelle guardie, & ne i parlameti de i folda Animoli. ti s' rdiuano alcuni, che diceuano, che più tosto erano per viuere a curteccie, tà de'Ced'alberi, che per lasciare mai scapare Pompeo dalle lor mani. Stauano medesimamente voletieri a vdir coloro, che del campo di Pompeo si fugginano nel nostro, quando essi raccotauano, come tutti i caualli de' Pompeiani erano anco va in piedi, ma che tutte l'altre bestie da soma erano già morte; come oltre a ciò era nel campo cominciato gran peste, si per esfer serrati in luoghi stretti. & per lo puzzo grande, & per i molti corpi morti, & per non efser plati alle continue fatiche; e si anche per lo mancamento grande, che haueuano dell'ac qua. Persioche Cefare, è peramente haucua volti in altre parti tutti i fiumi,e Ingegno tutti i riui, che quindi passando correuano al mare, ò pure con fabriche gran- di Celare. di gli haueuano riserrati; & come que'luoghi erano ripieni di monti, & sotto l'altezze d'essi gli stretti delle valli, hauendo quini fatto siccare in terra delle pertiche, vi baues fatto i ferragli , & fattoui a guifa di bastione metter suso della terra, accioche ritenessero il corso dell'acque. Là onde essi crano dalla ne Pozzi caceffit d coftretti di cercare i luoghi più baffi, & paludofi, & quiui cauar poz-uati foto zi fotterra, & aggiungenano all'altre opere loro cotinue questa fatica di più; e quelle fonti nondimeno, erano troppo lotane da certe guardie, & per i gran caldi prestamente si seccauano. Done d'altra parte l'essercito di esso Cesare ol Conditio tra, che non v'era alcun foldato, che patifse d'alcuna infermità; hanena gran ne dell'efdissima abbondanza d'acqua, & era nel suo campo gran quatità d'ogni forte sercito di di vittouaglia, fuor che del grano. Vedeuano bene come il tempo venina per Cefare. loro ogni giorno migliore, & cominciarsi a mutare il grano apportaua loro maggiore speranza. Et in vna nuoua qualità di guerra, tronanano tutt'hora amedue nuoue foggie, e non più vsate maniere di combattere. Essendosi quei di Pompeo anneduti per i fuochi, che la notte si facenano, come i nostri face- ni assara nano le guardie su i ripari, assaltandogli chetissimamente, tirauano tutte le: no i solda frecce loro, là doue i noftri erano iu più numero raunati; quindi co molta pre tidi Celaflezza si ritirauano a i loro: i nostri apparando dalla pratica, di ciò, riparana no a queste cose con questi rimedi, che facenano i fuccini in altri luoghi & in altri facenano le guardie. Hauendo intanto di ciò haunto anifo P. Silla, alqua Publio le Cefare partendo haucua lasciato il gouerno di tutto il campo, venne co due Silla. legioni a soccorrere quel Cohorte, per la venuta del quale i soldati di Popeo furon facilmente ributtati, certa cosa è, che essi non poterono star forti vedendo i nostri,ne meno poterono resistere al primiero loro affronto; & esendo sta ti ributtati i primi gli altri si voltarono indietro , & lasciarono que' luoghi; maseguitandoli i nostri, Silla gli se tornare indietro, ne volle, che gli seguitas sero più lontano. Et sono molti, che fanno giudicio, che se egli hauesse voluto, che i nostri più sieramete gli seguitassero, quel giorno si potena dar sine a quel la guerra:ma non già pare, che sia da riprendere in alcun modo il partito, che

tenente.

Vificio da lui fu prefo. Perche l'afficio del Luogotenente è molto differente da quello al Luogo- dello Imperadore; che l'ono di loro dee fare le fue cofe tugte fecondo che gli è - Stato commesso; & non più oltre; & l'altro dee liberamente predere que par titische giudica buoni per fino al fine del sutto. Silla, partitofi l'efare, & la-Sciato il campo, saluati i suoi, si contento di questo solamente ne volle altrame te fare il fatto d'arme (laqual cofa nondimeno harebbe peranentura potuto riuscire a qualche cattino fine) accid non fi parese, che si fose attribuito l'uffi dio dell'Imperatore. Arrecana nel ritirarfi grande difficultà a i Pompeani vna cola di grandissima importanza; percioche scorsi ananti da vn luogo stra 'no & cattino, s'erano fermati nella fommità ; & fe pure e'fl fossero ritirati p la firada, che scendena, dubitanano forte de nostri, iquali veninano sevuirado da i luoghi più alti, ne molto era totano il Sole all'andar fotto. Percioche trac ti dalla speranza dell'arretare al fine l'impresa, haucuano quasi codotto la co fa fino alla notte. Onde prefe neceffariamente, & all'improvifo il partito. Po-Pompeo peo prefe un certo colle, ilquale era a punto tanto lontano da uno dei nosti f titiro fo pra vn col forti, che tirandosi vna frizza, ò ditre arme, non vi potena altrimenti arrina rece glofi fermo quini & fortifico quel luogo, or vi venne tutto interamente l'effercito, che egli haueua Cobatteffi dipoi in due luoghi in vin medeffino ten's t no z porpercioche Pompeo bauena parimente tentato in più luochi le fortificatio ni in on tratto per cagione di fartire, & tenere in più parti impedice le genti di Cefare, accioche da i vicini ripari, e dalle vicine guardie no poreffero effere altramente foccorfe. Et in vn lato Volcatio Tullo fostenne co tre Coborti l'impeto d'pna legione : & fè , che per forza si tirò dietro . In pn'altro lato' i Tedeschi saltati fuori de'nostri ripari, morti gran numero de'nimici si ritirarono a saluamento à iloro . Et in tal guisa in on sol giorno fattesi sei fattioni.

ib un Volcatio Tulla

di Popco morn in ni.

Capitano Sceua-

tre fattio- Flacco figlinolo di quel Lucio, ilqual era stato già Pretore al gonerno dell' Afia, & furon tolte loro da'nostri, & portate in capo fei infegne. Et de'noftri no morirono in tutte quelle fattioni più che venti foldati. Ben è vero, che no ui fis pure on foldato ne i ripari, che no fosse ferito: & quattro Capitani d'un Color te ui persero gli occhi. Et volendo costoro mostrare a Cesare testimonio della fa tica loro, & del pericolo ancora, gli feron portare auanti intorno il numero di trenta mila frizze tirate dentro a i ripari; & fu presentato d'ananti a lui bo scudo del Capitano Scena. Furono in esso tronati dugento treta buchi di friz ze, a cui Cefare per essersi in seruigio suo; & della Repub.portato si bene dono due mila scudi, & essendo dell'ottana dichiarò, come e'gli dana il luogo nella principal compagnia della legione. Perche certa cofa era, che quel forte s'era faluato p opera fua: S a quel Coborte di foldati da indi innanzi dono la paga

doppia,

tre a Durazzo, & tre a'ripari; facendofi poscia di tutte queste la ricerca, fi trouana, come de' foldati di Pompeo i morti arrinanano al numero di due mi

la, & molti de i chiamati, & buon numero de' Capitani. Fu tra questi Valerio

deppia, er gli fe molti larghi prefenti di grano, es di neftimeti, e del vitto a Popeo ta giorno per giorno, & altri doni da foldati. Pompeo accrefauti la notte molti fabricar sipuni e grandl, fe ne seguenti giorni fabrisare delle torri; & alzati già i lauo nuoue for ni all'alrezza di quindici piedi, mife a difefa de ripari da quella parte del ca pote vineeze fra messi chique giorni, tronndo per auuentura, che la notte, che segui era il l'ielo mezanamente unuilosoglitte serrare sutte le porte del cami po o meffini ripari da impedire il gaffo; nel cominciare della terza muta del la fentinelle cano fuori chetameto l'effercito, & ritireffi nelle netchie fue munitioni & ripari. Ora Cestre banendo ricenuto alla sua dinotione per me zo di Caffio Longino, & di Caluifio Sabino, (frome habbiamo già dimofrato) PE. tolia, l'Acarnania, e gli Anfilochi, giudicana di doner tet are la Grecia, & de andare alquanto più auanti. Egli adunque vi mandò Fusio Caleno, & aggith, Fusio Cafe feco Quined Sabino, & Caffio con i loro Cohortie onde tolo, che Rutilio La leno. po ilquale mandato da Pompeo tenena la Gresia; hebbe insefa la costoro ve- Rutilio nuta, diede ordine di fortificare lo stretto di terra, che è fra il mar Ionio, & Lupo. l'Egeo, ver vietare a Fusio il passo d'entrare nella Grecia. Caleno ricenette Dalfo, Thebe, & Orchomeno, c'e tutte tre fe gli diedero di propria loro volouta prese alcune città per forza, & vsana ogni diligenza, havendo mandato eli Amb feiddori d'intorno, di recare tette l'altre città all'amicisia di Cofare- Ora Fujio era quafi, che tutto occupato in cofi fatte cofe . Cefare in tanto canò fuori dipoi ogni giorno l'essercito mettendolo in battaglia in luo cette le conuencuole, se Pompeo hauesse voluto sar seco giornata, di maniera, chè sectio se mettenale legioni fin quafi fotto Leampo di Pompeor & la prima fquadra battaglia non era più lontana da i bastioni di Pomovo che quanto non si potesse quindi per cobatda nimici arrivare, tirando a i nostri con l'armi da trarre. Ma Pompeo volendo mantenere la fama , & openione de gli huomini , ordinana l'esercito ananti a i bastioni di si fatta maniera, che la terza squadra toccana i bastioni & l'effercito suo stando in battaglia in tal guisa poteua esser guardato da l'ar mi, che di su i bastioni si tirauano. Ora, mentre nella Grecia, & sotto Duraz To le cofe Stanano in cofi fatti termini; & fapendofi già come Scipione era ar rivato in Macedonia, Cefare non printo fcordato de'fuoi folisi ordini ; mandò da lui Clodio amico, & famigliare fuo, & di lui parimente; ilquale det gli da Clodio principio da lui, & commendato molto, haueua difegnato di tener nel numero de' più stretti amici suoi , & de' più famigliari. A costui diede Cesare let- a negotiatere, & commiffioni da negotiare con Scipione, che in fomma contenenano, co re con Scime egli bauena cercato in tutti i modi di venire alla pace,e che non gindica- pione. na per ancora, the fosse niente proceduto per difetto di coloro, iquali egli hanichbe voluto, che fossero stati capi, & autori di ciò, perche dubitauano d'an dare in tempo a proposito a Pompeo, con le commissioni dategli da lui. Do-di Scipiome, che Scipione era huomo di cofi fatta austorità, che potrebbe non folamen- ne.

The gli ora per fe medesimo al gonerno dello esercito, & non dipendena da nessuno, si che oltra l'auttorità bauena etiandio le forze da stringerlo: & che se auuenisse, che da lui solamente si riconoscerebbe la quiete di tutta Italia la pace dell'altre provincie, & la faluezza dell'Imperio. Clodio ispose a. Pompeo tutte queste commissioni, & ne'primi giorni, per quanto si giudicaua fu volentieri vdito, ma ne'giorni, che poscia seguirono, non pote più ha-Scipione uere vdienza. Effendo Stato ripreso Scipione da Fauonio, per quello, che

eiprelo da Fauouio.

trouamme poi finita la guerra, senza bauer fatto nulla tornò a Cesare. Cesare, accioche più agenolmente ritenesse a Durazzola canalleria di Pompeo, or vietaffe loro l'hauer gli Strami , fortificò con fortifimi ripari que due passi stretti, i quali habbiamo già dimostrati ; & in que luoghi se fare de i bastioni de i forti. Poiche Pompeo s'auuide, come la canalleria non poteux più fare alcun buono effetto; passati, che furono alquati giorni, la leuò di nuo no con le naui, & la condusse a se dentro de ripari, Haueuaui gran mancamento di strame di sorte, che gouernauano i caualli di foglie tolte da gli alberi , & di tenere radici di canne tritate : perche que'biadi , ch'erano Blati seminati dentro a'ripari, erano già consumati, & eralor forza di far venire

lo strame da forcira, & dell'Acarnania su le naui, onde bisognaua nauigare on lungo spatio di mare, & quanto la quantità era minore, bisognaua accre-

di Popco. Corfu.

Difagio nel capo

scerni dell'orzo, & in questa guisa sostentare i canalli. Ma poi che non solame te l'orzo & lo Strame in tutti que'luoghi, & l'herbe segate, ma i frutti parimente de gli alberi comincianano a mancare, i canalli guasti dall'esser dinenuti troppo magri, Popco giudicò, che fosse in ogni modo da fare qualche sfor & Ego nel Zo di ropere da qualche banda. Erano fra la canalleria di Cefare due fratelli la caualle- Allobrogi Roscillo & Egosigliuoli di Adbucillo:iquali zia molti anni erano stati de primi della città loro, huomini nel vero amedue di singolare valore, de i quali Cefare s'era paluto in tutte le guerre della Fracia, & se gli banena

ria di Ce-Gre.

trouati buonissimi, & fortissimi amici. Haucua eg!i per queste cagioni dato a costoro honoratissimi magistrati nella città loro; & haucua procurato fuor del l'ordine, che fossero eletti del Senato, & haueua donato loro nella Fracia de i terreni tolti a i nimici: & oltre a ciò gră quatità di danari in premio; e di po ueri, che erano, gli haucua fatti ricchi. Erano costoro rispetto al valor loro non solamente honorati e riputati appresso Cefare, ma etiadio amati molto, e acca rezzati dall'effercito anchora. Egli è be pero che finti dalla cofideza, che ba ueuano dell'amicitia di Cesare, & insuperbiti d' pna certa sciocca, & bestiale arrogaza, teneuano poco coto de i loro; & rubbanano a'canalli delle loro paghe: ef oltre acciò madanano tutta la preda a cafa. Onde que joldati turbati

molto per queste cagioni, se n'andaron tutti auati a Cesare, & publicamente

le dol-

s dolfero dell'ingiurie fatte loro; & all'altre cofe aggiunfere, che coftoro non Ceneuano il vero numero de i canalli, & che rubbanano quelle paghe. Cefare giudicando, che quello non foffe tempo da por mente a coft fatte cofe ; & la- Prudenza sciandone andare molte rispetto al valor loro, differt il tutto; riprese coloro in di Gelero, Segreto che sercassero di far guadagno nel tenere manto canalli; essortò que soldatische volessero dal tener seco amicitia aspettare ogni cosa, & che baunso rifguardo a gli vffici fatti da lui nel paffato , prendeffero fperanza delle cofe auuenire, Arreco nondimeno questa cofa costoro in gran disprezzo, & in odio appreffo tutto l'effercito, & effi conofcenano , fi per effer loro da altri gettato a faccia, & fi anco per yn certo dimestico loro giudicio, & per la confrienza di loro stessi, che la cosa era come era; Onde mossi da cotale vergogna, & forse giudicando fra loro di non douere esser di ciò liberi , ma reservarsi in altro tempo il gastigo loro; deliberaron fra loro di partirsi da i nostri . & ditentare nuona fortuna , & di fare altresi paragone di nuone amicisie . Et conferito il disegno loro con alcuni loro affettionati a i quali ardiuano di manifestare una cosi fatta sceleratezza ; fecero primeramen- C. Volusi te forza di tor la vita a C. Voluseno Capitano della canalleria, (per quel- no. lo, che s'intefe poi che la guerra fu finita,) accioche fi pareffe che moffi da qual che giusta cagione fossero fuzgiti a Pompeo. Ma poi che tal cofa fu da loro giudicata troppo difficile, & che non si dana loro la commodit d del mettere ad effetto i loro difegni ; hauendo preso in presto quella maggior quantit à di danari, che fu loro possibile; non altrimeti che se essi hanessero voluto sodisfare a i soldati loro, or restituire le fraudate paghe, comperati molti canalli pas Rescilla, farono nel campo di Pompeo con tutti coloro , i quali esfi ha ucuano de i dife- & 180 : gui loro fatti partecipi. Le Pompeo perche esse erano discess d'honorata casa, nel cam-& honoratamente alleuati, & ammaestrati, & erano venuti accopagnati da po di Pomolti, & con molti caualli, & erano tenuti huomini di gran coto e molto bra peo. ui; & valorofi; & appo Cefare erano Stati sempre honoratamente, & co ripu tatione; & perche questo caso era nuono & accaduto fuor dell'ofato, gli conduße per tutto'l campo, & volle, che da tutti vniuerfalmente foffero veduti. Conciofosse cosa, che da quel tempo indietro non s'era mai trouato, che alcum foldato à cauallo, partendo da Cefare foße paffato nel campo di Pompeo; done quasi ogni giorno ve n'hauca di quelli, che da Tompeo saltanano nel capo di Cefare. Et communemente tutti i foldati fatti da Pompeo nell'Epiro, & nell'Etolia, & in tutti que paesi, che erano alla diuotione di Cesare . Ora costoro hauendo molto bene contezza del tutto, & massimamente di quelle cose, che ne'ripari di Cesare non erano condotte alla loro perfettione ; & oucro di quelle, che secondo'l giudicio de piu pratichi nelle cose della guerra vi mancauano ; & hauendo posto molto ben cura , & a i tempi delle cofe, & agli fatij de i luoghi, & alla diligenza, che s'vfaua nel fare .1. | ...

· di Popeo.

ro iquali hanewano nelle mani il governo, or maneggio delle facende, racconcombon's tarono a Pontpeo il sutto Egli fapute questa cofe, & hauendo gia per prima. Difegno difegunto di fara vuo sforzo & zompere in qualche parte, fi come s'è vid det to: comando a i faldati, che facestevo alle celate certe coperte di vimini , che che portaffero della terra, & Zolle da fare bastioni. Hauendo poscia apprestas te tai cofe, fe la notee porre sopra le scafe, & naui veloci, gran numero d'ara mati alla leggiera, & di balefrieri, & tutta quella materia da bastioni : et ba uendo cauato dal maggior campo, & da i ripari fula meza notte fessanta Coborti ali conduffe da quella banda de vipari, che si distendeua fino al mareer erano vie più ditutti gli altri lantano dal mag gibr tampo di Cefare Mandò quini quelle navi, le quali (come habbiamo già detto) haneva piene di terra & d'armati alla leggiera; quelle naui lunghe altrefi, lequali egli hanena a Durazzo: & impose loro quanto volena, che ciascuno facesse. Hauena Cefa re mello alla quardia di quella parte de i ripari Lentulo Marcellino luogoténente con la nona legione, & perche non era allhora moleo fano della perfona. hanena messo per ainsarlo in suo luogo Fuluio postbumo . Era quini va fosso largo quindesi piedi, & va bastione all'incontro de i nimiti d'alterza di dieei piedi, & alsretanta era la larghezza. Era poscia da questo lourano per lo Pario di feicento piedi vn'altro baftione volto al contrario di questo; & hauena i ripari alquanto più bassi. Perche Cesare ne passati viorni dubitando, che le naui non toglieffero i nostri in mezo, hauena in quel luogo fatto il bastione

doppio, accià, che fe fosse bisognato di combattere con battaglia interta', &

dubbiassi potesse resistere; ma la grandezza del lavoro, & la continua fatica,

sh'ogni giorne vi s'impiegana, perche hauena preso a cingere co'ripari vno fatio di miglia x v 1-1 1 di giro; non dana loro tempo di poter recare a perfet

gn'intorno i balestrieri in grandissimo numero. Difendenano molto i soldati dalle percoffe de fassi, (che era l'arme che i nostri bauenano da poter tirare)

le coperte

Karri di Cefare.

Lentulo

Marcelli-DO. 077

> tione l'operatoro. La unde non haueuano anchora poento finire quel bastione a trauerfo a fronte al mare, che si doueua congiugnere con queste due tele di ripari. Hauena Pompeo di tal cosa notitia, perche que due Allobrogi fuggiti da l'esare glie l'hauenan detto, & arrecò gran danno a'nostri. Percioche la Po mpeadone le nostre compagnie della nona legione haueuano la notte fatto le guardie lungo'l mare, i soldati de gli efferciti di Pompeo subito all'apparir dell'alba fi presentaron quiui, & l'arrivar loro fu veramente nuono; & i soldati por tati fu le navi arrivati in pno stefo tempo tiravano l'armi loro sopra'l bastione di dentro, & impiuano i fusti del terreno portato ; & i soldati delle legioni arrecanano spanento a coloro, che erano alla difesa del bastione di dentro, hauendoni appoggiate le scale, & con accostarui tueti gli altri frumenti da combattere di qual si voglia sorte, & dall' vna, & l'altra parte si spargeuano d'o-

mi affaltarono i Ce fariani ne'forti.

Le coperte di vimini poste sopra le celate. La onde trouandosi i nostri d mai par ciso riferero al mancamento, che haucuano d'ogni cofa; e potendo malagenolmente refistere; se vide il difetto de ripari, che r'è detto poco fa ; E la doue fra le due tele di baftioni, non era compiutamente l'opera fornita, hanendo per via dimare mefri in terra foldati ; vennere ad affalsare con impeto i noffre volti dall'alera banda, & hanendogli in tal guifa cacciati da gli vni, & da. gli aleri ripari, gli ferono di forza voltar le spalle. Venuta la nuona di que sto gli altri nparigli jeromo a jor cie evicare je una dar foccorfo a i nostri, che no man-aumulto a Marcellino; mando vosto le compagnie a dar soccorfo a i nostri, che no man-da soccor -dal campo, non poterono ne con la venuta loro fargli fermare une meno pote- fo d'Gelivono elle ftar forti all'impeto de i nimici. In tal guifa dunque rutto quello, che te. trano cofi mal trattati: le quali bauendo di lontano vedato come fi fug giuano in foccorfo, er fanore se venina aggiungendo, effendo ciò dal terrore de fuggen (si foldati corrotti , venina d far dinenire maggiore lo fpanento , & il pericolo anchera . Perche erano impediti dalla moltitudine grande de gli huomini dal Alfiere di -poterfi ritirare. Trouandofi grauemente ferito in questa fattione l'alfiere de -che portana l'insegna dell'Aquila, & mancandogli tutt'hora le forze; vedusi di lontano i nostri canalli, fo diffe, ho già molti anni vino difeso con gran diligenza questa, & bora morendo ) con quella medesima fede la restituisco a · Cefare: firettamente per Dio vi prego, che non vogliate per niente far fi , che - si commetta (ilche non è mai per fino adhora aunenuto nell'effercito di Cefare) vu cofi vituperofo & dishorrenole mancamento, & vergogna dell'arte della gnerra; & cofi falua riportatela d lui . Et in tal guifa fu falua l'infegna dell'Aquila in cofi fatto pericolo , effendo flati ammazzati tutti i Capitani del principal Cohorte, suor che'l principale capo di quello: e già cominciana-· no i foldati di Pompeo con grande occisione de i nostri à venirsi accostando a -gli alloggiamenti di Marcellino; hauendo recato à gli altri Cohorti non picciolo spanento. M. Antonio, il quale stana alloggiato ne i vicini ripari, inte- Antonio. sa questa cosa; mouendosi quindi con dodici Cohorti, si vedeua venire da luoghi più alti, & la venuta sua venne d ritenere i Pompeiani, & d far fermare i no-Stri, si che ribebbero alquanto nella paura, elle grandissima hancuano hanu-- ta Cefare non molto dipoi fatto per tutti i fortifegno col fume, si come si era sempre vsato di fare ne i passati tempi ; hauendo di tutti i ripari cauate alcu- Cesate co ne compagnie, quiui anch' effo comparfe . Egli veduto il riccuuto danno, fubi- pare anco to, che si fu accorto come Pompeo era vscito suori de i ripari, poi che il disegno suo non era riuscito bene, mutando la qualità & ragione della guerra per potere andare liberamente à provederst di strame, & haver il passo con le nani; comandò che fi fortificafie il campolungo il mare, vicino d Pompeor & recati à fine que' ripari, s'accorfero que' foldati, che andauang à fare la feoperta per Cefare, come aleuni Cohorei, che parena quasi, che fomigliassero à una legione, erano di là dalla felua , & alla volta del vecchio campo erano inniati . Il NN 2

Bito del fuo del campo era cofi fatto; che ne i paffati giorni essendofi la nona legione. Pompco.

campo di fermata à fronte de i foldati di Pompeo, & cingendo d'ogn'intorno , si come habbiamo detto con forti ripari; fermò quini il campo. Si congiungena il camp po con ma corta selva, & erano poco meno di mezo miglio lontano al mare. Cefare pofeia mutato proposito per alcune cagioni, muto il campo, & fermofsi poco quindi lontano; & pochi giorni di poi Pompeo hanena i medesimi luoghi occupato, & perche egli era per tener quiui più legioni , lasciato andare il bastione di dentro, vi hauena aggiunto ripari molto maggiori . In tal quisa

minor ca dunque i ripari del minor campo ferrati nel mezo da quelli del maggiore, flanano à punto à guifa di fortezza e di rocca. Hauena medefimamente dal mare co cantone de i ripari tirato la tela de i bastioni per fino al fiume per lung bezza di circa mezo miglio, accioche i foldati fuoi vie più liberamente, o fenza pericolo potessero andare à prendere dell'acqua. Ma di poi anch'egli mutato proposito, s'era per alcune cagioni, lequali non fa di mestiero di raccontare. partito di quel medelimo luogo: & cofi que' ripari erano per alcuni giorni ftati abbandonati scerta cola è che i bastioni erano anchora interi , & volta verso questi luoghi la principale insegna della legione ; que' soldati di Cesare, che faceano la scoperta, lo ferono intendere à Cesare. Affermarono etiandio, come di alcuni forti, ch'erano posti alquanto di fopra s'era peduto il medesimo. Eva questo luogo intorno à mezo miglio lentano da i nuovi alloggiamenti di Pompeo.Cefare con isperanza di poter dare la stretta a' foldati di quella legione Overatio & effendo desideroso di poter rifare il danno in quell'ifteffo giorno ricaunto. ni di Cefa lasciò duo Cohorti nell'opera, che Steffero quiui, come per fare ma mostra

ne i ripari. Segli quanto più uascosamente pote, conduste in due battaglie

Tremane perdinerfe ftrade susti gli altri Cohorti che facenano il numero di x x x 1 1 1. Cohorti.

(tra i quali era la nona legione, laquale hauena perduti molti capitani & fcemato il numero de i foldati (là doue era la legione & il minor campo di Pompeo. Ne restò punto ingannato dalla sua prima openione. Percioche e'vi giunse auanti, che Pompeo ne potesse sentir nulla : & auenga che i ripari del campo foffero molto grandi; nondimeno dal manco lato, done egli con molta. prestezza cominciò à dare l'affalto , cacciò di fu i bastioni i foldati di Pompeo . Era già posta alle porte l'Eritio, & quini si combatte alquanto, facendo forza i nostri di fezzare & entrar dentro , & coloro brauamente difendendost; combattendo valorosissimamente in questo luogo T. Pulcione per opera di cui babbiamo già dimoftrato escre stato tradito l'effercito di C. Antonio. Ma pure i nostri per lo valore loro restaron finalmente vincenti, & tagliato il ferraglio, faltaron primieramente dentronel campo maggiore & poscia dentro quel forte anchora, che era servato dentro a iripari del campo maggiore; & perche i foldati di quella legione, ch'erano stati ributtati ;

s'eran ritirati in questo, ammazzarono alcuni, che si volsero opponer loro

Tito pulsiene.

Mala fortuna, la quale è di gran potere in sutte le cose, & sopra tutto nel- La fortul'imprese della guerra, in bremssimo spatio di tempo fa molte gran mutatio- na è di mi; si come allhora auenne. Le compagnie del destro corno della battaelia gran pore di Cesare, per non saper bene il luogo, andaron seguitando lungo la tela di que' le cose. ripari che comogià detto habbiano, si distendenano per fino alla rina del fiume, cercando di tronar la porta del campo, perche giudicanano, che ella foffe murata, & d guisa di bastione serrata. Ma poi che si furono anneduti, Animolicome i ripari fi congiugnenano col fiume ; non vi trouando alcuno , che quini tà de' Cefacesse difesa, saliron di presente sopra i ripari, & tutta la nostra canalleria feguitò dietro a i foldati de i Coborti. Pompeo intanto effendo frameffo que-Ro affai buono spatio di tempo, & annifato di tal cofa ; lenati dal lanoro i foldati della quinta legione, gli conduße seco à soccorrere i suoi. Et in quello istesso tempo cominciauano i suoi caualli a venirsi a i nostri appressando , & vedeuasila battaglia de i nostri fuldati, i quali hancuan preso i ripari, esfere in ordine ; & in vno istante si vide ogni cosa haner fatto mutatione. Perche i soldati di Pompeo ripreso animo per la speranza del presto soccorfo fretti insieme, faceuan difesa alla principal porta del campo ; & gid comirciauano con impeto a venir contra i nostri : i cau alli di Cesare perche saliuano sopra i ripari per pno stretto passo, dubitando di non potersi poi ritirare, già cominciauano d voltarsi in suga. F soldati del destro corno Disordine della battaglia, perche si trouanano separati da quelli del sinistro, accorti- de i Cessi della paura della canalleria, non volendo effere stretti dentro ai ripari; riani. cominciarono à ritirarsi da quella banda d'onde s'hauenano fatta l'entrata & gran parte di loro, non volendo effer forzati di condursi là done i riparinon erano di più larghezza, che di dieci piedi, si gettarono giù nel fosso per loro istessi : & capitatiui male i primi, gli altri poi cercauano di saluarsi & d'oscir via su pe' morti corpi di coloro. I soldati del sinistro fianco della battaglia, vedendo di su i bastioni effer comparso Pompeo, soldatidel & come i loro si fuggiuano; sosfettando anch'essi di non esser serati in luo- co. Thi Bretti, concid fose cofa, che & dalla banda di fuori, & dalla banda di dentro baueßero i nimici ; cercauano di ritirarfi per quella medesima Arada, per la quale eran già venuti; & ogni cosa si vedena pien di tumulto, di paura, & di fuga di si fatta maniera, che prendendo Cesare con les manil'infegne di coloro i quali fugginano, & comandando loro, che flessero forti, alcuni seguitanano di correre d sciolta briglia done hauenano dilegnato, & alcuni per la gran paura lascianano per fino all'insegne, ne sa trouana in somma pure vuo, che volefe far testa. Questa cosa sola in santi tranagli fu fauorenole à Cefare, che uon andaffe male affato tutto l'esercito, che dubitando Pompeo, non fotto vi foffe ordinato qualche inganno, che per quello, ch'iq ne giudico, ciò era succeduto fuor della Beranza

pari ; fi fuo canalli effendo prefi da foldati di Cefare, gnavdati i paffi firetti , Sil portogerano tonuti si che non poteuano venire i nofei seguitando . Et in tal guifa furon ad amendue parimente le parti cofi picciole cofe di grande importanza. Perche i ripari tivati dal campo per fino al fiume , effendo già prefi i ripari del campo di Pompeo, traruppono à Cesare la vittoria già fatta cer-Soldati di tamente sua, & questo istesso ritardata la prestezza di coloro, che seguitarono Cefare i nostri, fu cagione di faluare treti . Morirono in quefte due fattioni di mo quan mo istesto giorno nouecento fessanta de i foldati di Cesare, e de i canallieri Romanis niono . di gran conto \* Felginate, Tuticano, Gallo figliuolo di Senotore, C. Felginate te. Quat- da Piacenza, Aggranio da Pozzuolo, M. Sagratiniro da Capua, cinquanta trocento Cohorti, & trenta capitani. Bene è vero che di tutti questi ne mort gran parte Cauallieri no i fossi, & ne i ripari, & nelle riue del sinne, oppressi dal terrore de i loro me-\* Tutica. defini, & dalla fuga, senza riceuere alcuna ferita : & oltre à ciò si perderono no Gallo trentadue infegue. In questa battaglia fu Pompeo chiamato Imperadore. Otfigliolodi tenne questo nome, & fopportò d'effer da quindi innanzi di cosi fatta maniel Senatore, ra falutato. Egliò bene il veto, che egli nelle lettere, che finde feriuere no si è co & cento si fottoscritto, nè i magistrati scoperse l'insegna dello alloro. L'abieno intanto za, & ceto hauendo da lui ottenuto, che e' commettesse, che gli fossero dati i prigioni nelle da Poz- mani, & hauendogli menati à torno per tutto, accloche fossero reduti da ogni auolo , e vno, per vna certa oftentione (per quello che si pareua, ) accioche ne finggitiut dieci Co- si hauesse maggior fede, chiamandoli commilitoni, & con ingluriosissime pahorti , & role domandandogli , se fosse costume de i soldati vecchi il suggire ; fe tor loro trentadue in prefenza d'ogn'uno la vita. Entrò ne i Pompeiani per cagione di queste cose Capitani. vna si fatta considenza, & tanto ardire che non haueuano più il pensiero volgo chia- to alla qualità della guerra, anzi che giudicanano di hanere già vinto. Efsi no mato Im- pensauano, che il poco numero de i nostri soldati, nè che meno il mal sito del luo peradore. 90, & la Strette z za, esendo stati auanti presi i ripari del campo, & il doppid fpauento, & dentro, & fuori de i ripari, ne che l'esercito fpartito in due parti, Varietà si che l'eno non poteua dare all'altro soctorso, fossero di ciò stati cagione ; non de Pom- aggiungeuano etiandio à queste cose, che non era ciò auuenuto per feroce affronto che si foße fatto, che non s'era menatole mani, & che essi haueuano peani. loro flessi recato con la moltitudine maggior danno, & con l'effere in luogh? Sorti, e pe firetti, che non haueuano da i lor nimici ricemuto: essi in somma non si ricorda-

ricoli del muni .

uan come le forti della guerra, e i pericoli fon communi, delle quali bene spofeller com so picciolissime cagioni o per falso sospetto, o per subito & impensato terrore, ò per disprezzo della religione, hanno apportati grani danni; quante volte, à p colpa del capitano, ò per difetto del Cohorte, è nato nell'effercito difordine alcuno o mancamento. Ma non alsramete, che fe col valor loro haueffero vinto,

& che

the she non potaffero lo cofe far mutatione alcuna; frargenano con superbe loda C per lettere, & con la fama per tutto il mondo la vittoria, che quel giornaesti banonano in tal guisa ottenuta. Ora Cesare inganato ne i già presi partiti, o intal guifa tolto da già fatti difegni; auisò feco ftesso di douere in tutto mutare l'ordine di quella guerra. Egli dunque cauate in mostesso tempo tutte le genti da i luoghi loro, & lasciato da banda il combattere i ripari , & raunato tutto l'effercito in vn luogo, fe parlamento a i foldati ; & confortogli, con belle parole, che non voleßero sopportare con mal'animo le cose, che erano Parlaméauvenute: & che non poleffero per ciò fpauentarfi & fgomentare; & che po- to di Cela nessero molte imprese felicemente da loro fatte all'incontro di quest'una succedata loro in contrario, & questo ancho mezanamente; (he si douena tenere abligo con la Fortuna, che baueffero preso l'Italia, senza che vi fosse ferito pu re un foldatosche haueffero fermata la pace nelle due Spagne piene di huomini bellicofissimi, fotto il gouerno di capitani pratichissimi, & effercitatissimi ; che hauestero nelle lor forze ridotte le prouincie vicine, & quelle d'onde se tra' euano i biadi. Che si doueuano in somma ricordare, co quale felicità & agenolezaq, come per lo mezo delle nimiche armate, effendo prefi tutti non folamēte i porti, ma i lidi ancora foffero tutti stati a saluamēto portati a terra. Dane fe le cofe tutte non succedeuano loro felicemente, che si doneua con l'ingeyno & con l'arte fupplire;là doue mancaua la forte;e che di quel dano, che Cagione s'era ricenute si donena più tosto ogn'altr'huomo, che lui imputare. Che egli della roci haueua dato loro il luogo ragionenolmente securo da combattere, che baue- ta de Ceuan prefi i ripari del campo nimico, & haueuan rotti & cacciati coloro , che fariatifaceano difefa . Doue se pure à l'essersi eglino messi in disordine, à vero qualche errore, ò pure ancora la forte hanenano loro trarotta la già gnadagnata. & certa vittaria, che douenano tutti vsare ogni arte, & forza, di far si, che si ristorasse il riceuuto danno. Perel·e se ciò si facesse, oltra che il danno si volte- Chiararebbe loro in bene si come era già sotto Gergouia anuenuto; quelli altresi, che monte. non banenano voluto per paura combattere, anderebbono bora spontaneamente ad affrontare inimici.

Poi che Cefare hebbe posto fine a questo sno ragionamento, notò di manife fla vergogna alcumi alfieri, & tolfe loro il grado. Certa cofa è, che per questo Animolidanno riceunto , nacque tal dolore in tutto l'effercito , & entrò in tutti cosi tà rientra fatto disiderio di ricuperare la perduta sama; che alcuno non vi hauena che dati di Ce attendesse, che gli fosse comandato da alcun Cohorte d capitano; & ciascuno fare. oltre acciò si fottomettena in luogo di pena a qualunche piu grane fatica; & tutti veualmente erano accesi di ardente disiderio di condursi a menar le mani . Ora giudicando alcuni de primi ordini dalle parole di Cefare infiammati,cbe fosse dastar fermi quini, & di venire al fatto d'arme; Cesare cra di contrario parere ne fi fidana anchora molto ne i foldati pieni di frauento; & Sti-

Bagaglie del capo mandato ad Apollonia.

Cefare prestamen te fi difco fta dal campo.

Genufo fiume. fare vin-

CC.

Aspargo.

mana, che fosse da lasciar passare qualche spatio di tempo, perche gli animi loro si rinfrancassero ; oltre acciò lasciatti ripari , dubitana non loro douesse mancare il grano. La onde senza metter punto di tempo in mezo, haunto solamente rispetto a i feriti e malati, mandò il principio delle seguente notte tutte le bagaglie del campo ad Apollonia;nè volle, che si posassero mai fino a tanto, che non si fossero colà, done andanano condotti ; & alla guardia lore mandò vna legione . Recate queste cose al fine, ritenne due legioni nel campo, & cauate de più porte l'altre fuor de i ripari , poco auanti all'apparire del giorno, le fe andare auanti per quel medesimo viaggio; & framesso alquanto di tempo, accioche si mantenesse l'ofato della guerra; & che la pre-Riffima fua partita non venifse a notitia del nimico, volle che fi mandafse la grida, che si mouesse il campo, & vscito subito fuori, & seguitando la retroguarda della battaglia si su prestamente discostato dal campo . Ne meno d'altra parte Pompeo conosciuto il suo disegno, mise punto di tempe nel seguitarlo; ma solo hauendo volto il pensiero se gli hauesse potuti corre impediti nel viaggio, & spauentati, canò l'essercito fuori de'ripari, & Spinse auanti la canalleria per trattenere la retroguarda di Cesare; ma non gli potè arriuare, perche Cefare era scorso molto innanzi, hauendo spacciatamente fatto marciare auanti le genti. Ma tosto che furono arrivati a Genuso fiume che haucua gli argini suoi molto impediti , la caualleria , che era vennto loro dietro appiccata la zuffa con la coda delle genti gli veninano trattenendo. Cefare mandò tosto i suoi canalli a opporsi a costoro, & tra quetia di Ce- sti mescolò quattrocento soldati di quelli della guardia dell'insegne, armati alla leggiera, i quali si portarono si bene, che fattasi la fattione tra la caualleria gli ruppero e voltarono in fuga tutti, & ne ammaz zarono molti, & essi tutti si ritirarono a saluamento alla battaglia loro . Poi che quel giorno sa fu fatto ragioneuole camino, si come Cefare haueua gid difegnato, & pafsato l'essercito di là dal fiume Genuso , si fermò con le genti dentro a i ripari altra polta da lui fatti all'incontro di Aparago; & fe che tutti i foldati fi fermassero dentro de'bastioni fatti in quel luogo; & mandata fuori la caualleria per cagione di pronedersi di Strame , comandò tosto , che per la porta principale del campo si ritirassero dentro a i ripari . Et anche Pompeo d'altra parte poi che egli bebbe finito il viaggio di quel giorno , fermò il campo dentro de' fuoi vecchi ripari fotto Afparago . I foldati suoi perche per tronarsi iloro bastioni e i ripari ancho interi non haueuano da lauorare ; alcuni si discostanano quindi per fare pronisione di legne, & distrame , & alcuni altri , i quali perche haueuano in vn fubito preso il partito di marciare auanti , lasciata gran parte delle bagaglie , & robbe loro tutti dalla vicinità dell'altro campo inuitati posatel'armine gli a loggiamenti, lascianano i bastioni per andare a torle. a Ora

Ora Cefare, trouandosi costoro impediti sì, che non gli poteano seguitare (il- Cesate sa quale egli hauea gid antineduto donere aunenire) quasi d'intorno al mezo del muouer giorno dato il segno del diloggiare, se muonere l'essercito; & raddoppiato il l'esserciviaggio di quel giorno, si discostò quindi otto miglia; il che Pompeo per cf- to. ferfi i suoi foldati partiti, non pote fare altramente. Cefare il seguente giorno mandate somigliantemente le bagaglie auanti nel cominciar della notte. si parti poscia anch'egli poco ananti al giorno, acciò che se sosse per annentura anuennto, che gli foffe stato forza di combattere, hauendo l'esercito senz a alcuno impedimento , potesse à ogni subito caso essere in pronto. Et ne gli altri giorni anchora, che seguirono fe il medesimo : per le quai cose annenne, che ne per cagione de profondissimi siumi, ne di stranissime strade, che a trouauano, egli non riceuette danno alcuno . Percioche Pompeo hauendo Pompeo messo l'indugio quel primiero giorno, & presa in darno la fatica di quegli marchiaaltri dì, perche marchiana à gran giornate, & era desideroso di arrinare co- ua à gran loro, che erano per buono spatio andati ananti; il quarto giorno mise fine al giornate. feguitargli, & giudicò di douer prendere altro partito. Faceua di mestiero d Cefare per far posare i feriti, & pagare l'effercito, & per cagione altrest di fare Star forti i confederati, & lasciar le guardie per la Città, di condurse ad Apollonia. Ma e' non consumo in queste cose tutte maggiore spatio di A Cesare tempo, che quanto ne facena dibisogno ad vno che hauesse grau fretta: & du- sogno di bitando non aunenisse male à Domitio, & non Pompeo arrivasse prima di lui; condursi con ogni prestezza, & arte follecitana quanto più potena di arrinare cold ad Apoldone Domitio si tronana. Et in somma si fondana i prender cosi fatto par- lonia. tito fopra queste ragioni. Che se perauentura anche Pompeo si conducesse quini, hanendolo lenato dal mare, & allontanato da quelle genti, lequali haneuad Durazzo meße insieme, & toltolo dalla commodità d'hauere de grani, & delle vittouaglie, lo constringesse à venir seco alle mani con veuale conditione di combattere. Se esso passasse in Italia, egli congiunto l'effercito suo con quello di Domicio, passando per la Schiauonia se n'andasse à dare ini soccorfo. Done se pure e facesse forza di prender Apollonia, & Orico, & di cacciarlo di tutti quei paesi vicino al mare, essendo nondimeno assediato Scipione, e' verrebbe à fare, che eso sarebbe necessariamente sforzato di dare aiuto à i suoi . La onde Cesare mandati alcuni messi à Gn. Domitio , gli scrif- Cesarscri fe, & gli mostrò quanto e' volena, che si faceste; & lasciati quattro Cohor- ue a Doti alla guardia d'Apollonia, pno alla guardia di Lisso, & tre che guardas- mitio. fero Orico , & fatti fermare tutti quelli , che rispetto alle ferite erano infer\_ Alessio. mi , cominciò à passare per l'Epiro , & per l'Acarnania. Pompeo anchora Albania. facendo per congiettura giudicio de i difegni di Cesare, Stimaua che fosse da pfare ogni sforzo di condursi, quanto più tosto si potesselà, done era Scipione:

Corfu.

perche Cesare e Pompeo s'affretta mano.

ei non volesse partirsi de i luoghi vicini al mare, & da Corcira, perche egli forse attendesse de' soldati, & de' canalli, che venissero d'Italia, esso potesse con Cagione, tutte le see genti asaltar Domitio . Hora queste erano le cagioni, che moucano ambidue a cercare di rfare grandissima presezza, & per potere ciascuno esere in fauore à suoi, & per abbassare quanto si potesse gli auuersarii, non volendo, che mancasse loro del tempo l'occasione Mal'andare ad Apollonia ha nena tolto Cefare dalla dritta firada; Pompeo paffando per Candania fe n'andana feditamente alla polta della Macedonia. Vinacque oltre à ciò all'improniso vn'altra cosu di grandisagio, & danno : che Domitio, il quale hauena tenuto più giorni il campo à fronte al campo di Scipione, si era quindi partito Heraclea per cagione de grani, & haueua fattoil camino da Heraclea Sentica , laqua-

Sentica. Pompeo. Cefare in quel tempo non fapena di ciò cofa vernas. Effendo in va Famache intorno, & gli haussi della giornata fatta fotto Durazzo molto più largamen-

cefare ful re anchora, & con superbia maggiore, che in vero non era succeduta la cosa; fe rotto.

waad incefare ad Eginio. Gomfipri ma terra, che fi tro va in Tef- haneano domandato, che desse loro de suoi soldati alla guardia. Ma già era faglia.

La fama s'era venuta spargendo, come Cesare già rotto, hauendo perduto quasi tutto l'essercito, se n'andana fuggendo. Hauenano queste cose fatto sì, che le strade gli erano impedite, & appresso haueuano leuate alcune Città dal-Prebn . la fua dinocione . La onde egli aunenne per queste cagioni , che i mandati da Lefare à Domitio per diverse vie, & da Domitio à Cesare, non poteuano in al-Sauoini, cun mode far quei viaggi, che doueuano. Ma gli Allobrogi famigliari di Ruscillo, & di Ego, i quali habbiamo già detto esfersi fuggiti da Cesare, & andati à Pompeo, hauendo per la strada veduto foldati da esso Domitio mandati ananti à far la scoperta, à che lo facessero per la prattica loro vecchia; perche s'erano insieme tronati nelle guerre della Francia; ò per esere insuperbiti, & inalz ati ; raccontarono loro il tutto nel modo à punto che era fegnito, & appresso diedero contezza dell' andata di Cefare, & della venuta Domitio di Pompeo. Onde Domitio hauifato da coftoro, à pena auanz andogli per fatio di quattro hore, schino per beneficio de i nimici il pericolo; & ando ad incontrare Cefare ad Eginio, che è vna terra posta à punto all'incontro della Teffaglia, mentre egli veniua. Cefare congiunto questo essercito al suo, giunse à Gomfi, che è la prima terra che si truoni nella Thessaglia à coloro, pengono dello Epiro, il popolo di cui haucua pochi giorni auanti mandato à Cefare

Ambasciadori, con fargli intendere che si sernisse di tutte le facultà loro, &

scorsa si auanti la fama, che detto habbiamo, della guerra di Durazzo, che si

Albania, era venuta accrescendo in molte parti. La onde Adrosthene Gouernatore del-

le è fosto Candania , si che parena ; che la Fortuna lo guidasse nelle mani di

tempo mandate da Pompeo lettere per tutti i paesi vicini, & per le Città de

la Thessaglia, amando molto meglio d'esser compagno di Pompeo nella vittoria, che di Cefare nelle annersità; ragunò nella terra tutta la moltitudine de gli schiani, & de i liberi delle ville, & fe ferrare le porte, & mandò fuoi messi a Scipione, & a Pompeo, che douessero andare a soccorrerlo; perche se auuenisse, che foße prestamente soccorfo, si sidaua ne i ripari, & nelle forsificationi della terra; che altrimenti non posseua per lungo assedio tenersi, Scipione poscia che seppe come gli esserciti s'erano partiti da Durazzo, hanena condotto le legioni a Larissa. Non si facena anchora Pom- Cefare fi peo vicino alla Theffaglia. Cefare fortificato il campo, comandò che si fa- mette ad ceffero delle scale, & de' Muscoli per dare vn subito affalto alle mura, & affaltar che si apprestaffero delle grati, & apprestate queste cose tutte , confortati Lariffa. con belle parole i soldati, mostrò luro, quanto grande ville gli sarebbe il prendere quella terra piena, & ricca per pronedere al mancamento di tutte le cofe. E che insiememente si arrecherebbe con l'essempio di questa terrore all'altre città; & che in ciò fare; s'usasse ogni prestezza auanti che vi arrinaffero le genti per dargli foccorfo. Egli dunque, bauendo i foldati vfa- preftera to in civ tutto l'ingegno, & arte loro, quel medesimo giorno, nel quale arri- za co che uò quini, dopò nona cominciando a dar l'affalto a quella terra cinta d'altissi- Cesare pme mura, la prese auanti, che fosse coricato il Sole, & diedela in preda a i sela città foldati; quindi in vn tempo mosse da questa il campo, & andossene alla volta di Metropoli, di sorte, che vi su ananti, che hanesse della presa terra banuto la nuona. I cittadini seguitando da prima quella medesima opinione, mosti dalle medesime cose, che dicendo s'andauano, serraron le porte, & misero i soldati con l'arme su per le mura; ma inteso poscia il successo della città da alcuni prigioni, i quali Cesare hauena fatto presentare sotto le mura, gli aperfero le porte; & effendo con molta diligenza faluato loro ogni cofa, posta la sorte di quel popolo all'incontro di quella di que' di Gomfi, non vi hebbe alcuna città nella Thessaglia, fuor, che que' di Larissa, i quali eran enardati da Scipione con groffi esterciti, che non venisse ad vbidire a Cefa- città delre, & a fare quanto fosse loro da esso commandato. Hauendo egli in tanto la Thessa trouato per que contadini un luogo molto commodo di biadi, i quali erano ho- glia dano ramai poco meno, che maturi; deliberò fra se di attender quiui la venuta a Cesare. di Pompeo, & di vedere di tutta quella guerra il fine. Arrind Pompeo pochi giorni di poi nella Theßaglia, & fatte le parole a tutto l'eßercito, ringratio molto i suoi; efforto poi i soldati di Scipione, che poi che haneuano già la vittoria certa in mano , volessero entrare a parte della preda , & de premii; e riceunte tutte le legioni in on fol campo, volle che Scipione entraffe seco a parte dell'bonore, & volle che appresso lui si sonafse come appreso generale Capitano, & che fosse seco per lui pn'altro padiglione da Prencipe di effercito . Ora accresciute le genti di Pompeo , & con-3413 giunti

peiani.

Vanità giunti duc groffi efercici, venne a confermarfi in tutti l'opinione conceputa de Pom- di prima, & fe'fi marguore in tutti la fperanza della vittoria, di si fatta maniera, che tut, to quel tempo, che si framettea, si parena che ritardasse loro il tornarsenc in Italia: & semai aueniua che Pompeo andasse lentamente, ò con consideratione facendo qualche cosa, diceuano tal cosa effere da spedire in pa sol giorno, ma che egli si prendeua piacere di esser Signore, & di comandare, & di hauer gli huomini cofolari, & degni de i magistrati nel numero de i ferui. E già contendenano publicamente fra loro de premy, & de gli uffici del sacerdotio. Già ordinauano i Consoli anno per anno. Alcuni chiedeuano i beni, & case di coloro, che erano nel campo di Cesare. E nel consiglio fie gran contesa fra loro, se nella prossima creatione de i Magistrati si douesse, 1. Hirtio tener conto di L. Hirtio, non vi si trouando presente, perche egli era stato

da Pópeo

mandato mandato da Pompeo contra Parthi : percioche gli affettionati di costni precotta Par gauano per lui Pompeo, che non gli mancasse di sede, & gli mantenesse, quello, che partendo da luigli haueua promesso, accioche non si paresse, che reflasse gabbato per sua cagione: & gli altri contradicendo, & affermando, che non douena vn folo, hauendo tutti vqualmente sopportato vna medesima fatica & vno stesso pericolo, effere a tutti gli altri antiposto. Gid nata conte-Contela la fra Domitio , Scipione , & Lentulo Spintere fopra la dignità Sacerdotale tra Lentu di Cefare, & ogni giorno contendendofi, vennero finalmente a dirfi in publi-

lo e Do- co dishonefte & ingiuriofe parole: conciofoffe cofa , che Lentulo dimostraffe mitio fo- di douere effere riffetto all'età più honorato ; Domitio recasse auanti quali IC.

pra il Sa- che vantandosi, il fauore della Città, & la dignità sua; e Scipione si confidasdi Cesa- se nella parentela, che tenena con Pompeo. Attio Russo anchora imputò appresso Pompeo L. Affranio, come traditore dell'essercito, la quale cosa dicessa essere stata nella Spagna; Et L. Domitio disse in configlio, come gli sarebbe pia ciuto, che finita la guerra, si dessero tre tauolette, è tre scritti per giudicare co loro, iquali fossero dell'ordine Senatorio, & si fossero insieme con esti trouati a questa guerra; & che fententiassero contra coloro, che erano restati dentro in Roma, & contra coloro altresi, iquali si fossero ritrouati nello essercito di Pompeo, & non hauessero dato fauore alcuno nelle cose della guerra. E di quelle tanollette ò scritti fosse l'una di coloro, che giudicassero, che si donesfero liberare da ogni pericolo, l'altra di coloro, che condannafsero nella pena della vita; & laterza di coloro, che condannassero in danari. Et in somma tut ti trattanano fra loro ne' loro discorsi & ragionamenti , ò de' propri honori , ò de premi di danari, ò di perseguitare i nimici loro. Ne pensauano punto al modo, colquale e' potessero vincere, ma più tosto come donessero quidarsi nella già ottenuta vittoria. Ora fatta da Cefare la provisione della vittonaglia, T messo animo a foldati, & framesso afsai baftenole spatio di tempo dalla querra fatta fotto Durazzo, ilche già gli parena di banere afsai bene cono-

frintos

Ciuto; giudico Cesare che fosse da tentare, che animo che hauesse Pompeo del condursi al menare delle mani. La onde cano le genti sue fuor de i ripari, & Cesare sa misele in battaglia, primieramente in luoghi suoi, & non molto lontano dal uscirle ge campo di Pompeo; quindi ne' seguenti giorni volle, che andassero più auanti ti fuor de discostandosi da i ripari del suo campo, & condusse le squadre sue sin sotto a rentare le que colli , done stana accampato Pompeo, & il fare questo mettena ogni gior- Popeoha no a' foldati dell'effercito più d'animo & d'ardire. Offernana nondimeno il uelle ani suo pfato ordine, di cui poco prima ragionato habbiamo nella caualleria; che mo di co perche quanto al numero delle genti , si tronana di gran lunga inferiore , fa- battere. cea stare i gionani e foldati spediti, di quelli dalla guardia dell'insegne soldari eletti, che fossero velocissimi, fra canalli, & volea che quini combattessero con l'armi loro, & questi per pfare ogni giorno di effercitarfi in cofi fatta maniera di combattere, apprendenano il modo di somigliante guereggiare. Et in tal guisa banean fatto si, che mille canalli banenano ardire, anchor che li trouassero in campagne aperte, di resistere all'impeto di sette mila di quei di Pompeo, ogn'hora, che lo richiedesse il bisogno; ne per essere quelli numero grande si spanentanano molto. Percioche in que' giorni era anchora anne- Animosinuto, che s'era fatta fra canalli vna fattione & era felicemente succeduta, tà de sol-& ammazzò vno di que' due Allobrogi, iquali, si come habbiamo mostrato dati Cesa più a dietro, erano paffati nel campo di Pompeo, & molti altri insieme con effo. Pompeo perche hauena fermato il campo sopra vu colle, ordinana la battaglia delle sue genti a punto a piedi del monte, attendendo sempre (per di Popeo quanto si parena) se anuenisse, che Cesare si conducesse in qualche sinistro luo-20. Ora Cefare Stimando, che Pompeo non si potesse in alcun modo tirare a combattere, giudicò, che questa maniera di guerra gli fosse commodissima, di Celacioè di muouere il campo di quel luogo, done era, & di Barfempre in viag- regio ; con questa speranza, che meglio si potrebbe prouedere di grano & vittonaglia nel venir monendo il campo, & andando hora in questo & bora in quell'altro luogo; & che insiememente potrebbe offerirsegli nel venire marciando qualche occasione di attaccarsi con Tompeo; & che col venire ogni giorno facendo viaggio , stancherebbe molto l'effercito di Pompco , se duraffe pna tal fatica alla quale non erano pfati. Fatta questa deliberatione, & dato già il segno del partirsi, & leuate le tende, si anidero come la battaglia di Pompeo fuor dell'usato costume s'era poco ananti discostata da' ripari del campo più del folito, si che si parena, che si potesse appiccare la giornata in luogo, che non era molto finistro. Disse allhora Cesare, vdendolo i suoi, essendo Parole di già le squadre su le porte del campo ; bisogna differire per hora il viaggio, & Cesare 2' che ci rechiamo a penfare al venire al menare delle mani, se noi siamo d'ani- soldati. mo pronto di entrare a combattere nella guifa, che sempre fino ad bora habbiamo bramato; non ritroneremo facilmente poscia di ciò l'occasione. Et sen-Za indugio

Ordine

Peffercito di Cefare fareb be rotto.

d'altra parte mosso da i conforti di tutti i suoi ( per quello che dipoi s'intese) Pompeo frauena diterminato di venire al fatto d'arme. Percioche egli a i di paffati diffe che haneua ancora detto nel consiglio auanti, che s'affrontassero le battaglie, douere anuenire, che l'essercito di Cefare sarebbe rotto. Et hauendo tal cofa a tutti recato maraniglia: Io so molto bene, disse, che io vi prometto, cosa che è quasi a credere impossibile; ma vdite vn poco la ragione, che mi muoue a questo, accioche con animo più franco possiate poscia iruene a combattere. Ho messo in animo a inostri canalli, & essi m'hanno promesso di donerlo fare, che subito,

Parole di Pompeo.

che ci saremo auicinati ben bene, essi debbano dal destro fianco della battaglia. di Cessare assaltare di verso done è più aperta, affine che, tolti i nimici in mez o & affaltati dalla banda di dietro, mettano prima invotta l'effercito già tutto sbaragliato, che sia da noi tirato pure vn pezzo d'arme contra i nimici. Et in questa guifa senz'alcun pericolo delle fantarie, & senza che vi fia ferito pure no de nostri, a questa guerra daremo fine. Et questa cosa non è molto difficile, perche noi siamo potenti molto nella canalleria . Et insiememente gli auuertì, che da quindi innanzi steffero con l'animo pronto; & perche già si daua loro facultà di venire al fare fatto d'arme, si come bene spesso haucuano stimato. che non mancassero del debito loro nel menare delle mani, acciò che gl'altri no Labieno restaßero dalla openione, che di loro haneuano ingannati. Allhora Labieno faseguita il cendo pochissimo conto delle genti de Cesare, seguitò il dire di Pompeo; & al-

peo.

dire diPo zando con somme lodi il consiglio & parere di lui; non volere disse d Pompeo recarti a stimare, che questo sia quello esfercito, ilqual ha vinto la Francia 😙 la Germania : io mi son trouato in tutte quelle guerre, & non dico hora sciocca mente & fuor di proposito cosa, della quale io non habbia contezz a: di quello effercito ue n'è rimasa picciolissima parte, perche gran parte di que soldati son morti, & & Stato forza, che ciò sia aunenuto in tante guerre; la peste, che fu l'Autunno in Italia ne confumò molti; molti ne son tornati a casa; & molti altresi ne son restati in terra ferma .. Non hauete voi inteso, come di coloro, che per cagione delle loro malatie non poteron passar di quà , si son fatti a Brindesi più Cohorti? L'effercito, che voi hora vedete , sono il più genti fatte gli anni passati nella Lombardia, & la maggior parte sono delle colonie delle città, che fono di là dal Pò. Tutto quello nondimeno , che u era fra loro di buono, & che hauesse qualche merto, è andato male nelle due fattioni, che son seguite sotto Giurame Durazzo. Poiche Labieno hebbe posto fine a questo suo ragionamento giurò subito, che egli non era per tornare mai in campo, se non tornaua vineitore & appresso essortò tutti gli altri, che volessero fare il medesimo. Pompeo commendando molto questa cosa, giurò anch'egli il medesimo; nè su veramente alcuno fra tutti gli altri, che dubitaße punto di giurare. Ora poi che nel parlamento furon fatte queste cose, si partiron tutti quindi con speranza & allegrez zagran-

ei di Labieno.







Nu.295'

A Alloggiamento di Cesare.

B Alloggiamento di Pompeo.

C Legioni date da Cesarea Pompeo per ordine del Senato: E una era chiamata la prima, E l'altra la terza: E eran nel corno sinistro.

D Legioni de' soldati Soriani.

E Legion de foldati di Cilicia, ch'era nel corno destro con alcuni coborti di soldati Spagnuoli.

F Cohorti di foldati posti fra le due corna, & la bat-

taglia di mczo.

G Corno destro di Popeo, che toccana un sumicello. H Cauallaria di Pompeo posta nel corno sinistro, nu-

mero otto mila.

I Armati alla leggiera, posti dietro la caualleria.

K Legion decima posta nel destro corno dell'eserciio di Cesare.

L Legion nona, aggiuntani l'ottana, poste nel sinistro

corno, che toccaua il fiume.

M Caualleria di Cesare.

N Quarta squadra posta da Cesare contra la canal leria di Pompto.

O Finmicello.

za grande; & già nell'animo loro teneuano la vittoria certa, perche non fi giudicana, che fopra vna impresa d'importanza, si grande, & da vn Capitano Generale cost ferimentato & valorofo, si affermasse in vano cosa verunas. Poiche Cefare si fu appressato al campo di Pompeo, vidde come la battuglia sua era di questa maniera ordinata. Erano nel sinistro corno le due legioni Ordine dategli da Cefare per deliberatione del Senato nel principio della discordia lo- della batro, l'una delle quali era chiamata la prima, & l'altra la terza. Quini s'era taglia di fermaro esfo Pompeo. Stana nel mezzo della bastaglia Scipione, con le legioni de foldati Soriani. Eran messi nel corno destro la legione de foldati di Cilicia, & i Cohorti de' foldati Spagnuoli , i quali habbiamo già mostrato effere stati condotti da Affranio; finana Pompeo che questi tutti fossero gagliardissimi, & tutti gli altri hauena poscia framessi nel mezo, tra la battaglia di mezo, & le due corna; & hauena fatto on numero di cento dieci Cohorti i questi erano il numero di cinquantacinque mila foldati. Eranui de' comandati & in fretta raecolti intorno à due mila, i quali erano venuti à travarlo dal numero de gli eletti alla militia da i Generali Capitani ne' paffati efferciti, & questi egli bauena farsi per tutta la battaglia, & gli altri sette Cohorti hauena messi alla guardia de gli alloggiamenti, & de' ripari vicini. Era il destro suo corno guardato dalle rine d'on rio, che quini correna, che impedinano l'andarni; & per questa cagione banena meso all incontro nel sinistro corno tutta la canalleria, i balestrieri, or quei dalle frombole. Cesare seguitando l'ordine solito da Ordine lui cenersi nelle passate guerre, haueua messo nel destro lato della battaglia la di Cesare decima legione. Enel manco la nona, come che nelle due fattioni fotto Durazzo elle fossero iscemate, & indebolite molto, & à questa giunse l'ottana di se fatta maniera, che di due che erano, ne fe quasi vna sola; & hauca comandato, che donessero l'ona soccorrer l'altra. Hauea nella sua battaglia ottanta Cohorte di foldati: che facenano il numero di ventidue mila, e due Cohorte hanea lasciati alla guardia del campo. FF Nel manco lato hauea fatto fermare Antonio, nel destro P. Silla; & Gn. Domitio nel mezzo della battaglia, & egli fi fermò all'incontro di Pompeo. Et hauendo posto cura à le cose da noi dimostrate, dubitando non il numero grande de' nimici caualli togliessero in mezo il destro corno; prese dalle tre parti della battaglia prestissimamente di ciascuna vn Cohorte, & fe di questi la quarta squadra, & volle, che questa stesse à fronte alla caualleria, & mostrò loro quanto volena che si facesse; mostrando come la vittoria di quel di confistena nel valore di quei Cohorti Comandò me-Coman-desimamente di soldati del terzo squadrone, & ditutto parimente l'essercito, damento che senza, che egli lo commandasse loro, non douessero per niente dar dentro, di Cetate perche qualhora ei voleße, che ciò si faceße, ne durebbe loro segno con l'insegna : Ora confortando esso l'esfercito, secondo il costume de foldati, al combattere animosamente, & ricordando à tutti i benefici, iquali egli hauca già lungo

Pompeo.

tempo

me egli cato di ve nire alla pace. Clodio,

Cesare ri tempo continuamente fatti loro, & i suoi portamenti; tornò primieramente corda co- loro alla mente, che tutti i foldati gli potenano effere testimonio, quanto egli haueße con ogni arte sempre cercato di venire alla pace. Quello che per lo hauea cer mezo di Vatenio hauesse mandato ne i fatti ragionamenti; le cose trattate con Scipione per mezo di Aulo Claudio; In che maniera hauesse cercato con Libone à Orico di mandare gli Ambasciadori, & come in somma e non baueua mai poluto, che si spargesse per disdicenole cagione il sangue de i soldati, & che si prinasse la Republica di vno di questi due efferciti. Poi che Cefare bebbe finito di cofi fattamente ragionare, pregatone da i foldati, & effendo tutti infiammati di desiderio di cominciare d menar le mani, diede con la tromba il se-

Craftino foldato

gno del dar dentro. Era nell'effercito di Cefare tra i foldati fatti di nuono Crastino, il quale era stato appresso lui l'anno passato Capitano della prima comdi Cefare pagnia della decima legione, huomo in vero valorofiffimo. Questi costo, che fu dato il segno della battaglia, seguitemi (disse) soldati, che già foste miei, & sotto le squadre mie, & fate pel Signor vostro quello, che già hauete fermato nell'animo vostro di fare. Questa sola guerra; o non più ci resta à fare, laquate ogn'hora che farà fornita, noi ricupereremo la nostra libertà, & egli la sua dignità. Et in quel dire guardando perso Cesare ; io dise, à Imperatore mi porterò hoggi di forte, che voi mi harete obligo & renderetemi gratie ò viuo, o morto che io mi sia. Non hebbe cosi tosto posto fine al dire somiglianti parole, che si mosse in on tempo. & su egli il primo, che mouendosi dal destro corno della battaglia, corfe à dar dentro; & fu seguitato da forse cento venti soldati eletti, che si mossero di lor proprio volere dietro lui dalla medesima compagnia. Hauenano à punto lasciato tanto di spatio fra le due battaglie, quanto foße basteuole per andarsi ad affrontare ad ambidue gli esferciti. Ma Pompeo haueua già fatto prima intendere à i suoi, che sostenessero con tutto il lor potere l'impeto di Cefare, & non si mouessero de i luoghi loro, & sopportasse-

Quello che Pom peo haue ua impo-Ro a' foldati.

ro, che la battaglia sua si venisse à spartire : & per quanto si diceua, haueua ciò fatto per ordine di C.Triacrio; accioche si venissero à rompere i soldati nel primo affalto, & la battaglia si venisse allargando, & essi stando fermi ne gli ordini loro, potessero poscia affaltargli così sparsi; & haueua speranza, che fossero per dare più debole & legger colpo l'armi, che douenano eser tirate, ritenendo i foldati ne' luoghi loro, che se essi andassero contra colpi di quelle. Et che ne douesse parimente annenire, che i soldati di Cesare raddoppiato il corso si stancassero, & per la istanchezza poscia mancassero. Ma noi giudichiamo per certo, che Pompeo non facesse tal cosa con alcuna buona ragione, conciosia cosa che tutti gli huomini naturalmente hanno vna certa incitatione, & prontezza di animo, che viene ad infiammarsi per to desi-

derio, & poglia grande del combattere. Hora i Capitani de gli efferciti

Auerti ziudicio di Cefare circa l'or dine di Pompeo, non debbano già questa frenare per niente, anzi più tosto cercare di accre-

fcerla;

scerla: ne si deue credere, che sia stato già anticamente ordinato, che da ogni parte si dessero i segni, & che tutti alzassero le grida, con le quai cose giudicarono, che si arrecasse à i nimici molto spauento, & animo à suoi. Ma i no- Pruden-Ari foldati, dato il fegno, poi che con l'armi loro da tirare dette pili, molto za de' fol a' nimici moleste, furono scorsi auanti, & che si furono accorsi, come i solda- dati diCe ti non veniuano correndo lor contra , prattichi per l'effercitio, & effercitati late. nelle passate fattioni; per se medesimi fermarono il correre, & giunti quasi che al mezzo di quello spatio si fermarono, per non accostarsi a' nimici, quando fossero loro mancate le forze. E dopò che furono stati cosi alquanto, ripreso di nuono il corso, lanciarono l'armi dette, & prestamente, come Cesare banena commandato loro, strinsero le spade. Ne i Pompeiani d'altra parte si tennero le mani a' fianchi, anzi che schiuarono i colpi dell'armi tirate, & sostennero l'impeto delle legioni, ne si mossero da gli ordini loro; quindi tirate anch' effi l'armi loro tornarono alle spade. In quello istesso tempo i canal- Canalle. li tutti di Pompeo, si come era loro stato commandato, si spinsero ananti dal ria di Posinistro corno, & tutta la moltitudine de gli arcieri si venne spargendo, ne peo fimo pote la nostra caualleria sostenere l'impeto loro, ma discostandosi alquanto ue contra diede loro la strada ; onde reduto questo i caualli di Pompeo, reniano tutt'ho- Cefare. ro più fieramente loro addoßo, & cominciarono a spartirsi in squadroni, & a cercare di torre in mezzo la nostra battaglia da quella banda d'onde era scoperta. . Ma tosto che Cefare si fu di tal cosa auneduto, diede il segno della Quarta quarta schiera, la quale egli haueua già fatta del numero de i Cohorti. Essi schiera di tofto corfero auanti, & con l'infegne spiegate affaltarono si gagliardamente Cesare i caualli di Pompeo, che non vi hebbe pure vno di loro, che steße forte, anzi rompe la tutti voltando loro le spalle, non solamente si ritirarono, ma suggendo alla sfilata presero la volta di certi altissimi monti ; tolti via costoro, gli arcieri, 💸 tia di Poquei dalle frombole abbandonati, & senz'arme, senza esser soccorsi, furon tutti tagliati a pezzi. Tolsero col medesimo impeto in mezzo quei Cohorti la battaglia di verso il sinistro corno, combattendo sempre, & valorosamente difendendosi i soldati della battaglia di Pompeo; & cosi gli vennero ad assaltare di dietro le reni . Commandò in quello istesso tempo Cesare, che la terza schiera, la quale era stata in posa, & non s'era mai mossa di luogo per fino allhora, douesse farsi auanti, & dar dentro. La onde entrando de i soldati fresehi in luogo de' già Stanchi, & altri assaltando dalla banda di dietro i soldati di Pompeo, non poteron più sostenere, anzi che tutti si voltarono in fuga. Certa cofa è, che Cefare non restò punto ingannato dall'openione sua, che da quei pon su in Cohorti, de' quali egli hauea fatto la quarta battaglia, & messala à fronte al- gannato la canalleria, hane se principio la vittoria, nel modo che hanca detto egli men- della sua tre faceua le parole a i foldati. Perche la prima cofa fu da costoro rotta la ca- opinione halleria; questi mede simi tagliarono à pezzi gli arcieri, & quei delle frombo-

Pompeo pari del campo.

peo vidde come i suoi caualli eran rotti. & che quella parte, nellaquale era sopratutto fermata la speranza sua, era già ripiena di spauento, hauendo pochissima sede ne gli altri; si parti della battaglia, e senza indugio canalcando si ritirò dentro a ripari del campo, & a quei Capitani, iquali egli haueua mes-Aritira de si alla guardia de gli alloggiamenti alla porta del campo detta pretoria, disse tro ai ri- forte, & apertamente sì, che fosse da i soldati inteso: Guardate bene il campo . O pfate ogni diligenz a nel diffenderlo: fe per isuentura aunenise cofa. che a noi fosse contraria; io intanto men vado riuedendo l'altre porte, & rinforzerò le guardie del campo. Subito che egli hebbe dette queste parole, se ne entrò nel suo padiglione, bauendo già perduto la speranza del successo dell'impresa; & attendendo nondimeno il fine di esa. Cesare hanendo già cacciati comanda i foldati Pompeiani, che si fuggiuano dentro a i bastioni, giudicando, che non

Cefare che fegua no la vitgoria.

a' foldati, foffe da dare punto di tempo a i già fauentati, confortà i suoi foldati, che si vo lessero seruire del fauore, che mostrana boraloro la Fortuna, & che donessero dare a i ripari del campo l'asalto. Esti, come che fossero molto riscaldati, & Stanchi, perche già era durato il combattere per fino al mezzo del giorno; trouandosi nondimeno pronti a sopportare ogni fatica, vbidirono a quanto fis loro commandato. Erano i ripari del campo difesi da quei Cohorti, che vi erano stati lasciati alla guardia, molto valorosamente, & molto più sieramente ancora da i soldati venuti in aiuto della Tracia, & altri luoghi barbari. Percioche quei soldatt, che fuggendo della battaglia s'erano quini ritirati, maneati d'animo, & flanchi dalla fatica, bauendo quasi tutti pos ate l'armi, & le insegne militari, hauenano i pensieri più tosto volti a come potessero di nuono Popeiani fuggire, che a difendere il campo in modo veruno. Ma quelli anchora, che se fuggono erano fermati su i bastioni, non poterono molto a lungo star forti, rispetto alalle mon la gran quantità delle armi tirate, ma feriti di loro la maggior parte, abbandonarono le difese, & subito tutti guidati da i Capitani, & da i Cohorti, si ri-

tagne.

tirarono fuggendo fopra certe montagne altissime, che co i ripari del campo si Apparec- congiungenano. Potenasi vedere per gli alloggiamenti del campo di Pompeo le tanole, & luoghi, doue mangianano, apparecchiate, le credenze piene d'arlitie, che gentarie per tutto distese, o tutte le tende sparfe di verdi cespi d'herbe; olfi trouaro tre a ciò il padiglione di Lucio Lentulo, & d'alcuni altri riconerti d bellera, no ne gli & molte altre cofe appreso, che dimostranano veramente la troppo grande loalloggia- ro sonthosità, & sidanza d'ottenere la vittoria; di maniera, che si potena ageuolmente far giudicio, essi non bauere baunto sospetto alcuno del fine, che douena hauere quel giorno, si che non cercassero tutti i piaceri, & diporti non necessari, & poi rimproneranano al meschinistimo, & veramente patientissi-

mo essercito di Cefare questa loro fontuosità ; al quale erano sempre mancate

quale

quasi tutte le cose necessarie. Pompeo poiche già i nostri erano passati dentre a i bastioni, abbattutosi in vn canallo , gettate via l'insegne Imperiali, si suggi per la porta detta Decumana fuor del campo, quindi stringendo quanto più poteua il cauallo ne' fianchi, se n'andò verso Larissa. Ne si fermò già quiui,ma Pompeo trouati alcuni pochi de' suoi già fuggiti con la medesima prestezza, non restan- 60 vn ca do di caualcarne ne anco la notte, accompagnato da trenta caualli folamente uallo fi giunfe al mare, & quiui montò sopra vna naue, che portaua grano, bene spesso fuggi vec per quanto si dicena, dolendosi, di effere Stato ingannato di si grande openione, so Larifia per quanto si dicena, aoienao ji, ai essere viavo ingannato ai si grante o perabeto e d'indi a che da quella sorte di huomini , da quali egli haueua sperato ottenere la vitto imbarcò ria, eßendo eglino stati i primi a cominciare a rompersi, fosse quasi per quello, in mare. che si parena, st uto tradito. Poi che Cefare hebbe presi gli alloggiamenti di Popeo, frettamente prezaua i foldati, che non volessero, per e fere occupati tutsi nel far preda, perdere l'occasione di recare quell'impresa a buon termine, es ottenuto da loro tal cosa, diede ordine tosto di cingere intorno intorno con ripa ri , & bastioni, il monte. I foldati di Pompeo diffidandosi di quel luogo, perche in esso non vi haueua dell'acqua, lasciato il monte, cominciarono tutti che correuano la medesima fortuna a prender la strada alla volta di Larissa. Ce- Cesare se fare tosto, che si fu di cotale feranz a loro accorto, se dell'esfercito suo due par guita i sol ti, & vna parte volle, che ne restaffe ne gli alloggiamenti di Pompeo, & l'al- dati diPo tra parterimandò là, done erano i fuoi ripari, et egli menò feco quattro legioni, peo. & per più commode strade cominciò a venire opponendosi a i soldati di Pompeo; & andato auanti fei miglia, ordinò tutte le fue genti in battaglia. I foldati di Pompeo anuedutisi di tal cosa, si fermarono sopra la cima d'una montagna. Correua a' piedi del monte vn fiume. Cefare confortò con più parole i foldati, & anchor che per le continue fatiche di quel giorno si trouassero tutti lassi, & fiacchi, & che già si facesse la notte vicina, separd nondimeno il fiume con più ripari da quel monte, acciò non potessero i foldati di Pompeo andare quella not te a prender quindi dell'acqua. Effendo già il lauoro di Cefare recato al fine, efsi mandati loro ambasciadori, cominciarono a trattare di rendersi a Cesare. Alquanti buomini dell'ordine Senatorio , iquali s'erano con costoro mescolati, Romania cercarono la notte fuggendo di faluarfi. Cefare tosto, che fu cominciato a rifchia Cefare fa rarsi il nuono giorno, comandò che tutti quelli, che s'erano nel monte fermati , door l'ar done Bero tosto discendere nel piano, & gettar vial' armi; & subito , che tutti me a'folfenz a replicarni nulla hebbero ciò messo ad esfetto, & che con le braccia aper- dati Cesa se gettatisi per terra con le ginocchia lo pregarono piangendo, che volesse sal- rea loro mare loro la vita, hanendogli confortati, commando loro, che si lenassero in pie- perdona. di , & hauendo in presenza di tutti loro detto alcune parole d'intorno alla sua piacenolezza e clemenza, accioche hauessero minor paura, volle che tutti fosfero falui; o impofe à foldati fisoi, che non foffe alcuno di coftoro, che riceueffe di Biacere ; & che non cercaffero per niente di bauere alcuna delle cofe loro. Et

v sata cosi fatta diligenza, comandò tosto, che venissero dal campo a trokarlo altre legioni; & che quelle all'incontro, lequali egli hauena seco condotte ne andassero a riposarsi; & se ne tornassero al campo, & egli arrinò quel di medesimo a Larisa . Non morirono in quella giornata de' suoi soldati oltra il numero di dugento; bene è vero, che e' vi perdè d'intorno a trenta Capitani de'. suoi , huomini in vero di sommo valore. Vi su medesimamente ammazzato, mentre valorosissimamente combatteua, Crastino, di cui ragionammo più a die tro, che gli fu tirata nel volto vna spada. Ne fu falso quello che esso disse, quan do corfe a dar dentro . Percioche Cefare simana che l valore di Crast no fosse flato di grandissima eccellenza in quella faccione, & giudicaua, che esso si fof-Quanto se per lui portato benissimo. Trouauasi che dello esfercito di Pompeo u'erano rimasi morti d'intorno a quindici mila persone; ma suron bene più di ventide folda- quattro mila quelli , che si diedero a Cefare ; percioche quei Cohorti anchora, i ti di Pom quali erano restaci alla guardia ne' ripari , s'erano somigliantemente dati d'acpeo furo- co do a Silla. Et oltre acciò gran numero si saluaron suggendo per le vicine città: & a Cefare furon presentate di quella giornata cento ottanta infegne, Infegne & di quelle dell' Aquila , cinquanta noue. L. Domitio fuggendo del campo, & presenta- ritirandosi sopra certe montagne, mancandogli per istanchezza le forze, fu te a Cesa sopragiunto da i caualli & morto. Arrinò in quel medesimo tempo D. Lelio

mostrato hauer fatto Libone, prese quell'Isola , laquale è posta all'incontro del

porto di Brindesi, hauendo somigliantemente coperte & armate le Scafe, si

con l'armat a fotto Brindesi, & in quel medesimo modo, che habbiamo già dia Ouero Boue .

traffe dietro le navi di Lelio; & hauendone tirata pna di cinque ordini di remi molto dall'altre lontana, & due altre minori, le prese a punto nello stretto del porto. Et ordinò di impedire a quei dell'armata il prender dell'acqua Prontezdolce, hauendo messi lungo la riua i caualli alla guardia di terra. Ma Lelio serza di Leuendosi di quel tempo, che era il migliore per nauigare di tutto il rimanente del

lio. Corfu.

Caffio co Parmera.

l'anno si pronedena dell'acqua, facendola con le naui da carico portare da Corcira & da Durazzo; ne perciò si togliena punto dal proposito suo; ne fu mai possibile ananti che si fosse saputa la giornata fatta in Thesaglia, di farlo lenare del porto, & dell'Ifola, ò per la riceunta vergogna delle perdute nani, ò per lo mancamento delle cofe necessarie. Quasi nel medesimo tempo Cassio con l'armata de i Soriani & de i Fenici & de i Cilici fe ne venne in Sicilia, & efin Sicilia fendo l'armata di Cefare divifa in due parti, & dell'una delle parti trouando fi Capit ano P. Su'pitio Pretore a Vibone vicino al mare; e dell'altra M. Pompo nio a Mesina; fu più tosto Cassio con l'armata sua sotto Messina, che Pomponio hauesse potuto saper milla della sua venuta; & tronatolo tutto trauagliazo non hauendo alcune certe guardie, ne ordini fermi, et bauendo il vento gran de & fanorevole, hauendo le naui da carico piene di tormentina , e di pecc , & di Stoppa, & d'altre cofe, che sono a proposito per dare il fuoco; le gettò nell' ar

mata di Pomponio, & mise in tutte le naui il fuoco, che furon trentacinque, fra le quali ve n'erano venti coperte. Nacque da questa cosa vna paura si gran messo nel de, che trouandosi vna legione alla guardia di Messina, vi su delle fatiche a di- le naui di fender quella terra; e se non era perauentura, che a punto in quel medesimo Poponio. tempo arrivarono alcuni mandati con la nuova della vittoria di Cefare, cavalcando i corrieri per tale effetto ordinati; la maggior parte de gli huomini giudicanano, che e sarebbe annenuto che la terra si sarebbe perduia. Ma venute cosi fatte nuone a punto a tempo, fu la terra difesa. E Cassio u'andò alla vol- a trouar. ta di Vibone a trouare l'armata di Sulpitio; e trouate le nani nostre attaccate l'armata a terra per cagione della medesima paura, se con ese il medesimo effetto, che di Sulpipoco ananti con l'altre banea fatto. Caffio banendo per anentura il vento fa: tio. norenole, spinse auanti intorno a quaranta nani da carico, apparecchiate per & dare il fuoco; & appiccatofi nelle nostre da amendue le bande il fuoco, arfero : ab emed cinque naut ; & venendosi tutt'hora più allargando la fiamma per lo vento grande, cha foffiana i foldati delle vecchie legioni, iquali erano Stati lafciati alla quardia delle naui, che erano del numero de' lasciati infermi, non sopportarono cosi fatta vergogna; ma mossi senza che fosse loro imposto da persona., faliron fopra le naui , & le ftaccarono da terra , & con impeto voltofi contras l'armata di Cassio, presero due nani da cinque ordini di remi, nell'una delle Naui de quali si tronana esso Cassio; nu Cassio saltato in una Scafa si salnò fuggendo; fu Pompeia ron prescolera queste, due galee, ne v'andò molto, che penne loro la nuona del- ni prese. la giornata fatta in Thessaglia, di sorte che fu ciò creduto da Pompeiani, perche fino allhora haueano giudicato sempre, che tal cofa si fingesse da i Luogote nenti & amici di Cefare. Cassis hauendo inteso tai cose, si parti con l'armatas di que' luoghi. Cefare intanto messe da parte tutte l'altre cose, annisò, che fosfe da ire perfeguitando Pompeo in qual si voglia luogo, che esso si ritirasse fuggendo, acciò che e non potesse mettere nuoni efferciti insieme, & venire con effo a nuoua guerra: andaua ogni giorno marciando auanti quanto era possibile di andare alla canalleria, & comandò a i foldati di vna legione, che con minori giornate lo venissero seguitando. Era in Amfipoli attaccató vno editto in no Edito di me di Pompeo , che tutti i più giouani Greci di quella pronincia ; & I tittadini Popeo in Romani douessero raunarsi per prendere il giuramento . Ma'e non fi potenes gid gindscare se Pompeo hauesse mandato cotal bando per cagione di beunt via il sospetto, per potere in tal guisa, quanto più fosse possibile tener celato il suo difegno del fuggirsi ; à se pure per guardare con mone genti soldatelas Macedonia, fe foffe auuenuto, che alcuno foffe in effa entrato per darle moleftia. Egli intanto fi fermò vna notte fu l'anchore, & chiamati a fe coloro, the in Amfipoli l'haueuano riceunto in cafa, fattofi dare tanti danari; di quan ri gli facea di mestiero per i bisogni suoi, & intesa la venuta di Cesare, si par-2) quindi, & arrind in pochi giorni a Mitilene, ritenuto duo giorni della tem-

. 11 St.

, D. 219

Fuga di Pompto.

que' cittadini Romani, che si trouanano per loro negocij quini, erastata presa prima la Rocca, folo per cagione di cacciarne lui, & effere flati mandati meffi a coloro, iquali, per quanto si dicena, s'erano fuggendo saluati nelle vicine città, che non andassero per niente in Antiochia, doue se ciò facessero, porterebbono non picciol pericolo di lasciarui la vita. Era questo medesimo auuenuto a L. Lentulo, ilquale era stato Confolo l'anno passato, & a P. Lentulo buome P.Lencu-Confolare , & a molti altri appresso in Rhodi. Conciosia cosa che tutti quelli , che fuggendo seguitanano Pompeo, & erano arrivati a quest'Isola, non erano on, ricenuti nella terra, nè meno altresi nel porto; & essendo mandati loro messi

Po.

Fama del ta, che douessero quindi Staccar le nani. Cià si spargena la fama per le vicine la venuta città della venuta di Cefare. Pompeo intefe queste cofe tutte , lasciato il fatto di Cefare proposito di condursi in Soria, presi quei danari, che solenano pagare al popol Romano per tributo, & prefane buona fomma etiandio da altri prinati, & fat to mettere nelle naui buona quantità di danari per seruirsene ne' bisogni della guerra, & duemila soldati armati , parte de i quali s'era fatto dare delle fami glie de i ministri publici , & parte n'hanena raccolti da coloro, che n'erano a' loro negocii: & quelli, che de' suoi gindicana ciascuno, che per impresa cosi fat Pompeo ta fossero il proposito, arrinò a Pelusio. Era per annentura quini il Re Toloarriua a meo, ilquale era fancinllo, & haueua seco vn grosso effercito, perche faceua querra con Cleopatra sua forella, laquale egli haueua, per lo mez o de' suoi pa-Re Tolo- renti & amici, cacciata del Regno poche mesi passati; & il campo di Cleopa-

che si douessero di que' luoghi partire, era comandato loro contro la loro volon

Pelufio. ciullo.

meo fan- tra non era molto lontano dal campo di costui. Pompeo mandò dicendo a costui. se volena per l'amicitia, laquale hanena tenuta col padre, & per hanerlo vid riceunto in cafa sua, che egli si riparasse in Alesandria; & che egli polesse nelle sue miserie con le sue facultà aiutarlo & souvenirlo. Ma coloro iquali egli hauea mandati, esposta l'ambasciata, & fatto l'usficio loro, cominciarono a ragionare troppo liberamente co i foldati del Re , & a confortargli , che non ni 09901 polesero mancare a Pompeo, ma donessero fauorirlo, & non disprezzare la Soldati mala sua forte. Tromanansi tra costoro molti, de i foldati di Pompeo, iquali Ga di Pom- binio prendendogli dell'effercito suo della Soria, haueua condotti in Aleffandria; er hauendo fotto Tolomeo padre del gionane finita la guerra, ne gli hauena poscia losciati. Intese allhora queste tai cose gli amici del Re, iquali rispetto all'età fua, hauenano il gouerno del Regno, moffi, ò per quello che effi andauano dipoi dicendo, dal fospetto, che Pompeo folleuato l'effercito del Re. s'im-

padronife d' Aleffandria , & della Egitto: à pure difrezzato lo Stato fuo.come sugle il più delle volte nelle infelicità & miserie auuenire, che molti de els

peo appreffo il Re.

SISTER

amici dinengono inimici; risposero alla scoperta molto liberalmente et con amorenoleza,

veuolezza, & impofero, che esso venisse a trouare il Re. Essi poi ragionato se- O dine li cretamente fra loro, mandarono Achilla vno de i Capitani del Re huomo do- amazzat teto di grandissimo ardire; & L. Settimio Cohorte de foldati, che douessero Pompeo. ammazz are Pompeo . Ora chiamato Pompeo da costoro amoreuolmente, & tratto ananti da una poca di conoscenza, che hanena di Sertimio, perche ndla querra fatta contra i corfari era ftato suo Capitano; scese con pochi de i fuoi sopra vna picciola nauicella, & quiui da Achilla, & da Settimio gli fu tolsa. la vitas. Fil medesimamente per ordine del Re preso L. Lentulo, & fatto mo- Motte di la vita. Fu medesimamente per oraine aes ne preso L. Lentuso, Justo mo-rire in prigione. V enuto Cesare in Mia troud, come T. Appio hauena cerca-L. Lentuto di tor per forza i danari del Tempio di Diana in Efefo, & che per cagione lo facto di tal cofa haucua chiamati quiut tutti i Senatori di quella Provincia, per po- morire ia tersi scruire di quella quantità di danari col testimonio loro; ma che trarotto prigione. dalla venuta di Cesare s'era quindi suggito. Ecco come due volte saluò in due. tempi i danari di Efefo. Certa cofa era medesimamente, che nel Tempio di Mi- Cesare nerua in Elide raccontati, & annouerati i giorni da quello, nelquule Cefare ha- saluò i da neua felicemente fatto la giornata ; la statua della Vittoria, laquale era fer- nari di Emata quini a punto auanti à essa Minerua, & risguardana la statua di Minerua, s'era riuolta verfo la porta & limitare del Tempio. Vdissi oltre a ciò quel medesimo giorno in Antiochia di Soria due volte vn romore si grande di essercito,& si gran suoni di armi, che il popolo tutto della città messosi in arme si presentò sopra le mura. Et questo medesimo anuenne in Tolomaide ancoras. Sonarono ne i tempi fegreti & remoti in Pergamo, che fon da i Greci chiamati Romoti adita (ne' quali non è conuencuole d'entrare fe non à facerdoti) i timpani. Mo- fentiti in strauasi medesimamente à Tralli nel Tempio della Victoria, done huneuano Antioconfegrata vna statua à Cefare , come in quei giorni era venuta sù fra le com-chia, e in messure del mattonato nel tetto vna palma. Cesare fermato pochi giorni in de Asia, hauendo inteso, come Pompeo era stato veduto in Cipro, congietturando Palma fra fe, che egli hauesse dirizz ato il suo camino in Egitto per l'amicitie, che te- nel Temneua in quel Regno, & per l'altre commodità di quel luogo; arriuò in Alefsan pio della dria con pna legione, la quale egli si hauena fatto penir dietro della Tessaglia, Vittoria. 🕏 vn'altra, laquale s'hanena fatta dare da Fusio Luogotenente della Grecia, Cesare in & con ottocento caualli, dieci naui lunghe Rudiane, & poche delle Asiatiche. Alessan-Erano in queste legioni tre mila dugento soldati. Gli altri per le ferite riceuute nelle passate guerre, & per le fatiche & per la lunghezza del viaggio stanchi & affaticati, non l'haueano altrimenti potuto feguitare. Ma Cefare con-Animofi-fidatosi nella fama delle cose da lui fatte, non haueua dubitato punto di mar- tà di Cechiare ananti con si debole essercito, & stimana egli, che ogni luogo gli fosse si- fare. curo. Intefe in Alefsandria la morte di Pompeo, & quini subito che smontò. della nane, vdi le grida di quei foldati, i quali il Rè hauca lafciati alla guardia. della terra, & vidde come tutti veniuano à gara alla volta fua, perche gli an-

danano inanzi quelli che portanano i fasci. Et tutti vniuersalmente andanano dicendo, che facendo tal cosa si veniua à torre di dignità alla Maestà Regia. Posato questo tumulto, faceuano spesso romori ogni giorno per il concorso delle genti, & molti foldati erano in ogni lato della Città tagliati à pezzi : onde accortofi di tai cofe, fi fe venire dell' A sia altre legioni, lequali egli hausa già fatte de' foldati di Pompeo. Perche egli per forza era quini ritenuto da i ven-Ventidet ti detti Etefie, i quali fon venti contrarissimi a coloro, che nauigando, partono di Alessandrias. Giudicando in tanto, che al popolo Romano, & d se, perche ci Etche. era Confolo, s'appartenesse di giudicare supra le differenze de Re, & tanto maggiormente ancora conuenirsi all'officio suo, che nel passato Consolato, & per legge, & per deliberatione del Senato il padre Tolonteo era diuenuto confederato del popolo Romano, mostrò loro come e' poleua, che il Rè Tolomeo, & Cleopatra fua forella sbandaffero gli efferciti, che haueuano, & che più to-Ro si terminassero di ragione auanti à lui le differenze loro, che essi contendeßero con l'armi fra loro. Haueua (rispetto all'età del fanciullo) il gouerno del Regno pno Eunuco suo balio, il cui nome era Fotino. Cominciò questi à lamentarsi primieramente tra i suoi, & prendere sdegno, che il Rè fosse chiamato in giudicio a difendere la causa sua. Quindi trouati alcuni amici del Rè consapenoli dell'animo suo, che gli erano fauorenoli, fe segretamente venire in Alegandria l'effercito, che era fotto Pelusio : se Generale di tutte le genti

Fotino haueua il gouerno del regno d'Aleffan dria.

so su dall'offerte sue, & insuperbito dalle promesse del Rè; mostrò per lette-Achilla citode gli Aleffandrini.

Teftamelomco.

re & messi tutto quello che volena che si facesse. Hancua il padre Tolomeo nel suo Testamento lasciato herede de' suoi duo figliuoli il maggiore, & delle due figlinole quella, che ananz ana l'altra di età. Et scongiurana per tutti gli Dei, & Strettamente pregauail popolo Romano per la fatta lega in Roma, nel medesimo Testamento, che queste cose tutte si mandassero ad effetto. Et vna copia del suo Testamento haueua egli mandato per suoi Ambasciadori à so di To- Roma, acciò si riseruasse nella camera publica; e perche rispetto alle publiche occupationi, non vi s'era potuta riponere, fu lasciata in deposito appreso Pompeo; & l'altra copia di esso lasciata appresso di sè,& sigillata, si mostrana publicamente in Alegandria. Ora trattandosi auanti à Cesare sopra que-Ste cofe, & egli sopra tutto volendo (come amico commune, & come arbitro) terminare, & acconciare le differenze di quei Re; s'intese in vn subito, come l'essercito del Rè con tutta la sua caualleria se ne veniua alla volta d' Alessan-Mon erano i foldati di Cefare tanti, che fe fosse bisognato di combatsere fuor della terra, egli si hauesse potuto risidare in loro : vi restana dunque, che egli si tenesse dentro la terra ne' luoghi suoi, & che cercasse d'intendere il difegno d'Achilla ; comandò nondimeno à tutti i foldati , che donessero flare in arme. & conforto il Rè, che done Te mandare Ambasciadori ad Achil-

quello istesso Achilla, di cui si è fatta poco a dietro mentione. A costui mes-

la , alouno de i suoi famigliari di quelli , che hauesse appresso di se di maggiore auttorità; & che gli facesse sapere qual fosse il fuo volere. Onde mandari da lui Dioscoride, & Serapione, i quali erano stati ambidue Ambasciadori a Roma, & erano stati di molto gran potere appresso il padre Tolomeo, arrivarono ananti ad Achilla, & egli subito che si furon presentati auan Achilla tia lui, prima che volesse vdirgli, è sapere la cagione, per la quale fo Jero com inda Statimandati gli fe prendere, & comandò che ambidue fossero ammazzati, che fiano El'un di loro ricenuta una ferita, fu preso da i suni, & lenato via per morto; amazzati L'altro fu morte affatto. Cefare dopo tal cofa, cercò di hauere il Re nelle for- de, e Sera ze fue, giudicando, che il nome Reale foffe appreffo de fuoi di grande aut- pione. sorità; & accioche si paresse più tosto, che quella guerra hauesse haunto principio dal prinato ordine & configlio di pochi huomini, & d huomini di mala vita, che per ordine del Rè. Era fotto di Achilla voo effercito di foldati, che Soldatidi non pareua, che nè ribetto al numero, nè rifetto alla qualità de gli buomi- Achilla. ni, ne meno altrest rifectto all'effere pfati nelle guerre, foße da farne paco conto: percioche facenano il numero di ventimila foldati. Erano in parte co-Storo Stati soldati di Gabinio, i quali hauenano già appreso i costumi del viner d'Alessandria, & quella vita licentiofa, & hauenano già apparato il nome & la diciplina del popol Romano; haueuano oltre a ciò preso moglie, & di effe la maggior parte; baunti figlinoli. Erano etiandio con costoro foldaziraccolti di ladri & affaffini della Soria , & del pacfe della Cilicia , & de gli altri paesi vicini. Vi s'erano medesemamente raunati molti sbanditi, & Sbanditi confinati, & tutti i noftri, che fi fuzginano haucuano vn recapito fermo, & nell'effer serto in Aleffandria, & vn certo modo di viuere, che dato il nome, festero nel cito di Anumero de gli altrifoldati; efe foffe per auentura auuenuto, che alcuno foße chilla. Rato ritronato & preso dal Signore & Padron suo, vi correuano isoldati, & elielo ritoglieuano, & ciò facendo trouandosi nel medesimo errore, veniuano à difendere i loro per cagione del proprio loro pericolo dalla forza loro fattas. Erano vati costoro per antico costume dell'esercito Aleffandrino Costume di far chiamare in giudicio & sententiare nella vita gli amici del RE; di sac- dell'ester cheggiare i beni de ricchi per cagione di accrescere le paghe loro; di assedia- cito Alesre il palazzo del Rè, di cacciare del Regno alcuni, & alcuni all'incontro chia- fandrino. marui. Eranui oltre a ciò due mila canalli, i quali erano già inuecchiati in molte & molte guerre di Alefsandria , hauenano rimefso nel Regno Tolomeo padre haueuano amazz ati dui figliuoli di Bibulo; baueuano fatto guerra con gli' Egitti, & erano in tal guifa efsercitati nelle guerre. Achilla banendo in quefte fue genti gran fede, & hauendo in difpregio, rifpetto al poco lor numero le genti di Cesare; penina per forza d'armi riducendo Alessandria nelle forze sue; & oltre a ciò quella parte della terra, la quale teneua Cesare oo' fuoi foldati, & nel primo impeto fi mife à volere sforz are la cafa, doue ei fi tronana.

Achilla fi tronana... Ma Cefare messe ordinatamente per le strade le sue compagnie, ssoreò di sosteme l'impeto di cossui. Et in quel medesimo tempo si combatte al porto, prendere «pi tel a cosa cassone di sere, che la fattione sossi possi montes strade, & casa di cioche essendi el genti spartite si combatteua in un tempo in molte strade, & inimici saceuano ogni ssorzo (essendo my grandsssmomeno di prender le Nau lumphe, cionquanta delle quali ri erano steur mardate in fauore di Pome

peu; & dopò il fatto d'arme di Thessaglia se n'erano tornate a casa... Erano Galee. queste tutte galee di tre, & di cinque ordini di remi accommodate, & arma-

te di tutte le cose, che per lo manigare suceumo di mesitero. Ve n'haueua ala Ouero via queste, a dodici, lequali solevano sempre stare nel porto di Alessarvinidue, dria per guardia del luogo tutte coperte; si che se bauessero potuto impadronirs di queste, senata l'armata à Cesare sarebuno divennti signori del porto, & di tutto il mave; & harebbono fatto sì, che Cesare non harebbe potuto hauere ne vittonaglia ne soccosto. La onde su quini con tanto impeto combattuto, con quanto su possibilito combatters si, conscendo colai che in questa
fatione conssistena la presta sua vitanti si, e i soldati di Cesare la faluezza
Oreiare

Ceiace loro. Ma pure Cefare restò vincente, & fe mettere il fuoco in tutte quelle vinciote Raiu, & in quelle altreit tutte, le quali crano nell' Asfenale, perche ei vedefe abra- na di non potere con si poche gemi che si rrousua, guardare & disendere tamei a l'An-te cose si na tanti luoghi; quindi se comnotas presseza si ma na si poldati nell' soladi Faro. Faro è vna torre di grande altezza si vna siparato lo la, maranigliosamente sibricara, saquate ha dall' sola preso il nome; questa

Fao llo · la , marauigiojamente fabricara , laquale ha dalí jola prefoil nome ; que sta la .

fola posta all incontro di Aleflandria fa quini porto : ma di verfo i pael fi più di i pargendo fi deutro nel mare per lunghezza di paffi nouecento ; tivat i nel mare i fondamenti con stretta via ; ve con va ponte fi giunge con la terra.

Hannof fatto in quest' Jolat babitationi gli huomini dello Egitto ; ve bamil fitto va borgo grande à guifa d' van c'ittà ; e tutte quelle Q\ an di qual fi voglia luogo, lequali ò per poco fapere ve inaucrenza, d' guidate dalla tempefta fi tolgono alquanto dal corfo loro ; effi fogliono a guifa di Corfari prendere,

Cetare & rubbare. Nè possiono le Naui (riberto allo stretto del singo) hauer la fest rato, entrata nè porto contra la volont à de gli huomini, che tengono l'Islata. Disbiando dunque albora di questo Cesare; es sessiono i minici micritristit al combattere, & bauendo fatto simontare i sui soldati, prese l'Islata, & misseu la guardia : e si caggione con favetal cosa, che si poteua si cuvamente con le Nasi andare a portangli de grani, & condurgli geme in seconso. Perche di tutti i paes vicini casò genti, & le se venir quini trinuto suo. Si combatte di si statumiera per tutti gli alvi lati alela terra; che si partirono ambidue della fattione senza vantanggio alcuno, ne l'ona ne l'altra parte sa votta & rolta in sigua. Erano di ciò cagione sessione se lingo i luopis stretti, morsi por solo solo si la si si qua de sui al cos cassone se si pooli soldati si qua de si la se Cesar prendendo quei suogis, che guidera si pooli soldati si qua de si la se Cesar prendendo quei suogis, che guidera.

na più necessarii gli se la notte fortificare; in questa parte della terra u era vna picciola parte del palazzo reale, nel quale egli da principio era entrato per alloggiarni; il palazzo n'era attaccato il teatro, che vi Stana a guifa di fortezza, & bouena quindi l'entrata al porto , & all'Arfanale. Egli ne i gior Tearre. ni, che feguiron poi , accrebbe questi ripari, accioche gli foffero a guifa di muro opposti arnimici, a fine di non esfere a forza costretto di combattere. La figlinola più picciola intanto del Re Tolomeo, guidata dalla speranza di esfer fatta interamente Reina di quel Regno, si fuggi del palazzo reale, & andò a trouare Achilla; & cominciò insieme con esso a prendere il maneggio della guerra. Ma nacque prestamente differenza tra loro per cagione del volere effer superiore: onde questo accrebbe appreso a i soldati i doni per farfegli amici, & fauorenoli della parte fua. Percioche ciafcuno tirana con fuoi grandiffi- del Re To mi danni gli animi loro verso di se. Ora mentre nel campo nimico le co-

se passanano di questa maniera, Fotino balio del putto, & gonernatore del Regno nella parte di Cesare, mandando Ambasciadori ad Achilla, & esfortandolo, che non si donef-. se per niente torre dall'impresa, & che seguitafse animosamente, auuertito di ciò Cesare Scoperti & fatti prendere i melli .

che andanano inanzi & indietro, fu da Cefare fatto morire. Eque-Sti furono i prineipy della guerra Alef-Sandrina.

IL FINE DEL TERZO LIBRO DELLA Guerra Civile

Feliuola mi nore lomeo và a trouare Achilla.

Fonting fatto mo rir da Ce lare

1308

## COMMENTARI DE' C. GIVLIO CESARE

DELLA GVERRA ALESSANDRINA

DI AVLO HIRCIO OVERO OPIO.

Prouedimenti di Cefare.

OI chefu dato principio alla guerra in Alessandria; Cesare mandò per tutta l'armata a Rhodi, in Soria, & in Cilicia, & la fe quiui condurre : mandò per gl'arcieri in Creta, & a Malco Re de' Nabathei per caualli . Fè per tutto cercare delle machine e Strumenti da guerra, comandò grano, & che gli foffe-

110 7 10

Foni fat- ro mandati de i foldati. Si veniuano intanto accrefcendo ogni giorno i ripatida Cela ri lanorandonifi continuamente; & in tutti quei lati della terra , che fi giudicauano più deboli, si metteuano testuggini, & musculi: metteuansi medesimamente gli, arieti d'uno edificio nell'altro , facendosi nelle mura buche . & tanto si veniumo distendendo i ripari, quanto si veniua gettando per terra ò si venina per forza prendendo; conciosia cosa, che la città di Alessandria sia sicura dal fuoco, perche le case & palazzi son fatti senza legnami, & fenza trani, & fon tutte fondate in volte, & fon coperte di calceftruzzo e Disegno di certo suolo a guisa di mattonato. Cercaua Cesare sopra ogn'altra cosa di diCelare. separare dall'altra parte della terra, vna parte, laquale vna palude, che era

dalla banda di mezo di faceua Strettiffima, con farui ripari, & tirarui le vinee , con hauere sopra tutto consideratione che ogn'hora , che la terra fosse in due parti, le genti si potrebbono gonernare, & maneggiare col gonerno d'un folo, o fotto vn folo Capitano. Et oltre acciò , che si potesse dare aiuto a coloro,iquali si trouassero Stanchi per la troppo fatica, & che dall'altra parte della terra fi potesse entrare a dar soccorfo. Ma sopra tutto per bauere abbondan za d'acqua, & di strame, dell'una delle quai cofe n'hauca pochissima quancità; & dell'altra per dire il vero era in tutto senza: & la palude poteua largamen Solle cita te dargli di amendue quefle cofe . Ora non metteuano punto d'indugio gli buo-

dine de mini di Alessandria nello spedire, & maneggiare le facende; percioche haueuagli Alef- no mandato per tutti i luoghi, done si distendono i termini dello Egitto, & per landrini. quanto tien quel Regno Ambafciadori, & commiffary per cagione di far gente: hauenano etiandio fatto condurre nella terra gran quantità d'armi, & di Arumenti da guerra, & già vi haueuano vaunato vn numero infinito di gente. Erano nella terra anchora dirizzate, & ordinate molto gran botteghe d'ar mi . Haueuano oltre ciò fatto prender l'arme a gli schiaui giouani , & a que-Ri cravo giornalmente date le fefe, & erano pagati da quei cittadini, che

crane







6

A Alessandria.

B Palazzo Reale.

C Theatro, che staua al palazzo in foggia di Rocca.

D Isola detta il Faro.

E Molo, ch' andaua dalla Città al Faro, lungo passa noueccento, largo passa sessante castelli sopra.

F Luogo doue Cesare nuotò, affondandosi la barca, so-

pra la quale egli era.

G Galee Rhodiane,numero noue, poste nel destro corno da Cesare.

H Galce di Ponto, numero otto, poste nel sinistro corno distanti dalle Rhodiane passa quattrocento.

I Galce per dar soccorso.

K Galee de gli Alessandrini, numero ventidue.

L' Galee de gli Aleßandrini, da soccorrer doue foße bi-

fogno, che si fermarono nell'ordine secondo.

M Scafe armate, & legni piccoli con fuochi artificiati, co quali credeuano smarrire i Romani, & erano innanz.i à tutta l'armata.

N Palude, doue Cesare haueua dello strame.

O Trincea fatta da Cesare per valersi della palude.

P. Porto, che teneua Cesare.

Q Porto, che teneuano gli Alessandrini.

erano più ricchi, & potenti de gli altri. Hanendo distribuite con bell'ordine Forti fatqueste genti guardauano i fatti ripari, ne i lati più remoti della terra. Haue- ti da gli nano ne' migliori, & più degni luoghi i Cohorti de foldati vecchi, che non era- Alessanno impediti in alcuna faccione, accid potesero correre freschi, & non punto drint affaticati in tutti que luoghi, done combattendo facesse di mestiero per dar foccorfo. G G Haucuano in tutte le strade principali, & ne' chiasetti tirato tre tele di bastioni. Si facenano di sassi quadri, & non erano di minore altez-- La, che di quaranta piedi : e sutte quelle parti della città, lequali eran più baffe; le hauenano fortificate con torri di dicei tauolati. Ne hauenano oltra quefabricate sopra certe ruote attaccate ad effe funi, & caualli, le tirauano per quelle piazze diritte colà, doue era loro a grado di tirarle. La città per efsere abbondenolissima, & copiosissima di tutte le cose, sonnenina loro di quel deini idutanto, che facea di bifogno. E gli huomini di essa industrio sissimi, & di fotti- ficioli, e lissimo ingegno, faceuano tutto quello, che vedeuano a noi fare con destrezza, & arte si fattas, che si pareua, che i nostri imitassero loro nel fare le cofe; & esti ne trouanano etiandio molte per se medesimi; & a vno istesso tempo veniuano a dar nota ai nostri ripari, & a difendere i loro; & i principali loro ne i parlamenti, & configli, che tra loro facenano, trattanano di queste cofe. Che'l popolo Romano si venina annezz ando a poco a poco a starsi in quel Regno per cagione di farsene padrone; che pochi anni passati, Gabinio era venuto in Egitto con l'effercito ; che Pompeo fuggendo s'era ritirato quiui, & Cefare u era poi venuto con le sue genti; & non era gionato loro punto l'hauer morto Pompeo, a fare che Cefare non si fermasse molto appresso diloro : done fe non lo cacciaffero quindi, il Regno loro era per mutarfi in prouincia, & che ciò era da fare, quanto più tofto si potesse di Percioche trouandos somi ! egli hora quini riferrato dalle tempefte, rifetto alla flagione dell'anno; non po mablo, se tena altrimenti hauer soccorso de i luoghi oltra mare. Nata fra questo mezo discordia fra Achilla; ilquale hauena il gonerno dell'effercito de foldati veterani, & Arsinoe minor figliuola del Re Tolomeo, si come s'è già dimostra to, cercando l'uno, & l'altro di loro d'ingamar l'un l'altro; & volendo colui tenere in mano il gouerno interamente; Arfinoe per opera di Ganimede eunuco suo balio resto superiore; & fe amazzare Achilla. Moreo costui ella sola finza compagno alcuno, & fenza guardia tenena tutto il gouerno in mano, & a Ganimede fu data la cura dello esercito. Questi preso l'ufficio accrebbe i do- chilla. ni a foldati per farfegli beniuoli; & nel maneggio dell'altre cofe, non si gouernaua con minor diligenza. La città di Aleßandria è quasi tutta uota sotterra, & è piena di fogne è di condotti, che vanno per fino al Nilo, pe i quali si tira la città di l'acqua nelle case prinate, laquale in ispatio di tempo, poi si viene a poco a poco Alessana purgare, & fermarfi ; & di quefta vfano di feruirfi ne i loro bifogni i padro- driz.

zare A-

310

ni de gli edifici, & le famiglie loro. Conciofia cofa che l'acqua, che mena il fume Nilo, è di si fatta maniera fangosa e torbida, che genera ne corpi molte infermità & diverfo. Ma quel popolo, & quella plebe fistà continta de quello che gliè necessario, perche in tutta quella terra non vi ha font ana ve-Nd teni- runa . Bene e pero , che questo fiume era inquella parte della città, che tenetoro di A- nano gli Aleffandrini. Per questo dunque su mostrato Ganimede, come ei leffondria potena torre a i nostri l'acqua, i quali foartiti qua, & la per cagione di guarnon vi è dare i ripari, si seruiuano di quell'acqua, che a strada per istrada cauauano forana ve deatro le case prinate delle fogne, & dei pozzi. Appresosi a questo partito come buono, si mife a vna impresa veramente grande, & difficile. Percioche tagliate le fogne, & i canali; G'in tutti que' luoghi della terra, iquaanchall lieffo tenena ferratigli di fuori; fe forza di sirare con ruote & altre machi--ubi romb ne pna groffa piena d'acqua del mare ; & cofi tratta feguitana tutt bora da i 9 , 11 luoghi più alci far st, che si spargesse in quella parte della città, che tenena Ganime- Cefare. La onde l'acqua; che si canana da i vicini edifici, si tronana alquande procu to più dell'ufato falata, & arrecana a quelle genti tal cofa gran maraniglia, ra di tor- di quale effer, poteffe di ciò la cagione; ne oredenano quasi se stessi; dicendo riani l'ac loro quelli, che stanano più da basso, che ess tronanano, l'acque loro di quella fortemedesima, & di quello steffo sapore, che per l'adietre di trouarla eraqua, no platis & coli li veniua tra loro di quelta cola ragionando, & gustandola conoscenano, quanta differenza fosse tra quell'acque. Ma non vi corse poi molto tempo, che quella più vicina, non si pote più bere in alcun modo, & l'altra più da baffo anchora si tronana vie più corrotta che non era, & più salasa. N ato per questo caso gran sospetto, arreco loro questa cosa vina paura Gi grande, che si parena quasi che tutti fossero ridotti a vno estremo perico-Timore lo. Et alcuni mormoranano, che Cefare indugiana hora troppo a entrare in ne soldati mare. Et alcuni altri faceuano il perisolo di gran lunga maggiore e più da di Cesare temere , che nell'apprestarsi a fuggire , non porrebbono far si, che non fofsero veduti da gli Aleßandrini, effendo eglino tanto picciolo spatio lontani da lore, & ogn hora che effi foprafteffero loro, & gli andaffero feguitando, non potrebbono in alcun modo condursi a saluamento nelle nani. Ora dalla parte di Cefare vi haucua vn grandissimo numero di cittadini , i quali egli non haueua messi niente delle loro habitationi, perche in presenza de no-Stri fingendo si dimostrauano d'esser loro fedeli, & parena che si fossero ri-Aleksadi bellari ai loro; si che se io volessi hora mettermi a disendere gli Alessani ai pro-ni a proni a pio-molte parole in vano, & lenz alcun proposito. Ma poiche in vn medest-posito p tate inga mo tempo si viene a conoscere e la loro natione e la natura altress, niuno vi nie tradi ha certamente che non poffatener per certo, che questa natione è sopra momend, do atta per fare inganni , & tradimenti. Cefare facena conle parole fue

CO15-

## GVERRA ALESSANDRINA.

confortando, & con gran ragioni efficaci, molto minore il sospetto, & la paura grande de i suoi. Percioche egli affermina loro potersi molto bene con cauar pozzi, & fosti, trouare dell'acqua dolce. Conciosia cosa, che tutti i li- Conforti di fogliono naturalmente hauere in sè vene d'acqua dolce nascoste; done se pu- di Cesare re i lidi dello Ezitto fossero di natura contraria d tutti gli altri, perche est a' loldati. tuttania erano padroni assoluti del mare, & i loro nimici non hauenano alcuna armata, non potena in alcun modo effer vietato loro, che non poteffero ogni giorno andare a prendere l'acqua delle Naui, ò di verfo la finistra banda dal Paretonio porto; ò veramente dalla man destra dall'Ifola; & queste due nauigationi effendo dinerfe, non potrebbe mai annenire, che fossero in on tempo medesimo da contraru venti impedite sì, che non vi si potesfero andarco. A quanto pensauano poi del fuggirsi, dicena, che non era per niente da prendere un tal partito non solamente da coloro, che haueuano il primo grado di dignità, ma ne meno altresì da coloro, che non bauessero i pensieri loro riuolti à verun'altra cofa, che à faluare la propria vita; perche se duranano non picciola fatica d fostenere co' ripari gli assalti, & impeti de loro nimici; se foßero abbandonati quelli, non potrebbono poscia eßer loro vguali, nè reslar loro à fronte, nè per luogo nè per numero di gente. Che d'altra parte il montare nelle N qui, & massimamente di sù le scafe, volena vn gran tempo, & era molto difficile. Doue gli Alessandrini all'incontro erano velo cissimi, & Il suggire oltre a ciò haueuano grandissima pratica & contezza di quei luoghi tutti, & Cesare in di quelli edifici. E che questi huomini, che sono nella vittoria sopra modo in-do è disti folenti, correrebbono auanti, & prenderebbono prima tutti i luoghi più alti, cile. & gli edifici anchora; & in tal guisa verrebbono à vietare à i nostri il fuggire, & parimente l'entrare nelle Naui. Che dunque volessero torsi da cost fatto proposito, & volessero voltare i pensier loro à vincere in tutti i modi . Poiche Cefare hebbe parlato in questa guifa à i suoi , & messo animo a tutti, impose à i Capitani questa facenda; che lasciati da parte tutti gli altri lauori, voltassero l'animo con tutte le lor forze & ingegni al cauare pozzi, & che non si fermassero mai pure una minima parte della notte, acciò hauese l'opera commessa loro, presto fine. Messis dunque à tale impresa, & messo animo à tutti; che prendeßero volentiri tal faticals; Si troud in vna fola notte Aqua dol gran quantità d'acqua dolce. Et in tal guisa si venne d'rimediare in pochif- ce troussimo spatio di tempo alle difficili, & faticose machinationi de gli Alesandri- ta da i sol ni, & alle lunghe & grandissime fatiche loro. Arrivò incanto quei due gior- datt di le ni à i liti d'Africa (poco sopra Alessandria) la trentesima settima legione di sare cauz quei foldati di Pompeo, i quali si erano dati à Cesare, meßa in mare da Do- do di suo mitio Caluino, con le Galee benissimo fornite di grano, frezze, armi, & machine, & Strumenti da guerra. Furono impeditamolti girrai continui que-Ste da! vento Euro, che foshò per quei mari, si che non poterono mai prender

Trentesi- porto. Ma vi sono in tutto quel golfo di mare luoghi veramente buonissima

ma serti- per fermarsi su l'ancore. Hora costoro trouandosi troppo lungamente ritarma legio- dati, & cominciando già a patire di mala forte, rispetto all esser mancata lone di Po- ro l'acqua; feron di tutto annifato Cefare, ad esso mandando una fregata.. peo giun Cesare volendo prender quel partito per se medesimo, il quale esso giudicasse d'Africa. migliore, & rifolucrsi di quanto fosse da fare ; salì nella Naue, & commando che tutta l'armata lo seguitasse, non vi hauendo messi sù alcuni de i nostri soldati; perche hauendo a discostarsi alquanto lontano, non voleua, che i ripa-

Cherronefo.

ri restaßero spogliati di gente. Et essendo arrivati colà, done si chiama il luogo Cherroneso, & hauendo fatto smontare in terra gli huomini da remo, per cagione di prendere dell'acqua; alcuni di loro effendosi discostati pn poco troppo dalle Naui per andare a buscare, furono tosto sopragiunti & presi dalla canalleria de i nimici : & da costoro intesero come Cesare in persona era penuto nell'armata, & non baueua seco alcun soldato. Trouata questa cosa, si diedero a credere, che la Fortuna hauesse apportato loro vna gran facultà

vanno ad affrontar Sutaua Cefare per due cagioni.

Celare il di far bene i fatti loro . Essi dunque armaron tosto tutte le Naui, le quali esquale af si haueuano apprestate per mettersi à nauigare, di gente da combattere, & fronto ri- vennero ad affrontar Cefare mentre tornaua con l'armata, il quale non voleua per niente quel giorno venire alle mani co' nimici per due cagioni ; prima, perche non haueua nelle Naui niun soldato, & secondariamente, perche tal fattione si veniua à fare a hora, che erano già passate le dieci hore del giorno, & giudicauasi, che la notte fosse per arrecare maggiore ardire, & speranza a i nimici, i quali si risidauano nella contezza, che hancuano de' luozhi; il douere oltre a ciò mancargli la possibilità di mettere animo a i suoi , perche non si può mai mettere animo con parole basteuolmente a propositio, non si potendo notare ne il valore, ne la viltà parimente, & l'animo vile. Cesure mosso. da queste cagioni, fe dare a terra tutte quelle Naui, che effo pote, & in quel

fare. Ama.

NaueRo- luogo done egli hanifana, che essi non donessero passare. Era nell'armata di diana nel Cesare dal destro corno vna Naue Rhodiana, fermata lontana alquanto dalaftro cor le altre; i nimici subito che hebbero veduta questa, non si ritennero punto; & no di Ce- quattro Naui coperte, & molte altre aperte con impeto grande si mossero ad inuestirla, onde fu forza a Cefare di soccorrerla, perche non ricenesse in fua foccorre presenza si grande ingiuria cosi vituperosamente; come che esso, & se gli fofla mede- se aunenuto cosa contraria, gindicasse, che ciò gli fosse meritamente aunenuto. Si combatte quiui molto generofamente, & i Rhodiani si portarono brauamente nel menar le mani : questi hauendo già in tutte le passate battaglie mostrato il saper loro, & il valore altresì, non sugginano sopra tutto allhora di sopportare in loro tutto quel peso, affine, che non si paresse, che haues-Vittoria sero per difetto de i loro riceuuto danno nessuno. In tal guisa dunque hebbe & Celare feliciffimo fine questa fattione : restò presa vna Galca de i nimici da quat-

ero ordini di remi, & vn'altra ne fu affondata; quindi spogliate di tutti gli buomini che sù vi si tronanano, fu dipoi mandato a fil di spade vn gran numero di quei foldati che combatteuano fopra l'altre Naui. E se la notte non era capione di far dipartire quella fattione, certa cofa è, che Cefare si faceua Sienore di tutta l'armata de' nimici. Spauentati i nimici da questa isuentura loro, foffiando leggiermente il vento contrario, Cefare con le fue victoriofe, si tirò dietro rimorchiando le naui da carico in Aleffandria. Restarono pe i dan- Cesare ni di questa rotta cosi sbigottiti, & indeboliti gli Aleffandrini, vedendo come conduce esti non erano restati perdenti per cazione del valore de i soldati, che hauesse- le sue naro combactuto, ma più tofto per lo sapere & sperienza de gli huomini dell' ar- ui in Alek mara, da i quali erano etiandio cacciati da i luoghi più alti, che à pena si potenano ne i loro edificij difendere; & per difefa vi mettenano à fronte tutte quelle cofe, che potenano, percioche dubitanano, che l'armata nostra venisse per terra ancora a i danni loro. Ora poi che Ganimede nel configlio parlando Ganime mise loro animo, & affermo, che egli non solamente era per render loro tutte de coforquelle nani, che haueuano perduto, me etiandio per accrescerne il numero; co- ta gli Aminciarono con isperienza non picciola, & gran confidanza à rifare le pecchie lessandrinaui, & darfi con molto maggior cura & diligenza à quest'opera, & ad essa flare attesi, e come, che nel porto e nel Arsenale hauessero perdute più di cen to dieci naui lunghe, non per questo si toglicuan punto dal proposito loro di ri- ui. mettere in ordine l'armata. Perche molto ben conofceuano, che se fossero essi più potenti in mare, non potrebbono più esser mandate a Cesare genti in soccorfo nè meno vittouaglia. Et effendo oltre a ciò huomini di mare & nati in città, & paese maritimi, & v sati tutto il di a essercitarsi fin da fanciulli in ta le arte; erano desiderosi di ricorrere all'oso & costume loro domestico, & naturale; & già conosceuano, quanto gran bene hauessero facto con piccioli legni. Si diedero dunque con tutto l'animo, & i pensieri a rimettere in a l'etto l'armata. Erano in tutte le bocche del Nilo le guardie, messeui per cagione di Aleffanfar pagare la gabella del passo ; le Naui vecchie erano nell'Arsenale segreto del Rè, delle quali non s'erano già molti anni nauigando seruiti. Essi rifaccuano queste, o faceuano venir quelle di Alessandria: mancauano loro i remisonde scoprinano i portici, le schuole, & altri publici edifici, & prendendo quindi l'assi, se ne seruiuano per remi, & d'una cosa souveniua in ciò loro la naturale industria, & d'altra l'abbondanz a grande di quella città. S'apprestana- Auerteno pltimamente di nauigare non molto lontano, ma si veniuano accommodando al bisogno di quel tempo, & conosceuano, che dentro nel Porto domenano Ventidue venire à combattere co' nostri. Et cosi contra l'openione d'ogn'uno hebbero in pochi giorni compiutamente fornite ventidue galee da quattro ordini di remi, & cinque con cinque ordini : & a queste aggiunsero molti legni minori & aperti ; & efercitatifi co' remi nel porto per far pruona di quello che far po-

galee, & altrilegni fatti dalli Alestan-

Galee, che haue ua Celare.

nena Cefarenoue galee Rhodiane, conciosiacosa che delle dieci, che gli erano. state mandate, n'era andata male vna in corfo, dando in spraggia in Egitto; otto di quelle di Ponto, cinque di Licia, e dodici dell' Asiatiche; del numero di tutte queste ve n'erano cinque da cinque ordini di remi, & dieci da quattro; tutte l'altre erano più piccole, & la maggior parte aperte. Tuttauia confidandofi nel valore de' foldati, hauendo già prouate, er conosciute le genti de i nimici , si metteuano in ordine per affrontarsi con essi . Poi che furono arrivati in luogo, che ciascuna delle parti giudicana à proposito. All hora Cefare con l'armata fua girò d'intorno a Faro, & fermoffi a fronte a punto all'armata de' nimici. Mise le Rhodiane nel destro corno, & quelle di Ponto nel de l'arma finistro : lafciò fra queste vno spatio di quaetrocento passi, il quale esso giudi-

Ordine fare.

ta di Ce cò chefosse bastenole a fare, che le Naui non s'impedissero insieme. Dopò ch'egli hebbe dato quest'ordine distribui l'altre Naui a dar soccorso, dando loro ordine, & commandando quello, che ciascuna di esse hauese da fare, a quale donesse andar dietro, & a quale altrest porgere aiuto. Gli Alesandrini c-pad'altra parte senza paura alcuna si feceso auanti con le Naui loro, & le mifero in ordine, fecero fermare alla testa quelle ventidue, & l'altre da foccorper duce rere poi oue fosse bisogno, fermarono nell'ordine secondo. . Spinsero poscia innanzi gran numero di legni piccioli, & di scafe armate di malleoli (che era-

de l'arma ta de gli Aleffandrini.

no vna sorte d'arme infocata, fatta à guisa d'vna freccia) & di fuoco altresì, per vedere se il numero grande, che erano, & le grida, & la fiamma poteßero apportare a i nostri punto di terrore. Erano fra le due armate certi canali con ftretto passo, che si distendono per fino in Affrica; e per questo fi fuol dire, che la meta di Aleffandria è dell' Affrica; & Sterono ambidue buona pezza aspettando qual fosse prima à cominciare à passare. Percioche si parena, che coloro, i quali fossero i primi a passare, se per auentura fosse loro accaduto alcuno caso contrario, doneffero effer vie più impediti a po-Eufrano- ter maneggiar le mani, & potersi poscia ritirare. Era general Capitano del-

re Capita le Naui de Rhodiani Eufranore; che rispetto al valore, & grandezza delno dell'ar L'animo suo, si dee più tosto somigliare a i nostri soldati, che a' Greci. Era quemata de li, per lo faper fuo conofeinto da tutei & per la grandez za dell'animo, flato Rhodiani ani eletto da Rhodiani per Capitano dell'armata loro; & essi gli haueano d'esa Parole di dato interamente il gouerno. Egli tofto che conobbe l'animo di Cefare, rinol-Parole di to à lui : e mi pare (disse) à Cesare, che voi temiate, che essendo voi il primo a de l'arma passare questi canali, non siate sforzato di prima combattere co nimici, che

ta de Ro- possate hauer spedita, & ridotta in assetto tutta l'armata; date pure di quediani a ce flo à noi la cura, noi faremo quelli, che fosterremo il pefo della fattione ; e rifaic. , folucteui, che non refterd punto il vostro giudicio ingannato, pur che gli al-

trine vengano detro feguitando. Certa cofa è, che'l gloriarfi costoro in no-Hra presenza più lungamente n'arreca vergogna grande, e rabbia non picciola . Cefare hauendo confortato costui, & commendatolo molto , diede tosto Battaglia il segno del dar dentro. Gli Alessandrini si misero subiro d intorno a quat- tral'arma ero delle nani Rhodiane, le quali banenano già passato il vado, & con im- tadi Cesa peto grande l'andarono in vn tempo ad inuestire; sostennero essi branamente re e quel l'assalto, & constatte loro solita, & consinsata industria si sbrigarono da Alessa. loro : & hebbe quini tal forza il sapere, che auuenga che fossero in numero dini disuguali, non ne venne però a effere inuestica niuna da i nimici per fianco, ne meno si vennero a difordinare, & impedire d'alcuna i remi; ma simpre peninano in corfo all'incontro a punto di quelle, che andavano per innestirle. Paffarono in tanto l'altre tutte. Et allbora fu forza, chel arte si lasciafse da banda per cagione della stretezza del luogo, & ta somma di quella. guerra era tutta riposta nel valore folamente. Ora dentro in Aleffandria Aleffan non rehebbe certamente alcuno, ò di que' della terra, ò de' nostri, c hauesse diminis I animo occupato, o ne ripari, o negli affalti fi, chenon faliffe sopra i più al- ti a vedeti tetti, & di tutti que luoghi, che veder si potena; non cercasse di veder relo aune questa fattione di mare, & che con porgere pregbi, & poti non pregaffero nimento gli Deiloro, che concedeffero a i loro la vittòria. Ma non era già pquale, della battra coloro di mare la forte della battaglia; perche, se fosse aunennto, che i taglia, nostri fossero stati rotti, non hauenano alcun luogo da potersi ritirare, ne in terra, ne in mare, effendo perdenti. Done se ottenessero la vittoria, era per effer loro ogni cofa dubiofa. E, fe i nimici d'altra parte restassero superiori, terrebbono con l'armataloro tutti i luoghi; & se pure aunenisses, che restassero essi di fotto, cercherebbono nondimeno di nuono tentar la forte. Gindicanali insiememente, che anche questo fosse grane cofa, & miferabile, che pochi buomini erano quelli, che combatteuano per la saluezza di tutti, & per tutta l'importanza dell'impresa. La onde, se fusse aunenuto che di loro alcuno hauesse mancato d'animo e di valore, bifognana che anche gli altri perdessero; percioche essi non harebbono poscia potuto per loro medesimi combattere. Cefare ne pussati giorni hauena più volte ragionato a' suoi di queste cose, & mostratele loro, a fine che con animo più gran- Auueris de combattessero; conoscendo che mloro era rimessa la salute di tutti. So- mento di pra tutte queste cofe medesime hauena ciascuno scongiurato, ammonito, & Cesare. pregato l'amico suo, & chi seco alloggiana, & ciascuno suo conoscente, con dire, che non volesse far fi, che l'openion sua de gli altri tutti restasse ingannata, , poiche egli era flato per lo giudicio di loro eletto a douer andare a quella fattione. Si combatte dunque quini con tal animo, che ne a quelle genti maritime, ne a marinai, l'industria, & l'arte danano ainto a Romans. veruno; ne meno hauendo maggior numero di naui giouana loro la moltitudi-

Valore

RR 2 ne, Rotta del Parmata.

sta battaglia vna galea di cinque ordini di remi con tutti i soldati, che su u'erano, & tutti gli huomini da remo; & tre ne furono affondate, non hauendo alcuna delle nostre riceuuto danno nessuno. Le altre si voltarono tutte a fugdegli A- gire verso la terra, ch'era vicina, le quali quei della terra di sù imoli & de leffandri- gli edifici , che soprastauano , difesero , & vietarono a' nostri il poter passare più auanti. Ora Cefare accioche non potesset al cosa troppo spesso auuenirgli, giudicò per ogni rispetto, che fosse da fare ogni forza di ridurre in suo potere l'Isola, & il molo, che si congiungena con esfa. Percioche ridotti già i ripari dentro della terra in buon termine, si confidana di potere a pu medesimo

Cefare tempo l'Ifola, & la città combattere. Preso questo partito, fe salirene propone legni più piccioli, & nelle scafe, dieci Cohorti, & gli armati alla leggiera, ha di perder uendo eletto della caualleria Francese quelli, che giudicana, che sossero il proposito; & affaltò con le naui, coperte quell'altraparte dell'Isola per cagio-

ne di far Stare i nimici più farfi , hauendo prima offerto di voler dare grandiffimi premy a chi foffe il primo a prender l'Ifola. Softennero da prima chi fosse l'affalto de inostri : di maniera che non vi si conosceua vantaggio , perche efil primo, fie di su itetti de gli edifici combattenano, & con l'armi in vno Steffo tempo che pren- difendeuano i liti. "Ne poteuano i nostri, impediti dall'asprezza del sito, age defici'llo nolmente paffarui fopra; & effi con fcafe, & con cinque nani lunghe fent a la. punto fermarfi con molta prudenza difendeuano que' paffi Stretti, che u'era-

no. Doue poscia alcuni de i nostri hauendo prima riconosciuti i luochi. en ten tati i paffi ; faltarono in terra , & poiche questi furon da molti altri feguitati, & ebe valorofamente affrontarono coloro, che s'erano lungo la rina fermati: tutti quei di Faro si voltarono a fuggire. Rotti costoro, o lasciata la guardia del porto, attaccarono alla rina, & alle case del borgo le nani, e tut Faro fug ti si gettarono a terra per correre alla difesa delle case. Ma non potenano già

gono. tenersi molto a lungo per cagione de' ripari. Auuenga che le case, & edifici non fossero dissomiglianti a quelli d'Alessandria, nolendo far comparatione delle minovi alle cofe maggiori; & che le torri quiui fabricate, & infieme congiunte vi steßero in luogo di mura, et che i nostri non foffero venuti quiui pro-Quanto neduti di fcale, ò di grati, ò d'altre cofe da dar l'affalto. Può nondimeno tanto

il terrore, che toglie a gli huomini lamente e'l gouerno, & fa le membra debopoffa il li, si come auuenne allhora, che quelli che stando in luogo pari, & piano, si con scrrore. fidanano d'effer vguali; frauentati dal veder fuggire i loro, & vederne morire alcuni, non bebbero poscia ardire di fermar si sopra edifici d'altez za di ten ta piedi: anzi che di fu'l molo fi gettanano in mare, & notando pno fratio di

Prefa del ottocento paffi fen' andarono nella terra. Ne furono nondimeno prefi molti, & privati della vita. Ma fu in fonuna il numero de i prigioni seicento. Cesare Faro. bauendo

hauendo donato a i soldati la preda; comandò loro, che saccheggiassero tutte le case; quindi se fortisicare molto bene la sortezza ch'era vicino al ponte, che è fatto più vicino a Faro, & mileui buona quardia. Hauenano que' di Faro nel fuggir loro lasciata questa in abandono; & gli Alessandrini Stauano alla. difefa di quella, che è più forte, & più vicina alla terra. Ma il giorno seguen- Cesare af te affalto nel medesimo modo anche questa; perche si vedeua, che ogn'hora, che salta la amendue queste fossero venute nelle forze sue, era per torsi via quindi affatto fortezza: ogni scorreria di legni, & tutte le subite rubberie, che si facenano. Et banena già fatti lenar via con le machine delle nani, es con le freccie coloro, che · flanano alla difefa, & banenagli ridotti nella terra & banena smontati a terra intorno a tre Cohorti di foldati. Perche lo stretto del luogo di maggior numero non era capace & l'altre genti tutte flauano ferme nell'armata. Fatto Baftioni questo; comando subito che sopra il ponte posto all'incontro de i nemici si fa- fatti fabri cessero de i bastioni : fabricata vna volta, è arco la doue era il passo delle naui, care da sopra del quale era fondato il ponce, lo fè riempiere di sassi, & riferrare; e for- Cefare. nico l'uno di questi lauori, di maniera, che non vi potena passare pure vna sca- de est fa; & dato all'altro principio, faltaron subito fuor della terra tutte le genti anto del de gli Alessandrini; & tiratesi in luogo largo, & aperto si fermarono a punto all'incontro de i ripari del ponte: ordinarono in qual medesimo tempo di mandar fuori al molo i legni, i quali erano di mandare psati pe' ponti per mettere il fuoco nelle naui da carico. Combatteuano i nostri di su l ponte, & di su'l mo- Battaglia lo; & i nemici d'altra parte di su quella piazza, laquale era posta all'incon-lessandritro del ponte, e di fu le naui all'incontro del molo. Ora, mentre Cefare fi trona-nie Cefa na in tai cofe occupato, & mentre e' mettena con le parole animo a foldati, tiani. on proffo numero di huomini da remo, & di quei dell' armata faltaron delle 3 3 1 1011 naui nostre lunghe su'l molo. Erano frinti a ciò gran parte di loro dalla poglia a o n an grande del vedere; e parte anchora dal desiderio del combattere. Caccianano costoro con tirar sasti, & con le frombole i nauigli de' nimici dal molo, & pa a me A reuafi, che la quaitità grande dell'armi molto gionassero. Ma poiche alquanti Alessandrini presoro ardire di saltar fuori delle naus di là di quel luogo, di ver so doue est erano più scoperti, nella guisa, che senza insegne, senza alcun'or- Cesariadine certo, & senza alcuna ragione erano smontati a terra: cosi cominciarono ni disoidi a scioccamente ritirarsi nelle naui. Cli Alessandrini, preso animo dal suggire di costoro, saltanano fuori delle nani, e tronando i nostri disordinati, & rotti gli veniuano sieramente seguitando; E parimente quelli, che erano rimasi sopra le naui lunghe, sallecitanano a più potere di prender su le scale, & di far discostar da terra le naui, accioche i nimici non si facessero d'essi padroni. Onde tranagliati molto da queste cese tutte, i nostri soldati di tre Cobortit quali s'eran fermati su'l ponte, & si'l primo molo; vdendo il rumore dietro le falle loro, & vedendo i loro rotti fuggir via, & che era loro forza di foste-

nati fug-

nere

## COMMENTARI DELLA 318

nere vna furia grande d'arme; sospettando non i nimici gli togliessero in me-I ripari 70,6 per esfersi le nani partite, fosse poscialoro tolto affatto il potersi ritira re; abandonarono i ripari fatti nel ponte, & Straboccheuolmente correndo de' Cefapresero la volta delle naui. Pure di costoro, i quali erano vicini, trouate le viani foпані, per lo numero grande, ch'erano, & per lo pefo n'andaron fotto; & par no abante altresi resistendo, & stando in dubbio di qual partito fosse da prendere, fudonati. rono da gli Aleffandrini ammazzati: & alquanti con più felice fine , hauen-Soldati di do trouate alcune galee spedite su l'anchore, salitiui sopra, quindi a saluamen-Cefare to fi partirono . Alquanti aiutati dalle rotelle, & fidatifi nell'an mo loro con ammazfar pruona di se Steffi, si condussero notando ne' nantiy picini. Cefare confortando i fuoi finche pote che volessero Star forti, & combattere al ponte, & 4 i ripari, si trouò nel medesimo pericolo; poiche esso vide come sutti si ritiraua no, falì nel fuo legno, & feguitato da gran numero di perfone, che faceuano for za di salirni, nè possendo maneggiare ne ributtargli da terra, dubit ado di quello, che auuenne, si gettò fuori del naniglio, & notando si condusse a quelli na-Pericolo ni, che s'eran fermate più lontane. Quindi mandando a i suoi, che si trouadi Cesare nano in gran pericolo, delle scafe, ne saluò alcuni; & il suo nauilio troppo calcato dal numero grande de i foldati falitiui fopra, venne insieme con quanti fu u'erano ad affondarsi. Morirono in questa fattione intorno a quattrocento soldati di quelli delle legioni; & poco meno d'altretanti di quelli dell'armata, & huomini da remo. Gli Aleffandrini fortificarono quini la fortezza con gran ri pari, & molti Strumenti; e cauati dell'acqua i fassi seguitaron liberamente da Numero indi innanz i di far scorrere i nauili loro . In questa rotta i nostri non solamende folda re non ne furono tranagliati, anzi più tosto accesi & insiammati, vennero molti di Cefa te cofe aggiungendo per affaltare i ripari & lauori fatti da nimici; et ogn'bore morii ra che nelle fattioni, che tutto il di si faceuano si daua loro occasione, che saltando fuorigli Alessandrini ne fosse qualche squadrone occupato molto nel Animofi- lauorare, & nelle cure ardenti de' foldati, non potcuano i conforti da Cefare

foldati di

zati.

tà gradif- seguitare, ò dopò la fatica de' foldati delle legioni, ò dopò la voglia grandissima del combattere, di maniera, che più tofto bisognana, che a i soldati fosse arrecato frauento, & foffero ritenuti dalle pericolofiffime fattioni, che bifognaf-Celaic, se di metter loro animo d'andar a combattere. Ora accorgendosi gli Alessanpatt t .. drini, che i Romani nelle cofe prospere si veniuano a far più gagliardi; e nelle contrarie dineninano più volonterosi & inframmati; & che non conoscenano nelle guerre alcun terzo cafo fra questi due; affine di poter (per quello, che habbiamo per congrettura potuto comprendere) effer più forti, & più sicurizò che fossero in ciò anmaestrati da gli amici del Re, i quali erano fra le genti di Cefare; à pure mossi da loro stessi a prendere tal partito, commendato per buono da' fecreti mandati dal Re, mandarono a Cefare ambafciadori, pregando--to, che voleffe lafciare il Re loro, & che voleffe fopportare, che effo paffaffe a Inoi.

## GVERRA ALESSANDRINA. 319

fuoi . Percioche tutti d'accordo infastiditi dal gouerno, & del regnare d'al- Alessangri per una fanciulla, & dal crudelissimo modo di regnare di Ganimede era- denniman no presti di fare tutto quello, che il Rè commandasse loro. Doue se aunenis, dano Am fe poi, che per lo mezzo di lui essi douessero diuentre amici, & consederati di basciado-Cesare, non sarebbono in alcun modo impediti dalla paura di pericolo alcu-re. no, si che si dessero a lui. Hora, come che Cesare conoscesse molto bene, che quella era vna natione d'huomini bugiardi, & falsi, & che sempre hauena- Alessanno ma cofa nell'animo, & ne fingenano m'altra; giudicò nondimeno, che deini bufosse bene di compiacere à loro in tal domanda. Done se essi volessero essere giardi, e Stato in fatto conceduto loro, quanto domandauano, credena egli, che il Rè falfi. lasciato da lui libero, fosse per esser sempre amico suo, & per mantenerse tale; se pure d'altra parte egli aunenisse quello, che più si conneniua alla natura loro, ch'esti volessero hauere il Rè per loro capo in far contra lui la impresa della guerra, egli douena vie più splendidamente, & più honoratamente far guerra contra vn Rè, che contra vno effercito di diuerfe natio- Risposta ni, & di fuggitini. Hanendo adunque con belle parole esfortato il Rè, che di Cesare volesse prouedere al ben commune, & vtile del Rezno stato già di suo padre, or hanesse compassione dell'honoratissima patria sua, la quale era già dinenuta brutta, & guasta da disdicenoli incendu, & rouine, che primieramente richiamasse gli suoi Cittadini à Star saun, & che poscia mantenesse al popolo Romano, & anche à se la data fede; poi che egli haueua si gran fede in lui, che lo mandaua à gli armati nimici suoi, tenendo con la man sua destra la destra di lui, cominciò a lasciar libero il fanciullo già venuto nella etd, che non vuole più i Tutori. Ma effendo l'animo del Rè, ammaestra- Cesare la to in dottrine falsissime, per non degenerare da i costumi delle sue genti, co- scie il Rò minciò piangendo all'incontro a pregare Cefare, che non volesse lasciarlo, in libertà percioche l'hauere il Regno non gli era punto più grato, che la presenza di Cefare. Allhora Cefare fermate le lagrime del fanciullo, & esso di prefente mosso à tenerezza, affermando egli liberamente, che se conoscerebbe, che fosse bisogno, sarebbe sempre seco, lo lasciò andare a' suoi. Egli come Maluagiliberato d' pna prigione, & lasciato dalle mosse nel corso, cominciò à far con- tà di esso era Cefare si fieramente la guerra, che si parena, che le lagrime da lui spar- Rè. se parlando con Cesare, l'hauesse sparse per grande allegrezza. Si rallegranano molti Luoghitenenti, amici, & Capitani di Cesare, che tal cosa fosse annenuta, & molti de i suvi soldati anchora, poi che la sua troppa bonta era da gli inganni d'un fanciullo restata schernita, non altramente quasi, che se Cesare mosso dalla propria bontà sua solamente, & non da prudentissimo auniso hauesse ciò fatto. Hora accorgendosi molto bene de gli Alessandrini, che per hauersi preso costui per capo, non erano più gagliardi dinenuti, ne i Romani fatti più deboli; & schernendo i soldati l'età del Re, & la debolez-

44

cun buon profitto; & effendosi gid sparso per tutto, come veniuano in fanor di Cefare molte genti per terra della Soria, & della Cilicia, di che Cefare non haueua intefo anchor nulla; determinarono d'impedire, & torre a li Aleffan- nostri la vittouaglia, ch'era portata loro per via dimarco. La onde spediti drini pro per ciò molti legni, & hauendo ordinati in luoghi a proposito vicino a Canacurano di pole Navi alla guardia; stauano attendendo in aquato le nostre vettonator la vet glie. Tosto che venne di tal cosa la nuoua à Cesare, commandò, che l'armaà Celaria ta s'apprestasse, & fornisse d'ogni coses. Fè d'essa Capitano Tiberio Nerone; & in questa armata andarono le galee de' Rhodiani, & in essa Eufranore, Cefare fa senza cui non s'era anchora mai fatto in mare alcuna impresa poco felicemenapparec- te. Ma la fortuna, laquale il più delle volte riferna a più duri & acerbi cachiar l'ar si coloro, i quali ha honorati di molti e molti benesici, di somigliante a quello,

che s'erane passati tempi mostrata, perseguitana Enfranore. Conciosia cofa, che subito che furono arrivati a Canopo, e che l'ona & l'altra armata stan Pufrano- do in ordine fecero fatto d'arme : Eufranore effendo stato (si come era viato re Rodia- di far sempre) il primo che si mouesse ad inuestire la nimica armata; & hauen BO.

do quiui rotta & affondata vna delle nimiche galee; & hauendo lung amente seguitata quella, che più vicina era; troppo lentamente seguitato da gli altri fuoi, fu da gli Ale Bandrini tolto in mezo, e non vi hebbe alcuno, che si mouesfe in fauor suo, ò perche stimassero, che fusse basteuole a guardarsi per fe stefso, rispetto al valor suo, & alla sua buona sorte, ò pure, perche essi dubitassero del proprio lor pericolo. E' non fu dunque, che vn'huomo folo quello, che in questa battaglia si portò bene; & egli solo con la vincitrice sua galea vi restò morto. Messesi in questo medesimo tempo Mitridate Pergameno huomo in ve ro nella patria sua molto nobile; & molto pratico, & essercitato nelle cose del la guerra, dotato di valor grande, di gran fede, & di molta grandezza, amico di Cefare mandato nella Soria, & nella Cilicia nel principio della querra di Alessandria d far quiui gente in fauore; & venne con grand'essercito, ilqua-

le egli haueua con molta prestezza, & con buonissimo volere di tutti i popoli di quelle Città messo insieme con gran diligenza, andando sempre per terra

te Pergameno.

per quel paese, doue l'Egitto si congiunge con la Soria, alla volta di Pelusio, Damiata. & hauendo assediata questa Terra, cinta da grandissimo numero di gente, & tenuta da Achilla giá con buona guardia, rispetto alla commodezza del luo-20, perche si Stima che tutto l'Egitto sia guardato per via di mare dall'Isola di Faro, & per terra da Pelusio, come da due serragli ; & con mutare speffo i foldati, combattendola strettamente, & col numero delle genti grande, lequali mettena tutt' hora fresche in luogo de' già Stanchi e feriti, & con persemerare, & Star forte nell'affedio, quel medesimo giorno che egli l'affaltò, la

viduße nelle sue forze, & mifeui la guardia. Et bauendo questa impresu ri-

dotta a buon termine marciò alla volta d'Alchandria a trovar Cefare : 6 hauena placati, & fatti dinenire amici di Cesare tutti i popoli di que paese pe quali marciando passana, con quella grandezza, & auttorità, la quale banno il più delle volte i vincîtori. Hauni vn luogo che ananza quali tutti gli altri di que' paesi di nobiltà , non molto lontano dalla città di Alesandria,il cui nome è Delta, ilqual nome paese dalla somiglianza di quella lettera , che cosi si chiama. Percioche vn certo ramo cauato dal fiume Nile scorrendo alquanto, er diniso in due rami lasciando a poco a poco nel mezo Deles huo certo fratio, per molto dinerfo corfo è dal mare congiunto al lito . Tosto che'l go d'Alel Re hebbe intefo, che Mithridate si facena a questo luogo vicino, sapendo come gli conucniua di paffare vn fiume, mandò contra lui grandiffimo numero di foldati, da' quali effo credena, à che Mishridate restarebbe vinto, à che senza dubbio veruno potrebbe effer ritenuto. Et in quella guifa, ch'effo desiderana, che colui sosse vinto, gli parena anchora bastenole di tenerlo si, che non si potesse congiungere con Cesare . Ora quelle prime insegue che poterono pasare da Delta il fiume , e venirsi a fare incontro a Mithridate, s'attaccarono a combattere , follecitando di farfi , che coloro , che veniuano Aleffani loro dietro, non foßero con effi a parte della vittoria. Mithridate softenne diini affal la costoro furia con gran prudenza , bauendo al costume nostro fortificato tano Miil campo con bastioni & ripari. Veduto poscia, come incautamente & con thidate. troppa presuncione si veninano costoro cacciando sotto i ripari, fatto saltare fuori i suoi da ogni banda, se di loro ammazzare on numero molto grande . Ese gli altri non si fossero saluati per la noticia, che haneuano de' luoghi, & parte nelle naui, sopra delle quali baneuano passato il fiume, erano quel giorno tutti interamente disfatti. Questi come si furono alquantorihaunti da quella paura, aggiunti con quelli, che veniuano lor dietro, Mithridatornarono di nuouo per affrontare Mit ridate. Mando Mithridate vn suo un suo meffo a Cofare , a fargli fapere , quanto s'era fatto ; & anche il Re d'altra meffo a parte intese il medesimo da i suoi ; là onde in vn'istesso tempo quasi, & il Re Cesare. si mosse per venire a'danni di Mithridate;e Cesare per riceuerlo fra suoi & saluarlo . Fu il Re molto più presto andando per lo Nilo, nel quale egli haucua vna grande & ben fornita armata . Non volle Cefare la medesima. strada per non venire alle mani co'nimici nel fiume. Ma fatta la volta di quel mare, che si dise esser parte di Affrica, si come habbiamo già dimostrato; ven Oue si ne nondimeno a ir prima contra le genti del Re, che il Re potesse assaltare Redi A-Mithridate; & cofi vincitore lo riceuette fra fuoi , con tutto l'effercito fal- leffandria. 110 . S'era il Re con l'essercito suo fermato in luogo molto ben guardato e forte rispetto al sito suo naturale, per ananzare tutto d'intorno nell'altez-Za sua, T hauena intorno intorno vna gran pianura . Era poscia da tre bande guardato da diuerfe sorti di ripari . Da vna parte vi corrcua sotto il 55 fiume

finme Milo; Palera banda ena d'altre que promidifima, ficheritent na gras parte del enmpo ; Sil terzo lato eracinto da vina palude ... Correna fra il campo, & la frida, onde Cojare marciana un finme Siretto con gli argini fuoi altiffimi, che metreua nel Nilo : Et era lontuno dal campo del Red intorno a feste miglia. Ora il Re hauedo invefo, come p que sta strada venina fe fare, mando al finme tutta la caualleria y & molti funti la piedi cletti , actioche vietassero a Cefure il passo, o da presso combattessero di su le reue del fiume con difugual battaglia. , es isuantaggio de'nostri ; perciopul inti che la viren & il valore non gionananimilia, ne meno la vited & la poltra-BIA'D O neria studa a pericola veruno 3 la qual cofa accese di rabbia i nostri foldati. tel dese. Animofi-Ela caudleria, che fi combatteffe fi lungamente con gli . Ale Sandrini fentà, e valo Za atenn vantagrio . La onde i canalli Tedeschi fansi qua , & la , certando re de'Cedi passare il fiume, ne passarono parte di là, done gli argini erano più bassi 5'2 foldati delle legioni hauendo tagliati alberi molto grandir, che con la longhezza loro arrinaffero dall'vna all'altra rina del fiume, & gettatigligià ; Fastoin prestamente su vn suolo diterra, puffarono il fiume . Hebbero del costoro impeto cofi fatta pama inimici , ch'oguitore fperanza del faluarfi pofero nel fuggire. Mabene in vano , percioche pochi vifiebbero in quella gli Alelia finga,che fi fatuaffero colà done era il Re lovo, effendo stati quafi custi gli al-ditti. rei morti. Cefare fatta quaffa homeoni film. tri morti : Cefare fatta questa bonoratissima fattione, gindicando, che l'ar-

fariant.

quini, & accortofi, com'era brandmente fortificato", er che il lingo era di fua natura ben guardato e forte; & vedendo come fu i baftioni v'era buon namero d'armi strette infieme y non volle altrimenti che i foldati fuoi flanchi alal viaggio & dal combattere, andaßero ad aßaltare il campo. E cosi fermò l'effercito poco dal camponimico lontano . Cefare il feguente giorno affaltando con le sue genti quella fortezza, che il Re hauena sortificatanel borgo vicino,non molto dal fuo campo lontano , & l'haucua con certe braccia congiunta co i ripari del campo per cagione di poter prendere il borgo; la prefe , non già che egli stimasse, che egli fosse malagenole il fare quella imprefa con minor numero di foldati , ma più tofto per questa tagione , che fafortezza uentati gli Aleffandrini per quella vittoria venific fenz indugio ad affrondel Re. tare il campo del Re. La onde i foldati correndo nella guisa, che correnano dietro d gli Alesandrini, che dalla fortezza si fuggiuano al campo ; passarono ne i ripari. O cofi da lontario cominciarono a fieramente combattere. Potenano i nostri entrare a combattere da due bande ; l'ona era quella d'on-

rinare egli in vin subito era per arrecare agli Aleffandrini molto gran pasora fi presento in 'vn tratto vittorioso vicino al campo del Re. Ora giunto

Difauan-

Cefare

de ficome habbiamo dimostrato ) haueuano il paffo ficuro; & l'altra era quella , che era da picciolo spatio divisa fra il campo e'l fiume Nilo . Vn taggio de i Cufariagradiffimo numero de foldati elettiffimi difende uno quella parte , dalla quani.







Nu. 323.

HH

S

A Alloggiamento del Re Tolomeo sopra il Nilo.

B Fiume Nilo.

C Luogo dirupato, che cingena l'alloggian eto del Rè.

D Palude, che faceua sicuro da quella parte l'alloggia mento del Re

E Castello che su preso al primo tratto da Cesare, che era congiunto con due trincee con l'alloggiamento del Re.

F Alloggiamento di Cesare.

G Armata del Re Tolomeo nel siume Nilo.

Le era ageuolissimo il paffare; & i nimiti quivi potenano molto nel ributtave inoftri & dar loro delle ferire, iqualiftawano quini combattendo all'incontro del finme Nilos perche i noftri erano percoffi da l'armi rirate lono da dinen- notto de parti, dalla parte dananti da coloro, che erano fu i ripari del campo : 5 de la atonto dietroda colore del fiume; perspesin effo p'erano molte uani ben formee di Frombolieri , & di areieri , chetutti combattehano. Vedando Cefare , thei foldati non potenano più fieramento combattere , & che non perciò facenano tola buona rifecto alla malagenolezza de luogbi; & essendos accorto; chell più alto luogo del campo era flato abbandonato da gli Aleffandrini ; & per che per fe fteffo era forte, & perche parte tratti dal difilerio del combattere . er parte dalla voglin del vedere, crano corfilà, dove si combattena; comandò a s che alcune compagnie giraffere intorno al campo nerfo quel luogo; & che prendeffero la cima di effo: or di que ste genti fo capo, Carfuleno huomo di gra " Cartute. cuore & molto famoso rispetto alla grandez za dell'animo suo, co per la scienoga delle cofe della guerra. H H Ora tosto, che i nostrifi furono prefentati quiwi, tronandofi pochi foldati alla difefa de i ripari, co combattendo d'altra parer branamente interi foldati ; gli Alefandrini fpanewati dall' vdire in dionerfo partid romore, & le grida grandi; & per combasterfi inluoghi ding-Mi impaureti, & tremanti cominciarono à ire qua , & la per tuto il campo correndo S'infiammarono di si fatta maniera allbora gli animi de i nostri: per ta de gli to sbaragliamento, & frauento de i nimici, che quafi un vn medefimo tempo Alessada tutte le bande fu preso il più alto luogo del campo; suron nondimeno i primi à prenderlo gli buomini mandativi s & correndo quindi calandofi amazza-Pono gran numera de nimici, e malti Aleffandrini fuggedo cofi fatto pericolo, fi gettavon presspitofamente in gran calca già de bastioni in quella parte, che fi gingneua col finme; & effendo restati quini morti nel fosso de i ripari calo-Poche erano ftati i primi à gettarfi giù fu à gli altri pofcia più ageuole il fug del Re. e gire. Certa cofa è che aucho effo Re fi fuggi del campo, & che montato fopra moue vila naue, & affondatafi per la moltitudine di coloro, iquali notando fi can- fua ..... ducenano alle vicine navi, lasciò quimi la vita. Hauendo (cfare fatta quest'im 3 at an prefa feliciffimamente con molta preftezza, Es quidato dalla fidanza della gran vittoria per lastrada di terra vicina seu'andò alla volta di Alessandria con thetala caualleria, & cosi vittorioso entrò nella terta da quella banda, che Cefare enle tenerla quardata da i nimici : Tin ciò non restò punto ingannato il suo difegno , che i nimici hauendo intefa quella fattione, non foffero per penfare. Aloffatanchora punto à quella guerra. E cofe arrivando riporto degno frutto del deia. fico valore, & della grandezza dell'animo fuo. Percioche pato quel popologestate via t'armi, & abbandonatii ripari, messis indoso quella veste, con la quale erano viate di supplichenelmente condursi à pregare dauanti a coloro, che si signoreggianano; & hanendo canato fuori tutte le cose facte

CHILD

HH 6

con

Nu. 323.

HH

6

A Alloggiamento del Ke Tolomeo sopra il Nilo.

B Fiume Nilo.

C Luogo dirupato, che cingena l'alloggiameto del Re.

D Palude, che faceua sicuro da quella parte l'alloggia mento del Re.

E Castello che fu preso al primo tratto da Cesare, che era congiunto con due trincee con l'alloggiamento del Re.

F Alloggiamento di Cesare.

G Armata del Re Tolomeo nel fiume Nilo.

le era agenolissimo il passare; & inimiti quivi potenano molto nel ributtave inoftri, & dar loro delle ferite, iqualiftawano quini combattendo all'incontro del finme Wilo: perche i nostri erano percoffi da l'armi rirate loro da dinen- a Ro Se partis dalla parte dananti da coloro, che erano fu i ripari del campo, & di la di cab dietroda coloro del fiume; perspenin effo p'erano malte nani ben fornite di fromBolieri, & di arciert, chetutti combattenano. Vedundo Cefare, thei foldati non potenano più fieramente combattere , & che non percio facenano tofa buona rifecto alla malageuolezza de' luogbi; & chendofo accareo; che'l più alto luogo del campo era flato abbandonato da gli Aleffandrini ; Es per che per fe fleffo era forte, & perche parte tratti dal disiderio del combattere, er parte dalla voglin del vedere, crano corfilà, dove fi combattena; comando ehe ascune compagnie giraffere incorno al campo nerfo quel luogo, & che prendeffero la cima di effo: Er di que Ste genti fà capo. Carfuleno huomo di gra cuore & molto famofo rifetto alla grandez za dell'anime suo, & per la scienva delle cofe della guerra. H H Ora tosto, che i nostri fi furono prefentati qui-HE, rronandofi pochi foldati alla difefa de i ripari, co combattendo d'altra parte branamente i nostri foldati ; gli Alegandrini fpaucurati dall' vdire in dionerferantid romore, & legrida grandi; & per combatterfi inlugghi diner-Minmoanriei, & tremanei cominciarono à ire qua , & la per tutto il campo correndo S'inframmarono di si fasta maniera allbora gli animi de i nostrio per ca de gli lo sbaragliamento, & frauento de inimici, che quafi un pn medefimo tempo Alestanda tutte le bande fu prefo il più alto luogo del campo; furon nondimeno i prini à prenderlo gli buomini mandariui ; & correndo quindi calandofi amazza-Pono gran numero de nimici, e molti Aleffandrini fug godo cofi fatto pericolo, fi gettavon presipitofamente in grancalca già de bastioni in quella parte, che li gingnena col finme; & effendo restati quini morti nel foso de i ripari calovo,che erano flati i primi à gettarfi giù fu à gli altri poscia più agenole il fug del Re. c. gire. Certa cofa è che ancho effo Re fi fuggi del campo, & che montato fopra mone vina naue, & affondatafi per la moltitudine di coloro, iquali notando fi con- fua ..... ducenano alle vicine nani, lasciò quimi la vita. Hauendo (csare fatta quest'im 3 14 4prefa feliciffimamente con molta prefiezza, & guidato dalla fidanza della gran vittoria per lastrada di terra vicina sen'andò alla voltadi Alessandria con entrala canalleria, er cofi vittoriofo entrò nella terra da quella banda, che Cefare enle tenesta guardata da inimici: Tin ciò non restò punto ingannato il suo difegno , che i nimici hauendo intefa quella fattione, non foffero per penfare. Aloffiaanchora punto à quella: guerra. . E cofi arrivando riporto degno frutto del dela. fio valore, & della grandezza dell'animo fuo. Percioche sutto quel popolo gestate via t'armi, & abbandonati i ripari, messifi indosso quella veste, con la quale erano pfati di supplichenolmente condursi à pregare dananti a coloro, che si signoreggianano; co hanendo canato fuori tutte le cofe sacre - HIL

. 516

Carfuteno." HH

3

mi de i Re, & Signori loro ogu'hora, che erano offest, & sdegnati; an-Aleffan- darono incontro à Cefare, che venina; & si diedero à lui . Cefare ricenntidrini fi al- gli alla fua divotione, & confortatigli con belle, & amorevoli parole, paffando legrano della vite fu pe' ripari de i nimici fe ne venne con allegrezza, & festa grande de i suoi soria di Ce nella parte della città; laquale di prima tenena; & effi non folamente fi rallegranano, che tale impresa, & battaglia fosse stata felice, ma che fosse etiandio fare. flata felice tal venuta fua. Poi che Cefare fi fu infignorito de l'Egitto, e d' A-A cui die- lessandria; ordinò Rè, quelli che Tolomeo haueua lasciati nel suo testamento, il gouer- & de quali hauena pregato, & scongiurato il popol Romano, accioche non la no di Ales mutastero altramente : Percioche estendosi perduto il maggiore de i due fanfandria e ciulli già Rè, diede il gouerno del Regno al minore, & delle due figlinole a Cleopatra maggiore, laquale era ftata forte nella fede, & nelle sue guardie : 60 . 7 ordinò poi di cauar del regno Arsinoe la minore in nome della quale habbiamo dimostrato, come Ganimede reguo lungamente con gran potenza acció no

di nuouo nascesse qualche discordia, & disparere per cagione de gli buomini -feditiofi ananti, che il dominio del Rè fosse ben fermato . Quindi menatane feco la festa legione de i foldati veterani, lasciò quini l'altre, accioche l'Imperio di quei Rè foße più fermo & gagliardo ; perche non poteuano eßere amati da iloro per effer sempre Stati fedeli , & amici di Cesare ; ne meno haueuano la grandezza, & auttorità di estere il regno ftato anticamente loro, effendo ftati creati Re di pochi giorni . Gindicqua egli parimente , che all'otile publico, & grandezza nostra, & dell'Imperio nostro fosse di grande importanza, che que' Re Steßero fermi alla divotione, & amicitia noftra ; che effi Steßero fecuri fotto le nostre guardie ; & che doue fossero ingrati potrebbono effer tenuti dall'ifteffe guardie à freno. E cosi baucudo fatto quefte cose tutte, & in tale ordine lasciatele, egli caminando per terra se n'andò in Soria. Ora, Cefare per mentre nell'Egitto le cofe passanano di questa maniera il Re Deiotaro venne

terrane à pregare Domitio (aluino, ilquale Cefare haueua lasciato al gouerno dell' A uà in So- sia, & delle vicine pronincie, che non volesse sopportare che da Farnace Dejotaro, foffedato il guasto all'Armenia minore , che era fuo regno ; & alla Cappadociaregno di Ariobarzane, & che egli fent impadroniffe ; e che doue nons foffero aintati, liberati da tal rouina, nonera più loro poffibile di pbidire à quanto si comandana loro; ne meno di dare à Cesare i danari promessigli. Do

Domitio , mitio non folamente per ifpedire le fpefe dell'impresa della guerra , perche gindicana, che i danari fossero necessari; ma perche anchora tenena che fosse vergogna al popol Romano, & à Cefare vincitore, & che à fe arrecasse infamia grande, che vn Rè straniero si facesse per forza padrone de i Regni de i confederati, & amici del popol Romano; mandò prestamente suoi messi a

farnace facendogli intendere che doueffe partirfi subito dell'Armenia , & della

della Cappadocia: & che appreso non douesse tentare nell'occupatione della querra civile, la giuriditione & maestà del popolo Romano. Quindi stimando , che fe si venisse con gli effercisi facendo più vicino a quelle Pronincie; quel protesto fosse per bauere forza mazgiore, andatosene a trouare le legiomi, ne condusse seco delle tre vna, che fu la x x x v 1. & due ne mandò a Cesare in Egitto, domandate da lui per lettere, l'una delle quali non si troud alla guer ra Aleffandrina, perche per via di terra era stata mandata per la Soria. Ne ag giunse alla x x x v 1. Gneo Domitio due haunte da Deiotaro, lequali egli ha uena zià ordinate molti anni a dietro & ammaestratele & effercitatele al modo nostro & con l'armi nostre: prese ostre a ciò cento caualli & altri tanti P.Selto da Ariobarzane. Mando pofcia P. Sestio a C. Pretorio Questore, che done se madato condur feco quella legione, che s'era fatta in Ponto di foldati in on tempo rac- flore. colti. Mandò appresso Q. Patiscio a condurre le genti fatte nella Cilicia ; e queste genti tutte vennero per ordine di Domitio con prestezza a far la maf- Ambafcia Sa a Comana. Gli Ambasciadori in tanto tornarone con la risposta da Farna- tori torna te. Come ei s'era partito di Cappadocia, & che's'hauca presol' Armenia mi ti da Farnore, la quale egli douea, come successore di suo padre, di ragione ottenere ; che finalmente si douesse la causa di tal Regno così com'era riferuare & interamente rimettere al giudicio di Cefare ; perche egli era pronto di fare quel tanto, che foffe poi diterminato da lui'. Auuedutofi Gueo Domitio, come ei s'eralenato della Cappadocia, non che fosse ciò proceduto di suo volere, ma perche gli erastato forza, perche in tal guisa vie piu agenolmente poteua. Disceno diffendere l'Armenia posta vicino al suo regno che la Cappadocia, laquale di Domiera molto più da quello lontqua; & per hauere effo flimato, che Domitio fosse tio. per condur seco tutte tre le legioni; havendo poscia inteso esserne state mandate due a Cefare, & effendeli con melto più ardire fermato nell' Armenia; cominciò a seguitare di maniera che e'si togliesse di quel Regno ancora. Perche in vero haueua quella medesima & non altra razione nel Regno dell' Armenia, che si hauesse in quello della Cappadocia; ne meno altresi era punto ragioneuole quanto effo domandaua; che la cofa, cofe come cra si trattenelle fino alla venuta di Cefare fenza mutar nulla; percioche quella cofa staua interamente ne' suoi termini, che si trouaua in quello stato, nel quale era stata di prima. Hauendo in tul guisa risposto; se n'andò alla volta dell'Armenia con quel Domitio numero di gente, che habbiamo scritto poco adietro, & ordino di tenere mar-uotra del ciando la strada per la montagna. Conciosia cosa, che partendo di Ponto sino l'Amea Comani v'è vua montagna di grande altezza & faluatica molto, che fi di- nia Bende per sino nella Armenia minore, colà done la Cappadocia si termina con di grande l'Armenia Le commodità certe di cosi fatto viaggio erano queste, che per aliczza e que'luoghi alti non poteuano essere impediti da qualche subito, & improni- Gluatica.

so assalto de nimici; & perche la Cappadocia, laquale è posta sotto que mou-

ti, era per sounenir loro di grandissima quantità di vettonaglia . Mandò fra questo tempo Farnace molti Ambasetadori à Domitio per trastar con eso la pace, & che portassero à eso molti honorati doni & reali : ma egli sempre con animo forte tutto ciò difprez z ana , rifpondendo d gli ambaferadori che non faceuad'alcun altra cofa maggiore filma, che di ricaperare la dignità es grandezza del popol Romano, & i Regni de i confederati. Et viauendo fatte Nicopoli gran viaggi fenza punto fermarfimai, venendo gid facendo vicino à Nicopoli, terra posta nella minore Armenia in luogo piano, ma che du due bande

Imboks ca di Farnact . (

ha d'intorno certi monti di grande altezza lontano dalla terra per affai buon spatio, s'accampo discosto à Nicopoli d'intorno à sette miglia. Et douendo da questo campo passarsi per vii luogo stretto, & impedito molto, Famaco fe che s'imbofcarono molti fanti à piedi eletti, or quafi che turta la canalleria: ordino medesimamente, che dentro quei paffi firetti nell'entrata fi fpargefiero gra numero di bestie, & che i pafteri, i villani, er quella città s'andaffero aggiran do per quei luozhi affine , che fe Domitio paffaffe quei paffi stretti come amico, non haueffe foipetto alcuno d'inganni, o d'agguati, vedendo per quel paele il bestiame; & gli huomini altresi andare starfi non altramente, che se venissero gli amici , Doue , se pure egli entrasse quini come denezo ne luoghi de s nimici, & che i foldati fi venifero pargendo per far preda ; foffero cofi foarfi affaltati, & tagliati à pezzi. Ora mentre ci gouernaua in tal guifa le cofe, & che egli era intorno à cost fatti maneggi; non si restaua però mai punto, che non mandaße Ambasciatori à trattar della pace à Domitio, & di farft ouroci di lui amico; percioche ci tenena per certo di poterlo in tal quifa vie più fatilmente gabbare . Ma à Domitio d'altra parte fu cagione la fperanza di ve-Farnace fa nire alla pace, di starfi fermo ne i medesimi alloggiamenti. Et in tal guisa Par nace hauendo perduta una tale occasione ; softettando non si scopriffero gl'in

i fuoi al că po.

ganni ordinati da lui, fe tornarc i suoi al eampo. Il seguente giorno Domitio si renne appresando alla tittà , & fe fermare il campo vicino alle mura , & mentre i nostri faceuano i ripari, Farnace mife i suoi in battaglia al modo loro, & fecondo, che sono vsati. Perche mettena alla testa vn solo squadrone, & facena tutte due le corna forti con tre ordini di guardie; metteua nel medefimo modo somiglianti quardie nel mezo della battaglia , hauendo con or dini semplici ordinati due pati dalla man deftra, & dalla finistra . Domitio intanto reco à fineil lauoro cominciato del fortificare il campo, hauendo meffo parte Corrieri de i foldati alta guardia de i bastioni. Farnace hauendo la notte, che segui di Domi- poi, presi i Corrieri, che portanano lettere à Domitio con gli annisi delle cose successe ad Mlesandria, seppe come Cefare si tronana in grandissimo pericolo,e che richiedeua Domitio, che quanto più tofto potesse, gli mandasse gente in foccorfo, & che effe facendo la strada per la Soria, fi veniffe facendo vicino ad Alaffandria. Saputa questa cofa, Farnace giudicana, che fe egli haueffe po tuto

tio prefi da Farna-







Nu.327.

A Nicopoli città in Armenia minore.

B Trincec, che tirò Farnace dalla città per la campagna, & dentro vi ordinò l'essercito.

C Squadrone alla testa dell'essercito di Farnace.

D Corni dell'essercito di Farnace.

E Tre ordini di guardie.

F Tre ordini di guardie, ch'eran ne' corni.

G Caualleria di Farnace, fatta delle trincee.

H La trigesimasesta legione di Domitio.

I Legione fatta in Ponto.

K Legioni di Deistaro poste nel mezo; & fra le legio ni & lo spatto di me lo era stretto; accioche poses sero entrare nelle trincee di Farnace.

L Alloggiamento dell'essercito di Domitio.

into menar la cofa in lungo; la nistoria fenza dubbio farebbe fua, stimado che a Domitio conuenife di prestamente partirsi. Là onde se tirare dalla terra fino al luogo, dono ei s'erafermato, di verso done e' vedena effere a'nostri agenolissimo il paßo, di luogo conucrenolissimo di venire alle mans, due fossi di mei d'alrezza di quattro piedi, bauendo lafciato nel mezo di tutte due uno Forti fathatio no molto grande; S bauena fermato nel penfiano di no fi difcostar quin- u da Fardinel cauar fuori la battaglia delle sue gents. E fra questi due fossi ordinana Cempre le sue genti in battaglia; metteua bene fuor de fossi di qua et di la tutta la caualleria, pche no potena fernirfene altramete, & p lo numero ananzana di molto i nostri. Ora Domitio stado in pensiero molto più p lo pericolo di Ce fare che per lo fuo fteffo, & giudicado di poterfi ficuramete quindi partire, fe Domicio efforcercaffe di nuono di venire a quelli accordi, iquali egli hauca già rifinta- fa vicir te, à fe senz a cazione alcuna si partisse; caud fuor de ripari vicini tutto l'esser- fuori l'escito in battaglia, & nel destro corno mife la trigesima festa legione, & nel sini Strala legione fatta in Poto, & le legioni di Deiotara volle, che si fermassero nel mezo,lasciò nodimeno loro lo spatio y la testa strettissimo bauedo prima fat to fermare i Cohorti in luogo da foccorrere. I L E cosi ordinati amedue gli efferciti in battaglia si venne al fatto d'arme. Dato in uno istessozopo dall'una & dall'altra parte il fegno del dar detro, si venutro fieramete ad'affrontare, & Sbattenale diversamete. Percioc! e i soldati della trigesima sejta legione venu Battaglia ti co impeto ad affrontare fuor de i fossi la canalleria nimita, cobutterono cost tra Domifelicemente, che few fero fin fotto le mura della terra, o pafiarono l'on de fof- tio, e Fatfi, & afsaltarono da quella bada la battaglia de'nimici Mala legione fatta in Ponto d'altra parte piegando alquato, & ritirandosi dauanti a i mimici, & ha Medo la bastaglia fatto forza di girar d'intorno al fosso, la secoda volta per as Ratare i nimici da quella parte, dalla quale erano scoperti; fu nel passar del Fosso sconfitta & rotta Si che malagenol cosa fu alle legioni di Deiotaro di so-Stenere la furia. Et cosi l'essercito del Re vincitore e nel destro corno , & wel mezo della battaglia si voltò contra i soldati della trigesima sesta legione; essi L'essercinondimeno valorofamente fostennero l'impeto de vittoriofi nimici, & tolti in to di Far mezo dal numero grande, che erano, con animo inuittissimo combattendo, reca citore deron la battaglia loro in tondo, a piedi a punto del monte, doue Farnace no vol- firo corle altrimeti feguitargli, rispetto alla stranezza del luogo. Et in tal guisa essen no: do perduta quastiche affatto la legione fatta in Poto, & morta la maggior par te de foldati di Deiotaro, la legione 36. si ritirò su p que moti, no si tronado de soldati di essa morti, piu che oc L. In questa fattione restaron morti alcuni ca ualieri Romani huomini Illustri & di gra coto. Tuttauia Domitio riceunto il Morte di danno di questa rotta, raccolfe sutte le reliquie dell'estercito rotto, & per sicure Strade pafsando p la Cappadocia fi codufse in Afia. Farnace diuenuto fup Romani. bo p le sofe profperamete succedutegli, sperado che a fesare doucse anuenire

П

Farnace uittoriofo crudeliffimo.

La provincia. Onivi elsendo Re vittoriolo & crudelissimo : discenando che la fortuna di suo padre donesse hauere vie più felice fine per lui , prese molte terre per forza , & mife a sacco i beni de cittadini Romani , & di quei de Ponto. Ordino le pene contra coloro , i quali hauessero in alcuna parte per raccomandati alcuni, ò rispetto alla beltà, ò rispetto all'età; & le pene erano di sorte, che auanzanano d'assai la morte . Et cosi tenena egli la Pronincia di Ponto gloriandosi d'hauere acquistato il regno stato già di suo padre. non si trouando alenno, che ne prendesse la difesa . In quest'istesso tempo si ricenette vn'altro danno nello Illirico ; la qual Prouincia s'era ne' passati mess

quanto difiderana; entrando con le fue genti tutte in Ponto, prefe tutta quel-

Cornificio Queftore di Cefare.

Schiauo-

nia.

tenuta non folamente fenza alcuna verzogna, ma con molta lode appresso. Percioche essendoui quella state Stato mandato Q. Cornisio Questore di Cefare in luogo di commessario con due legioni; & auuenga che folse paele poco copiofo; si che vi si potessero gouernare gli esserciti, & che fosse tutto rouinato, & guasto per le passate guerre, & per le discordie & dissensioni ; egli nondimeno si portò di forte con la prudenza & diligenza sua (perche teneua diligente cura, che non si scorresse temerariamente & fuor di proposito inluogo veruno ) che lo tenue & difefe . Perche prefe per forza molti castelli posti in luoghi alti, che per la commodità spingeuano gli huomini loro a fare scorrerie, & combattendo molestare; & tutta la preda diede a foldati. E se bene era picciola & poca, era nondimeno accetta & grata in vna Pronincia di si poca speranza, & massimamente quadagnata dal valor loro. Et es sendosi ritirato in quel golfo quini Ottanio fuggendo dalla rota di Farsalia con pna armata molto grande, hauena preso con le naui sue sbarse alcune nala da Ot- ui de i Hiadertini, iquali hauenano sempre mostrato di portarsi benissimo ver fola Republica; di maniera, che hauedo accrefeinto alle fue quelle lequali egli banena tolto a i confederati, potena molto bene tener la guerra di mare; 🥳

tauio.

Zaratini.

Cefare perfeguita Gn.Popeo. S. hiauonia.

Schiauonia.

Gabinio arrivaro nell'Illiriandando Cefare vincitore perfeguitando Gn. Pompeo in dinersissime parti del mondo, & hauendo inteso come molti de gli auuvrsarij raccolti gli altri, che non n'andauano quà & là fuggendo, s'erano per la vicinità della Macedonia ritirati nello Illirico ferifse a Gabinio, che done se tosto passare nello Illirico con le legioni de'nouelli foldati, le quali s'erano poco ananti fatte, & che accozzandosi to l'essercito di Q. Cornificio, se soprastasse pericolo alcuno a quella prouincia, cercasse di ripararni. Done le pure ella non si posesse tener sicura con picciol numero di gente, che coducesse le legioni in Macedonia, percioche e' credeua, che tutta quella Provincia, metre fosse vino Gn. Pompeo, fosse per ricominciare & rinouare la guerra. Ora arrivato Gabinio nell'Illirico a punto nel verno, tempo difficile, & strano; ò che esso stimasse, che quella Prouincia, fosse più, che non era abbondevole, ò che prejumesse troppo, & si desse

ad intendere per la fortuna del vittoriofo (efare; ò pure che si considasse nel-

la propria virtù sua, & nel sapere di cui hauea già fatto proua in più guerre, & con l'ardir sno, & col gouerno haueua fatte imprese grandi, & erangli suc cedute felicemente; le facultà di quella Pronincia non erano basteuoli a sosten tarlo; perche in parte era diuennta ponera & mancata; & in parte poco fedele; & per effer il mare impedito dalle tempeste, non ui si potenano portar le vittonaglie; stretto da non picciole difficultà non gouernaua la guerra nella maniera, che egli harebbe noluto, ma si come la necessità lo stringena. Et essen do perciò costretto a prender per forza in tempi crudelissimi, & aprissimi le terre, ne riceneua Beffi danni : & annenne che quei Barbari tencuano si poco Gabinio conto di lui, che ritirandosi a Salona città posta lungo il mare, laquale era ha- ritirato à bitata da fortiffimi, & fidelissimi cittadini Romani; gli fu forza di far giorna Solona. ta in compagna. Et hauendo in questo facto d'arme perduto più di due mila fol dati, trent otto Capitani, e quattro Cohorti, se n'entrò con tutto il rimanente dell'effercito in Salona; D'inendo quini con firettezza, & mancamento gran Mone di de delle eofe tutte, in pochi mesi ammalò, & mort: & di costni vino l'infelici- Gabinio. tà, & mala sorte, & la subita sua morte suron cagione di fare entrare Ottanio in grande speranza di farsi padrone di quella Provincia. Tuttavia & la fortu La fortuna, che pnò molto nelle cose della guerra, & la diligenza di Cornificio, de la napud virtu appresso di Patinio; non lo lasciarono stare troppo a lungo in cosi fatta molto felicità, or conte cofe prospere. Trouandosi Vatinio a Brindesi, haunta la nuo nelle cona di quello, ch'era succeduto nell'Illirico, perche Cornisicio gli scrinena spef- se della so, che douesse andare a dargli soccorso, & hanendo inteso come M. Ottanio ha Schiauo. uena fatto lega con quei popoli barbari, & che tenena in molti luoghi assedia- nia. tele genti nostre; parte da se stesso con l'armata, & parte altresi con le fante Vatinio ? rie di quei barbari per terra, auenga che si tronasse grauemente malato, si che Brindesse a pena le forze del corpo suo erano bastenoli a seguitar l'animo; egli nondimeno con la virth & col valore ananzò il difagio, & danno della natura, & le difficultà del uerno, & del douersi così prestamente, & senza indugio mettere in punto. Conciosia cosa che trouandosi di hauere allhora pochissime naui lunghe nel porto, scrisse in Acaia a Q. Caleno, che gli douesse mandare l'armata; Grecia. & indugiando la cosa croppo più che non richiedena il pericolo, nelquale i nostri si ritrouauano, iquali non erano bastanti a ritenere la furia di Ottauio ; se Armana fare lo forone alle naui piccole, dellequali hanena buon numero, ancor, che per fatta da combattere elle non fossero basteuolmente grandi. Et accozzate queste con le Vatinio. nani lunghe, et fatto il numero dell'armata maggiore; postini sopra i soldati ne zerani, de' quali egli haueua il numero grande molto, di tutte le legioni, quelli che erano stati lasciati a Brindest come malati allhora, che gli esserciti passaмапо nella Grecia; se n'andò alla nolta dello Illirico, e quini parte ricenena Schianoalla fua dinotione alcune città maritime, le quali s'erano già ribellate, & da- nia tese a Ottanio; er parte che Stanano forti nel proposito loro trapassana. Ne si TT lasciana

## 330 COMMENTARI DELLA

Battaglia seft dall vna & dall diva pare in ordine la battaglia & dalla parte di Ottanausi trà ujo erano meglio ordinati, & più acconci i foldati ; done da quella di Vatino Vatinose e rano di migliore animo di combattere, & più pronti. Ora Vatinio accorgen-Ottauio dofi, come non era pari al nimico in questa fattione, nè nella grandezza delle

Valore de dofi, come non era pari al nimico in questa fattione, n'è nella grandezza delle fanti, ne meno nel numero, uolle nondimeno rimettere tutta la impresa alla diferettione della fortenta». È cos si u aggi il primo, che con la sita gales si mossi per inuessi rel agalea done si tronana Ottauio, vogando da dira parre con presente della grandissima, e con valore, e le naui volte l'una contra l'altra andarono canno contrata prontezza ad inuessivis, che la naue d'Ottauio, shattuto lo sprome si dal legno ritenuta». Combattes si mosta si finante del si altra si la signi e da contrata prontezza ad inuessivis, e da contrata prontezza del muessivis, e da contrata prontezza si consensa si contrata prontezza del muesti si della si contrata prontezza del muesti si della si contrata prontezza del muesti si contrata contrata prontezza del muesti si contrata contrata contrata prontezza del muesti si contrata contrata prontezza del muesti si contrata cont

Maulo phatlegno riteruta. Combatel molto fieramente ne gli altri luoghi, dr de ciafema parte si fiscena ogni sfarzo di trouar si là, done combatteuano i loro Capitam: percioche dando ciafema di loro aiuto al siu, si se in quello streeto di mare (essendo semuti alle strette) una exribile de gran sattione; de quanto pi si sopeta combattere con le nau più insteme ristrette, tamo i foldate di Vatinio ueninano à essere superioriziquals con marauiglioso ualore prendeuano ardire di passare dalle loro sopra le naus de nimici; de cossivemendo a combattere al pari, autara gados si supra lunga nella virsi de me l'anore, successi.

Rota del dena loro felice l'imprese. La galea di Ottanio fu cacciata sotto, & oltra le naui di quella ne sircono prese molte, è veramente ssondate da gli sproni delle nostre Ottanio, faronomesse in sondo; pare de i soldati di Ottanio surono su le naui tagliati de perzes, & parte gestati in marc., Ottanio se i ritirò su van seaso polember.

HE

ui fuggire sopra gran numero de gli altri, n'andò sotto l'acque; egli nondimeno cofi ferito come era, si condusse notando al suo Bregantino. Et in esso ricenuto, hanendo la sopranegnente notte posto fine à quella battaglia, & essendo la fortuna grande, à vele spiegate si fuggi via. En seguitato costui da alcune nani delle sue, lequali s'erano perauentura da cosi fatto pericolo saluate. Vatinio d'altra parte hauendo haunto l'impresa per lui buon fine, se suonare à raccolta; & così si conduse con tutti i fuoi salui in quel porto, del quale era pscital'armata di Ottanio, quando penne ad affrontarsi con la sua. Prese in Galea pre questa battaglia vna galea da cinque ordini di remi, due da tre, otto da due, 1a da Va-& allaissimi de gli huomini da remo di Ottanio. Quini si fermò tutto quel gior tinio. no, che segui poi, mentre che fe racconciare le sue nani, & quelle che s'erano quadagnate. Passato il terzo giorno se n'andò alla volta dell'Isola detta If- Lista. fa, perche stimana, the Ottanio si fose quini suggendo ritirato. Vi hancua quini Meo terra nobil sima sopra tutte l'altre di quei paesi, & affettionatifsimi d Ottanio; & subito, che esso vi su arrinato, gli huomini della terra si Vatinio diedero supplicheuolmente à Vatinio; & intese quini, come Ottauio con po- co pochi chi legni & piccioli, hauendo i venti fauorenoli, era nanigato alla volta del- legni ito la Grecia per ir sene quindi in Sicilia, & indi in Affrica. Et hauendo in po- alla volta chissimo spatio baunto in tal guisa l'impresa buonissimo fine, & honoratissimo; riccunta alla dinotione quella pronincia tutta, & rendutala à Cornificio, cacciata l'armata de gli aunersary di tutto quel golfo, si ritirò vincitore à Brindesi con tutto l'effercito, & con l'armata salui. In quei tempi in tanto, ne qua li Cesare teneua Pompeo assediato à Durazzo; & che la guerra in Farsalia. era prospera per lui, & faceua l'impresa d'Alessandria con suo gran pericolo, er con fama appresso, che fosse tal suo pericolo molto di gran lunga, che non eramaggiore. Quinto Cassio Longino lasciato Vicepretore nella Spagna per cagione di prendere tutta la Spagna di là, ò per cagione della consuetudine del la natura sua; ò pure per l'odio. che sendo Questore haueua preso contra quel la prouincia, essendo stato quiui ferito in pna imboscata, nè era perciò l'odio suo dinenuto molto maggiore: & di ciò s'era egli potuto annedere, ò nello essaminare l'istessa conscienza sua, credendo che gli huomini della Pronincia hauessero di lui l'istessa openione ; ò pure ne haueua veduto segni & testimoni di coloro, i quali malagenolmente po sono simulare gli odii loro, & era disideroso di compensare l'offese della Prouincia con l'amore dell'essercito. Egli dun que tosto, che hebbe ridotto tutto l'estercito in un luogo, promise à soldati cen Scudi to festerti: & hauendo preso per forza non molto dipoi nella Lusitania la 2500. terra di Medobrega, & il monte detto Herminio, nel quale erano fuggiti gli huomini di Medobrega ; & essendo Stato chiamato quini Imperatore , donò pn' altra uolta à i foldati cento festertij. Donana oltre à ciò a ciascuno molte co Scudi se, & premy molto grandi, che ven uano à fare notabile l'amore dell'essercito 2500.

TT 2

lasciana punto da cosa veruna ne da necessità ritardare si che non seguitasse Ottauio con quella prestezza che potesse maggiore. Et trouatolo, che egli, &. Varinio li per terra, & per mare tenena affediato Epidauro, là done si tronanano de i no bera Ra- stri alla guardia, lo costrinse alla arrinata sua à partir si dallo assedio, & libe-

gufia dal- rò i nostri. Hauendo intanto saputo Ottanio, come Vatinio hauena l'armata

Passedio. sua fatta in gran parte di picciole & destre naui, considandosi nella propria Ragulia. armata, si fermò vicino all'Ifola di Tauride, là, done nauigana Vatinio seguitandolo: Non vià perche esso sapesse nulla, che Ottanio si fosse fermato quini, ma perche egli stimando, che fosse passato molto auanti; haueua deliberato di andargli dietro. Ora tosto che egli si fu bene auuicinato all'Isula, hauendo le naui sue distese, sì, perche la tempesta nel mare era grande; & sì ancho perche non v'era sospetto alcuno de' nimici, s'accorse in vn tempo come vna naue nimica gli veniua contra con l'antenne abbassate a mezo l'albero, & molto ben fornita d'huomini da combattere. Egli tosto che bebbe tal cosa veduto, fe con prestezza calar le vele, abbasare l'antenne, & armare i soldati; quindi fatto inarborare lo Stendardo, col quale dana il segno della battaglia, facena annertire quelle prime nani, che lo seguitanano; che donessero anch'esse fare il medesimo. I soldati di Vatinio travagliati da cosi subito caso si mettenano in ordine; & quelli d'Ottauio d'altra parte viciuano ordinati fuor del porto. Mi-

Battaglia sesi dall'ona & dall'altra parte in ordine la battaglia, & dalla parte di Ottanaual' trà uio erano meglio ordinati, & più acconci i soldati; doue da quella di Vatinto Vatinio, e erano di migliore animo di combattere, & più pronti . Ora Vatinio accorgen-Ottauio dossi, come non era pari al nimico in questa fattione, ne nella grandezza delle naui, ne meno nel numero; uolle nondimeno rimettere tutta la impresa alla discrettione della fortuna. E cosi su egli il primo, che con la sua galea si mosse per inuestire la galea doue si tronana Ottanio, pogando d'altra parte con preflezza grandissima, & con valore; e le naui volte l'una contra l'altra andaro-

no contanta prontezza ad inuestirsi, che la naue d'Ottanio, sbattuto lo sprone Ottauio, fu dal legno ritenuta. Combattessi molto sieramente ne gli altri luoghi, & da ciascuna parte si faceua ogni sforzo di trouarsi là, done combatteuano i loro Capitani; percioche dando ciascuna di loro aiuto al suo, si fe in quello stretto di mare (essendo uenuti alle strette) una terribile & gran fattione; & quanto più si poteua combattere con le naui più insieme ristrette, tanto i soldati de Vacinio neniuano à esfere superiori; iquali con maraniglioso nalore prendenano ardire di passare dalle loro sopra le naui de' nimici; & cosi uenendo a combattere al pari, auanz andogli di gran lunga nella virtù & nel valore, succe-

dena loro felice l'impresa. La galea di Ottanio fu cacciata sotto, & oltra le naui di quella ne furono prese molte, ò veramente sfondate da gli sproni delle nostre Ottauio, furono messe in fondo ; parce de i foldati di Ottauio furono su le naui tacliati à pezzi, & parte gettati in marc. Ottanio si ritirò su pna scafa, & volendo-

ui fuggire sopra gran numero de gli altri, n'andò sotto l'acque; egli nondimeno cosi ferito come era, si condusse notando al suo Bregantino. Et in esso ricenuto, hanendo la sopranegnente notte posto fine à quella battaglia, & esendo la fortuna grande, à vele spiegate si fuggi via. Fu seguitato costui da alcune naui delle sue, lequali s'erano perauentura da cosi fatto pericolo saluate. Vatinio d'altra parte hauendo hauuto l'impresa per lui buon sine, fe suonare à raccolta; & così si conduse con tutti i suoi salui in quel porto, del quale era pscital'armata di Ottauio, quando venne ad affrontarsi con la sua. Prese in Galeapre questa battaglia vna galea da cinque ordini di remi, due da tre, otto da due, la da Va-& affaiffimi de gli huomini da remo di Ottanio. Quini si fermò tutto quel gior tinio. no, che segui poi, mentre che fe racconciare le sue naui, & quelle che s'erano gnadagnate. Paffato il terzo giorno se n'andò alla volta dell'Isola detta If- Liffa, la, perche stimana, the Ottanio si fosse quini suggendo ritirato. Vi haucua quiui Meo terra nobil ssima sopra tutte l'altre di quei paesi, & affettionatissimi à Ottauio; & subito, che esso vi su arriuato, gli huomini della terra si Vatinio diedero supplicheuolmente à Vatinio; & intese quini, come Ottauio con po- co pochi chi legni & piccioli, hauendo i venci fauorenoli, era nauigato alla volta del- legni ito la Grecia per irsene quindi in Sicula, & indi in Affrica. Et hauendo in po- alla volta chissimo spatio haunto in tal guisa l'impresa buonissimo fine, & honoratissimo; riccunta alla dinotione quella pronincia tutta, & rendutala à Cornificio, cacciata l'armata de gli aunerfarij di tutto quel golfo, si ritirò vincitore à Brindesi con tutto l'effercito, & con l'armata salui. In quei tempi in tanto, ne qua li Cesare teneua Pompeo assediato à Durazzo; & che la guerra in Farsalia era prospera per lui, & faceua l'impresa d'Alessandria con suo gran pericolo, & con fama appresso, che fosse tal suo pericolo molto di gran lunga, che non eramaggiore. Quinto Cassio Longino lasciato Vicepretore nella Spagna per cagione di prendere tutta la Spagna di là, ò per cagione della consuetudine del Logino. la natura sua; ò pure per l'odio. che sendo Questore haueua preso contra quel la prouincia, essendo stato quiui ferito in vna imboscata, ne era perciò l'odio suo diuenuto molto maggiore: & di ciò s'era egli potuto auuedere, ò nello essaminare l'istessa conscienza sua, credendo che gli huomini della Pronincia hauessero di lui l'istessa openione ; ò pure ne haucua veduto segni & testimoni di coloro, i quali malageuolmente possono simulare gli odu loro, & era disideroso di compensare l'offese della Prouincia con l'amore dell'essercito. Egli dun que tosto, che hebbe ridotto tutto l'esercito in un luogo, promise a' foldati cen Scudi to sesterti : & hauendo preso per forza non molto dipoi nella Lusitania la 2500. terra di Medobrega , & il monte detto Herminio, nel quale erano fuggiti gli huomini di Medobregas; & essendo Stato chiamato quini Imperatore, donò vn'altra uolta à i soldati cento sestertij. Donana oltre a ciò a ciascuno molte co Scudi fe, & premi molto grandi, che ven nano à fare notabile l'amore dell'effercito 3500. TT 2

Caffio fi ferma in Auerti

circa al

versolui. Bene è vero che nel secreto veniuano à scemare à poco à poco la disciplina & la scuerità militare. Casso poi che a tutti i soldati bebbe ordinato le stanze per que! verno, si fermò in Corduba per amministrar ragione, & quiui diterminò di pagare i fatti debiti con far pagare à quella Prouincia insop-Corduba portabili grauezze; & si come richiede il solito dello ambitioso donare; & per cagione di dimostrare una notabile, & honorata liberalità, veniua il donatore à far per se guadagno di molte cose; comandauasi à i ricchi, che pagasfero buone somme di danari, e non solamente sopportaua Longino, che si metdonare. tessero à vscita sua, ma di ciò fare gli sforz ana, e spesso tra la moltitudine de i ricchi si veniuano ritrouando certe deboli cagioni di odi, ne si lasciana indietro alcuna forte di quadagno ò grande & euidente, ò pure minimo & dishone Sto, che non ne fosse pieno il palazzo dell'Imperatore, e la corte sua; ne vi ha-

ueua alcuno, che pur che potesse riceuere qualche danno, ò non hauessi dato ? malleuadori di rappresentarsi, ò che non fosse scritto nel numero de gli huomi ni rei, & inquisiti. Et cosi in questo modo ancora si veniua aggiungendo vna paura molto grande di pericoli al danno, & alla perdita delle cofe domestiche

Trattato di occider Longino.

& famigliari . Nacque da queste cagioni, che facendo ancho Longino Imperatore queste cose medesime, lequali hauea già fatte Questore, gli huomini del la Prouincia, cominciarono à trattar di nuono fra loro di tuorgli la vita. Et l'odio contra lui preso faceuan maggiore alcuni suoi famigliari, i quali trouandosi di lui compagni in quelle prattiche di rubbamenti, odianano nondimeno fieramente colui, per lo quale esti faceuano l'errore; & tutto quello che esti banenano altrui tolto, si prendenano per loro; & assegnanano à Cassio tutto quello, che s'era perduto, per non potersi riscuotere, ò che pure era andato in lungo . Fè di nuono la quinta legione : & per mettere insieme tai foldati, & per la spesa dell'esfersi accresciuta tal legione, venne l'odio a diuenir maggiore: il numero de' cauallis' adempi per fino alla somma di tre mila, & furono granati di grandissime spese, ne si lasciana la Pronincia pure un poco quietare. Gli fu fra questo tempo scritto da Cesare, che donesse passare l'esercito in Affrica, Tche passando per la Mauritania, arrivasse ne confini della Numi-

Cefare quello che scriffe à Longino.

Pompeo, & appreso si stimana, che fosse per mandarne molto maggior numero. Hauendo ricenute quelle lettere era ripieno d'ono insolito piacere, che gli si fosse offerea l'occasione d'andare in nuone Provincie, & in Regno peramente fertilissimo. Egli dunque se n'andò nella Lusitania per tor seco quindi le legioni, & condurre nuone genti in fuo fauore: diede la cura à certi, che pronedessero grani, & cento naui: che si mettessero taglie, & granezze di da-

dia, perche il Re Iuba haueua mandato gran numero di gente in fauore di Gn.

Portugal

navi, accioche ogn' bora, che effo fosse tornato, non conuenisse di perder tempo in cofa verunas. Ora la tornata sua fu molto di gran lunga più presta che non Virtu di era openione d'alcuna persona: perche non mancana per dire il vero à Cassio

Caffio.

ne l'affaticarsi, ne l'esser desto, & massimamente qual hora egli era di qualche cofa disiderofo. Raunato tutto in un luogo l'essercito, & fermato il campo sotto Corduba, chiamati i foldati à parlamento, raccontò loro, quanto ei doueua fare per commissione & ordine di Cefare ; & promise loro, che ogn'hora, che esso gli hauesse passati nella Mauritania era per dar loro danari, e che la quin ta legione farebbe nella Spagna. Licentiato il parlamento entrò dentro in Cor duba, e quel medesimo giorno andando là doue si amministrana ragione, un cer to Minutio Silo feguace di L. Racilio; non altrimenti quali, che fe come folda- Minutio so hauesse noluto richiederlo di qualche cosa, gis presento uno scritto; & dipoi Sillo. Racilio, percioche egli coprina Cassio da quella banda, come se quasi ei doman dasse da lui la resposta; datogli prestissimamente il luogo, esend segli accostato lo prese tosto con la man manca, & con la destra gli diede due ferite col pugnale. Leuatofi il romore i congiurati tutti si fecero con impeto auanti. Muna Munatio tio Flacco passò dall'altra parte con la spada un ministro di giustitia, ilqual gli Flacco. era vicino: & hauendo morto costui, si noltò à dare delle ferite à Q Cassio Luo gotenente. Quiui mossi da vna confidenza cosi fatta T. Vasio & L. Mergilio diedero ainto a Flacco loro cittadino, perche tutti erano d'Italia. Corfe velvcissimamente colà doue era esso Longino L. Licino Squillo, & trouatolo diste- L. Licinie so per terra gli diede alcune ferite di poca importanza. Corsero intanto alla Squillo. difesa di Cassio molti : Percioche egli era vsato di menar sempre seco per sua guardia i Beroni foldati di Spagna, & molti altri armati d'arme inhastate, & questi non lasciarono passare auanti gli altri, che ueniuano per ammazzarlo. Furono era costoro Ca furnio Saluiano, & Manlio Tusculo . Minutio fuggendosi via fu fatto cadere da i sassi, che si tirauano mentre correua per la strada; & essendo Cassio riportato à casa su condotto auanti à lui. Racilio si tirò in una casa d'uno amico suo quiui uicina sino a tanto, che sapesse per certo se Cassio fosse morto ò nò. Laterese non istando di ciò punto in dubbio corse tutto allegro alla uolta del campo, & quini si congratulana co' soldati del suo paese, & con quelli della seconda legione (de i quali sapeua l'odio nerso Cassio esfer ben grande) del caso successo. Fu costui dalla moltitudine posto in tribunale. Laterese er chiamato Pretore. Perche non vi haueua pure un folo foldato de' nati in chiamato quella prouincia, ò pure di quelli della legione paesana, ò di quelli, che per es- Pretore, ferui lungamente habitati erano diuenuti di quella Provincia, nel numero de quali erano quelli della secoda legione; che non fosse d'acordo con tutta la Pro nincia in portare odio à Cassio. Percioche Cesare hauea consignato à Longino Quellos la trigesima legione & la vintesima prima fatte in Italia pochi mesi innanzi: che Cesa-& la s. s'era fatta pur dianzi in que luoghi. Venne fra questo mezo à Laterese re haucla nuona, come Cassio era ancora uiuo; egli più tosto prendendo di tal nuona do ua confelore, che tranaglio d'animo, in un subito si rihebbe , & andò d'visitare Cassio. Buato à Saputosi il tutto, i soldati della trigesima legione spiegate l'insegne si mossero

## 334 COMMENTARI DELLA

alla nolta di Corduba per dar foccorfo all'Imperatore & Generale loro. La ni gesima prima ancora se quel medesimo; e anche la quinta seguitò queste due 3. Soldati Hora effendo restate al campo l'altre due legioni : i soldati della seconda dubidella seco tando di non restare soli, & che perciò si potrebbe conoscere quale fosse stato da legio- l'animo loro; seguitarono anch' essi, quanto, che haueuano fatto gli altri. La legione folamente de' foldati paesani stette forte, ne si mutò del suo proposito ne per paura di cofa peruna si sbigotti punto. Comandò intanto Cassio che fossero presi tutti coloro, che si dicena, che erano consapenoli della congiura. E rite-Inditii di nuti feco trenta Coborti, fe tornare la quinta legione al campo. Per inditii di Minutio. Minutio seppe come L. Racilio, & L. Laterese, & anche Annio Scapula buomo di grandissima dignità, & molto fauorito, e di quella prouincia, & non meno famigliar suo, che Lacilio, & Raterese s'era trouato anch'egli nella medesima congiura. Ne lo ritenne il suo dolore molto lungamente, si che non comandasse che costoro fossero fatti morire. Volle che Minutio fosse dato à torment a congiura re nelle mani delli schiani fatti liberi: @ appresso Calfurnio Saluiano, ilquale confesto tosto d'efferne stato consapcuole, & accrebbe il numero de congiurati,e veramente per quanto stimano alcuni; & come alcuni altri poi si lamentano per marcia forza. Per forza de medesimi tormenti L. Mergilio Squillo L.Mergi- ne confessò molti, i quali tutti Cassio commandò, che fossero prinati della vita; nio Squil fuor però, che coloro, iquali si riscatt arono con pagare danari. Percioche ven lo. ne à patti con Calfurnio, che per campare douesse pagare dieci sesterti, & con scudi250 O. Seftio, che done ffe pagarne cinquanta: e fe ben questi, ancor che l'error loro Scudi fosse grauissimo, furono condannati in danari; il pericolo nondimeno della vi-1250. ta. & il dolore delle riceunte ferite tolto via dal guadagno, dimostrana bene. Crudeltà come la crudeltà haueua con l'auaritia combattuto. Hebbe pochi giorni dipoi co auari- lettere da Cesare, per lequali intese, come Pompeo restato perdente nella giornata, perduto l'essercito suo, se n'era fuggito. Haunta questa nuona ne prendetia. na piacere, ma mescolato con dolore; perche la nuona della vittoria apportana l'allegrezza; & la finita guerra gl'impedina la licenza del fare in quei tempi a suo modo. La onde Stana l'animo suo dubbioso, se più tosto nolesse risolner se à non temere alcuna cofa; à che pure ogni cofa gli si conuenisse . Poi che le riceunte piaghe furon sanate, fe chiamare a se tutti coloro, i quali l'hancuano messo debitore di danari; & comandò che si chiamassero di hauergli riceuuti; of a coloro, a i quali parena che si fossero mesti picciole granezze, volle far Caffio or pagare maggior somme di danari. Egli nondimeno mosso da ragione uole cagiodina difar ne ordinò di fare nuone genti; e quei foldati, i quali egli haueua già fatti di tut nuoue ge te quelle città d'intorno & delle colonie per effere spauentati dal douere paffare olera il mare, faceua, che con pagare danari si liberassero dal giuramento già dato. Egli quini fe vna großa raccolta di danari, ma s'acquiftò bene vn'o-

dio molto maggiore. Hora poi che egli hebbe compiutamente adempite que-

ste cosc tutte, fe la mostra di tutto i essercito. Mandò quelle legioni, lequali ei Casso sa donena condurre in Affrica al luogo, done donenano imbarcare; & con effe la mofita tuere l'altre genti venute in soccorfo. Egli intanto se n'andò in H'Bali per ve dell'effer, der l'armata, laquale ei metteua in ordine: e quini si fermò, percioche hauena cito. facto mandare un bando per tutta la prouincia, che tutti coloro a quali baueua comandato, che pagassero danari, & non gli haueuano ancora pagati, lo doueffero andare à trouare : e questo far cosi thiamare à se tai persone, arreco. - surroq grandissimo tranaglio & disturbo ad ogn uno . Fra questo tempo L. Titio, il- L. Titio quale era stato Cohorte nella legione paesana in quel tempo; diede auiso d'hauere inteso dire che la trentesima legione, la quale era insieme guidata da Q. Cassio Luogotenente, tronandosi col campo sotto la terra detta Lepti essendose Lepti. ammutinata; & hauendo ammazzati alquanti Capirani, iquali non valenano. ellosor el per niente che si toccassero l'insegne, s'era quindi partita; er era ita colà doue. si tronanano i soldati della seconda legione, laqual era condotta per altre stra de alla nolta del mare. Hannta questa nuona si mosse quindi la notte con cinque Cohorti di soldati della decimanona legione, & arrinò lamattina. E fermatosi quiui tutto quel giorno per uedere tutto quello che vi si faccua, se n'an. dò alla nolta di Carmona. Et effendo raunati quini la trentefima legione, & la ventesimaprima, & cinque Coborti della quinta, & appresso tutta la caualieria; intefe come i foldati paefani hauenano forto Obucalo dato la firetta d. quattro Coborti, & che con queste erano arrivati alla seconda legione; & che, quiui s'erano tutti congiunti insieme ); & haueuano eletto per loro Capitano d'Vitera, T.Turio Italicese. Raunato prestamente il consiglio, mandò tosto Marcello à. Marcello Corduba per tenerla, che non si ribellasse; & Q. Cassio Luogotenente à Hispa-mandato li. Non passarono molti giorni, che gli venne auiso come il popolo di Corduba, à Cordus'erano leuati dalla sua diuotione;e che Marcello mosso ò di sua volonta, ò pu- ba. re che gliene fosse forza, (che tal cosa si dicena in dinerse modi) era d'accordo Siniglia. co' Cordonesi. Che oltre a ciò due Cohorti di soldati della quinta legione, iqua- o' 2. li eran quini alla guardia, facenano anco essi il mede simo. Cassio infiammato . è sdegno per cosi fatte cose, mosse subito l'essercito; & il seguente giorno si conduße à Segoni al fiume Selicese; e chiamati quiui a parlamento i soldati, volle Selicese far pruoua de gli animi loro; & accorfesi che non per sua cagione, ma di Cesa- fiume. re aßente gli erano fedelissimi; & che non erano per ricusare alcun pericolo, fino a che von hauessero fatto tanto, che quella Provincia fosse a Cefare restituita. Turio intanto condusse a Corduba le legioni antiche; & accioche non si Turio co paresse, che la cagione di cosi fatto ammutinamento & seditione fosse nata dal duce à la seditiosa natura de i soldati & sua; & insiememente per cagione di opporsi Corduba con pari grandez za & potenza contra Q. Cassio, ilquale per quanto si pare- le legioni ua, in nome di Cefare v faua molto maggiori forze & potenza, andaua publicamente dicendo, come e' volena riacquistare quella Pronincia per Gn. Pom-

336

odiaua Cefare.

Turio peo. E forse ancora che egli hauena ciò fatto per l'odio, che portana à Cesure, & per l'amore, che haueua à Pompeo, il nome del quale poteua molto apprefso quelle legioni, le quali haueua già tenute M. Varrone: ma da quale animo mosso egli ciò facesse non si può per congiettura sapere. Certa còsa è, che Tu-i

I foldati

rio dimostraua che l'animo suo fosse questo. I soldati in ciò si dimostrauano di di Turio si fatta maniera, che portanano il nome di Gn. Pompeo scritto fu le rotelle ... portaua- V scirono incontro alle legioni tutti gli huomini della terra insieme, & anche noil no tutte le donne maritate, o i fanciulli, o i giouanetti, frettamente pregando, che non uolessero (venendo come nimici) cercare di mettere à facco la città di

me di Gn. Pom peo fcritto fopra

Corduba. Percioche anch' essi erano d'accordo con tutti gli altri a essere contra Cassio : gli pregauano bene, che non nolessero fare loro forza d'esfere conle sotelle tra Cefare. Ora l'effercito commosfo dalle lagrime & da i preghi di si gran moleitudine di gente, uedendo come non faceua loro niente di bisogno per per-Conitare Castio al nome & la memoria di Gn. Pompeo, e che Longino era non meno odiato dalle genti, che fanorinano Cesare, che da quelle, che seguinano la parte di Pompeo, e che non potenano indurre quel popolo, ne meno M. Mar-

cello a polere ester contra la causa di Cesare; leuarono tutti il nome di Pompeo di fu le rotelle ; quindi elessero per loro capo Marcello, ilquale affermana

di polere eßer difensore della parte di Cesare; lo chiamarono Pretore, & gli aggiunfero quel popolo, & fermarono il campo fotto Corduba. Caffio in quei due giorni fe fermare il suo campo di qua dal fiume Beti, in un luogo rileuato b a punto a fronte alla città, lontano da esso intorno a quattro miglia : scrisse al Re Bogude nella Mauritania, & à M. Lepido Proconfolo nella Spagna di quà; che quanto prima, doueße venire in fauor suo, & in soccorso di quella Prouincia per amor di Cefare. Egli intanto à guisa di nimico cominciò a dare il guasto pel contado de Cordonesi, & faceua mettere il fuoco ne gli edifici. Mos-Soldatidi si da tal cosa brutta, vituperosa, & indegnamente fatta i soldati delle legioni,

Marcello che s'haueuano preso Marcello per Capitano, corsero à gara tosto dauanti à lui, pregandolo, che gli mandasse fuori a combattere, & che ordinasse di venire al fatto d'arme, & gli lasciasse andare à far giornata, auanti che fossero tutte con tanto vituperio loro, tante bellissime & nobilissime possessioni de Cordonesi in presenza loro consumate dal fuoco, da i rubbamenti, & dal ferro . Giudicando Marcello, che il uenire al fatto d'arme fosse cosa di grandissima compassione, perche il danno & del vincitore, & del vinto tornerebbe tut to sopra elso Cesare, & che tal cosa non era in poter suo ; fe passare le legioni di là dal fiume Beti, & mife l'effercito tutto in battaglia. Vedendo poscia cothe Cassio d'altra parte haueua messo l'essercito in battaglia à punto dauanti a i ripari del suo campo in luogo rilcuato & alto, trouando cagione, che egli non discendeua in luogo che fosse al pari & senza uantaggio; persuadette Mar gello a i foldati, che si ritirassero dentro a'ripari; e cosi cominciò a far ritirare-Cellerl'effercito. Cassio in quello, che le forze sue erano maggiori, & che sapeua, Marcello esfer manco potente, asaltando con la caualleria i soldati delle legioni, menere si veniuano ritirando, n'amazzò nelle ripe del fiume molti de gl'vltimi, che passanano. Ora riconosciutosi per il riceuere di questo danno, quanto fosse pericoloso & difficile il douer passare il fiume, Marcello se fermare il campo di là dal fiume Beti, e l'vno, Fl'altro fesso cauaua fuor: de gli alloggia menti l'essercito in battaglia; non si venne nondimeno mai al fatto d'arme rispetto alla malageuolezza de' luoghi. Era Marcello molto più potente nelle Marcello fanterie, perche egli hanena seco le legioni de i soldati veterani sperimentati più potegià in molte, & molte guerre. Cassio si fidana molto più nella fedeltà, che te nelle nel valore de i soldati delle sue legioni. Ora stando in tal guisa l'on campo al fanterie. l'incontro dell'altro, & bauendo Marcello preso puluogo a proposito molto per fare un forte, onde potesse impedire a i soldati di Cassio l'andare a tor dell'acqua; temendo Longino di non essere riferrato, come quasi in un certo modo di affedio in pacsi stranieri, & di nationi a lui nimiche, si parti chetamente la notte del campo, & con presto camino se n'andò alla volta di Vlla; laqual ter- L'ongino ra credeua egli, che gli fosse fedcle : e fermò quiui il campo si vicino alle mu- alla volta ra della terra, che stana da ogni banda sicura da ogni assalto, & pericolo, e ri spetto al sito naturale del luogo; percioche Vlla è posta sopra la cima d'on'alto monte, & rispetto all esser guardato dalla terras. Marcello, lo venne seguitando & pofe il campo all'incontro al campo di Cassio, quanto pote più vi- rifiuta il cino a Vlla, & riconosciuta ben la natura di quei luoghi, su tirato dalla neces- fatto d'ar sità condurre la cosa a quel termine, che più desideraua; si che non venisse al me. facto d'arme: percioche se ve ne fosse stata commodità, non harebbe potuto resistere à soldati accesi di volontà di far tal cosa; nè meno sopportare, che Cassio potesse andare largamente scorrendo il paese; accioche più altre città non patisero di quelle cose, lequali haucuano già sopportate quei di Corduba. Hauendo poi fatti de i forti in luoghi a proposito & tirate le tele de ripari in giro d'attorno alla terra; serrò co le munitioni la terra, & Cassio; & auanti che fossero interamente fornite, Longino spinse fuori tutta la sua caualleria : perche credena, che gli donesse essere di gran gionamento se vietassero a Marcello il potere andare a prouedersi di strami, & di grani; doue d'altra parte giudicana che gli douesse essere dannoso & d'impedimento, se fosse rinchiuso con aßedio, e non potesse seruiriene in nulla, & eglifosse conuenuto di consumare quel grano, che gli era necessario. Intanto il Rè Bogude pochi giorni dopò, Bogude che egli hebbe riceunte le lettere di Cassio, venne via con l'essercito suo, & Rè. congiunse ad esso quella legione, la quale egli haueua menata seco, & molti Cohorti appresso di gente Spagnuola fatti per soccorrere. Percioche si come suole anuenire nelle discordie ciuili, cosi nella Spagna in quei tempi, p'erano alcune città, che fauoriuano la parte di Cassio, ma erano poi molto più quelle,

Città che fauoriuano la parte di Caffio.

Bogude fi apprefenta con lo efferci to à ripa-

cello. Lepido arriuato ad VIIa.

a i ripari di Marcello, done più fi distendenano in fuori : & quini si combatte fieramente dall' una parte & dall'altra, & bene feffo, come fuole quafi fempre anuenire, la fortuna trapportando la vittoria dall' vna all'altra parte, non ri di Mar fu mai nondimeno Marcello cacciato dal lanoro. Arrivò fra questo mezzo ad Vlla Lepido della Pronincia di qua, con trentacinque Cohorti di foldati legio nary, & gran numero di caualli, & altre genti fatte oltre quelle per supplimento, con fermo proposito di fare ogni diligenza, che s'accordasse la differenza & discordia, ch'era fra Cassio, & Marcello; Marcello si fidò interamente di costui venuto che fù, & fessigli incontro liberamente senza dubitare d'al cuna cofa. Caffio d'altra parte non si mose niente da' suoi ripari & dalle sue

quardie; à veramente mosso da questa cagione, che gli paresse di essere di magg or giurifdictione & auttorità di Marcello, & di hauer più ragione, ò pure che dubitasse, che l'animo di Lepido per l'officio fatto prima da Marcello fofse riuolto a fauorir lui. Fermò Lepido il campo vicino a Vlla,ne teneua niente partito da Marcello; quindi fe comandare, che non si douesse per niente com battere; fe chiamar Caffio, che vsciffe fuori, & egli si tramesse fedelmente in Pensiero tutte le cose." Poi che Cassio su lungamente stato in dubbio di quello, che far

di Cassio. douesse, & di quanto donesse credere a Lepido, e sidarsi di lui; e vedendo, che se egli staua fermo nel suo proposito, il disegno suo non riusciua a fine alcuno; domandò; che si guastassero i ripari, & che gli fosse lasciato libero il passo da potersi partire .. Ora essendo non folamente fatta la tregua,ma esfendo quasi, che spianati i già fatti bastioni, & trincee; & esendo lenate le guardie da ri-Le genti pari, le genti del Rènon vi pensando alcuno (se nel dire alcuno s intende di del Rèaf- Cassio; percioche la cosa era dubbic sa; se ciò fosse di sua saputa) assaltarono

saltano il in un tratto quel forte di Marcello, che era vicino al campo del Rè, & tolsero quini la vita à molti foldati; & fe non era, che in vn tempo fu posto fine à quella fattione dallo sdegno, & aiuto di Lepido, si sarebbe riceunto molto Lepido, e maggior danno. Hora, poiche Cassio hebbe il passo aperto, Marcello accozzò Marcello l'effercito suo con quello di Lepido. Et in uno istesso tempo Lepido, & Mar-

vanno al- cello con tutti i suoi se n'andarono alla volta di Corduba. Arrinò in questo

lavolta di medesimo tempo di Narbona Trebonio Proconsolo per prendere il gouerno di Corduba quella Prouincia; & tosto, che su venuta la nuoua a Cassio, come già era venuto costui, distribui per le stanze i foldati di quelle legioni, le quali egli haneua seco, & tutta la canalleria appreso. Egli banendo prestissimamente accommodate le sue cose tutte, se n'andò alla volta di Malaca, & montò quiuz in naue in vn tempo molto contrario da nauigare per non si mettere (per quase to egli andana dicendo publicamente) nelle mani, & discrettione di Trebonio. di Lepido, & di Marcello: & per quanto diceuano gli amici fuoi, per non paffare per quella Provincia (della quale s'era gran parte ribellata da lui) con

minor

minor grandezza, & dignita per quanto poi stimauano gli altri; perche non penisero nelle mani d'alcuno quei danari, iquali egli haueua con infiniti modi di rubbare insieme raunati. Et andato auanti col tempo fauoreuole Ibero sa in quanto fi può hauere nel tempo del verno; & essendo tirato dentro nel fiu- me. me Ibero per fuggir la notte; effendo poscia cresciuta alquanto la fortuna, e giudicando di non douer nauigare con punto maggior pericolo, andando con L'onde contrarie verso la bocca del pune contra il corso dell'acqua; ne si pof-Sendo in essa bocca del fiume rispetto alla furia dell'acque rinoltare la nauc, nè meno tenerla diritta per la forza grande dell'onde, & andando la nane fotto , venne quini a perire. Oraeffendofi Cefare partito dell' Egitto , & Delibera & venuto in Soria, & intendende da coloro, che di Roma veniuano a tronar- tione di lo , & per lettere della città auertendo , ceme molte cofe in Roma si gouerna- Cefare, uano male, & senz'alcuno veile; & che la Republica non era gouernata punto bene, ne come si douena: perche vi nascenano molte dannose discordie, & seditioni , per le differenze de i Tribuni , & per l'ambitione , & licentiofo vi- Seditioni dirioni , per le asserve de l'Iribuna , & per l'amontone , o centre pe nere de l'Tribuni de soldati ; e che quelli, che hanenano il gonerno delle legio – die in Ro die in Ro ni facenano molte cofe contra il costume, & vfo della guerra, lequai cofe erano cagione di guastar l'arte, & disciplina militare, & la senerità; e vedendo che tutte queste cose richiedenano, che e'u'andasse; egli nondimeno giudicò che fosse da tardar ciò in altro tempo, & di prima lasciare di si fatta maniera fermate, & ordinate le cose di quelle pronincie, nelle quali egli era andato, che fossero libere affatto dalle domestiche discordie; che esse prendessero le leggi, & il modo del vinere, & che steffero sicure, & senzatimor alcuno di nimici stranieri . Speraua egli di potere in brenissimo tempo mettere mento di ad effetto queste cofe tutte nella Soria , nella Cilicia , & nell' Afia; perche Cefare. non erano queste prouincie da nessuna guerra molestate. Vedeua che v'era poi molto più da fare nella Bithinia, & in Ponto; percioche egli hauena già intefo, che Farnace non era anchora partito di Ponto, nè meno stimana, che fosse per partirsene; conciofosse cofa, che l'eßergli succeduta con felice fine la già fatta battaglia con Domitio Caluino , l'hauesse fatto diuentre molto super bo & animoso. Dimorato alquanto in quasi tutte quelle città, ch'erano di maggiore auttorità & grandezza, se molti doni; & particolarmente, & in publico a tutti coloro, che per esfersi portati bene lo meritanano. Volle vdire tutte le già inuecchiate liti , e discordie , & diede sopra tutte sentenza . E ricenuti alla fede, & dinotione i Re, Signori, & Prencipi delle pronincie, & entti i popoli vicini, iquali erano ricorsi a lui; & ordinate alla Pronincia le conditioni per difefa d'effa , & ch'ella ftefe ficura, gli lafciò a fe, & al popolo Romano amicissimi. Hauendo consumati alquanti giorni in quella provincia, diede a Sesto Cefare amico suo, & suo famigliare il gouerno delle leggioni del-gioni del la Soria; & egli fe n'andò alla volta della Cilicia sopra quella istessa armata, la Souz.

Cefare dà aSefto Cesare il

nella quale egli era già venuto, e fè chiamare le città tutte di quella pronincia a Taifo, che è una terranobilissima, & fortissima, quasi sopra tutte l'altre di quella prouincia. E dato quini ordine alle cose tutte, & del paese, & di tutte le vicine città; tratto dal desiderio grande dell'andare al far guerra. non si fermò quini troppo a lungo; & caminando a gran giornate per la Cappa Tempio docia, & fermatofi due giorni a Mazzaca, andò a Comana in vn Tempio an-

la Dea Bellona .

di Cappa tichissimo & santissimo della Cappadocia, dedicato alla Dea Bellona, nel quale docia de- si offerua vna religione si grande, che il Sacerdote di quella Dea per commune dicato al- volere di tutte quelle genti è tenuto il primo di grandezza, di dignità et poten za dopò il Re. Diede per fua sentenza questo sacerdotio a Nicomede nobilissimo hucmo della Bishinia , ilquale difoefo della stirpe Reale di Cappadocia per la mala & contraria forte de i fuoi paffati, & per la mutatione della natione, con chiarissima ragione, ma bene rispetto al lungo tempo già tralasciata. Ariarate ridomandana questo Sacerdotio. Il fratello di Ariobarz ane Ariarate, effendosi l'uno & l'altro di loro portato molto bene verso la Republica, accioche il

fratello d'Ariobarzane.

pensiero del succedere nella heredità del Regno non simolasse Ariarate d che veramente l'herede del Regno non lo sgomentasse; lo concesse ad Ariobarzane, facendo, che egli steffe sotto la sua giurisdittione, & alla dinotione sua; & egli con quella prestezza di dianzi si mise a ire seguitando il già cominciato uiagggio. Ora, poiche e' si fu fatto più vicino al Regno di Ponto, & a i confini della Gallogrecia, Deiotaro Signore della quarta parte di esfa, & al-

lhora di quasi tutta, perche gli altri Signori erano in contesa con esso, con dire, che ne per leggi, ne per costumi se gli douea ceder punto; & d'altra parte chiamato chiaramente dal Senato Redella minore Armenia; posto giù l'hain habito bito, & ornamenti reali penne dauanti a Cefare, non folamente pestito da buomo prinato, ma etiando con habito di citato in giudicio, a pregarlo suppliniene di- cheuolmente, che volesse perdonargli , ch'essendo posto in quella parte del mon nazi a Ce do, doue non erano per Cefare alcuni foldati, foße congli efferciti fuoi, & con

humile fare.

le sue forze andato nel campo de Gn. Pompeo in suo fauore : perche per dir il vero, e non douena mai nolere effere egli Giudice delle discordie del popul Romano, ma bene ubidire a chi li comandana. Et hauendo Cesare all'incontro ricordati molti benefici fattigli co publiche diliberationi, allhora che egli era Confolo; & hauendogli apertamente fatto nedere, che di quanto cercana feusarsi, & allegana per sua difesa, non si potena prendere alcuna scusa della sua poca prudenza, perche un'huomo tanto prudente quanto egli era, & cosi diligente, hauena molto bene potuto sapere, & conoscere chi teneua la città & tutta Italia, con chi s'accostaffe il Senato e popolo Romano, & con chi la Republica; & chi dipoi foffe Confolo dopò L. Lentulo & M. Marcello. Che nondimeno egli imputaua quanto intorno a ciò hauea fatto a passati suoi benefici, all'effer stato già riceunto da lui, & alla vecchia amicitia, alle dignità altrefe,

## GVERRA ALESSAN.

& all'età di colui, & a preghi di coloro, iquali erano come amici, & stati già riceuuti da Deiotaro, in gran numero concorsi a pregarlo. Dise poscia, com egli era per voler dare il giudicio suo sopra le differenze & le lici di que' Pren Cesare sa cipi; & eso fe rinestire de panni & habito di Re. Comandò bene, che menasse rinestire seco a quella guerra quella legione di soldati, laquale Deiotaro hauea fatta. Deiotaro de' suoi giouani cittadini, & effercitata ne nostri costumi, e nel modo nostro del di habito querreggiare, & tutta la caualleria anchora. Ora poi che e fu in Ponto, & Reale. bebbe quini fatta la massa di tutto l'esfercito in un luogo solo, ch' erano gente, Sestale. & per numero, & per effercitatione di guerra mez ane: perche fuor che la fe- gione di sta legione di veterani, laquale egli hauea menata di Alessandria,passata per Cesare. molti pericoli, & fatiche, era si scema di huomini, e rispetto alle malageuolezze de' viaggi, & delle nauigationi, & per le spesse fatte guerre ; che non erano in essa mille soldati. L'altre poi erano tre legioni, vna di Deiotaro, e due quel- Tre legio le, c'habbiamo scritto esfersi trouate in quella giornata, che si se tra Farnace ni e di cui & Gn. Domitio. Vennero intanto auanti a Cefare gli ambafciadori di Farnace, fossero. & Gn. Domitio. Vennero intanto auanti a Cejare gli ambajentato come nimico: Amba-& da prima lo pregarono, che egli non volesse andargli contra, come nimico: sciadori perche Farnace era per far quanto gli fosse comandato: & sopra tutto ricorda di Farnanano, come Farnace non haueua mai voluto dar gente a Pompeo contra Cefa- ce vengo re; done Deiotaro, ilquale gliele hauea data, hauena nondimeno a lui sodisfat- no inazi to. Cefare riftofe loro, che egli era per mostrarsi giustissimo verso Farnace, do a Cesare, ne e' fosse per mettere ad effetto, quanto egli offerina. Ricordò bene, si come . e' folena, con parole piacenoli a gli Ambasciadori, che non nolessero più rimpronerargli Deiotaro, ò veramente troppo vanagloriarsi di quel benesicio, che non hauessero mandato gente in fauore di Pompeo: percioche veramente e' no facena alcuna cofa più volentieri, che perdonare a coloro, iquali lo preganano, & che non potena perdonare l'inginrie publiche delle pronincie a coloro, iqua li non haueuan fatto il debito loro ufficio perso di lui. E che quanto affermanano Farnace hauer fatto per far buono officio verso di lui, era stato di maggior vtile ad esso Farnace, poi ch'egli haueua proueduto di no esser vinto; che a se, a cui gli immortali Dei haueuano conceduta la vittoria. Che egli dunque Cesare p perdonaua volentieri a Farnace le grandi, & segnalate ingiurie satte a' citta- Garnace dini Romani, che negotianano in Ponto, poiche egli non potena fare altramen- leineiute, ch'essi non l'hauessero ricenute. Percioche non poteua rendere la perduta sie fatte nita a coloro, iquali erano stati ammazz ati; nè meno a coloro a i quali era stato a' Cittadi tagliato il membro virile l'effer huomo; che i cittadini Romani hauenano sop- ni Romaportato tal supplicio', che era loro vie piu graue, che la morte. Che douesse ben mis partirsi quanto prima di Ponto , & che la liberasse dalle samiglie de' publici Camarlinghi, & efattori; & che oltre a ciò restituisse a' consederati del po-

pol Romano, & a' Romani cittadini l'altre cose, lequali egli hauea appresso se. Done se egli ciò facesse, gli manda se allhora a presentare e donare que' doni , i

Percha

342

fire.

quali fogliono gli Imperadori riceuere da gli amici ogn'hora, che hanno condot to buon termine le cose fatte da loro . Perche Farnace gli hauena mandato a donare vna corona d'oro. Hauendo in tal guisa risposto a gli ambasciadori gli ri

Speranza mandò alui. Ora Farnace hauendo largamente promesso di voler fare queste di Farna- cofe tutte, ftando con feranza, che Cessare essendo follecito molto & presciolofo d'andarsi con Dio, sosse per dar sede molto più ageuolmente a quato e pro metteua, che non richiedeua tal cofa, per condursi vie più prestamente, & più honoratamente a far quanto gli era necessario; percioche ciascuno sapea mol-

Cefare p to bene che Cefare era per molte es molte cagioni richiamato a Roma; cominmolte ca- ciò a ire l'entamente, a domandare il giorno della partita, a frammetter patti più lunghi & più lunghe conuentioni ; & in somma cominciò a farsi di tutto chiamato beffe. Cefare accortofi della costui malitia, se allhora, stretto dalla necessità quel lo, ch' egli soleua in altro tempo fare di sua natura per venire alle mani ananti,

Zelaterra che alcuno vi pensasse. Zela è una terra in Ponto molto forte per lo sito del luo in Ponto. go, doue è posta in vn piano; perche le sue mura son fabricate sopra d'un monti cello naturale, che par quasi fatto quini dalle mani de gli huomini, rileuato di ogn intorno dal piano affai bene:ha poscia d'attorno certi colli grandi & molti friccati dalle ualli, vno de quali, che è altissimo, e di gran nome, e molto nobi

le in que paesi per la vittoria di Mithridate, e per l'infelicità & mala sorte di Triario, & pel danno grande dell'esercito nostro; & dalla banda di sopra, & dalle più alte strade si congiunge con le mura della terra, & no è molto piu che Luogo tremiglia lontano da Zela. Prese Farnace co tutte le sue genti questo luogo ri

preso da facendoui tutti i ripari del felice campo stato già di suo padre. Cesare hauendo Farnace, fermato il suo campo lontano cinque miglia dal nimico, & vedendo quelle ualli per le quali il campo del Re era forte guardato , che harebbono fatto forte il campo suo anchora col medesimo spatio, se non fossero stati primi i suoi nimici a Bastioni prender que' luoghi, ch'erano uie piu di gran lunga vicini al campo del Re; co-

mandò tosto, che dentro a i ripari si portasse della terra da sar bastioni; & esfatti da sendo ciò con prestezza molta stato fatto, la notte, che venne subito dopò la me Cefare . Za notte con tutte le legioni spedite & in ordine , lasc ate dentro de ripari del campo enete le bagaglie, su l'apparire dell'alba, non ui pensando nulla i solda-

ti, prese quel luogo medesimo, nel quale haueua Mithridate, combattendo con Valle tra Triario, hauuta la vittoria. Fe Cefare portar quini tutta la materia da far bail campo stioni del campo, et andarui gli schiaui a lauorare: accioche niun soldato si par de' nimi- tiffe dal lauoro; percioche vua valle, ch'era quini affai profonda di non pin lar ci e quel- ghezza che vn miglio, spartiua il campo de i nimici dal cominciato lauoro del campo di Cefare . Farnace all'apparire del nuono giorno accortosi in vn subito lodi Codi questa cosa, mise tutte le sue genti in battaglia fuor de i ripari del suo campo. Cefarevededo quefto ani fana pin tofto, che ciò faceffero per un certo lor nel

gar costume di guerra effendo fra l'uno, e l'altro campo i luoghi cofi Strani e

difficili;







Nn. 343° KK

A Zela città di posto.

B Alloggiamento di Farnace.

C Alloggiamento di Cesare. D Carrifalcati di Farnace.

E Esfercito di Farnace.

F Sesta legione di soldati vecchi di Cesare nel corno destro.

G Corno sinistro.

H Legione in mezo l'esfercito.

#### · GVERRA ALESSANDRINA.

difficili : ò veramente per impedire l'opera da lui cominciata, accioche stessero maggior numero di foldati in arme; ò pure per vna certa dimostratione d vn ardire, e fidanza del Rè, acciò fi paresse, che Farnace non difendesse quel luogo più co' ripari, che con l'armi. La onde non perciò si sbigotti punto, si che egli messo in battaglia pno squadrone de suoi auanti a bastioni, non seguitasse di lanorare. Ma Fornace, ò peramente spinto dalla felicità del luogo, ò Farnace pur mosso da gli auguru, & da osseruanza di religione, allequai cose habbiamo religioso. poscia inteso costui esfere stato vbidiente molto; o veramente che sapesse il pic ciol numero de i nostri soldati, che stanano in arme, banendo crednto egli, che secondo il costume del lauorare d'ogni giorno, quella moltitudine grande di schiani, che attendenano al portare le cose da i bastioni, fossero soldati; ò pure ancora per la fidanza, che già lungo tempo hauea nell effercito suo, che i Luoghitenenti suoi si glorianano hauer già fatto giornata con la vintesimaseconda legione; & perche oltre a ciò facena pochissimo, ò ninn conto dell'essercito no-Stro; ilquale sapena esfere Stato già da lui rotto allhora, che n'era Capitano Do mitio: risolutosi di fare fatto d'arme, cominciò a scendere per la dirupata valle. Cefare per alquanto si fe beffe della sciocca sua dimostratione, e del confortare, & mettere animo a i foldati in quel luogo, nel quale niun nimico, che fosse sanio sarebbe passato mai. Ma poi, che Farnace fra quel tempo con quel passo Farnace medesimo, colquale era smontato per venire a combattere, cominciò a salire la discende valle verso vn'aspro & malagenole colle, con l'effercito tutto in battaglia,; al fatto Cefare mosso, dalla incredibile temerità, ò dal troppo ardire di costui, nè per d'arme. eser colto improviso & in disordine, sgomentato punto; fe in on tempo levare i soldati dal lanoro, e comandò che prendessero l'armi; fe che le legioni si venissero a opponere, & mise le genti in battaglia. Il subito timore di questa cosa Spauenarrecò a' nostri non picciolo spanento. Non erano le compagnie ancora in bat- to a' Cetaglia à i luoghi loro, che le carrette del Rè armate di falci, & altre armi, i fol l'ariam. dati insieme mescolati misero à sbaraglio. Tuttania queste suron atterrate dal armate di numero grande dell'armi sirate lor contra. KK Erano queste seguitate dalla falci. battaglia de' nimici, che alz ando le grida s'attaccarono co' nostri, aiutatimolto dal sito naturale del luogo, ma molto più ancora dalla benignità de gli immortali Dei, i quali oltra, che si trouano presenti in tutti i casi delle guerre; si Auuerci trouano sopra tutto a quelli, ne' quali non si puote gouernare con buon'ordine della bealcuna cofa. Essendosi già combattuto per buona pezza molto sieramente, nignità ma più alle strette di verso il destro corno, là done s'era fermata la sesta legio- de gli Idne di foldati vecchi, & sperimentati; cominciò quini hauer principio la vit- dila toria, perche i nimici furono quini ributtati giù per le vicine piagge. Co'l fauor poscia de i medesimi Dei, tutte le genti del Rè di verso il corno sinistro molto doppò furono sbarragliate e rotte, or ancho nel mezzo della battaglia; O con quella facilità, che salendo s'erano presentate in luogo sinistro, o difa-

Vittoria riani.

lezza del luogo, si trou anano à strano partito. E cosi essendo gran parte de sol dati morti, & gran parte mal capitati per la ruina de i loro stessi, quelli, che per la destrezza loro haueuano potuto fuggendo campare, gettate nondimeno via l'armi, passati la valle, e rimasi senz'arme non potenano in quei luoghi altifar cofa veruna di buono. Done i nostri d'altra parte insuperbiti per la vitde Cefa- toria, non furono da fospetto veruno ritenuti sì, che non falissero quei luoghi dirupati & difficili, & che oltre a ciò non assaltassero i ripari de nimici . Ma stando alla difesa del campo quei Cohorti di soldati, i quali Farnace v'haueua lasciati alla guardia; presero senza che vi corresse molto tempo il campo de ni mici. Farnace morti quasi tutti, e fatti prigioni i suoi si fuggì via, accompagna

Fuga di Farnace.

to da pochi caualli folamente. E se non che l'attendere i nostri al saccheggiare gli allog giamenti de' nimici gli diede più libero il poterfi fuggire, era dato uiuo nelle mani di Cesare. Ora Cesare già tante fiate vincitore prese di questa cost fatta vittoria incredibile allegrezza: poiche con tanta prestezza havea condotto à fine na querra cofi grande; & era molto più lieto anchora ripenfando al subito pericolo, poiche d' vna difficilissima impresa gli era succeduta cosi age Allegrez note la vittoria. Ora ricenuta alla fua dinotione la pronincia di Ponto, & za di Ce- donato a' foldati il bottino tutto, che s'era fatto delle cofe del Rè; egli il giorno dipoi canalcò via con tutti i canalli leggieri: & impose alla sesta legione, che partendo quindi se ne tornasse in Italia. : per riceuer quini secondo i meriti i

fare.

premij & gli honori. Rimandò al paese loro tutte le genti, c'haneua haunte da Deiotaro, & lasciò in Ponto con Cecilio Vintiano due legioni. Et in tal guisa di Cesare passando per la Gallogrecia, & per Bithinia sen' andò in Asia; & per tutte & quello quelle pronincie volle vdire le liti & differenze, & felegge sopra i Principi, ch'eglife & Re, distribui le città. Creo Re di Bosforo, che già era fotto l'Imperio di Farnace, Mitridate Pergameno; ilquale (come già scritto habbiamo) fu cagio ne, che l'impresa dello Egitto passasse felicemente, & con prestezza; nato di Reale Stirpe, & allenato con creanze reali; percioche Mitridate Rè di tutta

Stretto di Coftan

l'Asia, rispetto alla nobiltà sua l'haueua seco condotto di Pergamo fanciullet te Perez- to in campo, & haueualo tenuto molti anni; & hauendo fermato quiui vn Rè menocte anticissimo, venne à far sicure, e guardate, le provincie del popol Romano da atoda Ce Re Barbari & nimici suoi . Ad eso concesse il principato della quarta parte sare Rè di del Regno, & per le leggi di quei popoli, & per natural ragione, & per succes-Bosforo. sione a lui dounta; & occupata, & posseduta pochi anni auanti da Deiotaro. Non si fermò nondimeno in alcun luogo più lungamente di quello che la neces-

Italia.

sità delle discordie di Roma comportassero. E cost recate, & felicissimamente, & conmolta prestezza le cose tutte a fine, se ne venne in Italia molto più to-Ro, che alcuno non istimana.

Il fine de' Commentari della Guerra Alessandrina.

COM-

# DE' COMMENTARI DI C. GIVLIO CESARE

DELLA GVERRA AFFRICANA

DI AVLO HIRCIO OVERO OPIO.



Esare fatti ragioneuoli viaggi, senza mai fermarsi punto pure vn di folo; arrino in Lilibeo alli 19. di Decembre, & fu- Capo Be bito fe dinostratione di voler montare in naue, non hauen- en do seco altro, che vua legione di soldati nonellamente fatti. & à pena seicento cauai leggieri . Fermo la tenda sua su la Cesare se rina del mare; di maniera, che venina ad effer percossa dal- ce porte l'onde. E fe questo con questa intentione, che non ui hauesse alcuno, che potesse il suo pa-

hauere heranza di punto d'indugio, e accioche tutti fteffero apparecchiati à di per di, & hora per horas . Auenne a punto in quel tempo, che rispetto alle mo al ma tempeste, non si potè nauigare. Facena nondimeno star sopra le nani la ciurma, reer i soldati: or non lasciana indietro occasione alcuna dell'andar via; or massi mamente che gli era fatto intendere dalle genti di quel paese come gli efferciti de gli auuerfarii erano grandi, infinito il numero de' caualli, quattro legioni del Rè, gran numero d'armati alla leggiera, dieci legioni di Scipione, cento uen ti Elefanti. & che oltre a ciò p'erano molte armate in mare; ma egli non perciò si spanentana punto, ne meno mancaua d'animo, ò di speranza. Veniuanse in tanto ogni giorno accrefcendo le naui lunghe, & quiui oltre a ciò ne concor renano molte di quelle da carico, & vi si ragunanano molte legioni di nonelli foldati. Et tra costoro vi fu la quinta legione di foldati veterani, & vicino à Quintale due milla caualli. Raunate sei legioni, & due mila caualli, ciascuna legione se- gione decondo, che era Stata prima ad arrivar quiui, era fatta montare sopra le naui lunghe, o la canalleria nelle nani da carico; o in tal guifa fe paffare ananti la may gior parte delle naui, & comando, che fe n' andaffero alla nolta dell' Ifola Apeniana, laquale è lontana da Lilibeo. E fermatosi quini fe vendere in pu blico i beni d'alcuni . Quindi lasciò ad Allieno Commisario, il quale stana al Paconia gouerno della Sicilia, gli ordini & le commissioni di quanto voleua che intor- Pantalano ad ogni cofa si facesse, & di mettere in naue con prestezza il rimanente tut rea. to dell'effercito. Lasciate queste commissioni monto in naue alli 27. di Decem- Allieno bre, & seguitò subito l'altre naui . E cosi portato da un vento fermo sopra un veloce legno, arrinò dopò il quarto giorno con alquante naui lungbe là, done si scopriua all'incontro l'Affrica. Conciosiacosa che tutte l'altre nani da carico, Cesare. fuor che alcune poche andarono errando, cacciate da i venti in dinersi luoghi,

Cefaro

commif-

Coros. Napoli di Affrica. Toulba.

Paso con l'armata sua sotto Clupea, & quindi di là da Napoli: & oltre à ciò Glascio adietro molte terre & castelli non molto lungi dal mare. E poiche ei si su condotto ad Adrumeto là doue erano le genti de gli auersazii alla quar dia, delle quali era capo E. Considio, & Gn. Pisone con forfe ere mila Mori, or con la canalleria di Adrumeto si scoperse di Clupea lungo la rina del mare . Quini fermatofi Cefare alquanto ananti al porto per fino a tanto, che fossero

Numero dell'effer Cefare.

arrivate tutte l'altre navi, fe smontare in terra l'effercito. Il numero, che per ailhora scese in terra, su di tre mila fanti, & d' cento cinquanta caualli. E fat cito sceso to quini fermar il campo à fronte alla terra, senza fare alcun dispiacere d per in terradi fona, fermò quiui gli alloggiamenti; & probibì à ciascuno l andare à far predas. Gli huomini della terra in tanto bebbero di presente ripiene le mara di armati, o in groffo numero si presentarono al porto à far difesa; di quelli che erano dentro, il numero era di due legioni. Cefare caualcando d'intorno alla terra, & riconosciuto il sito de' luoghi, se ne tornò al suo allog giamento nel

Affedio ad Adrumeto.

campo. Vi haneua alcuno, che al mancamento di lui, & alla fua fua poca prudi Cefare denza imputana, che egli non haueste dato à i capi, & goncrnatori commiglione d'alcun luogo certo, done si donessera prosentares se meno, si come era stato suo costume ne' passati tempi, non hanena dato loro i bollettini, accioche à conueneuol tempo poi, letti quelli, tutti vniuersalmente n'andassero à pn > luogo fermo: ne s'era Cefare in ciò punto ingannato, percioche ei dubitana, che nella terra d'Affrica non vi bauesse alcun porto , doue l'armate si pot efsero ritirare, che foße al certo sicuro, che non vi scorressero le genti nimiche; ma egli stana attendendo, che la fortuna gli offerisse qualche occasione di da-L.Planco re aterras. Fra questo mezo Lucio Planco. Luogotenente ando da Cosare, er

ze.

và a Cesa pregollo, che volesse contentarsi, che ei potesse andare à negotiare con Considio ; per pedere, se potesse in alcun modo recarlo alle cose del donere. E cose datagli di ciò la licenza, scrisse una lettera, & diedela à un prigione, che la portasse à Considio nella terra. Et subito che il prigione su quiui giunto, & che cominciò à voler presentar la lettera à Considio, si come gli era stato imposto, auanti, che egli la volesse prendere, d'onde vien questa ? diffe. J. Io (ri-Spose il prigior :) vengo da Cefare. Soggians considio. Noi habbiamo vn lolo Impera re in questi tempi del popolo Romano, e non più, che è Scipione:

Parole di Confidio có vn prigione di Cefare.

quindi ci andò subito, che l prigione in presenza sua fosse morto: e la lettera cosi sigillata come era fenz a volerla leggere altramente diede à un fidato, che la portuße à Scipione. Poiche 'à paffato on di, & ona notte, che fe trouguano fotto la terra, & che non bauenano anchora haunto alcuna risbofla da Considio, & che l'altre sue genti non veniuano anchora, & non haueua molti canalli, & non haueua tanta gente, che folle balleusle per dar l'allaleo alla terra, & quelle erano di foldati nuoni; & non volena à prima giunta. che i foldati suoi foßero offesi, & perche la terra era ben fornita, & quarda-

tà, & l'andare à dar l'affalto era difficile ; & si dicena, come gran numero di canalleria venina in soccorfo di quei di denero ; non giudicò, che fosse per alcuna ragione da fermarsi più quini per combattere la terra, accioche mentre Cefare foffe in tal cofa occupato, non veniffe la canalleria de nimici, & lo togliesse in mezzo, & hauesse (asaltato da loro di diepro) à combatter con est. E cosi volendo muouere il campo, saled in vn subito suor della terra vn buon numero di foldati, & in vn medesimo tempo fu in loro fauore à sorte la caualleria, laquale hauena mandata Iuba à prendere la paga; e presero tosto gli al- Caualleloggiamenti, d'onde Cefare partendo haueua cominciato à marchiare; & co- ria manminciarono à seguitare la retroguarda della sua battaglia. Ma subito che si data da annidero di questo i foldati legionari, fecero alto, er la canalleria, come che luba. fosse picciolo numero, si volto nondimeno ad affrontare arditamente il num:ro grande de' caualli nimici. Ora egli aunenne quiui cofa da non credere quafi, Caualli che manco di crenta caualli Francesi costrinsero due mila caualli Mori à riti- leggieri rarfi; & gli diedero fi fatta carica, che fi fuggirono dentro la terras. Poiche Francefi colluro furon ributeati, & cacciati dentro a' ripari, Cefare feguitò il suo già animofi încominciato caminor E seguitanto esti sutta nolta di fare il medesimo, che ho ra veniuano feguitando i nostri, & hora eran di nuono ributtati da' nostri canalli nella terra; hanendo meffe alquante compagnie di foldati vecchi, lequali egli hanea feco, nella coda della battaglia, & parte appresso della canalleria; cominciò d seguitare di marchiare pian piano con gli altri. Et così quanto più si veniuano allontanando alla terra, tanto veniuano ad esfere più lenti quei di Numidia venire i nostri seguitando . Ora, mentre che essi in tal guisa marchianano, peninano dalle terre, & da' castelli gli Ambasciadori à presentarsi Ambaà Cesare; ad offerirgli vittouaglia, & dire come erano pronti di far quanto che sciatori l esso comandasse loro. E cosi egli quel giorno s'accampò sotto vna terra detta Cesare. Ruspino, che fu appunto il primo di di Gennaio. Mossesi poscia quindi, & arrino fotto Leti città libera, & esenta. Vsciron tosto gli Ambasciadori della ter- Ruspina ra ad incontrarlo, or si offersero di voler sure molto volentieri, quanto fosse il città dovoler suo. Messi adunque i Capitani alle porte, e le guardie nella terra, acciò ue fi acche niun foldato n'entraffe dentro, ò facesse dispiacere ad alcuno de terrazza- campà ni; fe fare i loggiamenti poco lontano alla terra lungo la riua del mare. Arrinarono à forte quiui le naui da carico, & alcune delle lunghe. L'altre (per quanto glifu detto) erano state uedute (non sapendo alcun certo luogo doue se andassero) nauigare alla nolta di Vtica. Cesure intanto non si venina scostan- Bilerta. do dal mare, e per cazione dell'andar le naui fenz a saper doue, non passaua pe' luoghi di fra terra, & tutta la canalleria facena Star dentro le nani, accioche (per quanto io stimo) non andassero scorrendo, & dando il quasto al paese: & Prouedife portare dell'acque dolci dentro le nani. Ora la ciurma, i quali erano viciti menti di delle naui per andare à pigliar dell'acqua.; assalzati in un subito da' caualli. Cesare.

### COMMENTARI DELLA

gna,

fpo.

37

ni.

Mori, non vi pensando nulla inostri, ne furono feriti molti con le frezze, & alcuni ammazzati . Perche si stanano con canalli imboscati fra certe valli. & psciuano in un tratto alla campagna, non già per cagione di venirsi affrontando alle firette da presso. Mando in tanto Cesare molti con sue lettere nel-Lettere mandate l'Isola di Sardigna, & nelle vicine pronincie, che subito lette le lettere orda Cesare dinassero di mandargli gente, pittouaglia, & grano; & alleverite in parte nell'Ifola dal peso loro le naui lunghe; mandò Rabirio Posthumio nella Sicilia d far di Sardiquindi condurre altra vittouaglias. Comando poscia, che fra quel mezo con dieci navi lunghe s'andaße cercando di quell altre navi da carico, là doue era no scorse errando; & per cagione insiememente di tener sicuro da nimici il mare. Impose medesimamente à C. Salustio Cristo Pretore, che con parce C Salut delle naui sen andaße persol Isola Cercinna, tenuta dagli aunerfaru, perftio Criche haueua inteso, come v'era pna quantità grande di grano. Et in tal gui-Isola Cet sa commandaua queste cose, & à ciascuno commetteua di sorte, che se fosse Stato possibile, non s'arreccasse scusa veruna, che fosse accettata; nè meno il dar di spalle mettesse indugio . Hauendo egli intanto per via di coloro, che s'erano fuggiti, & da' paesani altresì saputo lo stato, nel quale si tronaua Scipione; & chi fossero quelli, che si trouastero con esso lui per far guerra contra esto, haueua loro compassione. Percioche Scipione gouernana nella Pronincia d'Affrica la canalleria del Rè. Et erano tali huomini incor si in si Sciochez graue errore, & in tanta sciocchez za, che amauano molto meglio d'esser triza di alcu butary del Rè, che stare in libertà co i loro cittadini nella patria loro, à goni cittadi dersi iloro beni. Mosse il campo alli tre di Gennato, & hauendo lasciato alni Roma- la quardia di Letti, fei Coborti fotto il gonerno di Saferna; egli prefe di nuouo la volta di Rufima, d'onde il giorno dauanti era venuto con tutto il rima-Letti. nente dell'effercito; & fatte pofar quini tutte le bagaglie del campo, egli con Saferna. le genti fedite andò per le ville d'intorno à far pronisione di grano, & face-Ruspina, ua commandamento à i terrazzani, che douessero seguitarlo con tutti i carrier con tutte le bestie da soma. E cosi trouata gran quantità di grano, se ne tornò à Rufpinas. Ora io stimo, che ei face se questo per cagione di non lasciave adietro le terre maritime sfinite, & per fornire i luoghi guardati, done fo potesse riparare l'armata. E lasciato quini P. Saserna fratello di quello, ilquale egli haueua lasciato con pna legione à Letti terra vicina; fe portare dentro nella terra quella maggior quantità di legne, che si potè. Et egli psci-10 K to di Ruspina con fette Coborti, i quali tolti dalle legioni de foldati vecchi, fa erano tronati nelle fattioni fatte nell'armata con Sulpitio, & con Vatinio: Sulpitio. Vaunio, se n'andò al porto, che è due miglia lontano dalla terra. Et quini con quel numero di foldati ful tramontar del Sole entrò nell'armata, non sappiendo de ciò nulla alcuno dell'effercito; & ricercando ciascuno qual foste stato il disegno del Ceneral loro, erano gli animi loro tranagliati da gran fospetto, &

delore;

### GVERTA AFFRICANA.

dolore; percioche si vedeuano messi in terra con pochissimo numero di soldati, & quelli non pfati nelle guerre, & non meffi in terra tutti, & contra effercici grandi, & di natione falfa & tradicora, & contra canalleria fenza numero; ne poteuano allhora conoscere nelle cose; che si vedeuano, ne piace-; re alcuno, ne meno aiuto ò fauore nel configlio de i loro, fe non folamente nel- Aftutia di la fronte, & nel volto dell Imperadorloro, & nel suo vigore, & nella cera Celace Ina ridence, & maranigliofamente lieta. Percioche ei dimostrana veramente di fuori l'altezza, & la grandezza dell'animo fuo. In lui-si posanano gli huomini, & di ello stauano contenti, & herauano tutti, che ogni cosa col sapere di lui, & col gouerno fosse loro agenole. Poiche Cefare fu fato in naue pna notte intera, cominciando già scoprirsi l'alba, & imbiancarsi il cielo,; facendo celi forza di andare duanti, vidde in vn trasco comparir quini quella parce delle naui delle quali ei dubit aua, che crano andate scorrendo senza saper done, (come già di fopra è detto.) Tofto che Cefare si su di tal cofa aune. Ordini di duto, commando, che prestamente tutti smontassero in terra, & che armati Celuc. attende ffero forra il lito gli altri foldati, che allhora fouragingneuano. Ricenute dunque fenz a indugio le naui in porto, & le fanterie & la canalleria :. altresi portate dall'armata; tornò di nuono fotto la terra detta Rusbina. es: fermato quiui il campo, egli con trenta Cohorti di foldati fediti andò via à: far pronisione di grano. Ecco da quello, che su conosciuto qual fosse il dife- Diseene ano di Cefare, ch'egli haueua uoluto con l'armara ire in soccorso delle naui da di Cefare carico traportate per mare errando, senza che i nimici ne poressero spiar nul- conoscia la accioche le naui sue non vi pensando, non si dessero per isuent ara nell ar- to. mata de' nimici : & non haueua voluto, che tal cofa sapesserò i soldati lasiati da lui alle guardie: & questo fece egli, accioche per essere i suoi pochi, & Cesare i minici in gran numero, essi non mancassero d'animo « Essendo in santo Cess» autilità re allontanarossi d'intorno à tre miglia dal campo, su aussato da coloro che era-della ves no iti à far la scoperta, e da i caualli stracorritori, come essi haueuano vedu- nua de to non molto quindi lontano il campo de nimici: & eccoti, che all'hauer del- nimici. la nuova si cominciò à veder di lontano vn gran poluerio lenarsi in aria. Allbora Cefare haunta questa nuona, fe subito chiamare à se tutta la caualleria, de' quali allhora non haueua il numero molto grande, & fece chiamar ancho gli arcieri, de i quali erano esciti seco pochi fuor del campo, & gli fe mettere in battaglia; & poi si fe venire dietro l'insegne pian piano, & egli andaua innanzi con alquanti armati: Ora, poiche fi cominciò à veder d'appresso l'esfercito nimico, commandò, che tutti i fo dati s' armassero la testa. & che steffero pronti ad affrontarsi co' nimici: era il numero loro appunto di Cohorti trenta, con quattro cento caualli, & molti arcieri. I nimici in tan-Capitano to, c'haueuano per loro capi Labieno con due Pacidy, si misero tosto in bat- de nimipaglia con ordine di maranigliofa lunghezza, & non era la bastaglia ri- di

Prindent-23 di Ce-

#### COMMENTARI DELLA 348

Mori, non vi pensando nulla i nostri , ne furono feriti molti con le frezze . & alcuni ammazzati . Perche si stauano con caualli imboscati fra certe valli, & psciuano in un tratto alla campagna, non già per cagione di venirsi affrontando alle firette da presso. Mando in tanto Cesare molti con sue lettere nelmandate l'Isola di Sardigna, & nelle vicine prouincie, che subito lette le lettere orda Cesare dinassero di mandargli gente, pittouaglia, & grano; & allegerite in parte nell'Ifola dal pefo loro le naui lunghe; mandò Rabirio Posthumio nella Sicilia à far di Sardiquindi condurre altra vittouaglia. Comandò poscia, che fra quel mezo con dieci naui lunghe s'andaße cercando di quell'altre naui da carico, là done era no scorse errando; & per cagione insiememente di tener sicuro da nimici il mare. Impose medesimamente à C. Salustio Criso Pretore, che con parte C. Saludelle naui sen andase versol'Isola Cercinna, tenuta da gli aunerfari, perftio Criche haueua inteso, come v'era vna quantità grande di grano. Et in tal qui-Isola Cet sa commandana queste cose, & à ciascuno commettena di sorte, che se fosse Stato possibile, non s'arreccasse scusa veruna, che fosse accettata; ne meno il dar di falle mettesse indugio. Hauendo egli intanto per via di coloro, che s'erano fuggiti, & da' paesani altresi saputo lo stato, nel quale si trouaua. Scipione ; & chi foffero quelli, che si trouassero con esfo lui per far querra contra esto, haucualoro compassione. Percioche Scipione gouernana nella Prouincia d'Affrica la caualleria del Rè. Et erano tali huomini incor si in si Sciochez graue errore, & in tanta sciocchez za, che amauano molto meglio d'esser triza di alcu butari del Rè, che stare in libertà co i loro cittadini nella patria loro, à goni cittadi dersi i loro beni. Mosse il campo alli tre di Gennato, & hauendo lasciato alni Roma- la guardia di Letti, sei Cohorti sotto il gonerno di Saserna ; egli prese di nuono la volta di Ruspina, d'onde il giorno dauanti era venuto con tutto il rimanente dell'esfercito; & fatte posar qui ui tutte le bagaglie del campo, egli con Saferna. le genti fedite andò per le ville d'intorno à far pronisione di grano, & face-Ruspina. ua commandamento à i terrazzani, che douessero feguicarlo con tutti i carri-& con tutte le bestie da somas. E cosi trouata gran quantità di grano, se ne torno a Rufpinas. Ora io stimo, che ei face Te questo per cagione di non lasciave adietro le terre maritime sfinite, & per fornire i luoghi guardati, done fo potesse riparare l'armata. E lasciato quini P. Saserna fratello di quello, ilquale egli haueua lasciato con pna legione à Letti terra vicinas; se portare dentro nella terra quella maggior quantità di legne, che si potè. Et egli pscito di Ruspina con fette Coborti, i quali tolti dalle legioni de foldati vecchi. G erano tronati nelle fattioni fatte nell'armata con Sulpitio, & con Vatinio: Vaunio, se n'andò al porto, che è due miglia lontano dalla terra., Et quiui con quel numero di foldati ful tramontar del Sole entrò nell'armata, non fappiendo de

ciò nulla alcuno dell'effercito; & ricercando ciascuno qual foste stato il disegno del General loro, erano gli animi loro tranagliati da gran fospetto, &

dolorez

Sulpitio.

Lettere

gna,

fpo.

Cinna. 27.

ni.

Letti.

dolore; percioche fi vedeu ano messi in terra con pochissimo numero di soldati, & quelli non plati nelle guerre, & non meffi in terra tutti, & contra efferciti grandi, & di natione falfa & tradicora, & contra canalleria fenza numero; ne potenano allhora conoscere nelle cose, che si vedenano, ne piacere alcuno, ne meno aiuto ò fauore nel consiglio de i loro, se non solamente nel- Aftutia di la fronte, & nel volto dell Imperador loro, & nel fuo vigore, & nella cera Celue. lua ridente, & marauigliofamente lictas. Percioche ei dimostrana veramente di fuori l'altezza, & la grandezza dell'animo fuo. In lui si posanano gli huomini, & diello stanano contenti, & speranano tutti, che ogni cosa col sapere di lui, & col gouerno fosse loro agenole. Poiche Cefare fu stato in naue pna notte intera, cominciando già scoprirsi l'alba; & imbiancarsi il cielo,; facendo egli forza di andare avanti, vidde in vn trasco comparir quini quella parte delle nani, delle quaii ei dubit ana, che erano andate scorrendo senza saper done, (come già di sopra è detto.) Tosto che Cesare si su di tal cosa anne. Ordini di duto, commando, che prestamente tutti fmontaffero in terra, & che armati attendessero sopra il lico gli altri foldati, che allhora souragingneuano. Riceunte dunque senza indugio le naui in porto, & le fanterie & la caualleria :. altrest portate dall armata; tornò di nuono fotto la terra desta Rufpina ; 3 fermato quiui il campo, egli con trenta Cohorti di foldati (pediti andò via à: far provisione di grano. Ecco da quello, che su conosciuto qual fosse il dife- Disene quo di Cefare, ch'egli haueua uoluto con l'armata ire in soccorso delle naui da di Cefare carico traportate per mare errando, senza che i nimici ne poressero spiar nul- conoscia la accioche le naui sue non vi pensando, non si dessero per isuentara nell ar- to. mata de' nimici : & non haueua voluto, che tal cofa fapefferò i foldati lafiamata ao mmero. 15 da lui alle quardie: & questo fece egli, accioche per essere supo pochi, & Celare 2 mmici in gran numero, essi non mancassero d'animo e Essendo in santo Cesso autisto (1 re allont anatosi d'intorno à tre miglia dal campo, su auisato da coloro ch'era-della ve no iti à far la scoperta, e da i caualli stracorritori, come esti haucuano vedua puta de to non molto quindi lontano il campo de' nimici: & eccoti, che all'hauer del- nimici. la nuoua si cominciò à veder di lontano un gran poluerio lenarsi in aria. Allhora Cefare haunta questa muona, fe sinbico chianure à se tutta la canalleria, de quali allhora non haueua il numero molso grande, & fece chiamar ancho gli arcieri, de i quali erano pfciti feco pochi fuor del campo, & gli fe mettere in battaglia; & poi si fe venire dietro l'insegne pian piano, & egli andana innanzi con alquanti armati. Ora, poiche fi cominciò à veder d'appresso l'esfercito nimico, commandò, che tutti i fo dati s' armassero la testa, & che steffero pronti ad affrontarsi co nimici: era il numero loro appunto di Cohorti trenta, con quattro cento canalli, & molti arcieri. I nimici in tan-Capitana to, c'hauenano per loro capi Labieno con due Pacidi, si misero tosto in bate de nimie paglia con ordine di maranigliofa lunghezza, es non era la bastaglia ris di

-50 M CS

#### COMMENTARI DELLA piena di fanti à piedi ; ma più tosto di canalleria, & fra loro hauenano messo

i Numidi armati alla leggiera, & gli arcieri à piedi; & eransi stretti di si fatta maniera, che i soldati di Cesare vedendogli di lont ano stimanano, che sossero tutti a picdi. Hanenano poi fatti gagliardi il destro & sinistro corno, con Chaine Afermarui buoni fquadroni di canalli. Fè Cefare intanto, de' fuoi vna battaglia de folda- semplice, nel modo a punto, che rispetto al poco numero de foldati potena; fe ti di Cela star dinanzi alla battaglia gli arcieri, & dal destro & sinistro corno mise alrc. l'incontro i caualli, & impose loro che uedessero in tutti i modi, che la caualle-

Prudenza di Ce350

rine Hora Stando l'ona & l'altra parte aspettando, ne si rimouendo Cesare, E pedendo come doueua con picciolo numero de' suoi far fatto d'arme contra fare. grandissimo numero di nimici più tosto con arte, che con la forza; subito la caualleria de nimici cominciò a venirsi allargando, & abbracciare le colline vi-

cine, e à venire indebolendo la canalleria di Cefare, & ad apprestarsi di torgli in mezo. Potenano malagenolmente i canalli di Cefare stare à fronte alla moltitudine grande di costoro. Facendo intanto forza di dar dentro, le squadre de. mezo, si fecero tosto auanti, saltando suori di quell'ordinanza stretta gli armati alla leggiera di Numidia co' cauai teggieri, & tirarono i dardi, & frec-Battaglia cie loro, tra fanti delle legioni . Et effendo i foldati di Cefare mossi contra co-

ria de' nimici per lo numero loro grande non gli togliessero in mezzo; percioche effo slimana di donere nel fare la giornata venire alle mani con la fante-

era Cela- storo; i lor caualli si ritirarono, ma la fanteria fra quel mez o staua loro a fronre,& i ni-, te,mentre i caualli tornauano di nuono correndo a foccorrere i loro. Hora acmici. corgendosi Cesare, che da questo nuono modo di combattere nel correre ananti si rompena l'ordine de i suoi, perche, mentre i pedoni scorrenano seguitando, i

caualli nimici lontano dall'infegne; restando scoperto il fianco della battaglia, Provedi- erano da' foldati di Numidia vicini con le freccie feriti, e che i canalli nimici mento di schifauano agenolmente nel correre il colpo dell'armi inhastate de' soldati; fe Cefare. per tutte le compagnie mandare vna grida, che non vi hauesse alcun soldato che partisse dal suo luogo più lontano, che quattro braccia. LL Ora la ca-

GLL

ualleria di Labieno confidandosi nel minero grande, che erano, facena forz a di torre in mezo i pochi caualli di Cefare. E'l picciolo squadrone de' caualli di Cesare Stanchi per lo numero grande de' nimici, hauendo i caualli feriti G veniuano a poco a poco ritirando; & i nimici allbora tuttauolta veniuano pire Neceffità loro adoßo. E cosi trouandosi in un tempo tutti i soldati legionarii tolti in me-

de folda- zo, & le genti di Cefare ristrette a forza in battaglia tonda, erano forzati, riti di Cela buttati dentro certi ripari, à menar quiui le mani. Labieno caualcando con la testa difarmata, & scorrendo per la prima squadra, veniua esfortando in va Parole di tempo i suoi, & chiamando talbora i soldati di Cesare, parlando loro in que-

Labieno, Staguifa. E perche fei tu cofe brauetto, ò foldato nouello? Hà egli coffui feea' foldati, to con le parole sue impazzare anchor voi. Ei v'bà pur condotto per Dio im di Cefare

grans







Nu. 350 LL B

A Soldati di Cesare, ch'erano trenta cohorti.

B Armati alla leggiera innanti all'esercito.

C Caualli dugenio, chi eran nel destro corno di Ce-

D Caualli dugento, ch'eran nel finistro corno di Ce-

E Fronte dell'essercito di Labieno

F Corno destro della caualleria nimica

G Corno sinistro della caualleria dell'essercito nimico

H Eßercito di Cefare messo in battaglia tonda con gli armati alla leggiera, & la caualleria in mezso

I Armati alla leggiera

K Soldati Legionarij di Cesare

L Essercito di Labieno, che circondana l'essercito di Cesare con canalleria, & fanteria.







Nu.35 I. MM

> A Fronte delle genti di Cefare diuise in due parti, che fugano i nimici

> B Effercito di Labieno separato dale geti di Cesare, che sugge, cioè la caualleria, ch' era ne' corni.

> C Genti di Labieno, che fuggono, hauedo Cesare fat ta la battaglia tonda, ouer quadrangolare.

gran pericolo, & io vi ho compassione. Disse allhora vn soldato. Io, Labieno, non fon mica foldato nuouo, anzi che fono foldato vecchio, e della decima. legione. Diße Labieno . Io non con sco già quiui l'insegne della decima legione. Tu mi conoscerai; fogginnse allhorail foldato, teste. Et à vn tratto Animofigetto giù la celata, che haueua in capo, accioche egli lo poteffe conoscere, & cad'un cosi sforzandosi di tirargli contra d vu pezzo d'arme con tutte le forze sue, soldato diede a punto nel petto del canallo, che gli stana all incontro, o dife. Sap- di Cefare pi Labieno, che colui, che cerca ferirti, è pu foldato della decima legione. Bene è vero nondimeno che gli animi di tutti i foldati , & massimamente di quei muoni, erano in gran timore, & folhetto. Terche tutti guardanano verfo Cefare,ne facenano più altro, che schiuare l'armi da nimici tirate. Cefare intanto conosciuto il disegno de' nimici, comandò tosto, che la battaglia si dilungase quanto maggiormente si potesse, hauendo fatto rivoltare le compagnie l'una contraria all'altra sì, che l'una dopò l'altra si venisse distendendo dinan zi all infegne. M M Et in tal guifa & col destro corno,e col sinistro sparti per lo mezo la battaglia de nimici. Et assaltando di dentro con la caualleria & l'una parce cosi separata dali altra, & fatto tirare da i pedoni l'armi, la rup- Cesare fa pe,e volto in fuga: & non iscorrendo per sospetto de gli inganni troppo auan- rittrare i ti, si ritirò a suoi. L'altra parte ancora de' canalli di Cestre, & delle fanterie nimici. fe questo medesimo. Fatte queste cose, & fatti da loro discostare i nimici assui bene, & feritone molti, cominciò cosi in ordinanz a come erano, à fargli ritirare verso i luoghi, che si guardanano per lui. Vennero intanto incontro d Soccorfo i loro per loro aiuto M. Petreio, & Gn. Pisone con mille cento cauai leggieri gu ... di di Numidia eletti da loro, & con buon numero di si fatta sorte di fanteria; & numici. gl'incontrarono nel viaggio. Onde quelle compagnie ripreso animo & ardire, senza più temere, poltando adietro i canalli cominciarono ad affrontare l'ultime compagnie de foldati legionary, che si veniuano ritirando, & impedir loro l'andare auanti si che non potessero ritirarsi al campo loro. Accortost di ciò Cesare, fe tosto voltar l'insegne contra costoro, & nel mezo di quel piano rappiccare la battaglia; nedendo che i nimici teneuano nel combattere quel l'istessa maniera; e che non si veniua quini alle mani d'appresso; e che i caualli de Cefare, & l'altre bestie per lo fresco fastidio, & per la sete, per esser lanquidi, e pochi, & dalle riceunte ferite Stanchi, dell'andar i nimici seguitando & del perseuerare, erano lenti troppo nel corso; & che già era vicina la sera ; comando tosto alle compagnie, & à i caualli tolti in mezzo, che facessero vno sforzo grande & che non si fermassero mai fino a tanto, che non hauessero ributtati i nimici di là dall vleime colline, & che non gli haueffero vin- Cefare di ti. E così dato il segno hauendo già i nimici cominciato a tirare l'armi loro alla Stracea, & con poca diligenza; spinse subito auanti le compagnie, & la mutei battaglia de i suoi ; es hanendo senza alcuna fatica cacciati in un tempo i ni- munici.

mici della campagna, & ributtatigli di là dal colle; trouato luogo à propofito : & quiui fermatifi alquanto , cofi come erano in battaglia , fi vennero nitirando passo à i ripari del lor campo. Là onde i nimici cosi mal trattati, si vennero finalmente ritirando là done i luoghi erano guardati per loro. Hora fatta questa fattione, & Staccata questa battaglia, molti fuggiti del campo de gli aunerfaru di più nationi; & oltre à ciò molti de i caualli loro, & anche de i fanti à piedi rimasero prigioni , da i quali s'intese quai fos-Prigioni nimici. fero i difegni de i nimici; come effi erano venuti con animo, & con isforzo, che i foldati nuoui, & i pochi foldati legionarij tranagliati dal nuouo, & non bin plato modo del combattere, con l'effemoio di Curione tolti in mezzo da loro, fossero tutti tagliati à pezzi. Et che hauena detto Labieno nel parla-Promesse mento fatto à i soldati, che era per mandare à volta per volta tanto numero

no.

Labieno.

di Labie- di gente in soccorso di suoi contra gli auuersarij, che anchora mentre venisfero ferendo nella vittoria, stanchi dal combattere, resterebbono vinci, e farebbono superati da i suoi : che certa cosa era, ch'egli non haueua più credonza, che alcun di loro si potesse saluare. Percioche primieramente haueua inteso come à Roma le legioni de i soldati vecchi erano in disparere, & non ua inteso nolenano per niente passare in Affrica : perche poi hanendo già tre anni rite-

nuti i suoi soldati in Affrica seco secondo il costume, se gli hauena fatti fedeli, & haueua grandissimo essercito di soldati di Numidia in fauore, & gran quantità di cauai leggieri. Et oltre à ciò quei caualli Tedeschi, & Francesi, che raccolti dell'essercito rotto di Pompeo, egli partendo da Brindesi haueua condotti seco. Quindi haueua messo insieme gente nata di schiaue, & di liberi, & di schiaui altrest solamente, & haueuagli date l'arme, & inse-Bei, che gnatogli à canalcare i canalli frenati. Hanena poscia seco le genti del Rè, cen-

fi troua- to penti Elefanti. & canalli fenz a numero. Oltra questi hancua legioni di più

uano con di dodici mila foldati, raccolti di più & diuerfe nationi . Ora, Labieno infiam-Labieno. mato da questa speranza, & ardire; con ottocento cauai leggieri Francesi, & Tedeschi, & otto mila di Numidia senza freni ; & accresciuto in suo fanore l'aiuto di Petreio di mille cento caualli, e di fanterie, & di armati alla leggiera quattro volte tanti ; con groffo numero d'arcieri, di frombolieri, & di balestrieri à cauallo; con tutte queste genti à di quattro di Gennaio, il ter-Giornata zo giorno dopò che egli fù arrivato in Affrica, fu fatta la giornata in vnæ

campagna, la quale era molto pianissima, & spazz atissima; & questa battagha grande durò dalla quinta hora del giorno per fino al tramontar del Sole. Petreio grauemente ferito in questa fattione si parti dalla battaglia. Et Cefare fa Cefare in tanto facena con vie maggior diligenza fortificare il campo; rinforfortifica- Z ana le sue guardie accrescendo molto il numero delle genti; & di più ancose il cam- ra, facena tirare ona tela di bastioni dalla Città di Ruspina per sino al mare : or pu'altra tela dal campo fin cold; affine di potere vie più sicuramente scor-

rere

vere di qua alà, & che le genti poteßero senza pericolo alcuno renire in fa non fuo Facena dalle naui portare al campo armi, & machine; armana gran parte della ciurma dell'armata Francese, & della Rhodiana; & i soldati delle armate, gli facena andare al campo, affine, che je poffibil foffe nel medefimo modo, che gli annersary framettenano gli armati alla leggiera, si mettesfero frala fua canalleria: & banendo condotto in campo gran numerod arcieridalle naui Itbiree, Soriane, & di qual si voglia altra natione; andana feorrendo, En rinedendo sutto l'esercito. Percioche haueua intefo come dono l'terzò di da quello nel quale era flata fatta la giornata, si venina annicinando Scipione & che penina per accozzave I effercito suo con quello di La Scipione bieno & di Petreio. Intendenafi come il suo campo era d'otto legioni, & quat ueniua p tro milla canalls. Facena Cefare ordinare fabriche & botteghe da lanorare conginad'armi : ordinana, che si fabricassero faette, & armi da lanciare in gran nu- gersi con mero; facena far palle di piembo da tirave; mestena in ordine quantità di pertiche; fedina lessere & messi in Sicilia, che gli manda sero delle grati, & altre materie da fare de gli Arieti, perche nell' Affrica u era di tai cofe gran ca restia. . Che olere a ciò eli mandassero del ferro, e del piombo. Considerana medesimamente; come non si potena sernire in Affrica d'altro grano, che di quello, ch'egli vi facena condure .. Percioche l'anno passato non s'era quini fatta la ricolta per cagione dello bauerui gli aunersarii fatto gente: Onde i con di grano, radini & lanoratori prezzolati de i terreni erano dinenuti tutti soldati. Et oltre a sid gli anner faru hanenano rannato il grano del paese tutto dall' Affrica in alcuni caftelli forti & ben quardati, onde haueuano sfinito tueti que paesi di grano, & le terre altresi, suor però, che alcune, le quali e' potenano contenerni dentro i presidy diffendere , baneuan fatto (mantellare, & affatto spianare; haueuano oltre a ciò costretto d'eser eli habitatori a partirsene; e fat tigli andare fra i loro presidu : e le ville tutte erano abbandonate, & in esse s'era dato il quafto. Ora tronandosi Cesare in cosi fatta necessità & firettezza, andando quà, & là intorno a ciascuno, & piaceuolmente chiamandogli hauena raunato ne luoghi quardati da lui alcuna quantità di grano, & cras nel feruirfi di quello molto parco et ritenuto. Egli intanto andana tutto di intorno rinedendo done si lanorana, & mettena altre compagnie in quardia, ri- fa portare spetto al numero cofi grandede nimici. Fe Labieno portare i suoi feriti tutti i feriti ad (il numero de' quali era grandissimo) sopra de' carri ad Adrumeto. E fra que- Adrumefo tempo le naui da carico di Cefare errando per lo Mare, fcorreuano come to Toulperdute, non sapendo ne doue s'andassero, ne doue fosse il campo; & in ciascuna da molte scafe de gli anuersarii, che l'andarono ad affaltare, fu messo sopra il fuoco, & furon prese. Hannta di tal cosa la nuona Cesare, fe star l'armate d'intorno all'Ifole, & a i porti vicini , affine che le vettonaglie poteffero più sicuramente venire. In tanto M. Catone, ilquale si trouana allhora al go-

prudenza

## 354 · COMMENTARI DELLA

Biletta, uerno di Vtica, non restaua mai di riprendere, & conmolte parole, e spesso Catone ri Gn. Pompeo il figliuolo; dicendogli. Tuo padre, quando era nell'età, che fei es prendeua hora, e che vedena, che la Republica era mal trattata da certi cittadini temeil figliuo- rarii, & huomini peramente scelerati; e che gli huomini da bene, ò peramente lo di Po- erano fatti morire, d cacciati in bando, & che loro eratoltala patria, & las pco. città; inalzato dalla gloria, e dalla grandezza dell'animo, eßendo prinato & gionanetto, raccolte le genti, che si tronanano dell'effercito Stato già di fue

Prodezgno.

padre, rimife nella sua libertà l'Italia quasi atterrata, & cacciata interamen te al fondo, & la Romana città parimente. Et egli medefimo con l'armi in mano riacquistò la Sicilia, l'Affrica, la Numidia, & la Mauritania con marauize di Po- gliosa prestezza; & in tal guisa venne a guadagnarsi quella dignità & quelpeo Ma- la grandez za; che è tra le genti chiarissima, & notissima, nel fare di cost fatte cose: & cosi giouanetto & caualier Romano trionfo. Et egli non per le cosi gran cofe fatte dal padre; nè meno per hauer acquistato vna grandez za di tanta eccellenza de' paffati fuoi; ne per tanti fauori & si gran seguito ; ne per essere ornato di tanta fama , si mosse mai a fare contra la sua Republica . E tu all'incontro, ornato della nobiltà di tuo padre, & della fua grandezza, & per te flesso altresi di grandezza d'animo, & di diligenza; non ti sforzi, et non cer chi i fauori, & feguito già di tuo padre, dall'aiuto richiesto a te, alla Republica, & a ciascun huomo da bene, & ottimo cittadino? Tutto infiammato il giouanetto dalle parole di cosi fatt'huomo, e di tanta gravità, con trenta legni di più forti effendone quiui pochi che hauessero gli sproni ; partendo da Vtica

Pompeo fen andò in Mauritania, & entrò nel Reyno di Bogude. E fattoui vneffercito

giouane di due mila schiani fatti liberi, parte de i quali erano disarmati, & parte ne entra nel baneuan l'armi : cominciò a marciare alla volta d'una terra detta Afcuro, Regno di nella quale era già la guardia del Re. Accestandosi Pompeo, gli huomini del-Bogude . la terra hauendo attefo, che si facessero più vicini per fino a tanto, che si furona condotti alle porte & fotto le mura, faltando fubito fuori, rotti i foldati di Pompeo, & ripieni d'alta paura, gli fecero ritirare alla volta del mare, & entrare in naue. Et in tal guifa Gn. Pompeo il figliuolo riufcitagli male tale impresa, fe dare de remi in acqua, ne volle mai dare a terra da indi innan-Zi; e prefe a nanigare alla polta dell'Ifole Baleari. Scipione intanto con quell'essercito, che poco fa dicemmo; lasciati buona guardia in Vtica, & andando

Maiorica & minorica.

ananti, fermò primieramente il campo fotto Adrumeto; quindi fermatofi in tal luogo pochi giorni, partendo la notte, si venne a congiungere con gli effer-Camino cui di Petreio & di Labieno . Et hauendo fatto di tutti on campo folo , fi Scipio fermarono lontano tre miglia. Giua in tanto la caualleria loro scorrendo d'intorno alle trincee di Cefare, & faceuano prigioni tutti coloro . i quali tronanano fuor de ripari ; pfciti per cagione d'andar per acqua , ò per stra-

me ; fi che faceuano Star dentro a' bastioni tutti gli auersary loro . La onde i foldati

## GVERRA AFFRICANA.

foldati di Cefare cominciarono a patire grauemente, perche non erano anchora venute le vittouaglie ne della Sicilia, ne della Sardigna; ne poteuano l'armate rispetto alla stagion dell'anno andare scorrendo il Mare senza pericolo: er esti non teneuano del paese d'Affrica maggior spatio, che di sei miglia per ciascun perso: onde patinano molto per mancamento di strame. Stretti da coli fatta necessità i soldati veterani, & i canalli anchora iquali, per Mare, Er per terra s'erano già tronati in molte guerre, e bene spesso erano stati sbat- za 8c acsuti da cotai pericoli, & da somigliante carestia; cogliendo su per la marina correrza l'alga, & lauandola con aqua dolce, & mettendola cosi dinanzi a' caualli affa de soldati mati, manteneuano lor la vita. Mentre che le cofe paffauano in questa gui- di Cefare fa il Re Iuba faputo in quante difficultà Cefare fi trouasse, & il picciolo nu- Canucia. mero delle sue genti; non giudicò, che fosse da dargli tempo di riprender forza, & che le forze & ricchezze sue s'accrescessero. Messo dunque insieme vn groffo effercito di caualleria & di fanteria, pscito del Regno sollecitò l'andare moue co in fauore de suoi. Ora, fra questo compo P. Sitio, & il Re Bogude accozzati gli effercisi loro, intefo come il Re Inbas'era partito del Regno, si vennero con gli effercici loro facendo al fuo Regno vicini; & affaltando Circha città prefa da ricchissima di quel Regno, in pochi giorni combattendo la presero, & oltre a P.Sitio. ciò due terre de Gettuli, er trattando con essi d'accordo, e che doue sero partirli della terra & lasciarla vota, & non volendo esti accettare tal conditione, furon poscia presi da loro, & prinati della vita. Quindi passando più aden tro, non si restauano di molestare i contadi, & le terre. Onde Iuba intese que-Re cose essendo arrivato poco lontano da Scipione, & da suoi Capitani, prese per partito, che fose molto il suo meglio di far per se, & soccorrere il suo Re ano, che mentre andasse per soccorrere altri, egli cacciato del suo Regno, fosse poscia scacciato forse dall'una & dall'altra impresa. Et in tal guisa si ven- toma inne riducendo alla volta del suo paese, & meno seco anchora genti di Scipione dietro. in fauor suo, temendo di se stesso, & delle cose sue; e lasciati trenta Elefanzi, se ne ando per dar soccorso al suo paese, & alle terre sue. Ora Cesare, perche della venuta sua era fra quel mezo nato sospetto grande per tutta las provincia, ne vi hauena alcuno che credesse che fosse venuto egli, ma qualche Luogotenente con l'effercito in Affrica, scritte più lettere le mando per entre le città della Pronincia, affine, che fossero certi della venuta sua. In tanto i gentilbuomini, & nobili si fuggiuano delle terre loro, & anda- Cesare di wano nel campo di Cefare, & quini cominciarono a raccontare le crudeltà & uulga la le ftranezze de gli anuerfarifuoi, & Limentarfi di ciò. Cefare mosso dal- sua venude lagrime loro, & da' loro lamenti, essendosi da prima fermato nel campo Cesare di done banena fatto fare bastioni e ripari, al principio della State, messe libera di infieme tutte le fanterie sue, et venute in suo fauore, determino di affrontarsi affaltare con gli aunerfarii fuoi , & hauendo prestissimamente scritto in Sicilia ad Al- inimici,

Iuba f

Cirtha

TT 2

lieno, & a Rabirio Postumio; & mandato loro le lettere per via d'una fre" gata; fe saper loro, che quanto più tosto potessero senza metter punto di tempo, & posta banda la scusa del verno, & de venti , facessero passar da lui gli efferciti. Perche tutto il paese dell'Affrica andana male, & era da' nimici (Roi disfatto, & affatto rouinata. : La onde je non si dese tosto foccorfo a i confederati, non farebbe più da indi imanz i fecuro , non che il paefe dell' Affrica dalle sceleranze loro, & da'loro inganni; ma non pure una casa, ne lato alcuno done si riparassero. Et egli hanena cosi gran fretta, & cosi era disideroso, che il giorno dopò quello, ch'egli spedì le lettere, e i mandatt in Sicilia, dicena, che l'armata & l'effercito, indugianan già troppò a venire, & hane-Danni fat ua gli occhi & la mente rinolti interamente nel Mare non meno la notte, che tia diver il giorno; Ma non dee già tal cofa arrecare meraniglia; percioche e' pedena molto bene come si brucianano le ville , si dana pel patse il quasto , si predana il bestiame, & fi ammazzana; si rouinanano le terre e i castelli, & restanano abbandonati. Che i Signori delle città, ò peramente erano fatti morire, ò eran tenuti prigioni, ei loro figlinoli erano menati in seruità sotto nome di oftaggi. E, che non potena, rispetto al poco numero delle genti, che hanena, dare alcuno aiuto, ò fauore a questi meschinelli, che ricorreuano a lui. Non re-Hana intanto, che effo non facesse continuamente lauorare i soldati, per effercitargli, & che non faceffe fortificare il campo, far torri, è fosi, & che nonfa

Scipione fece ammaeftraro flati gli anner farii loro, e che tira Bero picciole pietre contra loro percotenregli Ele fanti .

dogli nella testà. Quindi fe fermare tutti gli Elefanti per ordine. Dopò loro fe poi flare Lalira fua battaglia, accioche ogn hora che gli anner fari cominciaßero atirare que faffi, & che gli Elefanti frauentati fi rinoltaßero contra i loro, fossero di nuono calla sua battaglia con tirar loro de sassi futti contra i nimici rinoleare : mat al cofa si facena maluolentieri , & alla lenta : Perche gli Elefanti a pena per eser loro insegnato molti anni, & per esfer per lungo voo ummaestrati, fogliono essere arditi di ciò; si menano nondimeno con ugual pericolo d'amendue le parti nelle fastioni. Ora, mentre l'uno e l'ultro Capita-Virgilio no de gli esserciti se gouernana di questa maniera sotto Ruspina, G. Virgilio De Personi o tronio, ilquale era al gouerno di Tafso città di Mare sefsendofi accorto come alcune nani fcapolate con la gente di Cefare fopra, andanano girando per lo Mare senza saper done s'andassero, per non hauere alcun luogo certo, ne sapere done fose il campo; offertasigli questa occasione empi di foldati pon nauilio manesco, mettendoui su de gli arcieri; & a questo aggiunfe alcune scafe, & cominciò a correre dietro a ciafcuna delle nani di Cefare; & hauendone afsaltate alquante, & efsendofi ( ributtato & cacciato da loro ) ritirato,

bricaffe de moli nel Mare. Difegno intanto Scipione di fare anmaestrare gle

Elefanti in questa quifa. Fe fare due battaglie di soldati, pna d'huomini dalle

frombole che fuffero contra gli Elefanti, & che sleffero appunto come fe foffe-

#### GVERRA CAFFRICANA

e non per questo restando di centare; si diede perauentura in rna naue, nella quale erano due giouani Spagnuoli chiamati amenduc del nome di Tito , Co-Spagnuo horti della quinta legione ; il padre de' quali era stato da Cefare eletto nel Se-li presi da nato, & con essi T. Lahieno, pno de Capitani della medesima legione , ilquale Vuglio. haueua già tenuro affediato M. Meffala dentro di Meffina, & hauena appo lui fatto vn parlamento veramente seditiofilimo ; & il medesimo hauena cercato, che si vitenne sero & guarda fero i danari, & gli ornamenti del trionfo di Cofare; ande per coli fatte cazioni dubitana di fe medesimo. Questi, rimorden do la conscienza de peccatisuoi, si sforzo di persuadere a que gionani, che non cercassero di combattere, e di resistere, e che si volessero rendere a Virgilio. La onde effendo cosi presi condocti da Virgilio a Scipione furon confegnaer alle guardre, & il terzo giorno dipoi furon fatti morire. Et quando essi era- I medesior alle guardie, 💸 il terzo glorno appu; mon passeno.
no condotte al luogo, done doueu ano la feiar la vieta, dicefi, che Tito quello magi emoitre. lui, che l fratello, & che ciò gli fu da loro agenolmente conceduto, & che in tal guifa gli fu tolta la vita. Le squadre intanto de canalli, che solenano flare alla guardia dauanti a bastioni del campo; tenetini dall'uno, & dall'altro capo diquelli efferciti, non restauano mai, che'e' non si venissero ogni di affronrando, & combattendo infieme . Et era molte vales che i canalli Tedefchi, & Francesi di Labieno datasi la fede con i canalli di Gesare, ven uano a parlmento era loro. Venne fra questo mezo Labieno con parte della canalleria per com Labieno battere la città di Letti , nella quale era dentro alla guardia Saferna , con tre ua perco Cohorti; e cercò di entrarui dentro per forza; ma fin da que che vi stanano al- batter la la difefa, perche la terra erafortissima, O ripiena di tutte l'armi necessarie, città di azenolmente difesa, & fenza pericolo alcuno. E perche la sua canalleria non ferestana di cio far bene feffo, & effendofene vna groffa fquadra fermata. per auneneura dinanzi alla poren, cinaco con diligenza pricolpo di balestra detta Scorpione, & ferito pn Capitano, & gettatolo per terra, gli altri pieni di spauento si ritirarono alla polta del campo. E da quel caso in poi non hebbe ro più ardire di presentarsi a tentar la terra . V saua intanto Sciplone di met- Scipione ter quasi ognit giorno in battaglia le sue genti non più lontano da i ripari del come gocampo, che trecento braccia; e consumando quini la maggior parte del gior- uemana no, se ne tornaua poscia a gli alloggiamenti. Et facendo questo bene spesso, e le sue gen non vicendo alcuno fuor del campo di Cefare , ne si venendo alcuno più acco-Bare alle fue genti; disprez zando la patienza di Cesare, cauate fuori tutte le compagnie dell'effercito suo : & fatti fermare quanti alla battaglia Elefanti trenta con le torri su l dosto, bauendo fatto distendere tutte le fantarie, & la -canalleria quanto più possibile fosse, & in vn tempo facendosi innanzi, si fer che coma mò quini nel piano, non molto discosto dal campo di Cefare. Cefare vedendo do Cefaqueste cose, comando tosto, che que soldati, i quali erano pscipi fuori de ripa- se.

ri, or quelli altresi, che erano andati a far delle legna, or per lo strame, e per fortificare i bastioni, con tutte quelle cose, che facenano a tal cosa di mestiero. a poco a poco modestamente, & senza far tumulto, & senza paura alcuna se penisero ritirando, & si fermassero al lauoro. Quindi comando a quei canalli, ch' erano stati di quardia, che prendessero quel luogo per fino done s'erano poco prima fermati, & Steffero fin' a tanto; che giungeffe a loro vna dell' ar mi tirate da nimici: doue , se pure e' si venissero più accostando , si ritrassero dentro a' ripari, quanto più honoratamente fosse possibile. Impose a gli altri canalli anchora, che ciascuno si douesse tronare a' luoghi suoi pronto, & Golare in arme. Ma queste cofe non le comandana egli in persona, Stando sopra i bapratichif- Stioni a considerare il tutto; ma essendo pratichissimo nell'arte della guerra, fimo nel- & intendendola marauigliofamente; standost a sedere nel suo padiglione, fal'arte del ceua comandare quanto e' voleua che si facesse da coloro, iquali e'mandaua ri-

i nimici suoi haueuano in fauore il numero grandissimo delle genti ; nondimeno

la guerra nedendo & che da' suoi erano mandati. Percioche e' considerana, che se bene

essendo stati fesse volte rotti da lui, & messi in fuga, & fauentati, era stata perdonata loro la vita, & gli errori commessi; onde per queste cagioni non harebbono mai per lo poco saper loro, & per lo rimorso della conscienza, tanta fidanza di poter ottenere la vittoria, si che hauessero preso ardire d'assaltare il suo campo. Et oltre a ciò il nome suo; & la sua grandez a scemana in Nome & gran parte l'ardire dell'esercitoloro. Et appreso, i gran ripari del campo, gradezza or l'altezza del bastione, & la profondità de i fossi, & le nascoste punte di

di Gefare ferro acconcie quiui marauigliosamente insieme, senza che vi sosse stato gente alla difesa vietanano il passo a gli anuersarii. Hancua gran quantità di balestre & di dardi, & d'altre armi da difendere, che si sogliono in simili ca si tenere apprestate per difefa. Et hauena egli fatto pronisione di queste, si per esfer l'effercito suo picciolo, & si anchora di foldati nuoni. Et si dimostrana (al giudicio de i nimici) non già perche la forza, & paura loro gli bauesse da-Cefare & to trangelio, ma più tosto come saggio timoroso, & sanio. E non restana per moftraua questa cagione, che non canasse suor de' ripari le sue genti; aunenga che il numero loro foße picciolo, & di foldati nuoni, che egli diffidaffe della vittoria de' suoi; ma e'giudicana, che fosse di grand importanza di che qualità douesfe effer questa vittoria. Perche, per dire il vero, egli slimana, che a lui fosse vituperio, hauendo fatte cosi honoratamente, & con tanta lode tante imprefe, bauendo superati tanti efferciti, & acquistate tante & si famose & bonorate vittorie, che si stimasse, che combattendo con il rimanente delle genti aunerfarie, raccolte infieme dopò le ricenute rotte, hanesse hanuto la vittoria Intento fanguinofa. La onde haueua nell'animo suo fermato di sopportare la glo-

di Cefase ria, & il vantarfi, e far festa di costoro, per fino a tanto, che nel secondo paf-Jaggio dell'armata arrivasse con essa qualche parte de i soldati delle legio-

ni veterane. Fermatofi intanto, si come habbiamo poco fa detto, Scipione alquanto in quel luogo, siche quasi si paresse che egli hauesse tenuto pochissimo conto di Cefare; ridusse a poco a poco le sue genti ne loggiamenti; e chiamato il parlamento, ragionò a lungo del terrore arrecato da lui all'effercito di Cesare, & della loro disperatione. Quindi confortati i suoi, promise le-To di volergli dare in breuissimo tempo la vittoria in mano . Cesare fe di nuono tornare i foldati a lauorare, & non lasciò, per cagione delle munitions e ri pari, che non desse a' foldati nuoni delle fatiche asai. Si fuggiuano intanto del campo di Scipione ogni giorno i foldati di Numidia , & i Getuli, & parte Saldati, di loro ne tornauario al Regno, & parte perche & effi, & i paffati loro hau - che fuguano già riceunto benefici da C. Mario, & intendenano come Cofare era di giuano lui parente da lato di donna, paffanano o fobiera a fobiera nel fuo campo. Et po di Sci elerti alcuni buomini del numero di questi, firinendo a loro cittadini, & ef-pone. fortandogli, che messo insieme buon numero di gente, disendessero loro, & le lor genti, & che non voleffero vbidire a' nimici, & auner farif suoi, & a quanto comandaffero loro; mando via con effe i primi, & più illustre, che foßero fra Getuli. Ora, mentre fotto Ruspina le cose passauano in que-Sta quisa, pennero Ambasciadori dalla città di Acilla, città per anchora li- Ambabera d'ogni intorno, a tronar Cefare, offerendosi pronti a vbidire, far mol- sciatorito volentieri quel tanto, che da effo foffe loro comandato ; & richiedendolo di Acula & firettamente pregandolo d'una fol cofa, che mandasse loro gente in fauo- a Celare. re, affine, che vie più sicuramente & più agenolmente ciò far potessero; & ch'esti erano per aintarlo di grani, & di tutte quelle cose, che gli facessero di bisogno. Cesare hauendo con agenolezza conceduto loro questo, & dato loro alla quardia C. Messio, ilquale era già stato Edile : gli impose, che se n'andasse ad Acilla. Saputo questo Considio Longo, ilquale staua con Considio due legioni, & settecento canalli alla guardia di Adrumeto; lasciata qui- Longo. us parte delle sue genti si mosse prestamente alla volta d'Acilla con otto Cohorti. Messio spedito quel camino con molta prestezza, arrinò primadi lui ad Acilla con le sue compagnie. Ora essendosi presentato Considio alla Città con le sue genti, O annedendosi come già n'era dentro la quardia di Cefare; non hauendo ardire di metterfi con suo pericolo a tale impresa, non hanendo potuto rispetto al numero grande de gli huomini, far cosa veruna; se ritirò tosto ad Adrumeto. Quindi a pochi giorni menando seco da Labieno alcune compagnie di caualli, accampatofi fotto Acilla, cominciò di nuono a tenerla assediatas. Arrino fra questo tempo a Cercinna C. Crifpo Saluftio, C. Crifpo ilquale era stato mandato pochi giorni adietro, si come habbiamo poco fa di- Saluttio

mostrato, da Cesare con l'armata. Alla cui venuta C. Decio Questore, ilqua- arriuz a le era quini con la sua guardia commessario delle vittonaglie, tronato vn Cercing

### COMMENTARI DELLA

come Pretore da gli huomini di Cercinna, trouata quantità grande di grano, n'empi tutte le naui da'carico delle quali tronò quini gran numero & man-Allieno dollo a Cefare nel campo . Fra questo mero Allieno Proconfolo fe, a Lilibeo Proconso montare su le naui la terza decima & la decima quarta legione, con ottocenlo,quello to caualli Francesi , mille fra frombolieri , & arcieri , & mandò a Cesare in che ope- Affrica la seconda mandata dalle genti. Questenaui hauendo il pento fauoreuole, arrivarono il quarto giorno a faluamento nel porto di Ruspina, là doue Soccor- Cefare haneug già hanuto il campo . La onde Cefare allegratofi in on medefi-

so giuto a mo tempo per doppio piacere, & allegrezza, e scaricatosi al fine de pensieri Cefare. l'animo per legenti venute, o per l'haunto grano, tolto via da se ogni tranaglio de mente, fe smontare in terra le legioni, & volle, che i canalli pfeiti dellenani si rinfrescassero, & si ricreassero: perche il Mare haucua dato loro fastidio; onde haueuano patito; gli altri foldati seesi, distribuì pe' forti & pe' ripari. Ora molto per queste cose si maravigliana Scipione, & seco i compagni suoi ch'erano con esso lui, & cercanano di sapere qual fosse la cagione, the C. Cefare, ilquale era sempre vato di molestare altrui, & prouocare al combattere, fosse cofe in yn subite mutato; & bauevano si sperto non esto lo facesse con qualche grandiscorso & consiglio. Entrati dunque per lo suo tanto sopportare in gran sofbetto , mandarono tosto nel campo di Cefare due foldati Getuli, iquali per quanto giudicauano, erano loro fidatissimi : prometten

Soldati Getuli mandati nel capo Getuli a Cefare.

do loro premy & offerte grandi, che n'andaffero per ispie, come fuggiti del diCelare. campoloro. Questi subico, che si furono condotti auanti a Cesare, domanda-Parole de rono di poter dire alcune cofe senza pericolo alcuno: & essendogli stato ciò conceduto; Bene fpeffo differo, o Imperatore grandissima parte de Getuli, perche fiamo affettionati a C. Mario, & oltre a ciò tutti que cittadini Romani, che si trouano nella quarta, e nella sesta legione, habbiamo uoluto passare a voinel campo vostro; ma siamo stati sempre impediti dalla guardia de caualli di Numidia, si che non habbiamo mai possuto farlo senza pericolo. Ora,

che noi habbiamo possuto, mandati da Scipione per ispie, vi siamo venuti certissimamente volentieri per cagione di poter considerare ; e neder molto bene, se voi baueste per auentura fatto fare auanti a' vostri bastioni, ò fosti, ò altri inganni contra gli Elefanti : & per sapere altresi quai fossero i disegni vostri contra i medesimi animali , & quai siano gli apparecchi da voi fatti per combattere, & riferire poscia loro il tutto. Cesare hauendo commendato molto colloro, & dato loro la paga, gli fe menare fra gli altri fuggiti nel suo campo , & quanto effi hauenano desto , si venne prestamente a perificare. Percioche il giorno seguente molti soldati di quelle legioni, che haueuano essi detto fuegendo da Scipione paffarono nel campo di Cefare. Mentre fotto Rufpina

sana di mettera ogni giorno insieme soldati, raccogliendo schiani fatti liberi,

Affri-

che face-le cose passanano in tal guisa, M. Catone, ilquale era al gonerno di Vtica segui-

ua.

O Villa, che non lasciò uedere a nimici la caualleria

di Cesare.

P Essercito di Cesare messo in battaglia.

Q Caualleria di Cesare, che toglie in mezo quella di
Scipione & di Labieno.

#### COMMENTARI DELLA 360

rò.

come Pretore da gli huomini di Cercinna, trouata quantità grande di grano, n'empì tutte le naui da'carico delle quali trond quini gran numero & man-Alliena dolle a Cefare nel campa . Fra questa mero Alliena Procenfelo fe a Lilibeo Proconio montare su le naui la terza decima & la decima quarta legione, con ottocenlo,quello to canalli Francesi, mille fra frombolieri, & arcieri, & mandò a Cesare in che ope- Affrica la seconda mandata dalle genti. Queste naui hauendo il vento fauoreuole, arrivarono il quarto giorno a faluamento nel porto di Ruspina, là doue Soccor- Cefare haueug già hauuto il campo . La onde Cefare allegratofi in on medefi-

fo giato 2 mo tempo per doppio piacere , & allegrezza, e scaricatosi al fine de pensieri Cefare. l'animo per le genti venute, & per l'hauuto grano, tolto via da se ogni tranaglio de mente, fe smontare in terra le legioni, & volle, che i canalli y foiti dellenaui si rinfrescassero, & si ricreassero; perche il Mare haueua dato loro a fastidio; onde haneuano patito; gli altri soldati scesi, distribuì pe' forti er pe' ripari. Ora molto per queste cose si maranigliana Scipione, & seco i compagni fuoi ch'erano con effo lui, & cercauano di sapere qual foffe la cagione, the C. Cefare, ilquale era sempre vfato di molestare altrui, & prouocare al combattere, foffe rofi in vn subito mutato; & baueuano s, spetto non esso lo facesse con qualche gran discorso & consiglio. Emrati dunque per lo suo tanto sopportare in gran sospetto, mandarono tosto nel campo di Cesare due sol-

dati Getuli, iquali per quanto gindicauano, erano loro fidatissimi : prometten

Getuli ' mandati nelcápo Parole de Getuli a Cefare.

do loro premij & offerte grandi , che n'andaffero per ispie , come fuggiti del diCefare. campoloro. Questi subito, che si furono condotti ananti a Cefare, domandarono di poter dire alcune cose senza pericolo alcuno: & effendogli flato, ciò conceduto; Bene fesso dissero, à Imperatore grandissima parte de Getuli, perche siamo affettionati a C. Mario, & oltre a ciò tutti que cittadini Romani, che si trouano nella quarta, e nella sesta legione, habbiamo uoluto passare a voi nel campo vostro; ma siamo stati sempre impediti dalla guardia de caualii di Numidia, si che non habbiamo mai possuto farlo senza pericolo. Ora, che noi habbiamo possuto, mandati da Scipione per ispie, vi siamo venuti certissimamente volentieri per cagione di poter considerare ; e neder molto bene, se voi haueste per auentura fatto fare auanti a' vostri bastioni, ò fossi, ò aleri inganni contra gli Elefanti : & per sapere altresi quai fossero i disegni postri contra i medesimi animali, & quai siano gli apparecchi da voi fatti per combattere, & riferire poscia loro il tutto . Cesare hauendo commendato molto coftoro, & dato loro la paga, gli fe menare fra gli altri fuggiti nel fuo campo, & quanto effi haucuano detto, fi venne prestamente a verificare. Percioche il giorno sequente molti soldati di quelle legioni, che hancuano essi detto fuggendo da Scipione paffarono nel campo di Cefare. Mentre fotto Ruspina

sana di mettera ogni giorno infieme foldati , raccogliendo schiani fatti liberi,

tone le oche face- le cofe passamano in tal guisa, M. Catone, ilquale era al gonerno di Vtica seguiua.

O Villa, che non lasciò uedere a nimici la caualleria di Cesare.

P Esercito di Cesare messo in battaglia. Q Caualleria di Cesare, che toglie in mezso quella di Scipione & di Labieno.





A Ruspina città occupata da Cesare.

B Porto di Ruspina,

C Trincee tirate dal porto alla città.

D Alloggiamento di Cesare fatto nel primo passag-

gio in Africa.

E Trincea tirata dall'alloggiamento di Cesare alla città, acciò che potesse sbarcar gente, & vetto-uaglia, non potendo essere impedito da'nimici.

F Alloggiamento di Scipione,& di Labieno.

G Esercito di Cesare che uà ad occupare il monte per farsi pui uicino a nimici.

H Torre ch'era su'l detto monte.

I Trincea che tirò Cesare super il monte, & dal mon te alla città.

K Caualli posti da Cesare in guardia , quando e'faua le dette trincee.

L Caualleria & fanteria di Scipione, c'haueuano oc cupato un colle nonmolto distante da Cefare .

M Eßercito di Scipione meßo in battaglia per distur bare Cesare, accioche non tiraße le trincee.

N Cauallería di Scipione peraintare i fuoi, che fuggiuono.

Villa,

Affricani, & schiaui, & in somma qual si voglia sorte d'huomini, purche fosfero in età di portar arme, & gli mandana nel campo fotto il gonerno di Scipione. Vennero in tanto a Cefare gli ambafciadori della sittà di Tifdre, dentro Ambadella quale erano Stati ridotti da gli huomini d'Italia, che vi negotianano, & sciadori da' lanoratori delle terre trecento milla moggi di grano, & gli mostrarono la di Tisdre quantità del grano, che appo loro si trouaua, & lo pregarono appresso, che vo-Celare. leffe mandarni la guardia affine, che compiù securezza si guardasse ii grano, & le gentifue . Cefare refe a costoro presentimolte gratie, & disse loro, che pi manderebbe tosto la guardia, & confortatigli con belle parole gli rimandò a i loro cittadini . Entrato intanto P. Sitio con l'effercito fuo dentro a' confino della. Numidia, combattendo vn Castello posto foura vn monte in luogo entra ne forte, & ben guardato, nel quale il Re Juba haueua fatto portare del grano, confini & alere cofe, the foolions effere alla querra necessarie, per cagione di far quer

ra; lo prefe per forzas. . N. N. Ora poiche Cefare nel fecondo paffaggio delle genti hebbe accrefciuto l'effercito suo di due legioni di foldati vecchi, di caualleria, & d'armati alla leggiera; comando tosto, che si mandassero a Lilibeo sei naui di carico per portar quini il rimanente dello effercito. Egli intanto alli dicifette di Gennaio commando, che tutte le spie e stracorridori si done sero al principio della notte presentare auanti a lui. E cosi non ne sapendo nulla alcuno, nè meno comanda sospettando di ciò persona, dopò la meza notte commandò che tutte le legioni che i solsi cauassero fuori de ripari del campo, & che seguitassero lui verso la città di Ruspina, donc esso tenne già la guardia, & che su la prima a darsi alla sua dinocione. Quindi passato ananti vna picciola spiaggetta, canò fuori del città di campo le legioni della banda sinistra lungo la marinu. . E quiui la campagna Ruspina. di maranigliofa pianura di larghezza di quindici miglia, quiui ha vn gran monte, che ha il nascimento suo nel mare, e non è molto alto, che sa quasi quini la forma di un teatro. Sono sopra questo monte alcune colline di grande Monte e altezza, sopra di ciascuna delle quali erano fabricate certe torri, che scopri- qualità nano il paese d'intorno, e molto antiche, vicino all'ultima delle quali si fer- sua. mò già la gente & la guardia di Scipione. Poi che Cefare fu falito sopra il monte, che habbiamo dimostrato, cominciò a far fare sopra ciascuna di quelle colline vn forte vicino alle torri, & auanti, che fosse passata vua me- Forti fatz'hora, hebbe ciò fatto compiutamente. E poi che si trono poco lontano ti da Cedall'ultima collina & dalla torre, che v'era, ch'era vicina al campo de gli sare. aunerfary, là done bo dimostrato, che era la guardia, & la stanza di que' di Numidia; Cefare fermatofi alquanto, e considerato il sito naturale del luogo, messala canalleria in guardia; diede da fare alle legioni; comandò, che pel mezo del monte si prendesse a dirittura un braccio di esso; cominciando dal biogo, done egli era giunto, per fino a quello d'onde s'era già par-

P. Sitio della Nu midia.

\_NN

Cefare dati lo fe-

#### 362 COMMENTARI DELLA

tito, & che si fortificasse. Tosto che Scipione e Labieno si furono di tal cofe accorti, canando fuori tutta la canalleria, & messala in battaglia, scorsero auanti intorno a vn miglio lontano alli ripari del campo loro . Quindi fecero fermare la battaglia delle fanterie manco di mezo miglio lontano dalle loro

Cefare e trincee. Cefare effortana i suoi foldati, che non si restaßero di lanorare, ne forta i sol si muoueua punto per cagione delle genti de gli auuerfari. Essendose intanto dati che accorto come fra i suoi ripari, & la battaglia de' nimici non v'era luogo di maggior fatio che di vn miglio e mezo; & hauendo intefo come l'effercito nimico venina per impedire a' suoi soldati il lauorare, & per cacciargli da quel lanoro, & bisognandogli a forza leuare da l'opera le legioni, comandò as tofto a pn fauadrone di Spagnuoli, the corressero al colle picino, e che per o forzane cacciassero la guardia, & prendeffero il luogo, quindi comandò, che

Spagnuo in foccorfoloro vi corresfero alquanti armati alla leggiera. Ora, costoro li ottego che furon cosi mandati asaltando in un tratto i soldati di Numidia, parte no il luo- ne ferono prigioni; diedero delle ferite a certi caualli, che si fugginano, & ottemero il luogo. Tofto, che Labieno fi auuide di questo, per poter con vie maggior prestezza soccorrere i suoi, leud della battaglia quasi che intera-Cefare. mente lo squadrone de i canalli, ch' crano nel destro corno ; & con esti si mosse per foccorrere i fuoi, che rotti veniuano fuggendo. Ma non fitofio fi fu Cefare anneduto, che Labieno s'era discostato molto dalla battaglia, che fbinse

ananti lo fonadrone de' canalli della banda manca della fua battaglia, affine di ferrare a nimici il passo.

Villa mol Era su quella campagna done si facenan queste cose una villata molto granto grade, do, doue erano edificate quattro torri, che toglieuano a Labieno il poter nedere & accorgersi come gli erano dalla caualleria di Cesare ferrati i passi.

Canalli Egli dunque non vide mai le squadre di Cefare prima, che quando fenti; che di Numi- i fuoi erano affaltati, e feriti dalla banda di dietro. Onde fauentati in vn tempo per quelta cavione i canalli di Numidia, si misero tutti a fuggire dino. rittamente alla volta del campo. I canalli Francesi & i Tedeschi, iquali erano restati affaltati dalla banda di sopra, & di dietro le Balle, gagliar-

Fracefi e damente resistendo furon sutti tagliati a pezzi . Si che tosto che i foldati Tedeschi 'delle legioni di Scipione, iquali stauano dinanzi al campo in battaglia ; di tal tagliati a cofa si aunidero, accecati dal sospetto, & dalla paura grande; cominciaropezzi. no a fuggire per tutte le porte dentro a i riparidel loro campo . Ora, poi-

che Cefare, cacciato. Scipione e le sue genti a forza del colle, & dellas campagna; & ributtato dentro a i ripari, hebbe fatto sonare a raccolta: er hebbe ridotto dentro a' suoi ripari tutta la canalteria; spazza-Corpi di ta la campagna, vide quini maranigliosi corpi de Francesi, & Tede-

Franceli fchi, parie de iquali hauenano partendo di Francia lui feguitato per la lua grandezza, & parte tratti dal pagamento, & dalle offerte, s'erane

ad esso presentati, & alcuni che fatto prigioni nella giornata fatta con Curione, & campati haueuano, nel mantenere la fedeltà loro voluto non meno dimostrarsi. Giaceuano qua & là per tutta quella campagna i maranigliosi corpidi costoro combattendo morti, si che arrecauano vna marauigliosa mo-Ara a' rignardanti . Dopò questa fattione , Cesare il di seguente canò fuori le compagnie di tutti i luoghi, ne i quali erano le guardie, & mise tutte le sue genti in battaglia su quella campagna. Scipione essendo i suoi stati mal trattati morti & feriti, cominciò à starsi dentro à i ripari. Cefare con le genti così come erano in battaglia, si venne pian piano lungo le radici del monte acco-Stando à i ripari, & già s'eruno le legioni di Giulto appressase à manco d'uns miglio ad Uz ita città tenuta da Scipione, quando Sei pione dabitando di non Vzita citperdere quella terra , d'onde l'effercito suo folena baner dell'acqua, & effer tà tenuca sounennto d'ogn'altra cofa ; fatte pscir fuor de i mparitutte le fue genti , & da Scipio fatte di effe quattro battaglie, & secondo il costume suo fatto stare la prima ne. di canalli per drittura, & framessiui Elefanti con le corri; volle mouersi per ire à soccorrere gli armati. Veduta tal cosa Cesare, giudicando che Scipione pronto di venire alla giornata seco, andasse con animo fermo verso quel. luogo, che poco fà dicemmo ; si fermò dinanzi alla terra: & con la terra venne à tener difefo lo squadrone del mezzo. Quindi fe fermare il destro corno, & il finistro anchora in luogo largo à fronte à i nimici verso doue erano gli Elefanti. Ora, poiche Cesare su Stato aspestando per fino al tramontar del Sole; vedendo che Scipione non ardina di passare più ananti, che il luogo, do- Pensiero. ne s'era già fermato, & che più tosto egli cercana di difendersi in quel luogo & giudi-(quando pure gli fuffe stato forza di venire alle mani) che faltare in campa- cio di Ce gna à combatter più alle strette ; non giudicò, che fosse bene di farsi più quel sare. giorno vicino alla terra; perche haueua già inteso, come v'era gran gente di Numidia alla guardia, e che gli aunersarij hanenano ta battaglia del me-Zo coperta dalla terra: et intese come sarebbe molto difficile impresa di combattere in pn'istesso tempo la terra, & nella campagna, in luogo disauantaggiofo, e dal destro, & dal finistro corno altresì; & massimamente, che i soldati erano stati sempre in arme dall'apparir dell'alba fino allbora, & erano anchora digiuni, & affaticati. Fatte dunque ritirare le fue genti dentro à i bastioni, si diliberò di far allungare il di seguente i ripari; si che si venisero à far più vicini alla battaglia de i nimici. Considio in tanto, ilquale tenena con le genti di Numidia, & di Getulia assediata Acilla, & otto Cohorti di foldati pagati, che vicrano, done si tronana capo C. Messio: hauendo lun- dall'effer gamente tentato, & fatte molte gran proue & accostato feffo alle mura ma- cito di chine grandi, & effendoui ftato in effe da quei della terra gettato sopra il fuo- Acilla. co; non vi facendo cofa buona, tranagliato nella mente dalla subita unona haunta della fatta battaglia fra la canalleria ; fatto brusciare il grano che egli

haueua

#### COMMENTARI DELLA 364

hauena nel compo, che ve n'hauena gran quantità; & guaftato il vino, l'olio, & tutte l'altre cose, che si sogliono apprestare per lo viuere humano, si parti dall'assedio di Acilla done s'era fermato; e marchiando nia per lo paese del Rè Iuba (diuise le sue genti con Scipione) si riparò dentro di Adrumeto. Vna na-Naue ma ne in tanto della seconda mandata delle genti, che erano mandate della Sicilia data d' Al da Allieno, sopra della quale era Q. Comminio, & L. Ticida Canallier Roma-

rita.

50 at &

F. ..

lieno sma no, esendo si smarrita dall'altre dell'armata, & portata dal vento alla Città di Tasso; fù da Virgilio con alcune scafe, & piccioli legni assata & presa, Galeapre & condotta d Scipione. Vn altra galea ancora fcorrendo finarrita dall altre, sa dall'ar- e dalla tempesta portata ad Egimuro, su quini presa dall'armata di V aro, & mata di . di M. Ottanio, sopra della quale si tronanano molti soldati veterani con vn Ca Varo. pitano, & alquanti foldati nonelli, i quali tutti V aro, fenz a che foffe fatto dispiacere veruno ad alcuno, mando à Scipione. Egli dopo che esti furono arrinati da luise che si furon auanti al cospetto suo fermati; lo son certissimo, diffe, che voi non di vostro volere, ma forz ati dallo feelerato Imperator vostro.

olu Parole di Vare.

& per fuo commanuamento, andate contra ogni doucre, & ragione perfequi-Scipione, tando i cittadini, & gli buomini da benesora poi che la forte ba voluto, che vi Gate dati nelle man nostre, e nelle nostre forze, se volete difendere la Republi sa, & ciascuno ottimo cittadino, il che donete fare in ogni modo, certa cofa è. cho ni camperemo la uita, & farete da noi ben pagati; fauellate dunque aperramente qual fia l'animo postro. Scipione haunto cosi fatto rifpetto, Stimando per cofa certa, che costoro per lo beneficio lor fatto fossero per rendergli molte gratie, diede loro licenza di poter parlare. Di costoro il Capitano della decimaquarta legione. to, diffe, o Scipione ti ringratio fommamente per lo benefi-

Risposta

de prigio cio grande da te riceunto. Non ti chiamo gid Imperatore, poiche tu mi promet ti volermi donar la vita, & faluarme fernando le leggi della guerra; & io per auentura mi feruirei di questo beneficio, se non si aggiungesse ad esso una grandiffima feelerateine. Io adunque andero con l'armi in mano contra Cefare mio Signore & Imperatore, fotto qui fon Stato fatto Capitano, & contra l'effercito suo, per la grandezza, er vittorie del quale ho già combattuto più di trentusei anni ? Non son gid per far mai tal cofa ; anzi che esorto te quanto più posso maggiormente, che ti tolga da questa impresa. E se non bas ancora pronate contra le genti, di sue tu combatta, bora ne puoi far la prona ; prendi pre poco delle tue compagnie di foldati un Cohorte intiero, & quello, che tu tieni migliore, & più brauo, & mandalo contra me ; done io d'altra parte non vò prender meco più che dieci foli di miei foldati, che tu tieni nelle forze sue, & non più, e vedendo it valor nostro, conoscerai quanto tu dei sperare nell essercito, che baiteco. Poiche questo Capitano hebbe cosi animofamente contra la

openione di Scipione inval guifa parlato, accefo d'alto fdegno, & prefo da doprivata dellavita. lor grande nell'animo fuo, fe cenno à i Capitani di quanto volena che fi facef-

fe,e cosi fe tor la vita à quel Capitano dinanzi à suoi piedi; quindi fe separare gli altri foldati veterani da i nouelli. Conducete vn pò qua, disse egli, questi huomini macchiati di cosi brutta sceleraggine, & ingrassati nelle occisioni de i cittadini. E cosi furon menati fuori de' bastioni e prinati con molti stratii del la vita. Comandò bene, che i nouelli foldati fossero spartiti fra quelle compagnie delle legioni, e non uolle per niente, che ne Comminio, ne Ticida gli si conducessero ananci. Cefare surbato di questa cofa fe vituperofamente cassare co- Pronedime poleroni per la loro negligenza coloro, iquali egli hauea facto stare à Taso mento di alla guardia con le naui lunghe, accioche potessero andare à dar soccorso alle Cesare. fue naui da carico, & alle lunghe parimente; e oltre à ciò volle, che haueffero vn grandissimo bando adosso: Auenne quasi in quel medesimo tempo all esfercito di Cefare una cofa tale, che ad udirla non è da credere; che passato il se ano delle fielle dette Virgilie, cioè al cominciar del verno, d intorno alla muta Piorgia. della prima fentinella della notte, uenne in un subito una pioggia grandissima, e grandicon pna grandine di fassi . Aggiungenasi à questo gran danno, che Cesare nor ne di la come solenano i passati Imperatori; psana di tenere l'essercito suo al tempo del nel camverno alle stanze; ma uenendosi ogni terzo & quarto giorno più al nim co ui- po di Cecino accostando, & andando auanti, fortificana il campo, e non potenano if late. dati attendendo à lauorare tutta uia, vederfil un l'altro. Hanena pofcia trap- lucomoportato di forte l'effercito leuato della Sicilia, che non hauena permeffo che fi do di folmettesse in naue oltra la persona del soldato, & l'armi sue, ne bagaglie ne ra- dati di Ce gazzi,ne di quelle cofe altresì alcuna, dellequali i foldati fi fogliono feruire. Et nell' Affrica poi non solamente non haueuano guadagnato cosa veruna, ne meno d'alcuna s'erano proueduti; ma perche la carestia era grande, baueuano già finito di consumare interamente tutte quelle, che prima hauenano quadagnate. Onde da cosi fatte cose indeboliti molto, pochissimi di loro si Stanano à ripofarsi fotto le tende di pelli. Gli altri bauendo fatte certe tende co' pestimenti loro; & copertele con canne & con coiame, fotto queste si stauano. Ld onde nata quella subita pioggia & tal grandine; granati dal peso. & dalle tenebre & acqua, tutti mal conci, e rouinati; & spenti i fuochi nel più scuro della notte, & corrotte & guaste affatto tutte le cose da mangiare andaueno quà & là errando per lo campo, & con le rotelle si copriuano il capo . Arfero per se medesime quell'istesta notte le punte dell'armi inhastate della quinta legio- Le punte ne. Hauendo il Re Iuba in tanto haunta la nuova della fattione, che s'era dell'hafte fatta da i caualli di Scipione, & da esso chiamato per lettere, lasciato Sabura di Celate suo Luogotenente con parte dello essercito contra Sitio; volendo egli anda e arsero. con qualche grandez za, accioche l'effercito di Scipione restasse libero dal terrore di Cefare; pscito del Regno suo con tre legioni, con ottocento caualli frenati, e con gran numero di canalli di Numidia alla sfrenata, & con fanteria di simile armatura, er con trenta Elefanti, se n'andò d tronare Scipione. Ora

pouche

poiche ei fu arriuato colà, doue egli era, fatto fermare in disparte il campo del Rè, si pose con le genti che poco sà dissi, poco lontano da Scipione. Era nel campo di Cesare per fino allhora stato sempre gran terrore, & perche si atten deua la venuta delle genti del Rè, l'effercito fuo Staua con l'animo vie più fo-Soldatidi feso & ambiguo auanti, che fosse arrivato Iuba. Doue poi che esso bebbe fer-Cesare ri mato il suo campo all'incontro di quello; facendo poco conto di quelle genti, cacciarono via da loro ogni terrore. Et in tal guifa con la prefenza fua venne

pigliano ardire.

à perdere tutta quella grandezza che haucua; mentre stana lontano. Quindi auuenne, che aveuol cofa fu à ciascuno di conoscere, come per la venuta del Rè si accrebbe à Scipione, el animo, e la speranza. Percioche quel giorno, che sequi poi,mise in battaglia con quella più bella mostra, che potè, tutte le sue genti et quelle del Rè con Elefanti sessanta, canandole fuori à squadra à squadra: & alquanto discostatosi da' suoi ripari, non si essendo però fermato in tal qui-Cefarevà sa molto lungamente si ritirò a gli alloggiamenti . Poiche Cefare si fu aneduto

marchian come quelli aiuti, che Scipione haueua aspettati gl'erano venuti quasi tutti; e do per la che non si poteua più metter tempo di far fatto d'arme; cominciò à marchiare cima del con l'effercito su per la cima del monte, e di far tirar le tele de' bastioni in lungo, & fortificare con trincee, & venendo tutta uolta à farsi più vicino à Scipione, prendeua tutti i luoghi più alti. Gli auerfari rifidando nel numero gran de delle genti, presero la collina, che era appresso, & in tal guisa gli pennero ad impedire il poter condursi più auanti. Haueua disegnato Labieno di pren-Difegno di Labie- dere quella collina medesima, e perche ei si trouana più vicino, era con molta

più prestezza corso auanti . Vi haueua vna valle assai ben larga, e profonda, cui era bi forno.

Valle per & dirupata, e in fpeffi luoghi hauea certe ruine fatte à quisa di fpelunche, laquale faceua di mestiero, che fosse da Cesare passata auanti, che egli arrivasse alla collina, che effo nolena pigliare; & di là dalla valle v'era vn'olineto antire paffaf- co con gli alberi molto spessi & intricati. Ora considerando Labieno, che se Ce sare voleua prender quel luogo, gli bisognaua passar la valle e l'olineto, essen-Aguato do molto ben pratico per quei luoghi, si mise in aguato con parte della caualledi Labie- ria, & con gli armati alla leggiera : & oltre a ciò haueua fatto fermare dopò il monte & la collina la caualleria in luogo coperto: accioche ogn'hora, ch'egli bauesse all'improuiso a saltato i soldati delle legioni, i caualli si mostrassero de

suil colle, affine che Cefare trauagliato da due cose, e cosi anche l'effercito suo

no.

essendo tolto il potergli tornare indietro, & il poter pasare più ananti, colto Ignoran- nel mezo fosse quiui tagliato à pezzi. Cesare mandata la caualleria innanzi. tia di co- non sapendo nulla dell'imboscata, arrivato al luogo, coloro fuor di proposito loro, che non bene offernando, ò pure scordati delle commissioni date loro da Labieno, ò stauano che pure hauessero sospetto, che quei caualli non gli malmenassero in quei fosmell'agua fi, vicinano à poco à poco, & à vno à vno fuor di quella ripa, e prendeuano la

volta della cima del colle. I canalli di Cesare seguitandogli parte n'ammaz-

Zarono,

### GVERRA AFFRICANA.

zarono, & parte ne presero viui: quindi seguitarono di scorrere su per la collina, e cacciata quindi la guardia di Labieno, se ne seron padroni. Labieno con parte della caualleria si potè a pena suggendo saluare. Poiche i caualli hebbero fatta questa fattione, sparti Cesare il lauorare fra i soldati delle legioni, Cesare fa e fe fortificare il campo sopra quel colle, ilquale eeli hauena preso. Ordinò po- fortificascia, che si tirassero per lo mezo di quella campagna due tele di bastioni dal re il capo suo campo maggiore all'incontro apunto della città di Vzita, laquale era po-colle da sta nel piano fra il campo suo, & quello di Scipsone, e teneuasi per Scipione, lui preso. e di forte diritte, che si conuenissero apunto col destro cantone & co'l sinistro della terra: Facena egli fare tale opera in cosi fatto modo, affine che ogni hora, che egli hanesse fatto più accostare le sue genti fotto la terra, & hanesse co minciato a combatterla, foße ad ogni banda ficuro, & difefo da i fuoi ripari, fi che non fosse por (tolto in mezo dal numero grande de caualli nimici) forzato per sospetto leuarsi dall'impresa. Et oltre a ciò affine, che si putesse vie pin Inteto di agenolmente venire a parlamento, e che se vi hauesse alcuno, che volesse sug- Cesare. girsi nel suo campo (laqual cosa per lo passato anuenina bene spesso ton grandissimo loro pericolo) potesse allhora farlo agenolmente & sicuro da ogni pericolo. Volle etiandio far pruona, poiche ei siera accostato più al capo nimico, se esti hauesero in animo di venire al fatto d'arme ò no. Aggiungenasi parimete all'altre cagioni questa, che il luogo quini era molto baso, e vi si potenano fare alquanti pozzi, percioche gli conueniua d'andar molto lontano per l'acqua, & trouauasene scarsamente. Ora mentre i soldati delle leggioni erano intenti a'la nori, che poco fa dicemmo, e parte delle genti loro stanano in battaglia dinanzi Scaraal lauoro apunto fotto a i nimici: i canalli Barbari er gli armati alla leggiera muccie, veninano appiccando d'appresso leggieri scaramuccie. Et facendo Cesare ritirare verfo la fera alla volta del campo le fue genti lenate dall'opera, Inba, Sci pione, e Labieno venero con impeto ad affrontare i foldati delle legioni con tut Iuba eSci ta la canalleria, & armati alla leggiera. I canalli di Cefare ributtati a forza pione e da tutta quella gran canalleria, si ritirarono alquanto adietro; ma bene anuen Labieno ne altramente a gli auerfari, percioche Cefare fatte riuoltare le sue genti nel le legoni mezo del camino, diede tosto foccorfo a i fuoi caualli. Es i canalli allhora ripre di Ceiare - so animo all'arrivare delle legioni, rivoltado i canalli contra quei di Numidia, che veniuano loro fieramete addosso senz ordine & sparsi, diedero con impeto Valorede dentro, e feritigli gli ributtarono a forza verfo il campo del Re, e molti ne pri- i Cefarianaron della vita. E fe non foffe stato che la sopranegnente notte impedi la bat- ni. taglia, & che la poluere gettata dal soffiare de' venti, offendeua la vista d'ognuno, certa cofa è, che Iuba e Labieno eran prefi, & dati nelle forze di Cefare, e tutra la canalleria con gli armati alla leggiera erano affatto spenti, che Soldati non ve ne farebbe restato pur vno. Si fuggirono intanto della quarta e festale- fuggono gione di Scipione tati fuldati, cheno è cofa credibile ; parte nel capo di Cefare e da Scipio

dandofi della licentiofa vita di foldato, che tenenano già in Italia, & delle

prede & bottini d'alcuni huomini, Cefare hora offertaglisene una picciola cagione, che Auieno Cohorte de' foldati della decima legione haueua prefo per se solo & per la sua famiglia, & per le sue bestie vna naue, e che non haneualeudto pur pn foldato folo di Sicilia: fatti chiamare a fe il fequente gior-

nessero posto una volta sine all'importunità loro, & alla troppa libertà, &

hauessero haunto rispetto alla mia piaceuolezza, alla modestia, & patienza mia. Ma perche non tengono per se alcuna regola ne termine alcuno, accioche gli altri prendendo da loro l'effempio non tengano cofi fatto modo di vinere, io medesimo sarò quello, che come è costume di soldato, ne darò l'anmae-

parte verso quel paese, che poteua ciascuno. I caualli anchora, che erano gid Stati di Curione, diffidandosi di Scipione, & dell'effercito suo, passauano in buon numero anch' essi nel medesimo luogo . Mentre i Capitani dell'uno & dell'altro campo si gonernauano di questamaniera d'intorno ad Vzita, venute per mare di Sicilia due legioni, la nona & la decima, fu le nani da carico, poiche furono arrivate non molto lontano dal porto di Puspina, hauendo redute le naui di Cefare le quali stauano alla guardia ricino a Tasso, dubitando di non si dare nell'armata de gli aunersari, che fossero fermati quini, come in aquato, alz aron le vele scioccamente in alto, e lungamente sbattuti molto, arrivaron finalmente a Cefare, molti giorni dipoi mal condotti dalla fete. de

venute a dal mancamento delle cose necessarie. Messe queste legioni in terra ricor-Cefare.

Parlame no i Cohorti di tutte le legioni, & i Capitani anchora, di luogo rilenato. Io to di Ce- porrei certiffimamente, diffe, & fopramodo desidererei, che gli huomini hafare a fol dati.

Capitani framento. Perche tu, ò C. Auieno operafti di far leuare fu in Italia foldati gaffi da Cefare.

del popolo Romano contra la Republica; & facesti molte prede e rubbamenti per le terre, che riconofcono il Romano Imperio; e perche fosti dannoso a me & alla Republica, & hai portato nella tua nane in cambio de' foldati la famiglia tua, & i tuoi bestiami, si che la Republica nel tempo de i suoi bisogni non si può seruire ne dell'ufficio tuo, ne de tuoi foldati; per queste cagioni per tuo vituperio ti casso dell'essercito mio, e ti comando che hoggi ti parta del-L'Affrica, & ti discosti quanto più lontano tu puoi. Casso medesimamente del

Lieno . nee Caio Clufiano

mio campo te A. Fonteo, perche tu fei stato Cohorte di foldati, scandalofo e se-Tico Al- ditiofo, & anche cattino cittadino . Giudico poi, che voi, ò T. Allieno M. Tirone, e C. Clusiano, che sete stati eletti al grado nell'effercito mio non per lo va M. Tiro- lore, & virtù vostra, ma per beneficio; e vi sete portati di sorte, che non sete Stati ne braui, ne valorosi nelle guerre, ne buoni nella pace, ò d'utile alcuno. es hauete maggiormente cercato le seditioni, e solleuamenti de i soldati dell' Imperatore de gl'auersarij nostri, che la modestia & il rispetto, non siate degni d'essere più officiali nel mio campo, e cosi vi dò licenza, facendoui intendere, che quanto più potete, v'allontanate dall'Affrica. Et cosi gli diede a s

Capi-

Capitani; e non hauendo voluto dare in compagnia di ciascun di loro , che on folo sernitore , volle , che separatamente fossero fatti montare in naue. Quei Getuli fuggiti intanto, iquali si come habbiamo già detto poco adietro. erano stati mandati da Cesare con lettere & commissioni, arrivarono a i loro cittadini, i quali ageuolmente mossi dalla costoro auttorità, & in nome di Cefare persuasi, si ribellarono al Re luba, & prese prestamente l'armi, non Gentirihebbero sospetto alcuno di muonersi contra del loro Re . Intesa questa cosa bellate a Inba hauendo da fare in tre guerre stretto dal bisogno grande, mandò tre Cohorti di quei soldati, iquali egli haucua menati contra Cesare ne' confini del suo Regno, pche steßero quiui alla difesa di quei luoghi contra i Getuli. Ora. Cesare recate a fine le due tele di bastioni, & tiratele tanto innanzi , quanto non vi potesse arrivare vn'arme tirata dalla terra, fè fortificare il campo : er hauendo dalla banda dinanzi del campo messo i balestrieri, & archi spessia. punto all'incontro alla terra, non restana di lenar le difese di su le mura ; con dar loro spauento ; & se fermar quiui cinque legioni , lequali vi conduse dal campo più alto. La onde offertafigli questa facultà i piu nobili & illustri, & Parlamen quelli, che vi erano più conosciuti, domandanano di vedere gli amici, & pa- to tra l'un renti loro; & parlar loro; & cofi veninano fra loro a parlamento . E gia campo e Cefare sapena molto bene quanto fosse vtile & gioueuole tal cosa. Percioche l'altro. i più nobili Getuli, che fossero fra la canalleria del Re, & de i Capitani de i canalli , i padri de'quali erano stati già soldati sotto Mario , & haueuano da lui dopò la vittoria di Silla per gratia sua hauuto in dono il paese & confini ; & erano Stati dati fotto la potestà del Re Hienfale ; presa l'occasione in tem- Genti po di notte co'lumi accesi ne passarono intorno a mille co'loro caualli & sac-i passano comanni nel campo di Cefare ; ilquale era posto nella campagna vicino a V zi nel capo ta. Si che tosto che Scipione, & quelli, ch' erano seco, hebbero ciò saputo, hauë di Cesare. do vna si fatta perdita datoloro disturbo, videro quasi in quell'istesso tempo M. Aquinio, che ragionana con C. Saferna. Mandò, dicendo, Scipione ad Aqui nio, che non era cofa punto conueneuole, che effo facesse parlamento con gli vagiona anuerfari . Tornando nondimeno il messo ariferire quanto egli gli hanena con Saser detto, e dicendogli, che egli attendesse a fare altro se volesse; fu poi mandato na. quini dal Re Iuba vn corriere, che gli dicesse, vdendo ciò Saserna, il Re ti comanda, che tu ti leui da questo ragionamento. Inteso questo, temendo si partì, & vbidì a quanto gli comandana il Re . Hora molto mi maraniglio, che annenisse vn caso somigliate a vn Cittadino Romano, & a vno, che l'aucua ri Auerti. cenuto dal popolo Romano honori e gradi ; e che essendo la patria sua libera, e i suoi beni tutti salui, sosse più tosto phidiente a Iuba huomo di natione Bar barasche volesse voitare al mandato di Scipione, è che volesse più tosto essen-do stati morti i cittadini di quella medesima sattione, ritornar salvo. Arreca-tia di lumi ctiandio marauiglia non picciola il superbissimo atto di Iuba non già ver- ba. AAA

ni si ferm trono. Cesare d'altra parte canò fuori anch'egli le sue genti, & ordinatele prestiffim imete, si fermo dina zi d suoi ripari, che erano nella capagna, giudicado rifolutam te fra fe, che gli auterfarii fuoi p hauere cofi gradi efferciti, & le geti del Rein favore & effere viciti con tata montezza, foßero p dar decro prima di lui & p venirsi accostado je canalcado qua & la plo capo

fosse cosa, che effendo vsato Scipione di portar sempre indosso auati, che il Re nenisse, la veste di porpora, diresi, che Iuba trattò co eso, che non bisognaua, che egli vsasse di portare quella medesima sorte di vesti, che portana egli . La onde fe fi, che Scipioe cominciò a ir vestito di biaco, et vbidina a Iuba huomo veramete superbissimo, & ignoratissimo. Il seguete giorno cauaron poi fitor di tutti i cavi tutte le geti d'ognimo, e trouato vn certo luogo molto rileuato non molto lotano dal capo di Cefare, mifero quini le geti tutte in battaglia, & qui

Giuba fuperbiffino & ignoracillino.

to di Ce. fare.

Auedime- a mettere anim a i foldati delle legioni, dato il legno stana attendendo, che i nimici si mouessero a dar detro. Perche no senza razionevole cazione e'non si discostava troppo da' suoi ripari, pobe nella terra di Uzita, che si tenena p Sci pione v'erano copagnie in arme. Bene è vero che all'incontro della terra stana volto il destro corno della sua battaglia. Et egli dubitana, che se fosse scorso auanti, non foffero faltati fuori que della terra. & affaltandolo per fianco, non lo rompessero. Lo riteme oltre a ciò quest'altra cagione anchora, percioche dinanzi alla battaglia di Scipione vi haueua vn luogo molt'alto & difficile. il quale ei giudicana, che douesse impedire i suoi di potere correre innanzi. Io non giudico già, che fia da lasciare adietro il modo, nelquale amendue gli eßerciti stauano ordinati. Hauea Scipione ordinata la battaglia di questa ma niera. H wenam ff alla test e le sue lezioni e quelle di Juba, e di poi i soldati di Numidia nella battazlia da soccorrere, ristretti si fattamente, & per lunghezza dirizzati, che di lontano parena a i foldati delle legioni, che la battaglia fosse semolice samente. Bene è vero, che si stimana, che di verso le corna folle doppia: baseua nel destro e nel finistro corno parimente mello gli Elefa ti l'on dall'altro con vari distanza separati. Hauena poscia dopò gli Elefanti meffo gli armati alla leggiera, et gli aiuti venuti di Numidia; hauca mcBo nel suo destro corno tutti i caualli frenati, percioche la terra di Vzita serrana il sinistro, ne vi anea quini luogo di tanto spatio, che vi si potesse ma neggiar la canalleria : & per cosi fatta cagione hanca messo all'incontro della destra parte quei di Numidia co infinito numero di armati alla leggiera: fra-

> meßoni lo fratio di vn miglio ò circa; & più tosto gli hauea fatti accostare al cominciar del mote, & fpingeuagli auanti lontano dalle sue genti, & da quel-

> le de gli auverfarij anchora . Facena questo egli con un cotale disegno, che

ogn'hora, che le due battaglie si fossero affrotate insieme, nel cominciarsi a me

Ordine della battaglia di Scipione.

Difegno di Scipio-2345

R Secunda battaglia delle prime legioni co' foldati nouelli.

S Terza squadra de' Triary nel corno sinistro.

T Caualleria di Cesare nel corno sinistro con gli armati alla leggiera fra i caualli.

V Quinta legione per aiuto de caualli.

X Uzita città tenuta da Scipione.

Y Alloggiamento di Cesare su'Imonte.

Z Trincee di Cesare, che s'uniuano con la città.

A Alloggiamento secondo di Cesare pressola città d'Vzita.





A Fronte dell'effercito di Scipione, doue erano le sue legioni, & quelli di Iuba.

B Soldati di Numidia nella battaglia da soccorrere.

C Elefanti nel destro corno.

D Elefanti nel sinistro corno.

E Armati alla legiera, & aiuti uenuti di Numidia messi nel destro corno dietro agli Elefanti.

F Armati alla leggiera, & aiuti di Numidia, messi

nel corno sinistro a gli Elefanti.

G Caualli frenati, messi nel destro corno: percioche la città d'Vzita seraua il sinistro.

H Caualleria di Scipione, lotana un miglio dall'esser

cito per torre in mezo Cesare.

I Armati alla leggiera per lo medesimo effetto.

K Legione nona, & fettima di Cesare nel corno sinistro del suo esercito.

L Legion trentesima.

M La uentesima nona legione.

N Laterza decima.

O La quarta decima.

P La uentesima ottaua.

Q La uentesima sesta.

nar le mani; la sua caualleria venendo alquato di lotano all'improniso, per esfere gran numero, serraffe l'essercito di Cesare , & ogn'hora che fosse sbaragliato, feriffero i soldati con le frezze. Etale fu quel giorno la memoria del combattere di Scipione. Ora la battaglia di Cefare era ordinata in questa qui fa per cominciare dal corno suo sinistro, e venire al destro. Mise la nona legio- Ordine ne e la fettima nel finistro corno. Mise nel mezo della battaglia la treutesima, taglia di la ventesimanona, la terzadecima, la quartadecisima, la ventesimaottana, & Cesare. la ventesimascita. 00 Et haueua messo poi esso destro corno, che era la setonda battaglia quasi che attaccato a i Cohorti di quelle legioni . Haueuaui oltre a ciò aggiunto alcune legioni di foldati nonclli. Haucua poscia fermato laterza squadra nel corno suo sinistro, & l'haueua distesa per sino al mezo della legione della fua battaglia, & l'hanea di maniera tale ordinate, che'l corno suo sinistro era di tre ordini. Haucua ciò fatto, che'l destro suo fianco era aiutato molto da suoi ripari . S'affaticana poi che il sinistro potesse resistere al numero grande della canalleria de'uimici , & h auena fermata quini cutta la Aueni sua canalleria; e perche non haneua in essa rna gran fede, haneua ordinato, prudenza che la quinta legione donesse correre in fanore de i canalli, e fra esa canalle- di Cesare. ria hauena messo gli armati alla leggiera . Hauena posti dinersamente quà e là in luoghi fermi gli arcieri, e maffimamente nelle corna della battaglia . Et cosi amendue gli eserciti messi di tal maniera in battaglia , non essendo divisi tun dall'altro da maggiore spatio che di trecento passi (il che non era perauentura mai pe' tempi paffati altre volte auuenuto) stetero fermi, che non si venne al menar delle mani, dalla mattina per fino a hore dieci del giorno. Ora ha- lei a de wendo già cominciato Cesare a far ritirare l'essercito suo dentro a'ripari, tut- Numidia ta la canalleria di là de Rumidi & Getuli, senza freni, cominciò in un subito e de Geru di versola man dritta a muouersi, & a presentarsi più sotto'l capo di Cesare, li si moue. che era su nel colle . Stanano bene fermi ne i lati loro i canalli frenati di Labieno, o tenenano le legioni più distese et impedite; et allhora saltado in vn të po auati parte della canalleria di Cesare, seza che gli fosse stato comesso, et te merariamete; et scorredo troppo anati; passati di là da vna palude, no potero Temerica no essedo pochi, stare a frote al numero grade de i nimici: & abbadonati da gli di alcuna armati alla leggiera, & ributtati et riceunte di molte ferite co pdita d'ono de' parte delcaualli, et co molti feriti, et morti vetifei de gli armati alla leggiera, fuggedo la cauallesi ritirarono a'ly: o. Scipione p la fattione prosperamete succeduta gli tra' canal sare. li allegro molto, ridusse la notte tutte le sue geti a gli alloggiamenti. Ma la Fortuna Fortuna no hanea diliberato di cocedere a quei guerrieri questa allegrezza p nimica a ferma. Percioche il giorno, che seguì poi, Cesare madado parte della sua caual Scipione. leria a Letti p cagione di pronedere del grano, & hauendo pel viaggio afsaltati intorno a cento canalli di quei di Numidia, & Getuli, che scorrenano tredando senza che essi vi pensassero nulla; parte ne amazzarono, & par-.

della bat-

600

A Fronte dell'essercito di Scipione, doue erano le sue legioni, & quelli di Iuba.

B Soldati di Numidia nella battaglia da soccorrere.

C Elefanti nel destro corno.

P Elefanti nel sinistro corno.

E Armati alla legiera, & aiuti uenuti di Numidia messi nel destro corno dictro agli Elefanti.

F Armati alla leggiera, & aiuti di Numidia, messi

nel corno sinistro a gli Elefanti.

G Caualli frenati, messi nel destro corno: percioche la città d'Vz.ita seraua il sinistro.

H Caualleria di Scipione, lotana un miglio dall'esser

cito per torre in mezo Cesare.

I Armati alla leggiera per lo medesimo effetto.

K Legione nona, & fettima di Cesare nel corno sinistro del suo essercito.

L Legion trentesima.

M La uentesima nona legione.

N La terza decima.

O La quarta decima.

P La uentesima ottaua.

Q La uentesima sesta.

nar le mani; la sua canalleria venendo alquato di lotano all'improviso, per esfere gran numero, serraffe l'essercito di Cesare , & ogn'bora che fosse sbaragliato, feriffero i soldati con le frezze. E tale fu quel giorno la memoria del combattere di Scipione. Ora la battaglia di Cesare era ordinata in questa qui fa, per cominciare dal corno suo finistro, e venire al destro. Mise la nona legione e la settima nel sinistro corno. Mise nel mezo della battaglia la trentesima, taglia di la ventesimanona, la terzadecima, la quartadecisima, la ventesimaottaua, & Cesare. la ventesimascita. 00 Et haueua messo poi esso destro corno, che era la setonda battaglia quasi che attaccato a i Cohorti di quelle legioni . Haucuani oltre a ciò aggiunto alcune legioni di foldati nonelli. Haueua poscia fermato la terza squadra nel corno suo sinistro, & l'haueua distesa per sino al mezo della legione della fua battaglia, & l'hanca di maniera tale ordinate, che'l corno suo sinistro era di tre ordini. Haucua ciò fatto, che'l destro suo fianco era aiutato molto da suoi ripari . S'affaticaua poi che il finistro potesse resistere al numero grande della canalleria de'nimici , & h auena fermata quini tutta la Aueni sua canalleria; e perche non hancua in essa mua gran fede, hancua ordinato, prudenza che la quinta legione douesse correre in fauore de i caualli, e fra esa caualle- di Cesara ria bauena messo gli armati alla leggiera . Hauena posti dinersamente quà e ld in luoghi fermi gli arcieri, e massimamente nelle corna della battaglia . Et cofi amendue gli esterciti messi di tal maniera in battaglia , non essendo divisi t'un dall'altro da maggiore spatio che di trecento passi (il che non era peranentura mai pe'tempi paffati altre volte auuenuto) stetero fermi, che non si venne al menar delle mani, dalla mattina per fino a hore dieci del giorno. Ora ha- leia de wendo già cominciato (cfare a far ritirare l'effercito suo dentro a'ripari, tut- Numidia ta la canalleria di là de Numidi & Getuli, senza freni, cominciò in on subito e de Geru di verso la man dritta a muouersi, & a presentarsi più sotto'l capo di Cesare, che era sis nel colle . Stauano bene fermi ne i lati loro i caualli freuati di Labieno, & tenenano le legioni più distese et impedite; et allhora saltado in un të po auati parte della canalleria di Cesare, seza che gli fosse stato comeso, et te merariamete; et seorredo troppo auati, passati di là da vna palude, no potero Temerica no estedo pochi, stare a frote al numero grade de i nimici: & abbadonati da gli di alcuna armati alla leggiera, & ributtati et riceunte di molte ferite co pdita d'ono de parte delcaualli, et co molti feriti, et morti vetifei de gli armati alla leggiera, fuggedo la cauallesi ritirarono a'lu o Scipione p la fattione prosperamete succeduta gli tra'canal face. li allegro molto, ridusse la notte tutte le sue geti a gli alloggiamenti. Ma la Fortuna Fortuna no hanea diliberato di cocedere a quei guerrieri questa allegrezza p nimica a ferma. Percioche il giorno, che seguì poi, Cefare madado parte della sua caual leria a Letti p cagione di pronedere del grano, & hanendo pel viaggio assaltati intorno a cento canalli di quei di Numidia, & Getuli, che scorrenano tredando senza che effi vi pensassero nulla; parte ne amazzarono, & par-

della bag-00

372 Ripari di te ne fecero prigioni. Non si restaua punto fra questo mezo Cesare di canare ogni di le legioni in campagna, e di far lauorare de i ripari, & di tirare per di Sapiolo mezo della campagna i bastioni e'l fosso, & d'impedire a i nimici le strade DC. di potere andare ogni giorno scorrendo . E Scipione d'altra parte faceua anch'egli far de'ripari all'incontro, e cercana quanto più potena di falire fopra la cima del monte, per non esserne cacciato da sesare. Et in tal quisa amendue i Capitani erano parimente occupati nel far lauorare, & pure nondimeno 6 Varo mo- facenano ogni di delle fattioni fra i caualli . Hauendo intanto V aro faputo coue la fua me la settima & ottana legione erano di Sicilia arrinate, canò subitamente fuori l'armata, laquale egli per cagion del verno haura già fatto fermare a armata. V tica,e quiui riempì i legni di Getuli à remare, & di soldati vsi à combattere in mare, quindi scostatosi da V tica per mettersi in agguato, arrivò con cinqua tacinque naui ad Adrumeto; ne sapendo Cesare alcuna cosa della venuta sua, mandò L. Cifpio alla volta di Tasso con vna armata di ventisette naui , che se Q. Aquila fermasse quini per sicurezza delle sue vittouaglie. Mandò medesimamente O. Aquila ad Adrumeto con tredeci naui lunghe per la medesima cagione . mandato in Adru-Arrino prestissimamente Cifpio colà, doue egli era stato madato-ma Aquila meto. sbattuto dalla tempesta grande, non potè mai passare vn monte, che sporgena in mare: & abbattutosi in vn certo cato sicuro dalla tepesta, si discostò con l'ar mata molto da'luoghi, done potesse esser veduto. L'altra armata poi vicino à Letti essendo la ciurma data in terra, & andando à spasso quà e là sparsamen te su per lo lito, & essendone parte andati alla terra d comprarsi robbe necessa rie per lo vitto, si standlà vota d'huomini, che la difendessero. Varo saputo tai cose da coloro, che si fuggiuano, offertasegli tale occasione, pscito del porto de nauali di Adrumeto nell'hora che si muta la prima sentinella, passando su l'alba sopra Varo. Letti, con tutta l'armata, fe dar fuoco alle naui da carico, lequalistanano ferme in mare lontano dal porto; e prese due galce da cinque ordini di remi vote d'huomini, che le difendessero, senza, che gli fosse ciò contradetto da per-

fona veruna. Cefare intanto mentre andana intorno al campo rinedendo i luoghi, done fi lauorana; annifato con preflezza di queste cofe per più mandati : Cefare và essendo que luoghi à punto sei miglia lontani dal porto, allentando la brigalia à Letti. al cauallo, & ne fianchi stringendolo, lasciato da banda ogn'altra cosa, fu in pn tempo a Letti;e fermatoli quini, accioche tutte le naui lo feguitafsero, egli monto primieramente sopra un legnetto picciolo; & datosi nel corso in A qui la tutto pieno di frauento per lo numero grande de i veduti legni, & quafi tre mante; cominciò a seguitarel'armata de i nimici. V avo intato mosso dalla pre Varo fug-Stezza & ardire di Cosare, si sforzana di fuggire con tutta l'armata, hauen-

gioni cento trenta de foldati nimici, messi in essa per guardia, prese vna delle

ge fopragiunto dal do fatte riuoltar le nani alla volta di Adrumeto. Cesare seguitatolo intorno a la persona quattro miglia, racquistato vna galea con tusti i soldati dentro , & fatti pri-

galee

galce de' nimici vicino à quella, laquale s'era fermata à difenderla, carica di huomini da remo, & di foldati altrefi di mare. L'altre naui tutte de i nimici paffarono il monte, che sporgeua nel mare, & tutte insieme si tirarono à salua- Prodezze mento dentro nel porto di Adrameto . Non pote Cofare altramente con quel di Cefare. vento medesimo passare il monte, & fermatosi in alto mare per quella notte fu l'anchore, all'apparir dell'alba si presento ad Adrumeto; e fatto quini dar fuoco alle nani da carico, ch'erano fuor del porto, & tirate fuori tutte l'altre ò veramente ributtatele d'forza nel porto, fermatofi quini alquanto per vede re se coloro bauessero per anuentura voluto venir seco à battaglia nauale, se ne tornò di nuono alla volta del campo. Fu tra gli altri fatto prigione in quel- Prigioni. la galea P. Vestrio canalier Romano, & P. Ligario stato già soldato di Afra nio , ilquale era Stato lasciato andar via da Cesare con gli altri già nella Spaena. Es era dipoi andato à tronar Pompeo. S'era poi fuzgito della battaglia. & era andato in Affrica à trouar Varo. Cefare comando tofto che coftui per Cefare fa bauer violato il giuramento, & per la sua malignità & perfidia fosse prinato vita P. Lidella vita . Perdonò poi à P. Vestrio, perche il suo fratello haneua pazato in gario. Roma quella somma di danari, che gli era Stato commandato, e perche s'era bene giustificato appresso à Cesare, come egli era stato satto prigione dall'armata di Nassidio, e ch'esseudo condotto à morire per beneficio di Varo gli fu faluata la vita; e che dallhora in poinon gli era mai stato dato facultà di potersi partire. E' nell' Affrica vna vsanza, che i paesani hanno pei campi & in Vsaza nel quasi tutte le ville certe buche; ò fosse, nascoste sotto terra per riporui il gra- l'Africa. no, & che ciò apprestino sopra tutto per cagione delle guerre, & delle subite scorrerie de' nimici . Cefare haunto di ciò contezza per mezo d'huomini, che lo sapeuano, mandò à punto passata la meza notte due delle sue levioni, e la canalleria dieci miglia discosto al campo , & indi carichi di gran quantità di grano gli riceuette ne' loggiamenti . Labieno saputo questo, discostatosi sette miglia dal suo campo su per la cima del poggio; & per la collina, d'onde pri- no di Lama cra passato Cesare, fermò quiui il campo di due legioni, & egli giudican- bieno. do, che Cefare foße per paffar quindi feffo per andare à far pronisione di vietouaglia, si venina ogni giorno fermando, quini imboscato, in luoghi a proposito con gran numero di caualli & di armati alla leggiera . Cesare intanto ha- Auiso pru uendo inteso da certi fuggiti dell'imboscate di Labieno ; fermatosi quini al deiissimo quanti giorni , mentre i nimici facendo ogni giorno il medesimo , si come erano vsati, venissero à farsi in ciò negligenti; commandò subito, che otto legioni di foldati veterani, con parte della caualleria vicendo del campo per la porta Decumanalo seguitassero, & fatti scorrere auanti i caualli, colt; impensatamente quei dell'imboscata, che stauano nascosti di là dalla collin a, ammazzò d'intorno à cinquecento armati alla leggiera, & gli altri tutti ruppe, & volto vituperosamente in fuga. Venne intanto Labieno con tutta la canalleria in

foceorfa

Ripari di te ne fecero prigioni . Non si restaua punto fra questo mezo Cesare di cauare ogni di le legioni in campagua, e di far lauorare de i ripari, & di tirare per d: S :p:0lo mezo della campagna i bastioni e'l fosso, & d'impedire a i nimici le strade nc. di potere andare ogni giorno scorrendo. E Scipione d'altra parte faceua anch'egli far de'ripari all'incontro, e cercana quanto più potena di falire sopra. la cima del monte, per non esserne cacciato da Cesare. Et in tal guisa amendue

Varo moue la fua armata.

i Capitani erano parimente occupati nel far lauorare, & pure nondimeno ( faceuano ogni di delle fattioni fra i caualli . Hauendo intanto V avo sabuto come la settima & ottana legione erano di Sicilia arrinate, canò subitamente. fuori l'armata, laquale egli per cagion del verno hauta già fatto fermare a V tica, e quiui riempi i legni di Getuli à remare, & di soldati vsi à combattere in mare quindi scostatosi da V tica per mettersi in agguato, arrinò con cinqua tacinque naui ad Adrumeto: ne sapendo Cesare alcuna cosa della venuta sua. mandò L. Cifpio alla volta di Tasso con vna armata di ventisette naui, che se fermasse quini per sicurezza delle sue vittouaglie. Mandò medesimamente + O. Aquila ad Adrumeto con tredeci naui lunghe per la medelima cagione .

O. Aquila mandato in Adrumeto.

Arrino prestissimamente Cifio colà, doue egli era stato madato:ma Aquila sbattuto dalla tempesta grande, non potè mai passare vn monte, che sporgena in mare; & abbattutosi in vn certo cato sicuro dalla tepesta, si discostò con l'ar mata molto da'luoghi, done potesse esser veduto. L'altra armata poi vicino à Letti, essendo la ciurma data in terra, & andando à spasso quà e là sparsamen te su per lo lito. Es essendone parte andati alla terra à comprarsi robbe necessa rie per lo vitto, si standlà vota d'huomini, che la difendessero. Varo saputo tai cose da coloro, che si fugginano, offertasegli tale occasione, vscito del porto di Adrumeto nell'hora che si muta la prima sentinella, passando su l'alba sopra

Prodezze nauali di Varo.

Letti, con tutta l'armata, fe dar fuoco alle naui da carico, lequalistanano ferme in mare lontano dal porto; e prese due galce da cinque ordini di remi vote d'huomini, che le difendessero, senza, che gli fosse ciò contradetto da perfona veruna. Cefare intanto mentre andaua intorno al campo rinedendo i luoghi, done si lauorana; annisato con prestezza di queste cose per più mandati : essendo que luoghi à punto sei miglia lontani dal porto, allentando la brig alia al cauallo, & ne fianchi firingendolo , lasciato da banda ogn'altra cosa , fu in pn tempo a Letti; e fer matoli quiui, accioche tutte le naui lo feguitassero, egli monto primieramente sopra un legnetto picciolo; & datosi nel corso in A qui

Cefare và à Lesti.

> la tutto pieno di frauento per lo numero grande de i veduti legni, & quasi tre mante, cominciò a seguitare l'armata de i nimici. V are intato mosso dalla pre Varo fug-Stezza & ardire di Cesare, si sforzana di fuggire con tutta l'armata, hauengiunto dal do fatte riuoltar le nani alla volta di Adrumeto. Cefare seguitatolo intorno a la persona quattro miglia, racquistato vna galea con tutti i soldati dentro, & fatti prigioni cento trenta de' foldati nimici, mesh in essa per guardia, prese vna delle

di Cefare.

galee de' nimici vicino à quella, laquale s'era fermata à difenderla, carica di huomini da remo, & di soldati altresi di mare. L'altre nani tutte de i nimici passarono il monte, che sporgeua nel mare, & tutte insieme si tirarono à salua- Piodezze mento dentro nel porto di Adrameto . Non pote Cofire altramente con quel di Coface. vento medelimo pasare il monte. E fermatoli in alto mare per quella notte fu l'anchore, all'apparir dell'alba si presento ad Adrumeto; e fatto quini dar fuoco alle navi da carico, ch'erano fuor del porto, & tirate fuori tutte l'altre si o veramente ributtatele à forzanel porto, fermatofi quini alquanto per vede re se coloro bauessero per anuentura voluto venir seco à battaglia nauale, se ne tornò di nuovo alla volta del campo. Fu tra gli altri fatto prigione in quel- Prigioni. la galea P. Vestrio caualier Romano, & P. Ligario stato già soldato di Afra nio, ilquale era stato lasciato andar via da Cesare con gli altri già nella Spagna, & era dipoi andato à trouar Pompeo. S'era poi fuggito della battaglia, & era andato in Affrica à trouar Varo. Cefare comando tofto che coffui per Cefare fa baner violato il giuramento, & per la sua malignità & perfidia fose prinato vita P. Lidella vita . Perdonò poi à P. Vestrio, perche il suo fratello hanena pazato in gario. Roma quella somma di danari, che gli era stato commandato, e perche s'era bene giustificato appresso à Cefare, come egli era stato fatto prigione dall'armata di Nashdio, e ch'essendo condotto à morire per beneficio di Varo gli fu Saluata la vita; e che dallhora in poinon gli era mai stato dato facultà di potersi partire. E' nell'Affrica vna vsanza, che i paesani hanno pei campi & in Vsaza nel quasi tutte le ville certe buche , ò fosse , nascoste sotto terra per riporni il gra- l'Africa. 110, & che ciò apprestino sopra tutto per cagione delle guerre, & delle subite scorrerie de' nimici. Cefare haunto di ciò contezza per mezo d'huomini, che lo sapeuano, mando à punto passata la meza notte due delle sue legioni, e la caualleria dieci miglia discosto al campo, & indi carichi di grau quantità di grano gli riceuette ne' loggiamenti. Labieno saputo questo, discostatosi sette. Auiso vamiglia dal suo campo su per la cima del poggio; & per la collina, d'onde pri- no di Lama era paffato Cefare, fermò quiui il campo di due legioni, & egli giudican- bieno. do, che Cesare fosse per passar quindi spesso per andare d far promisone di vietonaglia, se venina ogni giorno fermando, quini imboscato, in luoghi à proposito con gran numero di caualli & di armati alla leggiera . Cesare intanto ha- Auiso pru uendo inteso da certi fuggiti dell'imboscate di Labieno; fermatosi quiui al- di Cesare. quanti giorni, mentre i nimici facendo ogni giorno il medesimo, si come erano vsati, venissero à farsi in ciò negligenti; commandò subito, che otto legioni di foldati veterani, con parte della caualleria vfcendo del campo per la porta Decumana lo seguitassero, & fatti scorrere auanti i caualli, colt; impensatamente quei dell'imboscata, che stauano nascosti di là dalla collin a, ammazzò d'intorno à cinquecento armati alla leggiera, & gli altri tutti ruppe, & volto vituperojamente in fuga. Venne intanto Labieno con tutta la canalleria in

Soceorsa.

Ripari di te ne fecero prigioni. Non si restaua punto fra questo mezo Cesare di cauare ogni di le legioni in campagna, e di far lauorare de i ripari, & di tirare per di S piolo mezo della campagna i bastioni e'l fofso, & d'impedire a i nimici le strade ne. di potere andare ogni giorno scorrendo. E Scipione d'altra parte faceua anch'egli far de'ripari all'incontro, e cercana quanto più potena di falire fopra la cima del monte, per non esserne cacciato da Cesare. Et in tal guifa amendue

i Capitani erano parimente occupatinel far lauorare, & pure nondimeno fi facenano ogni di delle fattioni fra i canalli . Hauendo intanto V aro saputo come la settima & ottana legione erano di Sicilia arrinate, canò subitamente ue la fua armata.

fuori l'armata, laquale egli per cagion del verno haued già fatto fermare a V tica, e quiui riempi i legni di Getuli à remare, & di foldati » si à combattere in mare quindi scostatosi da V tica per mettersi in agguato, arrinò con cinqua tacinque naui ad Adrumeto; ne sapendo Cesare alcuna cosa della venuta sua. mandò L. Cifpio alla volta di Tasso con vna armata di ventisette naui, che se fermasse quini per sicurezza delle sue vittouaglie. Mandò medesimamente : O. Aquila ad Adrumeto con tredeci naui lunghe per la medesima cagione .

O. Aquila mandato in Adru-Arrino prestissimamente Cispio colà done egli era stato madato:ma Aquila sbattuto dalla tempesta grande, non potè mai passare vu monte, che sporgena in mare; & abbattutosi in vn certo cato sicuro dalla tepesta, si discostò con l'ar mata molto da'luoghi, done potesse esser veduto . L'altra armata poi vicino à Letti escendo la ciurma data in terra, & andando à passo quà e là parsamen te su per lo lito. Es essendone parte andati alla terra à comprarsi robbe necessa

rie per lo vitto, si standlà vota d'huomini, che la difendessero. Varo saputo tai Prodezze eose da coloro, che si fuggiuano, offertasegli tale occasione, pscito del porto di nauali di Adrumeto nell'hora che si muta la prima sentinella, passando su l'alba sopra Letti, con tutta l'armata, fe dar fuoco alle naui da carico , lequali stauano ferme in mare lontano dal porto; e prese due galee da cinque ordini di remi vote d'huomini, che le difendessero, senza, che gli fosse ciò contradetto da per-

fona veruna. Cefare intanto mentre and aua intorno al campo rivedendo i luoghi, done si lauorana; annisato con prestezza di queste cose per più mandati ; essendo que'luoghi à punto sei miglia lontani dal porto, allentando la brig alia al cauallo, & ne fianchi ftringendolo, lasciato da banda ogn'altra cosa, fu in on tempo a Letti;e fermatofi quini,accioche tutte le naui lo seguitassero, egli monto primieramente sopra un legnetto picciolo; & datosi nel corso in A qui

la tutto pieno di frauento per lo numero grande de i veduti legni, & quasi tre mante; cominciò a seguitarel' armata de i nimici. V avo intato mosso dalla pre Stezza & ardire di Cesare, si sforzana di fuggire con tutta l'armata, bauengiunto dal do fatte riuoltar le naui alla volta di Adrumeto. Celare seguitatolo intorno a la persona quattro miglia, racquistato vna galea con tutti i soldati dentro, & fatti pri-

gioni cento trenta de foldati nimici, mesh in esta per guardia, prese vna delle

meto.

Varo.

Cefare va à Letti.

galce de' nimici vicino à quella, laquale s'era fermata à difenderla, carica di huomini da remo, & di foldati altrefi di mare. L'altre naui tutte de i nimici passarono il monte, che sporgeua nel mare, & tutte insieme si tirarono à salna- Prodezze mento dentro nel porto di Adrameto . Non pote Cofare altramente con quel di Cesate. vento medelimo passare il monte, & fermatosi in alto mare per quella notte fu l'anchore, all'apparir dell'alba si presento ad Adrumeto; e fatto quini dar fuoco alle naui da carico, ch'erano fuor del porto, & tirate fuori tutte l'altre ò veramente ributtatele d forza nel porto, fermatofi quiui alquanto per vede re se coloro bauessero per anuentura voluto venir seco à battaglia nauale, se ne tornò di nuouo alla volta del campo. Fu tra gli altri fatto prigione in quel- Prigioni. la galea P. Vestrio canalier Romano, & P. Ligario stato già soldato di Afra nio, ilquale era Flato lasciato andar via da Cesare con gli altri già nella Spagna, & era dipoi andato à trouar Pompeo. S'era poi fuggito della battaglia. & era andato in Affrica à trouar Varo. Cefare comando tofto che coftui per Cefare fa bauer violato il giuramento, & per la sua malignità & perfidia fosse prinato vita P. Lidella vita . Perdono poi à P. Vestrio, perche il suo fratello haneua pazato in gario. Roma quella somma di danari, che gli era Stato commandato, e perche s'era bene giustificato appresso à Cefare, come egli era stato fatto prigione dall'armata di Nassidio, e ch'essendo condotto à morire per beneficio di Varo gli fu falunta la vita : e che dallbora in poi non gli era mai stato dato facultà di potersi partire. E' nell' Affrica vna vsanza, che i paesani hanno pei campi & in Vsaza nel quasi tutte le ville certe buche; ò fosse, nascoste sotto terra per riporui il gra- l'Africa. no, & che ciò apprestino sopra tutto per cagione delle guerre, & delle subite scorrerie de' nimici . Cefare haunto di ciò contezza per mezo d'huomini, che lo sapeuano, mando à punto passata la meza notte due delle sue legioni, e la canalleria dieci miglia discosto al campo, S indi carichi di gran quantità di grano gli riceuette ne' loggiamenti. Labieno saputo questo, discostatosi sette miglia dal suo campo su per la cima del poggio; & per la collina, d'onde pri- no di Lama era paffato Cefare, fermò quiui il campo di due legioni, & egli giudican- bieno. do, che Cefare foße per passar quindi spesso per andare à far pronisione di viesouaglia, si veniua ogni giorno fermando, quiui imboscato, in luochi à proposito con gran numero di caualli & di armati alla leggiera . Cesare intanto ha- Auiso pra uendo inteso da certi fuggiti dell'imboscate di Labieno ; fermatosi quiui al deissimo quanti giorni, mentre i nimici facendo ogni giorno il medelimo, si come erano vsati, venissero à farsi in ciò negligenti; commandò subito, che otto legioni di foldati veterani, con parte della caualleria vfcendo del campo per la porta Decumana lo seguitassero, & fatti scorrere auanti i caualli, colt; impensatamente quei dell'imboscata, che stauano nascosti di là dalla collin a, ammazzò d'intorno à cinquecento armati alla leggiera, & gli altri tutti ruppe, & volto vienperofamente in fuga. Venne intanto Labieno con tutta la canalleria in

Soceorsa

Ripari di te ne fecero prigioni. Non si restaua punto fra questo mezo Cesare di cauare ogni di le legioni in campagna, e di far lauorare de i ripari, & di tirare per di Scipiolo mezo della campagna i bastioni e'l fosso, & d'impedire a i nimici le strade nc. di potere andare ogni giorno scorrendo. E Scipione d'altra parte faceua an-

ch'egli far de'ripari all'incontro, e cercana quanto più potena di falire fopra la cima del monte, per non esserne cacciato da Cesare. Et in tal guisa amendue i Capitani erano parimente occupati nel far lauorare, & pure nondimeno fi

ue la fua armata.

Varo mo- facenano ogni di delle fattioni fra i caualli . Hauendo intanto V aro saputo come la settima & ottana legione erano di Sicilia arrinate, canò subitamente fuori l'armata, laquale egli per cagion del verno haura già fatto fermare a Vtica,e quiui riempì i legni di Getuli à remare,& di soldati vsi à combattere in marezquindi scostatosi da V tica per mettersi in agguato, arriuò con cinqua tacinque naui ad Adrumeto; ne sapendo Cesare alcuna cosa della venuta sua. mandò L. Cifpio alla volta di Tasso con vna armata di ventisette naui , che se Q. Aquila fermasse quini per sicurezza delle sue vittouaglie. Mandò medesimamente

mandato in Adrumeto.

Q. Aquila ad Adrumeto con tredeci naui lunghe per la medefima cagione . Arrino prestissimamente Cispio colà, done egli era stato madato:ma Aquila sbattuto dalla tempesta grande, non potè mai passare vn monte, che sporgeua in mare: er abbattutoli in pn certo cato licuro dalla tepella, li discoftò con l'ar mata molto da'luoghi, doue potesse esser veduto . L'altra armata poi vicino à Letti essendo la ciurma data in terra, & andando à spasso quà e là sparfamen te su per lo lito, & essendone parte andati alla terra à comprarsi robbe necessa rie per lo vitto, si staud là vota d'huomini, che la difendessero. Varo saputo tai cose da coloro, che si fuggiuano, offertasegli tale occasione, vscito del porto di Adrumeto nell'hora che si muta la prima sentinella, passando su l'alba sopra

nauali di Varo.

Letti, con tutta l'armata, fe dar fuoco alle naui da carico, lequalistauano ferme in mare lontano dal porto; e prese due galee da cinque ordini di remi vote d'huomini, che le difendessero, senza, che gli fosse ciò contradetto da perfona peruna. Cefare intanto mentre andana intorno al campo rinedendo i lueghi,doue si lauorana; annisato con prestezza di queste cose per più mandati : Cefare và essendo que'luoghi à punto sei miglia lontani dal porto, allentando la brigalia al cauallo, & ne fianchi stringendolo, lasciato da banda ogn'altra cosa, fu in on tempo a Letti;e fermatofi quiui,accioche tutte le naui lo feguitassero, egli

à Lesti.

monto primieramente sopra un legnetto picciolo; & datosi nel corso in A qui la tutto pieno di frauento per lo numero grande de i veduti legni, & quasi tre mante; cominciò a seguitarel' armata de i nimici. V avo intato mosso dalla pre Stezza & ardire di Cesare, si sforzana di fuggire con tutta l'armata, hauengiunto dal do fatte riuoltar le nani alla volta di Adrumeto. Cesare seguitatolo intorno a la persona quattro miglia, racquistato vna galea con tusti i soldati dentro, & fatti pri-

ge fopra.

gioni cento trenta de foldati nimici, messi in essa per guardia, prese vna delle galee

Talce de nimici vicino à quella, laquale s'era fermata à difenderla, carica di huomini da remo, es di foldati altresi di mare. L'altre naui tutte de i nimici passarono il monte, che sporgena nel mare, & tutte insieme si tirarono à salua- Prodezze mento dentro nel porto di Adrumeto . Non pote Cfare altramente con quel di Cefare. vento medesimo passare il monte, & fermatosi in alto mare per quella notte fu l'anchore, all'apparir dell'alba si presento ad Adrumeto; e fatto quini dar fuoco alle naui da carico, ch'erano fuor del porto, & tirate fuori tutte l'altre d veramente ributtatele d forz a nel porto, scimatosi quini alquanto per vede re se coloro hauessero per anuentura voluto venir seco à battaglia nauale, se ne tornò di nuovo alla volta del campo. Fu tra gli altri fatto prigione in quel- Prigioni. la galea P. Vestrio canalier Romano, & P. Ligario stato già saldato di Afra nio, ilquale era stato lafciato andar via da fefare con gli altri già nella Spagna, & era dipoi andato à trouar Pompeo. S'era poi fuggito della battaglia, er era andato in Affrica à trouar Varo. Cefare comando tofto che coftui per Cefare fa bauer violato il giuramento, & per la sua malignità & perfidia fose prinato vita P. Lidella vita . Perdonò poi à P. Vestrio, perche il suo fratello hanena pazato in gario. Roma quella somma di danari, che gli era Stato commandato, e perche s'era bene giustificato appresso à Cefare, come egli era stato satto prigione dall'armata di Nassidio, e ch'essendo condotto à morire per beneficio di Varo gli fu faluata la vita; e che dallhora în poi non gli era mai stato dato facultà di potersi partire. E' nell' Affrica vna vsanza, che i paesani hamo pei campi & in Vsaza nel quasi tutte le ville certe buche; ò fosse, nascoste sotto terra per riporui il gra- l'Africa. no, & che ciò apprestino sopra tutto per cagione delle guerre, & delle subite scorrerie de' nimici. Cefare haunto di ciò contezza per mezo d'huomini, che lo sapeuano, mandò à punto passata la meza notte due delle sue legioni, e la caualleria dieci miglia discosto al campo, & indi carichi di gran quantità di grano gli riceuette ne' loggiamenti. Labieno faputo questo, difcoftatofi sette miglia dal suo campo su per la cima del poggio; & per la collina, d'onde pri- no di Lama era paffato Cefare, fermò quiui il campo di due legioni, & egli giudican- bieno. do, che Cefare foße per passar quindi spesso per andare à far pronisione di viesouaglia, si veniua ogni giorno fermando, quini imboscato, in luochi à proposito con gran numero di caualli & di armati alla leggiera . Cesare intanto ha- Auiso pra uendo inteso da certi fuggiti dell'imboscate di Labieno ; fermatosi quiui al decissimo quanti giorni, mentre i nimici facendo ogni giorno il medesimo, si come erano vsati, venissero à farsi in ciò negligenti; commandò subito, che otto legioni di foldati veterani, con parte della caualleria vfcendo del campo per la porta Decumanalo seguitassero, & fatti scorrere auanti i caualli, cole; impensatamente quei dell'imboscata, che stauano nascosti di là dalla collin a, ammaz zò d'intorno à cinquecento armati alla leggiera, & gli altri tutti ruppe, & volto vituperofamente in fuga. Venne intanto Labieno con tutta la canalleria in

Soceorsa.

Prudentia foccorfo de i fuoi, che fi fuggiuano ; e non potendo i pochi canalli di Cefare Stadiuina di re à petto alla furia grande del großo numero de' caualli suoi; fe Cesare vedere Cefare. animici le sue legioni in battaglia. Spauentato Labieno, & rattenuto dal vedere tal cofa, feritirare i suoi caualli à saluamento. Juba il seguente giorno fe mettere in croce sutti que' foldati di Nymidia, iquali cobattendo haucano per duto i luoghi loro, & fuggedo s'crano ritirati nel capo . Cefare intanto perche bauena gran mancamento di grano, riduse tutte le sue genti nel capo, e lasciato Cifpio alla guardia di Letti, di Ruspina, e di Acilla; & data ad Aquila l'ar mata; accioche l'un di loro assediasse p mare Adrumeto, & l'altro Tasso; egli dao 1 poco auanti al giorno fatto mettere il fuoco ne gli alloggiamenti co le genti tut te in battaglia,meße tutte le bagaglie uella finistra parte, si parti quindi, e ar-Agar città riuò alla terra di Agar, laquale era Stata per l'adictro fpeffe fiate combattuta da Getuli, 3 valorosamente difesa da terraz zani. E fatto fermare quini nella sampagna il capo in vn luogo folamente, & egli andato con parte dell'esserci-Cefare fa to per le vile d'intorno à fare prouisione di grani, trouata gran quantità di orzo, di vino, d'olio, e di fichi, ma poco grano, e rifrescato l'effercito, se ne tornò al prouifione di gra capo. Scipione intarto saputa la partita di Cesare, cominciò d seguitarlo co tut to l'essercito su per lo monte, & poi si fermò lontano dal fuo campo fei miglia, Scipione banendo di tutte le sue genti fatto tre campi separati . Haucuali vna terra il feguita cui nome era Zetta, che era appunto dieci miglia lontana da Scipione, Es era Cclare . posta all'incontro di lui & di parte del suo capo . Doue d'altra parte era molto Zetta citlontana da Cefare, & per altro verfo; perche Cefare era fermato difcosto da efla diciotto miglia. Scipione vi madò due legioni per proueder quiui del grano. Cesure tosto, che da alcuni, che si fue giuano da Scipione intese tal cosa, fatto fermare il campo (diloggiando della campagna) foprala collina, & in luoghi vie più sicuri, & lasciatoni vna buona guardia; egli partendosi alquanto auan ti all'apparire dell'alba , con le genti sue, trapassato il campo de'nimici , prese quella terra . Trono quini, che le legioni di Scipione s'erano allontanate per le Zetta prefa da Cela- ville a buscare il grano, & volendo egli andarui, s'auuide come l'esercito nimico veniua loro in foctorfo, laqual cofa venne a ritardar l'impeto fuo. Et hare. uendo preso prigione (. Biotio Regino canalier Romano famigliarissimo di Sci Prigioni, pione, ilquale era al gouerno della terra, & appresso P. Atrio canalier Romano, & della città di Vtica , & menatine xxy. Cameli del Rè, lasciato nella. farri da

Celate . nerta-

terra Opio suo luogotenente con auona guardia, egli si cominciò d venire ritirando alla volta del campo. Et essendo già fatto vicino al campo di Scipione Done gli facena di mestiero di passare, Labieno, e Affranio saltando fuori del l'imboscata con tutta la caualleria, & armati alla leggiera, & assaltandoli se presentarono alla retroguarda della sua battaglia, e di su le colline a i primi se presentarono. Onde tosto che Cesare s'accorse di tal cosa, opponendo alla furia. de i nimici la sua caualleria, comandò a i soldati delle legioni, che di tutte

le cofe che portanano, si scaricassero facendone un monte, e che prestissimament te voltaßero l'insegne contra i nimici:doue tosto, che si cominciò a far questo, al primo sforzo de foldati della legione, cacciati i caualli & gli armati alla Cefare sileggiera da'lnoghi loro: furon ributtati di ful colle . Ora hauendo già Cefare batte i ais Stimato, che i nimici Stati ributtati , & sbigottiti non foßero per dargli più mich pin noia, & hauendo cominciato a feguitare per lo maggio fuo, faltando in vn tem po fuori delle vicine colline, e nella medefinia maniera, che poco fa diffi, vennero furiosamente affrontando i foldati delle legioni di Cesare i caualli di Numidia e gli armati alla leggiero huomini in vero velocissimi, che cobatteuano Cavalli sempre fra la cavalleria, & crano pfati di correre avanti insieme co'cavalli, di Numier di ritira si etiandio con esti. E ciò facendo bene spesso, & seguitando tutta- dia assalta nolsa i foldati di Cefare, che veniuano marciando, & forgendo, ogn'hora che fi no Cefare. fermauano, & non si accostando loro troppo, & vsando vna singolare maniera di cobattere, e credendo che bastasse loro di ferire con l'armi che tiranano conobbe Cefare come e'no cercauano di fare altro, che costringerlo a fermare il Caro quini, done no era fermamente punto di acqua, affine che l'effercito fuo digiano anchora; perche non haucuano da poco auanti al giorno per fino a hore dieci di esso zustato cosa veruna ; & le bestie varimente si morissero della fete. Ora essendo già vicino al tramotare del Sole, no essendo anchora in quat. di Celare. tr'hore di termine andato innazi ceto passi interi, lenata la sua caualleria dal la coda della battaglia rispetto alla mortalità de canalli, facena passare le legioni scambieuolmente alla coda se così andando ananti piaceuolmete & lentamente venina co' foldati legionarii a fostenere l'impeto de' nimici. Correnano intanto su per le colline il destro, & sinistro squadrone de caualli di Numidia, Caualli & a guifa di corona attornia vano l'effercito di Cefare peffere il numero loro di Numigrade, e parte di loro veniua cobattendo co la retroguarda fua. E fe intato de' dia attorsoldati di Cesare non più che tre è quattro veterani si voltanano verso i nimi-fercito di ci, & tirauano a Numidil'arme inhastate con forti braccia,ne faceuano vol Cefare. tare le spalle a più di duemila in un tratto et di nuono ritenuti a poco a poco i canalli tornanano ad affrontare la battaglia, & si rannanano insieme, & tira uano l'armi a foldati delle legioni Et in tal quifa fefare bora marciando auati, 5 hora fermandos a combattere se hen tardi, ridusse all'una hora di notte tutto l'efferelto a faluamento ne'loggiamenti , effendone flati feriti apunto Danno di dieci. Labieno perduti intorno a treceto de suoi, & feritine molti, & stracchi Labieno. tutti per lo venire combattedo tuttania; si ritiro a' fuoi. Intato Scipione fe pas fare dentro a'ripari le legioni canate fuori, I gli Elefanti, iquali egli per cagione di arrecare spunento a Cesarc hanena fatto stare in battaglia , dinanzi a ripari del campo, a fronte apunto di Cefare ; contra cosi fatta sorte de nemici Cefare amon sestraua l'effercito e i foldati suoi, non a guisa d'Imperatore »- Cefare n'effercito di foldati pratichi è sperimentati, e vincitore di molte grandissime straua i

guerre:

foldati nella guifa che haneffero a mici

guerre; ma più tosto come vn mastro di fehrima suole ammaestrare i no uelli foldati e combattenti , infegnana loro come doneßero ritirarsi dal nimico; come douessero andar contra gli aunersarii; in quanto poco spatio resiferire ai- fteffero; che, hora andaffero inanzi , hora fi ritiraffero ; hora minacciaffero di dar dentro, in che luogo & come anchora donessero tirar l'armi ; percioche gli armati alla leggiera de nimici teneuano maranigliofamente trauagliato l'effercito nostro, & molto gli danano da pensare ; perche arrecanano spanento di sorte alla canalleria, che non ardinano d'andare a combattere : perche gli ammazzauano sotto i caualli con tirargli dell'armi, & per esser si veloci, stancheggianano i soldati delle legioni . Conciosia che i soldati di Ce fare armati d'armi graui, subito che erano affrontati da questi, & che se fermauano, e si voltauano lor contra, essi col veloce correr loro agenolmente sc! i-

Quello. fare.

uauano il pericolo. Dauano a Cefare queste cose gran trauazlio di mente; pergliasse Ce. cioche qualunche fattione ogn' ora che si facena dalla sua canalleria senza i soldati delle legioni, non potena in modo alcuno stare al pari alla canalleria de'nimici, & a gli armati alla leggiera. Gli dauano da pensare molto queste cose, percioche ei non haueua ancora hauuto contezza delle legioni de'nimici, & in che modo si potesse difendere dalla loro caualleria & armati alla leggiera, i quali erano maravigliosi se vi fossero andati i soldati delle legioni anchora. Aggiungeuasietiandio pn'altra cagione, che la grandezza de gli Elefanti, & il numero loro grande teneua in granterrore gli animi de' foldati. Egli tuttauia haueua à tal cofa pur trovato vn rimedio ; percioche haneua fatto per naue portare de gli Elefanti in Italia, accioche i nostri foldati

Rimedio trouato Elefantu.

contra gli potessero conoscere la forma & la virtù di così fatto animale, & a qual parte del corpo suo si potesse tirando con agenolez za ferire; & esendo lo Elefante ornato & armato, qual parte del corpo si lasciasse nuda & disarmata, acciò che à quella si tirassero l'arme. Et oltre à questo accioche i caualli non si spane tassero per l'odore, per lo stridere, per la forma, & per la pratica di cotali animali. E per cosi fatte cagioni haueua largamente messo ad effetto quanto esso cercana. Cociofia cofa, che i foldati maneg gianano co le mani cofi fatte beflie, e sapenano quanto fossero lente, e i canai leggieri tiranano loro l'armi inha-Rate, & oltre a ciò haucua annez zi i cavalli a non si curare di questi animali. Ora Cesare era nell'animo suo tranagliato per le cagioni, che habbiamo detto poco fa, & era più leto dinenuto, & andana più co sideratamete: & hauena in tutto lasciato il solito suo modo del guerreggiare, & la sua tata presezza. Mano è già maranizlia, percioche egli havena l'essercito suo vsato di far quer

Cefare piu lento diuenuto.

Valor de' rais Fracia in capagne, & luoghi scoperti, & co' Fracesi huomini schietti. & non foliti a combattere con ing anni jquali fono pfati di fare le fattioni col na lor loro, & no confraudi, & tradimenti. Doue allhora gli bisognaua di durar fatica in annezzare i soldati d conoscere gli inganni, le malitie & l'arte de'

fo dati di Cefare.

nimici.

# GVERRA AFFRICANA.

nimici, & quanto doue Bero feguite, & d. equello altresi, che si douc fero guardare. La onde accioche conmaggior prestezza esti apparassero queste cose tut prudenza te, vercana sempre di non tener fermi in un luogo i soldati delle legioni, ma di Cesare. che scorressero quà & là per cagione di andar buscando del grano. E perciò, perche egli stimana, che le genti nimiche non fossero mai per discostarsi da lui, ne da fuoi vestigi. Et banendo dopò il terzo giorno cauato fuori l'estercito suo alquanto più accortamente ordinato in battaglia, come già fatto hanena, paffato di là dal campo de' nimici, gli chiamana in luogo conuenenole à far la gior nata. Ma poscia, che vidde come essi sugginano tal cosa, su la sera ricondusse le genti dentro à ripari del campo. Vennero in tanto gli Ambasciadori da Amba-Vacca terra, che era vicina à Vzita, laquale Cefare come habbiamo già deeto sciadori hancua piefa, pregandolo strettamente che mandasse loro genti alla guardia, venutià che erano per aintarlo in molte cose gionenoli per quella guerra. In quel tem- Cesare. po à punto un faggiciuo fe sapere à i suoi cittadini quanto costoro cercassero, e quanto fossero inchinati verso Cefare, & come il Re Iuba auanti che le genti mandateui da Cefare vi arrivassero, era prestissimamente corso co i suoi soldati alla volta della terra, & ginnto quini cintala d'intorno col numero grande delle genti & presala, & mandati tutti gli huomini di essa vgualmente d filo di spada, haueua dato la terra à facco & in preda à i foldati. Cesare in tan to fatta la mostra generale dell'esfercito alli 21. di Marzo, e il seguente giorno discostatosi dal suo campo con lo esfercito tutto in battaglia per ispatio di cinque miglia, si fermò cosi in battaglia com era d'intorno à due miglia lontano d Scipione. E poscia che esso vide che gli annersari suoi chiamati da lui bafleuolmente & à lungo, che vscissero à combattere, non curauano d'vscirni; se

à far più vicino, & più animofamente alle legioni; perche stimana, che i foldati affaticati dal portar le cose loro non potessero altramente combattere. Cesere non s'era punco in questo ingannato, percioche haucua di ciascuna legione fatto restare trecento foldati senza alcuno impedimento, & fatti voltare costoro contra la canalleria di Labieno, gli mandò in fauor de i suoi. La-

mise vituperosamente à suggire, essendo stati morti molti de i suoi, & buona parte feriti. I foldati delle legioni si vennero ritirando all'insegne, &

ritirare l'effercito a i loggiamenti. Il giorno dipoi fe muonere il campo, e pre- Sarfura sa à marchiare alla volta di Sursura città, done Scipione teneua la guardia de' città, do-Numidi, & p'haueua fatto rimettere aßai grano. Tosto che Labieno si fu di ne Scipio questo accorto, comincio a venire affrontando con la caualleria & armati alla ne tencua leggiera la retroguarda, e così ritenute, & prese le some de' viuandieri e' mer la guardia catanti, che portanano le mercatantie loro su i carri; preso più ardire si venne dei Nu-

bieno allhora spauentato per vedere quelle insegne, volti indietro i caualli si Labieno.

à i luoghi loro, e seguitarono il cominciato loro viaggio. Non restò Labieno di seguttare i soldati dalla lunga, su per la cima del poggio di verso la ban-

#### COMMENTARI DELLA da destra. Poiche Cesare su arrivato alla terra di Sasurna, ammazzati in pre-

fenza de gli asuerfari tutti i foldati della guardia di Scipione, non hauendo essi ardire di andare a soccorrere i loro ; difendendosi gagliardamente P. Cornelio Scipione, ilquale era quiui al gouerno, ér tolto in mez o dalla torma del-Morte di le genti, & da effe morto i ottenne la terra : & dato quini il grano a i foldati. Cornelio arrinò il di dipoi alla terra detta Tifdra, nella quale si trouana allbora Con-

Scipione, sidio con buona guardia, & con le sue compagnie de i gladiatori. Cefare considerato il sito naturale della terra, o il mancamento, non gli bastando l'animo di combatterla, discostatos da essa intorno a quatero miglia, fermò il campo vicino all'acqua; o partitoli il quarto giorno quindi, torno di nuouo col ca po in quei luoghi fotto Agar, done già altre volte s'era fermato. Scipione anche egli fe il medefimo, & riduffe tutte le fue genti nel campo, doue egli altra Tabenefi voltagiàs'era accampato. Ora i Tabenefi, iquali foleuano effere fotto la giuridittione del Rè Iuba, che erano à punto ne gli plumi termini del suo Regno.

Cohorte. Thabena ecirtà.

378

volesse essere presto in favorire l'impresa loro, perche s'erano portati bene. M. Crispo Cefare commendato il partito preso da loro, mando M. Crispo Cohorte con alcune compagnie, er con arcieri & machine, alla quardia di Thabena. Vennero in questo rempo medesimo a Cesare ques soldati di tutte le legioni, i quali, ò impediti dall'infermità, ò per hauere haunto licenza di partirsi per alquanto: non haueuano potuto prima paffare in Affrica con l'insegne loro; e furono in questo passaggio intorno aquattro mila fanti, quattro como caualli, e mille fra arcieri, & huomini dalle frombole. Egli dunque canate fuori de i ripari allhora queste genti, o tutte le legioni altresì, cosi comi era in battaglia, si andò a fermare nella campagna lout ano dal suo campo otto miglia, & quattro da quello di Scipione. Era di quà dal campo di Scipione pna terra il cui nome era Tegester Tegea, la done ei foleua tenere pua guardia di sirca quattrocento canalli. Ora

hauendo ammuzzata la guardia del Re, mandarono Ambasciadori à Cesare. mostrandogli l'errore commesso da loro, & ricercandolo, & prevandolo, che

na di qu'à hauedo messa questa canalleria per dirittura de' canti della terra da man drit dal cam- ta, & da man manea. Egli cauatefuori de ripari del campo le legioni, & mef-

podi Sci- fele tutte inbattaglia fopra la cima del poggio pui basso, non si essendo discoflatoda fuoi ripari quafi più d' un miglio, si fermo quiui in ordinanza. Cefare, poi che Scipione flaua cofe lungamente fermo in on luogo, & che il tempo di quel di sen'andana via senza far nulla; commando che certe squadre delle sue affrontaffero la canalleria de nimici, laquale stana in battaglia vicino aldi torre in la terra; & dictro loro mandò poi gli armati alla leggiera, gli arcieri, & quei mezzo le dalle frombole. Doue tosto, che fu cominciata questa fattione, & che i soldati di Cefare fingendo ananti, i canalli diedero dentro, cominciò Pacidio à fare

mandate distendere in lungo la sua caualleria, accioche potessero torre in mezo le squada Cefare dre mandate da Cefare, & che tuttania combatteffero valorofifimamente, &

## GVERRA AFFRICANA.

con herezza. Tosto, che Cefare s'aunide di ciò, comandò, che della legione, che era quini in battaglia vicino a lui, si monessero quei trecento soldati, iquali ci solena sempre tenere in ordine di menar le manifra le legioni, & dessero soccorfo alla canalleria. Ora Labieno mandana nuoni canalli a foccorrere i fuoi canalli, & facena andare de i frefchi in luogo de gli stracchi dal combattere, madanuo & de i feriti . Poiche i quattrocento canalli di Cefare non poteron più regge. ui caualli re alla furia de i caualli di Scipione, che erano intorno a quattromila, & che a soccorgli armati alla leggiera di Numidia ne feriuano molti, & che a poco a poco ve niuano mancandofi; fubito Cefare ne mandò vn'altro fquadrone, i quali foffero tofto in foccorfo a coloro, che n' haueuano già di bifogno. I fuoi allhora per tal cofa ripreso animo e forze, rinolsandosi tutti contra i nimici, et con sierez za affaltandogli; fecero voltare gli annerfary in fuga; e ammaz zat ne molts or feritine affaiffimi, hauendogli feguitati tre miglia, & fatti a forza fuggire fu le colline , si ritirarono verfo i loro. Cefare fermatosi quini fino a hore dieci , fi ritird con le genti sue cosi com'erano in battaglia a faluamento a gli alloggiamenti. In questa fattione su Pacidio ferito grauemente nella testa das pa colpo d'arme inhastata, che passò la celata, & molti capitani & ciascun serito. foldato valorofo vi furon morti, ò veramente feriti. Ora poi che egli non haue su in alcun modo potuto far tanto, che gli auneifari fcendessero in luogo pari e connenenole, e che venissero a far prona delle legioni, e conoscendo molto bene di non si potere accampare più vicino a i nimici, rispetto al mancamento dell'acqua; s'auuide come gli auuerfarij tenenano poco conto di lui: non già In che & perche la speranza loro fosse riposta nel proprio lor valore e virtà, ma perche cofidaux si considanano nel mancamento, che i nostri haneuano dell'acqua. Vicito vna i nimici, notte a di quattro di Aprile di Agar dopò la mez a notte, & hauendo caminato 16. miglia auanti, s'accampo fotto Taffo, la done si trouaua con buona quardia V ergilio, e quel giorno medesimo cominciò a fare intorno alla terra. ballioni e ripari , & d prendere molti luoghi commodi & a proposito, e met-accampa terui le guardie , accioche i nimici non potessero passare da lui , & impadro-sotto Tas nirsi de luoghi piu a dentro. Ora Scipione conosciuti i disegni di Cesare, veden so. dosi condotto a termine, che gli era forza di far la giornata, affine di non perdere con grandissimo vituperio suo gli huomini di Tasso a lui sidelissimi, & Vergilio appresso; seguitando con prestezza Cesare su pe'luoghi più alti, si fer mò con tutte le sue genti in due campi otto miglia lontano à Tasso. E vi bauenano quiui le fosse dal sale, & tra queste & il mare v'erano certi stretti, che non erano di maggiore distanza che d'un miglio e mezo; e Scipione cercana di quini paffare, & andare a foccorrere quei di Taßo; onde Cefare, che hauena già penfato, che tal cofa douese cosi succedere, non s'era in ciò punto ingannato . Percioche hauendo quiui il giorno dauanti fatto fabricare va forte, & lasciatani in tre partiti la guardia; esso cingena la città di Tasso con tutto l

## COMMENTARI DELLA

Elercito rimanente dello effercito ordinato a punto a guifa di Luna con farui bastioni e di Cesare trincee. Ora Scipione non potendo seguire altramente il cominciato viaggio; ordinato fermatosi sopra quello stagno tutto il giorno, che seguì poi, e la notte altresi; co a guifa di Luna.

380

**soVicecó** folo laguardia

PP

Rria di Ce fare.

conforta i fuoi.

minciando già ad apparire l'alba, si fermò col campo verso il Mare non più lontano dal campo di Cesare, & da i ripari, che habbiamo detto poco fa, che pu miglio e mezo; o quini comincid a far fortificare il campo. E tosto, che fu · detto a Cefare, some i foldati erano stati lenati da i lanori, lasciato alla quar-'Afprena- dia del campo Afbrenato Viceconfolo con due legioni; egli tofto con le sue gen ti in ordine se n'andò verso quel luogo, & lasciata vna parte dell'armata a Taßo, comadò che gli altri legni tutti andassero, quanto più possibile fosse lun-Cesare in go la marina doppo le spalle de nimici, e che tenessero sempre gli occhi al segno, che darebbe; ez che fubito veduto dare il fegno, leuando in vn tempo le del capo. grida, arrecassero all'improviso terrore a i nimici volti in altra parte, accioche tutti tranagliati, e ripieni di frauento foßero forzati di rivoltarsi a quardar dietro le falle loro. PP Ora, poi che Cefare fu colà giunto, & pose cura come la battaglia era fermata dananti a i bastioni di Scipione, & all incontro gli Elefanti nel destro & nel finistro corno, e che nondimeno parte de i foldati Ingegno, si maneggianano, peramente nel fortificare il campo ; egli fatte tre battaglie prudeza, di tutte le sue genti, e messa la decima legione, e la seconda nel destro corno, la ottana e la nona nel sinistro; & poste all'incontro cinque legioni; nella quarta battaglia a fronte alle due corna di quella di Scipione contra gli animali messe d ogni legione cinque compagnie, & in amendue le corna meffi gli arcieri. es quei dalle frombole, & fra la caualleria trameffi gli armati alla leggiera, feorrendo a piede qua, e là d'intorno ai foldati, e ricordando a i veterani il valor loro, & le tante battaglie da loro fatte, & amorenolmente chiamando cia scuno per nome mettena torò animo. Confortana poi i nonelli soldati, i quali non s'erano più altre nolte trouati in alcun fatto d'arme, che volessero garreggiare con i veterani nel valore, e nella virtà, e che fossero difiderosi de quadagnarsi (ottenuta la vittoria) fama, gloria, e luogo venale a loro. Ora e s'accorfe mentre e' giua cosi girando qua & la fra l'effercito, come i nimici sta nano quafe, che tremanti intorno a i bastioni; & che pieni di paura andauano qua e la fcorrendo hor l'uno l'altro; & che talbora pasauano per le porte dentro a i ripari, & talbora fenza alcuna fermezza e fenz' ordine n' ofcinano fuori . Et hauendo oltre ciò molti altri cominciato ad annedersi di questo medesimo; subitamente i luogotenenti, & altri graduati cominciarono a presare e ftrignere Cefare, che non tardaffe più à dare il fegno del dar dentro, che gli immortali Dei già gli prometteuano la vittoria terta. E stando Cefare in dubbio & refistendo al defiderio & volontà grande loro ; e con alta voce dicendo spesso conce non gli piacena di venire alla giornata con esere i primi a correre cof: a dare destro furiofi ; e sforz andofi più e più volte di ritener la battaNu. 380°

A La città di Tasso in Africa.

B Alloggiamento di Cesare.

C Trincee in forma di Luna, con lequali Cefare cir conda la Città di Tasso.

D' Caualleria di Scipione, messa nel destro, & nel si-

nistro corno.

E Elefanti messi dinanzi a'caualli nel destro corno, E nel sinistro.

F Galee di Cesare, madate per far paura a nemici.

G Decima legione, & seconda nel destro corno.

H Legione ostana, & nona nel corno sinistro.

I Legioni cinque poste fra le due corna.

K Quarta battaglia fatta da cinque compagnie de ogni legione, poste nelle due corna contra gli Elefanti

L'Arcieri, & quelli dalle frombole in amendue le

corna contra gli Elefanti.

M Caualleria di Cefare insieme con gli armati alla leggiera in amendue le corna.

N Alloggiamenti di Scipione.







### GVERRA AFFRICANA.

battaglia; in vn tempo il trombetta di verfo l'estro corno, senza bauerne ba- Il trobetunta da Cefare la commissione, ma sforzatone da i soldati, cominciò a sonare ta di Cesa all'arme. Subito dopò tal fatto tutte parimente le compagnie con l'insegne re senza Biegate si moffero contra i nimici, anchor che i Capitali fermandosi nel mezo sua liceza fi storzassero di ritenergli & di far star a forza fermi i foldati, che non desse fona al-ro dentro senza la commissione dell'Imperator loro, & che perciò non facesse. ro frutto alcuno. Done poiche Cefare conobbe come non si potena in alcun mo do resistere a gli infiammati animi de foldati; dato il segno della felicità, spin- sprona il vendo il canallo corse contra i Capitani delle legioni del campo nimico. Gli ar- cauallo cieri intanto e quei dalle frombole nel destro corno tirauano bene spesso l'ar\_ contra i mi loro contra gli Elefanti: onde per tal cagione quegli animali spanentati e nimici. dallo stridere delle frombole, & dal rombo de fassi: si voltarono in dietro, & gli Elefan atterrando i loro, che gli erano dietro in gran numero, & calcati si sforza-ti nano di ruinosamente entrare dentro le porte de i bastioni per anchora mezofatti. I canalli Mori anchora, iquali erano con gli Elefanti nel medesimo cor Mon pono: abbandonati dalla guardia loro, furono i primi a metterfi in fuga . E cofi fti in fuga i foldati delle legioni tolte prestamente in mezo quelle bestie, presero il bastio ne de' nimici ; & ammaz zati alcuni, che fieramente faceuano resistenzas, gli altri seguitati si suggirono alla volta del campo, d'onde s'erano il giorno dananti partiti. Ora io non giudico, che fia da lasciar andar via vna pruoua del valor d'un soldato veterano di quei della quintalegione. Percioche essendo pno Elefante nel sinistro corno per una ferita ricenuta ( cacciato dal Valore di dolore) mosso con impeto contra vn feruitore, che non hancua alcun'arme,e vn soldagettatofelo fotto i piedi, quindi calcandolo con le ginocchia col pefo del corpo to vetera? suo, & alzato il muso, & con alte strida premendolo, e la vita togliendogli, no della non pote questo foldato sopportare, che armato non si prefentasse all'anima- quinta le s le: cofto che lo Elefante s'accorfe che costui gli venina addosso con l'arme gione. per offenderlo, lasciato colui morto in terra, cinse il soldato col muso, & cost armato lo lenò in alto; egli vedendo come in cosi fatto pericolo gli bisognana d'effer forte, non si restaua punto di ferire con la spada sopra l'muso, che lo cin gena con tutte le forze sue, onde lo Elefante per lo dolor grande gettato giù il soldato, con alte strida voltosi a correre, si condusse là, done stauano gli altri coli fatti animali. Ora, quelle genti, che si trouanano alla guardia in Le genti Taffo, saltaron fuori per la porta di verso il mare, & vscirono della terra, di Taffo o veramente per cagione di dar soccorso ailoro; o veramente per cagione escono

di cercare, (abbandonata la terra) con fuggire di saluare la vita; & cosi fuori.

andando per lo Mare con l'acque fino all'ombelico correuano per dare à terras. Et impediti con sassi, & armi da servitori, & da fanciulli del campo da Le dei di passare in terra, se ne tornarono di nuono dentrola città. Ora essendo le genti Scipione di Scipione gettate per terra, & fuggendo quà e là per lo campo; subito le geti suggono.

di Cefare corfero lor dietro, de non gli dauano punto di tempo di rimetterse insieme; & est subito che furono arrivati a quei ripari, ver so i quali eran fug gendo, dirizzati, accioche di nuono rifatto il campo si potessero difendere; cercanano fra loro di eleggere on capo', alquale haneffero rifguardo, e con l'auttorità, & gouerno di cui si maneggiassero in quella impresa 3. Ma poscia, del Re 6- ch'essi videro come non vi haueua alcuno, che loro potesse dare aiuto; gestate fo da fol- tofto giù l'armi cercarono di fuggire verfo l'campo del Re. Ne furono pridan diCe ma giunti quini, che videro anchor quello da i foldati di Cefare effer prefo. La onde perduta ogni speranza di potersi saluare, si fermarono sopra certa.

collina; e posate l'armi salutarono i nostri, secondo che è costume di guerra; ma tal cofa a questi poueretti giouò poco. Conciosia cosa che i soldati veterani infiammati dalla rabbia & dallo sdegno, non s'erano non folamente potuti recare à perdonare à nimici, ma estandio ferirono, & ammaz zarono molti nobili & illustri cittadini dell'essercito loro, i quali esti chiamarono capi & auttori di tale impresa. Fra i quali fu Tullio Ruffo Questorio, ilqual percof-Morte di To a bella posta da pn foldato d'un pezzo d'arme, e passato dall'altra banda fi-

Tullio Ruffo.

ni quini la vita. Vi restana medesimamente morto Pompeo Ruffo, ferito con Pompeo la spada m vn braccio, se prestissimamente correndo non si conduceua da Ceja Ruffo fal re. Spauentati per questa cosa molti cauallieri Romani e Senatori, per non efser anch' essi ammazzati da i soldati, i quali per cosi gran vittoria s'haueuano preso pna arrogante licenza d'errare strabocchenolmente, senza temer ca-Stigo per cagione di tante grandissime imprese da loro fatte, si tolsero dalla bat taglia. In tal guisa dunque i soldati tutti di Scipione pregando di darsi a Cesa-

wita.

Soldari di re, e fotto la fede fua, in prefenza d'effo Cefare ; e pregando effo i fuoi foldati, Scipione che volessero loro perdonare, suron ugualmente tutti senza che ve ne campas-auti priuati della se alcuno prinati della vita. Ce sare presi tutti tre i campi, amazz ati diecimila fanti nimici, & molti voltine in fuga, non hauendo perduti più che cinquan Cefare ta de' suoi soldati & pochi feriti; si ritirò a' suoi loggiamenti. E marciando su-

po perde bito li fermò dinanzi alla città di Taffo, e prefe fessantaquattro Elefanti orpill, che nati, & armati con le torri, & altri ornamenti, é cosi presi & in ordine gli fe cinquan- fermare all'incontro della terra. Fe questo egli con questo difegno, che Vergita de suoi lio, & quelli che seco si trouanano assediati, considerando a tale inditio il cat-Cefare tiuo successo de i loro, dalla pertinacia loro si togliestero. Quindi se chiama-

prede les re esso Virgilio, & essortollo, che si volesse rendere, ricordandogli quanto essataquat- so fosse piaceuole e clemente. Ma poscia che e' vide come e' non rispondeuas tto Elesa nulla, si discostò dalla terra. Il giorno, che seguì poi, fatti i sacrifici, & raunato il parlamento, commendò molto in presenza di quei della terra , i soldati; & Prudeza a tutti i reterani dell'essercito de' premi & guiderdoni ; & in publico in luo-di Cela-go rileuato donò a ciascun raloroso ; & che si era portato bene , secondo i me-

riti suoi. E partitosi senza indugio quindi, lasciato C. Rebillo Viceconsolo con

# GVERRA AFFRICANA: 383

tre legioni fotto Taffo, e Gn. Domitio con due fotto Tifdra; al cui gouerno era Considio, che le tenessero assediate; mandato prima M. Messala alla volta di Vtica con la caualieria, si mosse per andarni anch'egli. Ora quei caualli di Sci Bisenta. pione, i quali s'erano fuggiti della battaglia, marchiando alla volta di Vtica, arrivarono à una terra detta Paradic. Done, perche i terrazani non volfero Parada ricenergli nella terra, percioche già v'era corfa la fama della victoria di Ce- città. sare, presa la terra per sorza, e fatta nel mez o della piazza una catasta di legne, & messe quiui tutte le cose loro, vi diedero il fuoco : & tutti gli huomini e donne della terra di qual se voglia età e stato gettarono a forza viui sù quel fuoco, e cosi gli tolsero con vn' asprissima sorte di morte la vita. Quindi subito arrivarono d Vticas. Ne passati tempt M. Catone, perche giudicana, che gli Parada. huomini di Veica rispetto al beneficio ricenuto dalla legge Giulia, non fossero per fauorire le cose sue; haueua cacciato suor della terra tutta la plebe disarmata, & haueuala per cagione della guerra fatta fermare dinanzi alla porta, & con ripari & picciol foso solamente fortificatala; & quini la facena per forz a habitare, hauendole messe buone guardie d'intorno. Egliè ben vero, che teneua dentro la terra il Senato per guardia di quella. I caualli di Scipione affaltando il campo di costoro, cominciarono à voler per forza entrarui, percioche Japenano, come costoro hanenano fauorito la parce di Cesare; accioche ammaz zati costoro col danno loro faceffero vendetta del dolore preso da loro. Gli humini di Vtica preso animo dalla vittoria di Cesare ributtarono con sassi, & pertiche i caualli, La onde, poiche essi non poteron prendere quei ripari, corfero dentro la terra d'Vtica, & quini ammazzarono molti di quei Bifertal della terra, & entrati per forz a nelle cafe loro le mifero a facco. E non potendo Catone in alcun modo perfuadere à costoro, che insieme con esso volessero Caualli de quella terra difendere, & che si restaßero dall'occisione; & dal sacchergia- Scipione re; e lapendo quanto e volessero, per sermare la importunità loro, diede à cia-danno in scun di loro dieci ducati. E Fausto Silla sece anche egli il medesimo, & donò Vitca. toro de' suoi danari, o insieme con esti si paret di Vica, & polle andarfene al Fausto la volta del Regno di Iuba. Arrinarono intanto d Vtica molti di coloro, i Silla. quali fuggiuano del campo, & hauendogli Catone ragunati tutti insieme con Catone quei trecento c'haueuano dato danari à Scipione per fare quella imprefa ; gli inVice. conforto, che volessero far liberi gli schiani, e che difendessero quella terra; & hauendo conosciuto come parte di loro vi consentinano, & parte hauenano gli animi sbigottiti, & tutti interamente volti al fuggire; non volle seguitar più di trattare altramente di tal cofa, & a caloro confegnò delle naui affine, che ciascun di loro se ne potesse andare verso quella parte, che più glifoffe à grado. Egli bauendo con grandissima diligenza dato ordine à tutte le cofe, & raccommandati i suoi figlinoli à L. Cefare, il quale era all'hora quini in luogo di commissario; fenza dare alcun sospetto di se co quella medesima cera,

Genti di razani di

. 31c. b

& con

## 384 · COMMENTARI DELLA

& con quel parlare, che era vsato di fare ne' tempi adietro, andandofene d dor mire portò nascosamente seco nella camera la spada, & cosi per se medesimo se Motte di diede nel ventre. Et effendo caduto giù senza hauer ancora finito di mandar Catone. fuori lo firito, fatto romore pel cader del letto, bauendolo il medieo & i fami-Pirala gliari suoi per sospetto leuato su, & cominciato à legargli la ferita, egli con le proprie mani si squarciò crudelissimamente la piaga, & con animo inuitto se Gli homi tolfe da fe ste so la vitas. Gli huomini di Vtica, ancor che l'odiassero per cani di Vugione della parte che fauoriua, per la sua nondimeno singolar bonta, e perche ca fanno esso era stato molto di ssomigliante à gli altri Capitani, e perche haucua sortià Catone ficato Ptica con maravigliofi ripari, & accrescinte in essa le torri, gli fecero honorehonoreuole sepoltura. L. Cefare morto costui, per acquistarsi di tal cosa qualuole feche fauore, raunato il popolo, & fatto parlamento, confortò tutti, che si aprispoltura. fero le porte, con dire, ch'egli haueua grandissima speranza nella clemenza di L. Cefare Cesure. E cosi aperte le porte, pscito d'Vtica, andò ad incontrare Cesare Impe và ad inratore. Meffala arrinò ad V tica nella maniera che gli era stato imposto, & à contrar. tutte le porte mife le guardié. Cefare, intanto discostandosi da Tasso, arrivò ad Cefare. V feera, done Scipione hanena ridotto gran quantità di grano, d'armi, & d'ar-Meffala mi da tivare, & d'altre cofe con picciola quardia; e subito che vi giunse, la preinVtica. fe. Arrivo poscia ad Adrumeto, & effendoni senza indugio entrato dentro, Cefare và considerate l'armi, il grano, & i denari che v'erano perdonò la vita à Q. Liga à Víceta, rio figlinolo di C. Confidio, ilquale allbora quini fi tronana. Quindi parcendo & perdoquel giorno medefimo di Adrumeto, lasciato quini Luneio Rezulo con pnalegario. & gione, prefe la volta di Vtica; & L. Cefare lo venne ad incontrare pel viaggio, & subito se gli gettò dauanti inginocchioni pregandolo solamente, che gli perad altri. donasse la vita;e Cefare ageuolmente,e per suo naturale instinto,e per suo cofume gliela concesse. E medesimamente la diede secondo il solito suo à Cecinna à Ceteio, à P. Atrio, à L. Cella il padre, & al figliuolo, à M. Epio, à M. Aquinio figliuolo di Catone, & d i figliuoli di Damasippo, e nel far della notte à lumi di torchi arrinò à Vtica, e per quella notte volle alloggiare fuori della ter-Parlame- ra. Entrò poi nella terra la mattina venente; & chiamato il popolo à parlamen to di Co to, e confortati gli huomini d'Vtica con belle parole, refe loro molte gratie per fare. ... le dimostrationi, c'haueano fatto perso di sè. Hauendo poscia con molte parole biasimati i cittadini Romani, che stauano quiui à negotiare, & quelli che con i trecento haueuano dati danari à Varo, & à Scipione, & hauendo lungamente nel parlameto suo ragionato delle scelerate opere loro; conchiuse in ultimo, che senza sospetto di cosa veruna si scoprissero, ch'egli volena solamente perdonar lor la vita, ma che era ben per far vender tutti i loro beni. Che nondimeno ciò farchbe di forte, che se alcun di loro i suoi beni ricomperare volesse, egli farebbe loro sapere, quando egli volesse vendere, e che era per prender quei danari

in nome dimuta, & condannagione, accioche essi potessero star salui. Ora stan-

do essi per la paura grande mezi morti, & fuori d'ogni speranza della vita per l'errore da loro commesso, vedendosi cost in un tratto saluati, tutti più volentieri, & desiderosi accettaron il partito; e pregaron Cesare, che a tutti i trecento insieme ponesse una taglia di danari. La onde messa loro la taglia Taolia di duemila sesterti, che gli pagassero fra tre anni, in sci paghe, al popolo Ro- mesta da mano, non vi hauendo era loro aleuno, che ciò ricufasse, & olere a ciò disendo Cesate. tutti publicamente, come quel giorno erano rinati, tutti lieti refero gratie a Cefare. Hora il Re Inba, come di mezo giorno insieme con Petreio s'era della battaglia fuggito, e nascostosi in certe ville, arrivò finalmente caminando la notte nel Rogno, & andò a Zama, terra, done egli bauena l'habitatione zama citsua, la moglie e i figlinoli, & nella quale egli hauena fatto portare di tutto tà que il il Regno tutti i danari, e le più care cose; e la quale egli, poi che su comin- Re Iuba ciata la guerra, hauena fatta molto fortificare. Gli huomini della terra hauena la rditala fama della disiderata vittoria di Cesare, prima ch'egli arrinasse, mogliere mossi da queste cazioni non volsero lasciarlo entrare nella terra; perche ha- e' figliuo uendo rotta la guerra col popol Romano, hauendo in Zama fatto raunare vna li. catasta di legne, haucua fatto fabricare nel mezo della piazza vna grandiffima bara, accioche fe per auuentura restaffe nella guerra perdente, fatte raunar quini tutte le cofe, quinti fatti ammazzare tutti i Cittadini, & gettatili quini, & datogli poscia suoco, anch'egli finalmente s'ammazzasse da fe fleßo, & ardeffe insieme co' figlinoli, con le mogli, con Cittadini, e con tutto il cheforo Reale. Poiche Iuba stando dananti alle porte della terra beb- Iuba non be buona pezza vsato, come Signore con quei di Zama le minaccie, conoscen- è riceuudo poi come ciò gionaua poco, & che non faceua nulla, & hauendo vfato i to nella preghi anchora, che si volessero contentare, ch'egli entrasse a visitare gli Dei sua città . di casa sua; done poscia è vide come essi non si mutanano punto di proposito, e chene per sue minaccie ne per suoi preghi si muoucuano, si che perciò lo vo-Lessero riceuer dentro : gli prego ch'almeno gli rendessero le mogli, e i figliuoli suoi, accioche gli potesse seco condurre. Ma poiche in somma ei vide, che gli bnomini della terra non gli rispondenano mulla', non bauendo potuto impetrar da loro alcuna cofa, si parti da Zama, & insieme con M. Petreio, Quei di & alcuni caualli fen' andò a v na sua villa. Hora quei di Zama mandarono Zama ma ad Vtica Ambasciadori a Cesare, con raccontargli tutte queste cose; e do- dano ammandauano questo, che auasti che il Remetteffe insieme pn'effercito, & che basciadoandaffe a far loro guerra, volesse soccorrergli, che nondimeno tutti erano pron- ri à Cesatidi consernare se stessi, & la terra per Cesare, fino a tanto che bastasse loro te, à Bila vita. Cefare hauendo coramendato molto gli Ambasciadori, volle, che se ne tornaßero alla città loro, & che facessero intendere, come tosto vi andrebbe: & veli pscito di Vrica il di sequente con la canalleria si mosse alla polta del Regno di Iuba. Vennero fra quel mezo a trouar Cesare per la Strada malti

molti de Capitani di Iuba, & pregarlo che volesse lor perdonare; & bauen-

IC.

do a costoro, che ne lo pregauano, dato perdono, arrivarono a Zama . Sparsasi in tanto intorno la fama della piaceuolezza sua, & della sua clemenza; ven-I cauallie nero a Zuma quasi tuttii Cauallieri del Regno a trouar Cesare, & furono da ridel Re-esso da ogni sossetto. E periodo assistente en Regno a tronar Cesare, & survoi de gno di lu questi suoghi le cos passanto assistente en Roya, mentre, che in amendue bi vengo oli, e survoi no non vocamo in questa guifa, Considio ilquale, e con la samino a tro- glia sua, e con buon numero di gladiatori, e di Getuli si tronaua al gouerno uar Cefa- di Tisdra; intesa la rotta de' suoi, e spanentato dalla venutadi Domitio, & delle legioni; perduca affatto la speranz a della salute sua, abbandonò la terra; & carico di danari si fuogi con alquanti Barbari di nascoso; & vollesuggendo andarsene nel Regno di Inba. Quei Getuli, che si tronauano in compagnia sua, tratti dal desiderio grande della preda, l'ammazzarono per la Straua, & esti s'andarono nascosamente suggendo in que luoghi doue suloro

C. Vergi- possibile. C. Vergilio intanto, poiche, e per mare, e per terra era richiuso ு assediato; e che conobbe come non potena far nulla ; & che medesimamente i suoi erano stati morti, ò veramenterotti; e come M. Catone in Vicassi era per si stesso della vita prinato; e che il Ke andana errando, & abbandonato da' suoi; & era da ciascuna persma disprezzato; che Sitio haueua rotto Sabura, & l'essercito suo; e Cesare essere stato senza indugio ricenuto in Vica. Come etiandio non v erano più reliquie alcune d'un esercito cosi grande, che C. Vergi- potessero gionare a se, & a figlinoli snoi; rendutosi sotto la fede di Caninio

Caninio Viceconfolo.

lio uda in vice Confolo, che lo tenena affediato; diede liberamente in poter suo se medesimo, tutte le cose sue, & la terra altresi. Hora il Re Iuba discacciato da tutte le città; perduta affatto ogni speranza di più potersi saluare; hauendo cercato a poter suo di far sì con Petreio, che si paresse che valorosamente. hauessero perduta la vita; vennero con l'armi tra loro alle mani; & Iuba che era più gagliardo & forte, ageuolmente con la spada sua tolse la vita a Petreio più di lui debole, & di minor forze. Cercando poi con la spada sua di paßarsi per se stesso il petto, ne potendo altramente; pregando vn suo servitore, che gli leuasse la vita, l'ottenne da lui. Publio Sitio intanto hauendo rot-Imbosca- to, e cacciato l'essercito di Sabura Generale del Re Iuba, e morto lui; venen-

ta di Fau... dosene per la Mauritania con pochi in sua compagnia a trouar Cesare, si diede franio.

Ro & Al- a sorte in Fausto & Affranio, i quali baueuano con esso loro quelle genti, le quali haueuano faccheggiata V tica, & marchianano alla volta della Spagna, & erano intorno a mille cinquecento. E cosi la seguente notte messis pressissimamente in aguato, assaltatigli su l'apparire del mouo giorno, fuor che alquanti caualli, i quali s'erano fuggiti del primo squadrone; gli altra tutti, ò veramente priud della vita, d veramente rendendosi fe prigion; prese vini . Affranio, e Fausto, con la moglie co' figliuoli. Nata pochi giorni dipoi vna quistione nell'effercito, Fausto & Affranio surono amendue anmazzati. A

Pompeas, & a figlinoli di Fausto diede Cefare la vita, & tutti i loro beni. Mone di Scipione intanto con Damasippo, Torquato, & Pletorio Rustiano, combattu- Faulto &c ti molto, è lungamente dalla fortuna su le naui lunghe tranagliati, nauigando Affranio. verso la Spagna, furon portati ad Hippone reale, là doue all hora si trouaua l'armata di P. Sitio. Quiui i più pochi legni attorniati dal maggior numero, furono affondati. E quiui mort Scipione, e quegli altri tutti, che poco fà nomi- Morte di nammo. Cesare fra questo tempo fatti uendere all'incanto i beni del Rè in Za- Scipione, ma; uenduti i beni di coloro, i quali essendo Cittadini Romani, bauenano prefo l'armi contra il popolo Romano; e premiati quei di Zama, c'haueuano preso il partito di cacciare il Rè,e tolte uia le gabelle Reali;e di Regno fattala diuenir Prouincia; e l'asciato quiui al gouerno Crispo Salustio Viceconsolo del popolo Romano, son piena auttorità; partendo di Zama, se ne andò à Vtica. Ven duti quini i beni di coloro, i quali hanenano hannto carico fotto Iuba, & fotto Petreio; in nome di pena pose di taglia à quei di Tasso ventimila sesterti, & Diuerse al dominio loro trentamila. A quelle di Adrumeto trentamila sesterti, & attioni di al dominio loro cinquantamila. Afficurò e difese le città loro, e tutti i loro be- Cesare. ni , che non hebbero ne danno ne dispiacere alcuno. Condannò gli huomini di Lette, i quali erano stati faccheggiati pochi anni adietro da Iuba, & bauenano mandato Ambasciadori al Senato à querelarsene, & dati dal Senato sopra ciò gli arbitri, haueano rihauute le cose loro; à pagar ciascun'anno trecento mi la libre d'olio, perche nel principio della guerra per la discordia de' principali bauen ano fatto lega col Rè Iuba, & l'hauen ano fauorito con armi, genti, & danari . Volle che quei di Tifdra, perche la città loro era picciola, pagassero per pena folamente certa quantità di grano. Fatto questo montò in naue à Vti ca alli tredeci del mefe di Giugno, & passato il terzo giorno arrinò a Caralli Caglieri,

in Sardigna. Quiui pose di taglia a' Solcitani per hauer ricettato Nasidio con l'armata sua, & datogli gente, centomila sestertu, & fe loro comandamento che pagaffero per decime l'ottana parte; & vende i beni d'alcuni; poscia monto in mare alli vintinoue di Giugno. Quindi nauigando da Caralli, costeggiando sempre lungo la marina, dopò ventiotto giorni, perche la forsunalo faceua à forza fer-

mare ne' porti, arrind d Ro-

Cefare giunto à Roma.

FINE DE COMMENTARI Della Guerra Affricana.

# COMMENTARI DI C. GIVLIO CESARE

CVTSCRA ITTTICAN:

DELLA GVERRA DI SPAGNA

13-1-1

DI AVLO HIRCIO OVERO OPIO.

Into Farnace, & prefa l'Affrica, effendo quelli, che s'erano fal uati in queste guerre fuggiti col gionane Gn. Pompeo, hauendo egli ottenuta la Spagna di là, mentre Cefare era intento in Ita lia à donare, per cagione di più agenolmente metter gente insieme per guardia sua; Pompeo, cominciò a ricorrere a ciascu-

menti di na città, & rimettersi alla fedeloro. Et hauendo in tal guisa parte con pre-Pompeo. ghi, e parte per forza messo insieme un buono esfercito; cominciò à uenir dando il quasto per la Provincia. Molti popoli di molte città si moueuano per loro isessi à dargli in cosi fatte cose aiuto, e fauore. Ve n hauena medesimamente alcune, che gli serrauano le porte ; e se di queste auneniua, che gli prendesse qualibe terra per forza, esendoui qualche cittadino, che si fosse portato bene perfo Gn. Pompeo, era (per bauer gran quantita di danari) imputato di qual che cofa, accioche fattolo morire, de' danari fisoi si facesse liberal dono d gli affassini. E cosi confortando l'effercito con queste picciole commodità, penina ogni giorno a ingroffarsi il campo. Là onde banendo per tal cagione spediti be ne spesso mandati in Italia, le città che erano a Pompeo contrarie, domandana

ordinato la quarta volta Dit tatore.

C. Cefare no, che fi mandaffe loro foccorfo. C. Cefare la terza nolta Dittatore de ordinato per la quarta; hauendo prima fatti molti viaggi; venuto prestissimamente nella Spagna per far quini quanto più tosto potesse la guerra, gli Ambascia dori de' Cordonefi, i quali s'erano pure bora partiti da Gn. Pompeo, pennero à incontrare Cefare per lo camino; da quali si facena sapere come la città de Cordona, and andoni di notte si potena prendere, perebe egli era entrato nella Cordone Prouincia non vi penfando nulla gli aunerfari fuoi. E perche parimente Pom

Cefare.

fi monda- peo hanena per tutto, ordinatamente me fi i Corrieri, che gli deffero anifo delno Amba la venuta di Cefare; & oltre a ciò proponenano altre cofe molte al nero fomi-Sciadori à glianti. Mosso da queste cose diede aniso à Q Tedio, & à Q Fabio Massimo. iquali egli hauena già lasciati Luogotenenti suoi al gouerno dell'effercito della venuta fua, accioche gli mandaffero per fua guardia tutta quella caualleria laquale effi haucuano per lui facta nella Provincia. Arrino egli da loro molto più tosto aBai, che esti non stimanano. che nenisse: 4 hebbe appunto come not-

Sefto Po- fe,i cahalli alla guardia fua. Erani allhora Sefto Yompeo fratello di Pompeo. peo unel che tencua Cordona, & vi hauca la guardia, perche si giudicana, che ella fof-

## COM DELLA GUERA DI SPA. 389

fe ibeapo di tutta quella Provincia. Et esso Gneo Pompeo gionane combatte- lo di Pom ma la città di Villa, et erafi già trattenuto quini alquanti mesi: & essendo vsci peo teneti della terras faputa la ucnuta di Cefare, gli Ambafciadori fenz a che le gens ua Cordo ti di Gn. Pampeo fe n'accurge Bero, & andati a trouare Cefare ; cominciarono à richiederlo, che ei noleffe dar loro foccorfo, quanto più tofto poteffe. Sapena combatmoltobene Cefare, che quella c ttà s'era fempre portata beniffimo perfo il por te la città polo Romano; comando adunque, che fu la meza notte, o andaffero de i fuo: fol di Vila. datifei Cohorti, e con effo loro altritanti caualli, & fe loro Genevale Capita- - 120 3,200 no L. Iunio Patrico, huomo del paese molto cont scinco, & di gran sapere. Que L. Iunio Sti arrivato alle guardie di Gneo l'ompeo anuenne che appunto ullhora fu dal Pattito. tempo contrario. & dal vento crudelissimo molto sbattuto; & Suranasi di fi fatta maniera il cempo per la forza della tempesta, che appena si potenano co noscer l'un l'altro coloro, che si stanano appresso; e'questo disagio arrecena loro vn' utile neramente grandifimo. Giunti dunque ad esso nicino, comando che i cauai leggieri andassero innanzi a due a due, e che passando per lo mezo de i nimici n'andassero direttamente alla nolta della terra: e cosi cercandosi fra le genti del campo chi coftera fossero; vno de nostri rifose, che colui si ftesse cheto, or non face fe più parola; percioche quel tempo richiedena, che ne andaffero verso le mura, & prendessero la terra. Le guardie parte impedite dalla rempesta non potenano pfare la richiesta diligenza; parte arrecana loro pauento cosi fatta risposta. Arrivati costoro vicino alla porta, fatto il cenno, furono messi dentro da quei della terra; e tutte le fanterie, e la caualleria alzando le grida, messis ordinatamente di loro quella parte, che rimasero, salzando fuori corfero alla nolta del campo nimico. Onde accadendo tal cofa fen-Za saputa toro, gran parte de gli huomini del campo stimauano di effer poco meno, che fatti prigioni. Cesare mandate queste genti alla guardia di Vlia, per Cesare va leuar Pompeo da quello affedio; fe n'andò alla polta di Cordona: o marchian'alla volta do mandò auanti alcuni valenti huomini armati di celate, & di corazze, infie di Cordo me con la caualleria; i quali subito, che si furon presentati alla terra, furono ua. tolti in groppa da cauai leggieri; non potendo di ciò accorgersi quei di Cordona; & facendosi vicini, salto di presente un gran numero di gente fuor della did 100 terra, per combatter con la caualleria; le fanterie armate (come poco fà dicemma) sinontarono a terra, e attaccarono quini una fiera battaglia, di si fatta maniera, che pochi huomini dell'infinito numero, ch' erano rfciti fuori si ri- Pompeo tirarono à faluamento dentro la terra. Moffo da questo softetto Sesto Pom\_ chiama il peo scriße al fratello, che prestissimamente nenisse à soccorrerlo, accioche Ce fare non prendeffe Cordona quanti che effo foße venuto. Gn. Pompeodunga hauendo già quasi, che presa Vlla, mo sso dalle lettere del fratello, cominciò co l'effercito suo à marchiare alla nolta di Cordona. Giunto Cefare al finme Be ti, non poffendo rifeetto alla profondità dell'acque, paffarlo, getto fotto l'ac- ti.

frate lo. O wdach.bir. clare al flumeBe-

que certi cestoni pieni di sassi, e cosi fattoni sopra vn ponte passò di là le genti al campo in tre volte. Arrivavano all'incontro della terra appunto rimpetto al ponte, si come habbiamo scritto adietro, certe traui fino al campo in due par titi. Arrivato quini Pompeo con l'effercito suo, fermò dall'altra parte con somigliante maniera il campo anch'egli. Cefare per ferrargli i passi d'andare alla terra, & di potere hauere la vittouaglia, cominciò à tirare vna tela di ripari scaramue per fino al ponte. E d'altra parte Pompeo fe nel medefimo modo. Fù fatta quicie,e bat- ni tra i due Capitani gran fattione, polendo l'uno e l'altro di loro esere il pritaglie fat mo à prendere il ponte; la onde tutto di si faceuano fra costoro delle scaramuc te per te- cie, si che hora questi & bora quelli si partinano col meglio. Ma venuta poscia

la cosa in maggior contesa, si fe da ambidue le parti vna crudel fattione, mense del fiume Beti.

tre troppo fieramente cercauano di tenere il luogo, & rispetto al ponte erano ristretti à combattere in luogo sinistro : & aunicinandosi à gli argini del fiume, essendo cosi ristretti, vi veniuano d precipitare. Ora quiui non solamente gli uni arrecauano à gli altri morte sopra morte ; ma ciascuna parte nello ummontare i morti corpil'uno sopra l'altro, agguagliana l'altra parte. Cesare adunque haueua già molti giorni disiderato di tirare gli anuer sari à combattere in luogo conneneuole, & di uenire più tosto ch'egli poteße alla giornata; & aunedutofi, che gli aunerfarii fuoi non ne uolenano far nulla, iquali egli hanea tirati fuori della strada folo per cagione di condurgli in tuogo d propofito; passate le genti sue di là dal fiume, commandò, che la notte si facessero i fuochi

Cefare paffa di là grandi. Et egli con le migliori genti, che hauesse, andò à Ategua. Et hauendo dal fiume Pompeo ciù saputo da coloro, che si fuggiuano nel suo campo ; fe quel giorno medesimo attrauersare nelle vie più strette molte carra, & mastri di scrima, Beti.

Ategua & egli fe n'andò in Cordoun. Cominciò Cefare à combattere Ategua con le città com munitioni, & à cingerla co' ripari, e bastioni. Hauendo haunto di ciò la nuona batuta da Pompeo, si mise quel giorno in camino, nella venuta di cui, Cesare per sua guar dia prese molte castella, parte per la caualleria, & parte accioche le fanterie

stando quini alle stanze, & facendo le quardie potessero andar à soccorrere il campo. Anuenne che alla venuta di Pompeo v'era la mattina quini una spef-Nebbia. sissima nebbia. La onde in quella oscurità di tempo con alcune compagnie &

certi squadroni di caualli attorniarono i caualli di Cesare, & cosi gli tagliaro no à pezzi; di si fatta maniera, che di questa fattione à pena ne camparono al-Cefare ta quanti uiui. Pompeo la seguente notte fe mettere il fuoco ne gli alloggiamenti gliati à fuoi; & passato di là dal fiume Salso, fermò il campo sopra un monte tra certe pezzi, valli fra due città Ategua & Vcubi. Ordinò in tanto Cefare oltra gli altri ripari, che faceuano di mestiero per combattere la terra, di fare i bastioni, &

fpingere auanti le vinee. Son questi luoghi montuosi, @naturalmente fatti da Sume det guerra, che sono giù nel piano divisi dal fiume Salso, vicino nondimeno à Ateto Sallo. Qua di forte, che non è più lont ano, che intorno à due miglia dal fiume. Pom-

peo

peo s'era accampato da quella banda della terra fopra la montagna a fronte dell'una, & dell'altra città; e non hebbe ardire di andare a foccorrere i fuoi. Si trouaua dell'aquile, & l'insegne di tredeci legioni. Bene è vero, che due so- Legioni lamente erano quelle, nelle quali egli hauena qualche poca di fede, & erano le di Popeo. due del suo paese; le quali erano suggite da Trebonio, & vna fatta de gli habisatori del luogo, le quali erano state già in questi paesi: la quarta fu poi quella di Affranio, la quale hauea menato seco dell'Affrica: l'altre poscia erano di suggittui, & fatte per supplimento. Percioche i nostri erano, & per numero d'armati alla leggiera, & di caualleria, di gran lunga fi periori Aggiungeuasi a queste cose, che Pompeo menana la guerra in lungo, per eser qui- Perche ui iluoghi alti & rilenari, & non poco a proposito, & accommodati a i ripari Pompeo del campo. Conciosia cosa, che quasi tutto il paese della Spagna di la, rispetto menaua all esfere i terreni fertilissimi, si paò malageuolmente, & con dissicultà i lao- la guerra ghi combattere, & affediare; e non è punto meno d'acque abbondeuole. Et in lungo. appresso anche quius per tutti i luoghi, che son lontani dalle città, son per quardia del paese le torre e i ripari, per cagione delle spesse scorrerie de Barbari, e sono coperti si come in Affrica di calcestruzzo e non di regoli: & parimente in esse » sono delle guardiole à picciole case: e perche sono alse moito, si può quindi & per larghezza, e per lunghezza scoprire molto paese. Et oltre a ciò gran parte delle terre di questa Prouincia sono da i monti fortificate, e son poste in luoghi naturalmente alti molto, si che & il salire ad esse, & lo entrarui è parimente difficile. La onde il sito nasurale del luogo da Perche le impedimento all'assediare, di maniera, che le città nella Spagna malagenol- cutà di mente si possono pigliare: e questo auuenne in questa guerras. Conciosia cosa, Spagna che doue Pompeo si fu accampato frale due terre Atequa & Vcubi, delle difficilme quali dicemmo poco fa, vi ba quiui di esse a fronte vn monticello lontano dal te si pollo suo campo d'intorno a quattro miglia, che è naturalmente di grande altezza, no pigliache si chiama il campo Posthumiano. Hauena Cofare per sua guardia fatto quiui vn forte. Pompeo, il qual era su nel medesimo monte, e conosceua la Forte latdifficultà del luogo, si per lo sito suo naturale, si ancho perche era discosto al to da Cocampo di Cefare, e perche egli era riferrato dal fiume Salfo; confiderana, che fare. Cesare non sosse per mai mandare gente a soccorrere in luogo tanto difficile. E cosi considandosi in questa openione sua, andato quiui dopò la meza notte, cominciò a dar l'affalto al forte, di tal maniera, che potesse rinfrescare gli Popeo al affaticati. Hora i nostri tosto, che videro costoro farsi vicini, e per lo subito salcail for romore, & per le molte armi cominciarono a tirare di si fattasorie, che feri te di Coron gran parte de gli huomini. Fatto questo, hauendo quei del forte cominciato a fare difesa, e venuto a Cesare vno nel campo maggiore a portargli di ciò la nuoua; v'andò subito con tre legioni. Et tosto che egli cominciò a farse vicino a costoro, ripieni di frauento, fuggendo ne furono ammazzati mol-

## 392 COMMENTARI DELLA

ti, & assaissimi fatti prigioni, & gran parte de i quali sualigiati poscia dall'armi loro si fuggiron via, ele rotelle che furon leuate a costoro, si trono, che Arguetio furono ottantas. Il seguente giorno arrivò d'Italia Arguetio con la caualcon la ca- leria, e portò seco cinque insegne di Saguntini, le quali e' tolse da terrazzani. Questi hebbe sospetto anch'egli colà doue era, perche Asprenate era veualleria nuto d Italia con la canalleria a tronar Cefare; Pompeo intanto fe quellas di Cefare. Di Monnotte mettere il fuoco ne gli allog giamenti, & cominciò a marchiar alla volta di Cordona. Vn Re, il cui nome era Indo, il quale era venuto con la sua cauiedro. Indo Re. ualleria, & hauca menato seco le fanterie; mentre troppo volonteros se ne gina seguitando le genti de gli anuerfari, su da i soldati delle legioni paesane fatto prigione, & prinato della vita. Il seguente giorno i nostri canalli si discostaron molto verso Cordona seguitando coloro, i quali portanano dallas terra la vittouaglia nel campo di Pompeo, & presi di costoro cinquanta con O. Mar- le beslie loro, suron tutti menati nel nostro campo .. Passò quel giorno medetio pasta simo nell'effercito nostro Quinto Martio, ilquale era Cohorte di foldati nel nell'effer campo di Pompea; & nella terra dopò la meza notte si combatte molto fiecito di Ce ramente; & fu tirato molto fuoco gertandolo di tutte quelle forti che fi cofare, e Ca fluma di fare per gettare. . Poco dipoi passò nel nostro campo fuggendo delio Funda la effercito di Pompeo Caio Fundanio Canallier Romano. Puron prefi il giorno dipoi due de soldati della legione paesana da nostri caualli, iquali dissero come erano schiaui: e mentre veniuano, furono riconosciuti da i soldati, lier Romano. iquali erano stati gid con Babilio, & con Pedio, & erano fuggiti da Trebonio. Non vi su ordine alcuno, che si potesse perdonare a costoro, ma furono amendue morti da foldati. Effendo in quello istesso tempo presi corrieri, che tha Cordona andanano a Pompeo, & erano scioccamente arrivati nel nostro campo, tagliategli le mani furon rimandati vias. E nel mutare della seconda sentinella, su nel medesimo modo tirato della terra molto suoco., & gran Valorede quantità d'arme: & duro buona pezza, & vi restaron feritimolti. Paffata i foldati quella notte saltaron suori & assaltarono la sesta legione, essendo i nostri in-Cesariani tenti a lauorare di bastioni, & quiui si cominciò a combattere molto sieramente. Maributtando i nostri coloro, auenga, che quei della terra gli difendessero con tirare di sule mura, che sopra saceuano; hauendo cominciato cinquanta a dar dentro, furon da i nostri foldati col valor loro anchor, che combattessero in luogo disauantaggioso, nondimeno gli auuersari ributtati; hauendoui riceuute molte ferite, e si ritirarono nella terra. Cominciò Pomfattidito peo il di venente a far tirare vna tela di bastioni dal suo campo per sino al siume Salfo; & eßendo i nostricaualli, che erano di guardia, pochi, trouati da peo. pn buon numero di nimici, furon cacciati del luogo loro, & ve ne restaron Aulo Val mortitre. Questo giorno A. Valgio nato di Senatore, il fratello del quale si trouana nel campo di Pompeo, lasciate tutte le cose sue, montò a canallo, & gio.

fi fuggi

lifuggi via: Vno della seconda legione di Pompeo, che era ito à fare la scoperta preso da i soldati nostri su da loro anmazzato. Fi appunto in questo Palla tira sempo tirata vna palla in campo, nella quale era scritto, che era permet- ta nel cater fuori una rotella quel giorno, che doueßero andare à prendere la terra. po Cesa-Oramentre, che ulcuni mossi da questa speranza teneumo per fermo di do- siano. uere fenza alcun pericolo falire fule mura & prendere la terra, cominciarono il feenente giorno à lanorare alle mura, e gettarono per terra gran parte della prima muraglia. Et quardati in far questo da quei della terra non altramente che se fossero Stati de i loro, pregauano Cefare di poter mandar fuori falui gli armati, & i capi della guardia lasciatani da Pompeo. Cesa- Cesare vre rispose à costoro, che egli era vfato di dare altrui le conditioni, & non di sato di da prenderle. Et effendo costoro cornati dentro la terra, riferita la rifoofta ha- ce altrui muta, lenatofi il romor grande, & canatefuori tutte l'armi di qualunche for- le condimuta, leuatofe it romor grance; or canac prore time to a man a quasimor tionie no te, commentar ovo di fu le mura per euter do a combattere... Li onde la maggior di pren-parte de gli huomini, i quali erano nel nostro campo, tennero per certo che deile. fossero per saltare quel giorno fuori. Cinta dunque la terra con le gente recate in cerchio, si combatte per buona pezza fierissimamente; & insiememente pno strumento tirato da' nostri gettò per terra pna torre, e cinque de gli anuerfari, che si trouanano nella torre furono gettati giù d'essa, & yn fanciullo, che folena stare à tener cura di quando i nostri volenano tirare. Pompeo dopò questo fe fare un force di là dal fiume Salfo, e non eßen- Force fardo in ciò da nostri impedito, si venne con quella falfa opinione gloriando, di to da Pobauer tenuto vn luogo quasi dentro di luoghi guardati da noi. Et il giorno peo di là venente anchora scorrendo (si come era vsato i di passati) troppo auanti, dal fiume in puluogo done stanano alla guardia i nostri canalli, alcune squadre con gli armati alla leggiera mossesi contra, furon ributtate, & per il picciolo numero de' nostri caualli, & per esfere mescolatitra le squadre de gli aunerfari , gli armati alla leggiera ; furono etiandio rotte. Faceuasi questa fattione in luogo, che si vedeua benissimo da ambidue gli esferciti; & quelli di Pompeo faceuano tanto maggior festa, perche ritirandosi i nostri, loro gli veniuano tutt'hora più innanzi seguitando. Et essendo in qualche luogo chiqmati à battaelia da i nostri, si come erano rsati, per somigliante valore lenato il romore, non volsero venire altramente a combattere. Suo-delle satle il più delle volte ne gli efferciti ester costume delle fattioni che si fanno tioni de era caualli, che ogn'hora, che vn'huomo a cauallo à lenta briglia viene al- caualline La voltad'un fante a piede , non si tiene , che gli sia pari ; & questo auuen- gli efferci ne in questa battaglia: perche venuti à combattere i fanti à piedi eletti, ar- ti. mati alla leggiera senza che i nostri caualli ne sapessero nulla, & essendose di ciò accorti, mentre, che erano alle mani, vi furono molti, che [montarono a piedi. In picciol tempo dunque i cauai leggieri cominciarono d com-

no à tanto, che vicino a i bastioni si fel occisione . Furon morti de gli auuerfari in questa fattione cento ventitre, molti sualegiati dell'armi loro er molti se ne tornarono feriti nel campo. De i nostri ne morirono tre, vi furono seriti dodici fanti à piedi, & cinque canalli. Nel rimanente di quel giorno, le cominciò a combattere nel modo che si era fatto i di passati, alle mura . Et hauendo tirato contra i nostri, che combattenano gran quantità d'armi, er di tezza fat- fuoco, si misero à fare pna cosa scelerata, vituperosa, & peramente crudelista nella sima; che in cospetto di tutto l'esfercito nostro; cominciarono à scannare su le mura & gettar fuori della terra gli huomini, che vi erano dentro, si come si

costuma appreso i Barbari, laqual cofa non è stata mai altre volte (per quanto si truona scritto) tra gli huomini fatta. Ora quei di Pompeo nel chinder-

città.

Caualla- si di questo giorno mandarono secretamente un Cauallare à i nostri dicendo. so manda che quella notte farebbono mettere il fuoco alle torri, & à i ripari, & che doto daque' pò la mezza notte salterebbono fuori della terra. In tal quisa dunque dato di Popeo il fuoco, & tirata gran quantità d' armi, hauendo roninato gran parte delle a Celaria mura, appersero quella porta, che era à fronte appunto, & all incontro del campo di Pompeo, & tutti i foldati fultaron fuori, portando con esso loro materia da riempire i fossi, & pocini per cazione di rocinare i capanni di strame fatti da i nostri per istarui dentro al tempo de freddi. & per metterui il fuo-

co. Portarono etiandio con effoloro de gli argenti, e de panni affine, che mentre i nostri hauessero da fare intorno alla preda, esti hauendone animaz zati gran numero si ritirassero poi nel campo di Pompeo. Conciosia cosa che egli, perche slimana, che essi potessero per loro fless, fare tale sforzo, se entrala notte in battaglia di là dal fiume Salfo. Et aunenga, che questa fastione foffe fatta contral openione de nostri, essi mondimeno aiutati dal proprio valore banendogli ributtati, & feritine gran parte, gli feron ritirare nella terra. Hebbero tutta la preda, & l'armi loro, & prefero alcuni viui, a quali-furon de Cela- poscia prinati il di venente della vita. Fuggitosi in questo medesimo tempo

Valore riani.

della terra vno', fe intendere come Iunio , il quale s'era trouato in vna mina dopò la strage fatta de gli hucmini delta terra, haueua esclamato come si era fatta vna cofa veramente nefanda & scelerata; perche per dire il vero, quelle genti non banenano fatto cofa, per la quale ei meritaffero di riccuere pna cotal pena, poi che gli haueuano riceunti ne loro Tempir d i loro facrifici, & ricettuti nelle cafe loro, & bauere con la sceleranza loro contaminato la fede, & offeruanza, che si debbe à coloro che riceuono nelle ca fe loro, & Portughe che oltra queste haucua detto molte altre cofe ; onde fauentati dal dir fino. non hauenano dipoi feguitato difarne morire più neffuno. Orail giorno, che

Tullio luogote-

fogui poi, venne à Cefare Tultio Luogotenente, con Catone Lufitano, & fece pna oratione auanti à lui di questa maniera. Hauessero poluto gli Dei immortali.

mortali, cheio foffi più vosto flavo foldato vostro, che di Gneo Pompeo; & nente par che io poteffi dimoftrire questa fermezza di valore nella vostra vittoria, & la a Celanon nella calimied fua; che le lodi m ferabili & funeste fue; fon certamente ridotte a tal forte, che i Cittadini Romani bifognofi d'effer aiutati, e per ed-gione della luttuofa ruina della patria, fianzo messi nel numero de i nimbi, e non'hauemo, mentre la battaglia fua era profeera, la prima fortuna, ne meno ottenuta nella contraria, la feconda vittoria; che fostenendo gli affatti ditante legioni; est affectando nel lanorare cofi la notte come il giorno i colpi delle hade , o il tirare dell'armi ; vinti , o abbandonati da Pomoco, fuberati dal valor vostro, domandiamo dila elemenza vostra, the ne fia faluaat la vita. E vorrenmo che voi foste verfo i Cittadini voftri, che a voi fi danno quale voi stati fiate verso l'altre nationi . Mandati via gli Ambasciadori, effendofi prefentato alla porta Tiberio Tullio, & non l'hauendo nello entrar dentro C. Antonio feguitato , corno verfo la porta , e prefelo . Tofto che l'iberio vide farsi questo in on tempo tratto fuori il pugnale, gli taglio taglia u-Pratition, o correndo fi fungirono a Cefare. Si fuggi in quello istante, na mano pno de gli Alfieri delle primalegione ; e diffe come quel giorno , che fu fatta a C. Anla fattione tra la caualleria fotto l'infegna fux, erano Stati morti trentacin- tonio que humini ; e che egli non potena far saper questo nel campo di Pompeo , nè meno si potena dire, che vi fosse morto veruno. Hebbeni vn schiano, il padrone del quale era nel campo di Cefare, & hanena nella terra lasciata la mo glie e i figlinoli, che ammazzò il proprio padrone, & nascosamente fuggendo del campo di Cefare , saltò nel campo di Pompeo, e mandò scritto su vna palla quanto si faceua : affine che Cefare fapeffe certo, tutto l'apparecchio, porme che si facena nella terra per difenderla. E cosi prese le lettere, essendo ghesi. tornati alla terra quelli, che solenano mandare le palle scritte, che erano due fratelli Lusitani, dopò questo suggitisi annifarono tutto il parlamento, the hanena fatto Pompeo. E che hanena fatto intender loro; che poi che egli non potena andare altramente a dar loro foccorfo, che pna notte, si che non fossero veduti da i nimici vscissero della terra, & n'andassero uerso il mare. E che quelli, che haueua cosi detto, era stato allhora, allhora morto. Presi in quel tempo medesimo i suoi corrieri, che andauano per entrare nella terra, Cefare mostrò a gli huomini della terra le lettere, & comandò a Quello, qual di loro che volesse, che gli fosse salvata la uita, che mettesse il suoconel- che impo la torre di legno de i nimici, egli promife, che se ciò facesse, gli concederebbe quanto volena. Era cosa certamente difficile; che alcuno potesse senza pericolo, metter il fuoco in quella torre. Ora colui che andaua per fare l'effetto della torre, tosto, che ui si fu bene anuicinato, fu morto da quei della terra. Venne quella medesima notte uno, che si suggina del campo nimico, & diffe come Pompeo & Labieno haneano preso molto sdegno della DDd 2

farii in questa fattione cento ventitre, molti fualegiati dell'armi loro de molti se ne tornaruno feriti nel campo. De i nostri ne morirono tre, vi surono seviti dodici fanti à piedi, & cinque caualli. Nel rimanente di quel giorno, le cominciò a combattere nel modo che si era fatto i di passati, alle mura .. Et hauendo tirato contra i nostri, che combattenano gran quantità d'armi, er di Sceleratezza fat- fuoco, si misero à fare una cosa scelerata, visuperosa, & veramente crudelista nella sima; che in cospetto di tutto l'essercito nostro; cominciarono à scannare su le mura & gettar fuori della terra gli huomini, che vi erano dentro, si come si

to si truona scritto) tra gli huomini fatta. Ora quei di Pompeo nel chinder-

città.

Caualla- si di questo giorno mandarono secretamente on Cauallaro à i nostri dicendo. so manda che quella notte farebbono mettere il fuoco alle torri, & di ripari, & che doto daque pò la mezza notre salterebbono suori della terra. Intal guisa dunque dato di Popeo il suoco, & tirata gran quantità d'armi, bauendo rovinato gran parte delle a Celaria mura, appersero quella porta, che era à fronte appunto, & all incontro del campo di Pompeo, & tutti i foldati faltaron fuori, portando con esso loro materia da riempire i fossi, & pneini per cazione di rozinare i capami di strame fatti da i nostri per istarni denero al tempo de freddi, & per metterni il fuo-

costuma appresso i Barbari, laqual cofa non è stata mai altre volte (per quan-

co. Portarono etiandio con esfo loro de gli argenti, e de panni affine, che menhu tre i nostri hauessero da fare intorno alla preda, essi hauendone anmazzati gran numero si ritirassero poi nel campo di Pompeo. Conciosia cosa che egli. perche stimana, che esti poresero per loro ftessi fare tale sfurzo, le puttala notte in battaglia di là dal fiume Salfa. Et auuenga, che questa fastione, foffe fatta contral openione de nostri, essi mondimeno aiutati dal proprio valore banendogli ributtati, & feritine gran parte, gli feron ritirare nella terra. Hebbero tutta la preda, & l'armi loro, & presero alcuni viui, i quali-furon Valore de Cela- poscia prinati il di venente della vita. Fuggitosi in questo medesimo tempo. della terra vno, fe intendere come Iunio, il quale s'era tronato in vna mina

riani.

dopò la strage fatta de gli huemini della terra, hanena esclamato come a era fatta una cofa veramente nefanda & scelerata; perche per dire il vero, quelle genti non hanenano fatto cofa, per la quale ei meritassero di riocuere pna cotal pena, poi che gli baueuano riceuuti ne loro Tempir di loro facrifici. & ricettati nelle cafe loro, & bauere con la sceleranza loro contaminato la fede, er offeruanza, che si debbe à coloro che riceuono nelle cafe loro, er Portughe che oltra queste hauena detto molte altre cofe ; onde spanentati dal dir suo. nom haueuano dipoi feguitate difarne morire più nessuno. Orail giorno, che

Tullio

fogui poi, venne à Cefare Tullio Luogotenente, con Catone Eusitano, & fece vna oratione auanti à lui di questa maniera. Haueffero poluto gli Dei imluogote-75: 30 mortali.

mortali, che io fossi più tosto flato foldato vosbro, che di Gneo Pompeo; & che io poteffi dimoftrare questa fermezza di valore nella vostra vittoria, & la a Celanon nella calamità fua; che le lodi m ferabili & funeste fue; fon certamente ridotte a tal forte, che i Chetadini Romani bifognofi d'effer aiutati, e per cagione della luttuofa ruina della patria, fiamo meffi nel numero de i nimbi se non hauemo, mentre la bactaglia fua era profera, la prima fortuna, ne meno ottenuta nella concraria , la feconda victoria ; che fostenendo gli affatti di tance legioni, et affectando nel lavorare cofi la notte come il giorno i colpi delle hade , & il tirare dell'armi ; vinti , & abbandonati da Pompeo, fu-Pergit dal valut vostro, domandiamo alla elemenza vostra, che ne fia falutat Tavita. E vorremmo che voi foste verfo i Cittadini vostri, che a voi si danin mule di stati fiate verlo l'altre nationi . Mandati via eli Ambafciadore, essendosi presentato alla porta Tiberio Tullio, & non i hauendo nello enerar dentro C. Antonio fequitato Torno verfo la porta, e prefelo. Tofto che Tiberio vide farli quello in vnecmpo tratto fuori il pugnale, gli taglio taglia u-Dnathling, & correndo fi fuggirono a Cefare. Si fuggi in quello istante na mano pino de gli Alfieri della prima legione , e diffe come quel giorno , che fu fatta a C. Anla fattione tra la canalleria fotto l'insegna sua, erano stati morti trentacinoue bromini ve che coli non potena far laper questo nel campo di Pompeo, ne meno si potena dire, che vi fosse morto verno. Hebbeni vn schiano, il padrone del quale era nel campo di Cefare, & hauena nella terra lafciata la mo glie e i figliuoli, che ammazzo il proprio padrone, & nascosamente fuggendo del campo di Cefare, falto nel campo di Pompeo, e mando feritto fu vna palla quanto si faceua : affine che Cefare sapesse certo, tutto l'apparecchio, Pomis che si facena nella terra per difenderla. E cosi prese le lettere, effendo ghesi. tornati alla terra quelli, che solenano mandare le palle scritte, che erano due fratelli Lusitani, dopò questo suggitisi anuisarono tutto il parlamento, che hanena fatto Pompeo. E che hanena fatto intender loro; che poi che egli non potena andare altramente a dar loro foccorfo, che pna notte, si che non fossero veduci dai nimici vscissero della terra, & n'andassero nerso il mare. E che quelli, che banena cosi detto, era stato allhora, allhora morto. Presi in quel tempo medesimo i suoi corrieri, che andauano per entrare nella terra, Cefare mostrò a gli huomini della terra le lettere, & comandò a Quello qual di loro che voleße, che gli fosse saluata la uita, che mettesse il suoco nel- che impo la torre di legno de i nimici, egli promife'; che se ciò facesse, gli concederebbe quanto volena. Era cofa certamente difficile; che alcuno potesse senza pericolo, metter il fuoco in quella torre. Ora colui che andana per fare l'effetto della torre, tosto, che ni si fu bene annicinato, su morto da quei della terra. Venne quella medesima notte uno, che si fuggina del campo nimico, & diffe come Pompeo & Labieno haueano preso molto sdegno della DDd 2 fatta

ta nella città.

farij in questa factione cento ventitre, molti sualegiati dell'armi loro, o molti se ne tornarono feriti nel campo. De i nostri ne morirono tre, vi furono seriti dodici fanti à piedi, & cinque canalli. Nel rimanente di quel giorno, le cominciò a combattere nel modo che si era fatto i di passati, alle mura. Et hauendo tirato contra i nostri, che combattenano gran quantità d'armi, er di tezza fat- fuoco, si misero à fare una cosa scelerata, vituperosa, & veramente crudelissima; che in cospetto di tutto l'essercito nostro, cominciarono à scannare su le mura & gettar fuori della terra gli huomini, che vi erano dentro, si come si costuma appresso i Barbari, laqual cosa non è stata mai altre volte (per quanto si truona (critto) tra gli huomini fatta. Ora quei di Pompeo nel chinder-

no à tanto, che vicino a i bastioni si fe l'occisione . Furon morti de gli auner-

Caualla- si di questo giorno mandarono secretamente on Cauallaro à i nostri dicendo. so manda che quella notte farebbono mettere il fuoco alle torri, & d i ripari, & che doto daque pò la mezza notte falterebbono fuori della terra». In tal guifa dunque dato di Popeo il fuoco, & tirata granquantità d'armi, bauendo rouinato gran parte delle mura, apperfero queila porta, che era à fronte appunto, & all incontro del campo di Pompeo, & tutti i foldati faltaron fuori, portando con esse loro materia da riempire i fossi, & pocini per cazione di rominare i capami di strame fatti da i nostri per istarui dentro al tempo de' freddt, & per metterui il fuoco. Portarono etiandio con esso loro de gli argenti, e de' panni affine, che mentre i nostri haueffero da fare intorno alla preda, esti hauendone animazzati gran numero si ritirassero poi nel campo di Pompeo. Conciosia cosa che egli, perche stimana, che esti poressero per loro stessi fare tale sforzo, sic entrala notte in battaglia di là dal fiume Salfo. Et aunenga, che questa fastione fofse fatta contral openione de' nostri, essi nondimeno aiutati dal proprio valore banendogli ributtati, & feritine gran parte, gli feron rivirare nella terra. Hebbero tutta la preda, & l'armiloro, & presero alcuni viui, i quali-furon

Valore riani.

de Cela- poscia prinati il di venente della vita. Fue gitosi in questo medesimo tempo della terra vno, fe intendere come Iunio, il quale s'era trouato in vna mina dopò la strage fatta de gli huemini della terra, haueua esclamato come si era fatta vna edfa veramente nefanda & feelerata; perche per dire il vero, quelle gentinon hanenano fatto cofa, per la quale ci meritaffero di riccuere una cotal pena, poi che gli haueuano riceunti ne loro Tempir di doro Cacrifici. G ricettati nelle cafe loro, & bauere con la sceleranza loro contaminato la fede, & offeruanza, che si debbe à coloro che riceuono nelle ca fe loro, e che oltra queste haueua detto molte altre cofe ; onde fauentati dal dir fuo, non haueuano dipoi feguitato difarne morire più nessuno. Orail giorno, che fegui poi, venne à Cefare Tullio Luogotenente, con Catone Eustano, & fece

Portughe fi. Tullio luogote-

vna oratione ananti à lui di questa maniera. Hauessero poluto gli Dei im-312 45 mortali,

mortale, che io foffi più vofto flato foldato voftro, che di Gneo Pompeo; & che io potessi dimostrare questa fermezza di valore nella vostra vittoria, er la a Celanon nella calimità fua; che le lodi m serabili & funeste sue; son cercamente ridotte a tal forte, che i Cittadini Romani bifognofi d'effer aiutati, e per cagione della luttuosa ruina della patria, siamo messi nel numero de i nimici de non hauemo, mentre la battaglia fua era profera, la prima fortuna, ne meno ottenuta nella contraria, la seconda victoria; che sistenendo gli a falti ditante legioni; ex affectando nellanorare cofi la notte come il giorno i colpi delle hade, & il tirare dell'armi ; vinti, & abbandonati da Pompeo, fuperati dal valor vostro, domandiamo dila elemenza vostra, che ne fia faluaat la vitte . E porremmo che voi foste verfoi Cittadini voftri , che a voi fi danno male voi stati fiate verso l'altre nationi . Mandati via gli Ambasciadore, effendofi presentato alla porta Tiberio Tullio, & non l'hauendo nello entrar dentro C. Antonio feguitato, torno perfo la porta, e prefelo. Tofto che l'iberio vide farfi questo in un tempo tratto fuori il pugnale, gli taglio taglia u-Dna thano, & correndo fi fuegirono a Cefare. Si fuggi in quello istante na mano pno de gli Alfieri della prima legione , e diffe come quel giorno , che fu fatta a C. Anla fattione tra la canalleria fotto l'insegna sua, erano stati mores trentacinque himmini; e che egli non potena far saper questo nel campo di Pompeo , nè meno fi potena dire, che vi fosse morto veruno. Hebbeni vn schiano, il padrone del quale era nel campo di Cefare, & hauena nella terra lasciata la mo glie e i figliuole, che ammazzò il proprio padrone, & nascosamente fuggendo del campo di Cefare, faltò nel campo di Pompeo, e mando fcritto fu vna. palla quanto si facena : affine che Cefare fapeffe certo, tutto l'apparecchio, Porme che si facena nella terra per difenderla. E cosi prese le lettere, effendo gheli. tornati alla terra quelli, che solenano mandare le palle scritte, che erano due fratelli Lusitani, dopò questo suggitisi aunisarono tutto il parlamento, che haueua fatto Pompeo. E che haueua fatto intender loro; che poi che egli non potena andare altramente a dar loro soccorfo, che vna notte, si che non fossero veduti da i nimici vscissero della terra, & n'andassero nerso il mare. E che quelli, che haucua cosi detto, era stato allhora, allhora morto. Presi in quel tempo medesimo i suoi corrieri, che andauano per entrare nella terra, Cefare mostrò a gli huomini della terra le lettere, & comandò a Quello, qual di loro che voleße, che gli fosse saluata la uita, che mettesse il fuoco nella torre di legno de i nimici, egli promise, che se ciò facesse, gli concederebbe quanto volena. Era cofa certamente difficile, che alcuno poteffe fenza pericolo, metter il fuoco in quella torre. Ora colui che andana per fare l'effetto della torre, tosto, che ui si fu bene aunicinato, fu morto da quei della terra. Venne quella medesima notte uno, che si fuggina del campo nimico, er diffe come Pompeo & Labieno haueano preso molto sdegno della DDd 2 fatta

che impo

## 396 COMMENTARI DELLA

istra occisione de gli buomini della terra». La torre di legno intanco cherocri di era de nostri, su la mera noste per lo numero grande dell'atmi da tirare colegno Ce minciò a rouinare dalle sondamenta per sivo al secondo & terzo palco. Comfariane battessi serilimamente in quello silesso alle muna: & perche la torre
ruinano, et nostri ad imaggiare alterza, o vi mi-sero il suoco perche il vento fis senuone de nostri ad imaggiare alterza, o vi mi-sero il suoco perche il vento fis senuone de que della terra; e le siguente metita si calo dalle muna vanentrona, & pasò nel nostro campo, e disse, come, che ella bauena determinato con la simulia sua, che tutti inseme siggissero nel campo di Cesare, & che
tuttica mossi sirressi, comerca qui e suon possi agettati certi seriti di

Scrivil fu le mura, nei quali fu trousao feritto quello. Lucio drinutto a Cefare. Se gettai tu mi vuoi faluare la vita, pershe mi truono abbandonato da Pompeo, io mi nel capo sforzerò di portarmi teco di fi fatta maniera, she fi vedt à, che come mi fon di Cela. Jempre portato feconomi fon mi cela jempre, portato feconomi francesta. L'empre portato feconomi francesta.

Amba la terra, iquali erano rfeisi innanzi, disendogli, che fe volena faluar loro la ficiatoi vita, erano per dangli il dispos la terra nelle mani. Cefare rispose loro cadella ter-me egi era Cefare, e abe siò gli prometterebbe fotto la fedefina. Es in tal ta ventui guifa hauendo ottemit al a terra alli diciosto di Febraio fu chiamato Impera a Cefare. dore. Et hauendo intefo Vompeo da soloro, iquali serano quindi fuggist, come la terra s'era refa, mosfe il campo alla volta di Veubi s'è bene fare. de forti intorvo a que luoghi, e comnacio a starfi dentro a i ripari. Fe me-

nere ancho Cesare il suo, & accampossi vicino al campo di Pompeo. Passo Fuggiti in questo tempo nel nostro campo vno armato diquei della legione Vernacola no, quel-vna mattina, & disse come Pompoo baneza satto vagunare gli homini il lo, di che Veubs, & banena commandato loro, che messani gui diligenza vicereasse suisò Ce unti quegli homaini, che savorisseo la parte sua, & quelli astress, che disse devastero e cercestero obe Cesare ottenesse la vivioria. E su disposi tromato na-

tutti quegli himmin, coe jaionijaro la parte jaa, & quetti atreji, obe alijerafiero e eccaffero abe (estic estenelle la vittoria. En dipoi trovato nafeoslom vna fossa pisterra nella città, che era stata prese, quel sentitore, il quale babbiamo già detto bauere ammazzato il proprio padrane. & preso fu laboraciato vino. Tassamon el medesmo tempo nel campo di Cesare otto Capitami della legione Vernacola ammati di corazze suggiti del campo di Pompo, & inostiti canali venero alle manicon la canalieria de gli auturessa, delumi armati alla leggiera spiviti vi lasciaron la vita. Euron prese quella noste alcune spie, tre servi el vino solo della legione Vernacola. Que servi si furon messi in Croce, & al foldato se tagliato la testa. Passamon di vieneme suggendo da Pompoe alcuni canas leggieri de gli anuersari un la vieneme suggendo de Pompoe alcuni canas leggieri de gli anuersari un nostro campo. Socos sendanano a portar dell' acqua pel nostro campo, & alcuni ne ammaz-

Pompeo Aarono, & gli altri poi ne menaron riba prigioni. E de i eaudii ne furon prefece ama- fi otto. Pompeo il di feguente fe tagliar la tefla a bromini fettantaquattro,

squali

iquali per quello che si dicena, erano finorenoli della vittoria di Cesare, & zbre sens gli altri fe condurre nella terra, de iquali fe ne fuggirono cento venti, & an- taquatico darono a tronar Cefare. Dopò quello quei Burfanolesi, che furono tronati, & presi in Atequa, and arono Ambasciadori insieme to i nostri, per racconta re a Burfauolesi il successo della cofa, per mostrar loro, che speranza douessero hauere in Gn. Pompeo; vedendo come faceua tor la vita a coloro, che l'hanenano ricenuto in cafa. Et oltre a ciò, che coloro, iquali erano ricedeati da lo ro per loro guardia, faceuano molte scelerate cose. Questi, poiche farono arrinati alla terra, i nostri, che erano canalieri Romani, & Senatori, non hebbe ro alcrimenti ardire d'entrarui dentro, fuor che quelli, che erano di quella ter ra. Es effendosi di quà, & di là scambienolmente ricenute, e date le risposte, tornando a i nostri, iquali gli attendenano fuori della terra, seguitandogli i soldati della guardia di nascoso, solfero la vita a gli Ambasciadori . Due soli di loro, che fuggendo fi faluarono, raccontarono a Cefare quanto era feguito, Spie man e mandarono alla città di Atequa le spie . Et hauendo tronato , che quanto gli dace alla Ambasciadori haucuano esposto, era vero, e che le cose eran passate appunto città di in quella guifa, che essi poco fa hanenano raccomato. Leuatisi a popolo i Ter- Ategua. razzani cominciarono a lapidar colui che bancua morti gli Ambasciadori: et a volere mettergli le mani addosso dicendo, che egli era stato cagione che fossero morti. Et cosi a pena potendo suggire va tal pericolo, pregò gli huomini della terra, che gli fosse conceduto d'andare Ambasciadore a Colare: e che fa rebbe fi, che Cefare resterebbe fodisfatto di lui . Poi che ciò bebbe ottenuto, partitosi quindi, raccolta della gente, hauendo messo insieme buon numero di sciatori foldati, & esfendo stato vna notte ad inganno messo dentro la terra, se quini mandatia pna grande occisione. Et animazz ati i primi huomini della terra, che gli erano Stati contrary, si fe di essa padrone. Poto dipoi certi schiani quindi fuggiti, disfero, come e' vendeua i beni de Terrazzani; e che non era conceduto ad alcuno di passare suori de bastioni, se non a quelli che non portanano arme. Et annenina quello per questa cagione, che da quel dì, che Atequa era stata. prefa, molti per lo terrore grande si fuggirono in Bethuria, & non teneuano Bethutia speranza alcuna ai vittoria; si che se si fosse suggito di la alcuno de i nostri, si città. daua nelle mani de gli armati alla leggiera, & esso maggior n:mero che di sedici non ne riceueua. Cefare nel tempo, che fegul poi, s'accampò all incontro al campo di Pompeo ; quindi cominciò a far tirare una tela di bastioni dal campo fino al fiume Salfo. Ora mentre quini i nostri erano intenti a lauorare, si mossero molti de gli anuersary di certi luoghi alti, correndo alla volta de i nostri . Et non effendo da i nostri ritenuti; tirate loro contra molte armi , ne Ennio. feriron molei. Tuttauia quiui(si come dice Ennio.) I nostri si tirarono alquan ti adietro . Là onde auuedutisi i nostri , come fuor dell'usato si veniuano ritirando; & che due Capitani della quinta legione di là dal fiume passauano, fe-

#### COMMENTARI DELLA 398

Vulore di ron rimettere i foldation battaglia & fartesta ? combattendo faramente . rantidella quinta le gione.

of con estremo valore riburando molti per lemolte arme tirate da i luochi più alti l'un di loro vi fu morto. E colit altre banendo cominciato fi come h brimo à menar le mani, & annedendost d'effer d'ogn'interno tolto in mero entrato alquanto innanzi fcapucció con pri piede . Sentitofe a poco a poco il cafo della caduta di coffui per tutto, correndorli molefile gli dumerfari addoffo, i nostri canalli trapaffando più adentro cominciarono a ributtar gli anuer fari verfo i baftioni. Ora certando croppo volonterofi in vero di gire a torloro la vita dentro de iripari, furon datte fquadre & da eli armati alla leggies ra colte in mezo; & fe t valore loro non era grand ffimo, erano cutti fami pri gioni. Percioche fi tronanano fretti di cofi facta maniera davi ripari dellas guardia, che i caballi effendo li dato poto facio di luogo da poter combatte re, a pena si potenano difendere. Et in amendhe queste sorri di battavlia vi furon feriti molti, fra quali of fu ancho Clodio Aquitio! E tra tofforo fi combatte quint cofi alle firette, che non vimori de noftri dein altro, che due Capitani, che troppo difiderofi di gioria fi cacciazono ananti. Si ramarmo il giorno dipoi amendue gli effercier benute da soricaria. Cominictarono ino

firi a tirar le tele de i baftione Ora vedendo Pompeo, come fe ele ferranuil

lo ftringena a venir per forza à far la giornata; egli nondimeno non dana fa-

cultà di Denire al fatto in luogo plano è convenendle, ma di fu que! monthello prendeuala cima d'un alto monte; fino a che di condurfi in biogo finistro gli foffe forza. Et effendo amendue gli eferciti dopo ciò andati per falire fopra pn'altamontagna; effi furono impediti da i nostri; & ributtati nel piano. Questa cofa daua cagione, che la battaglia foffe profpera pe i nostri ; ma riti-

- Clodia Aquitid 26 6110

Aspania paso d'andare ad A spania, castello loneano da V cubi cinque meglia, que so castello.

Quanti furono de nimici morti.

randosi d'ogni parte gli anuersari, i nostrine faccuano grande occisione; & essi furono aintati dal monte a saluarsi, e non dal valor loro: & se non venina tosto la fera, erano da i nostri, di molto minor numero di loro, prinati affatto d'ogni aiuto. Percioche ne furon morti trecento ventiquattro de gli armati alla leggiera, cento trent'otto de i foldati delle legioni, oltra quelli de quali si riportarono al campo le spoglie, & l'armi. E cosi la morte seguita il di dauanti de i due Capitani, fu pagata con pena cosi fatta de gli anuer saru. Efsendo intanto il di dipoi nel medesimo modo venute le genti al medesimo luogo, Pfanano il folito loro coftume , & ordine vfato . Percioche non's' arrifchiauano altrimenti fuor de i caualli, di mettersi in luogo piano. Ora tronandosi inostri a lauorare, le squadre de i caualli cominciarono a scorrere alla volta loro. Et alzando parimente le grida i foldati delle legioni, & cercando il luogo accioche voloro, iquali erano ufati di venire incalciando, pote ffero stimare, che fossero prontissimi di venire allemani, i nostri vsciron su d'una valletta vicina, o quindi allongandofi per affat buono spatio, si fermareno

in DR

in nu luogo molto conneneuole net piano. Est nondimeno non furono mai si arditische volessero condursi quini à menar le mani, fuor però, che pri Antistio Antistio Turpione, il quale cominciò a pensare, che tra gli aunersary non fosse per tro- Turpionarli alcuno the li teneffe di forze à lui pari. Dicesi questo effere stato pno ne. afronto simila all'abbattimento di Mennone, e d'Achille, Salto suori della no Vtreta. agranto finna au avas memora de la fina de l animi entti de i foldati, e tutti quelli che lauoranano, tafciato stare il lauoro, fi voltarono à neder tal abbattimento. Percioche fra quei due guerrieri, & Duello de i primi de i campi era la vittoria dubbiosa di sorte, che si parena quasi, che de detti, il combattere di questi due donesse far fine a questa guerra s. E cosi desiderosi. & robontarosi parimente ciascuno della parte sua, il desiderio de gli huomini Berimentati, & che fanorinano, era inchinato verso colui, che facena per la parte fue. Hora, poi che col valor loro, si farono allegramente condotti in vn pianetto per affrontarsi insieme, mostrandosi scolpito sopra le rotelle loro l'ope re loro deene di lode immortale; l'abbattimento loro si terminana certamente, se non si fermanano, si come habbiamo poco sà dimostrato, gli armati alla leg- Armati al glera vicino a ripari del campo per guardià, per cagione dello scorrere de i ca- la leggie nalli, si che mentre la nostra canalleria si veniua ritirando alla polte de gli al rasi terma loggiamenti, furono troppo fieramente in vero feguiti da gli anuerfarii; onde rono vici tutti parimente lenato il romore diedero dentro. E cosi per la tema tutti spa- ni a' ripauentati, essendo volti à fuggire si saluarono dentro à ripari, bauendoui lafciati molti de i loro. Cesare dono alla compagnia di Cassio tredicimila, . . . . . Donidati & al Capitano due collane d'oro, & diccimila : 1. . à gli armati alla legi: da Celare giera. Paffarono in quel di nel campo di Cefare A. Bebio, C. Flauio, & A. Tre pagnia di bellio d'Asta Canallieri Romani, con i canalli coperti quasi d'argento; e disse Casso. ro, come quafi tutti i Canallieri Romani hauenano infieme conginerato quelli, Xcies. che si trouanano nel campo di Pompeo, di passare nel campo di Cesare; ma che scoperti da pro schiano eran tenuti hora tutti da Pompeo con buona guardia t e che di costoro essi prefa l'occasione s'erano quindi fuggiti. Furon prese medesimamente quello istesso di certe lettere; che Gn. Pompeo mandana à Saone I. Lettere di S. V. G. E. V. Ancor che noi come vuole la felice nostra forcuna fecondo la Gn. Pommente nostra habbiano fino adhora cacciato il nimico nostro, se nondimeno es Peo. poleffe far si, che ci poteffimo in luogo conuenenole affrontare insieme, hauerei A onci? posto fine à questa guerra molto più toflo, che voi non hauete in openione. Ma essi non hanno ardire di mettersi in campagna con l'essercito di foldatt nuo ni; & confidando nelle nostre guardie menano in lungo la guerra. Percioche si fermano intorno a ciascuna città, & quindi prendono le vittonaglia. E per questa cagione saluerò le città, che favoriscono la parte nostra, & come prima potrò darò fine alla guerra: ho in unimo di mandar da noi alcani Coborti. Cer

Luha.

Vcubi

città.

ta cola è, the ogn'hora, the lara lenato loro l'hauere delle vittouavlie noffre. farà loro forza di venire al fatto d'arme. Nel tempo che fegui poscia tronandosi i nostri disordinatamente occupati nel lauorare, furono ammazzati alquanti caualli in pno oliuetto mentre facenano provisione di legne; scam parono i feruitore, & fecero intendere come alli cinque di di Marza douena far si vna fattione a Soricia, & tanto su fatto, & che da quel tempo indietro vera gran sospetto, & che Attio Varo si venina girando d intorno d quei forti . Mosse Pompeo quel giorno il campo, & accampossi in vno olineto in-Siniglia. torno a Hispali. Ora ananti che Cefare si fusfe quini cundottos si era veduta la Luna d'intorno a bore sei. E cosi mosso il campo commando che si mettes-Te il fuoco in V cubi, done P ompeo hanena lafciata la guardia, & hanendo abbrucciata la terra, si ritirassero nel campo maggiore. Hauendo poscia poco di poi cominciato ad affediare una terra desse Ventifonte; & a combatterla, poi che si furono a lui dati, se n'andò alla volta di Carruca, & accampossi quiui all'incontro del campo di Pompeo. Hora, perche gli huomini della terra haucano già serrate le porte a i suoi foldati Pompeo vi femettere preso da il fuoco; & fu da i nostri preso en soldato, che haueua ammazzato in campo Pompeo. il fratello, o fu battuto con le verghe. Partitofi quindi, pui che fu giunto in pna campagna nel Mundefe, s'accampò quiui contra il campo di Pompeo. Volendo Cefare il di dipoi marchiare ananti con l'esercito, gli fu fatto intender da i ftracorritori, come Pompeo dopò la mezza notte hauca messo le sue genti in battaglia. Intefa questa cofa diede subito il segno della giornata canando fuori l'insegna. Perche Pompeo banea canato fuori le genti per que-Sto, che hauena scritto prima à gli huomini di Versaone, i quali fauorinano la parte fua, come Cefare non volena condur fi con le fue genti più nella palle, per che la maggior parte de i foldati dell'effercito, ilquale egli hauena, erano foldati nuoui, & non più vfati nelle guerre. Erano quefle lettere cagione di confermar molto gli animi de gli huomini della terra, si che Steßero forti, di huona poglia nel proposito loro. Egli dunque confidando in questa sua openione si dana ad intendere di poter fare ogni cofa. Perche si tronana difeso, e dal sito naturale del luogo done era, or da' ripari di essa terra, tà done ei s'era accompato. Perciorhe il luogo (si come habbiamo dimostrato più adietro) era di grande altezza, & cranui molti monticelli; hauni vn certo internallo, che divide la Provincia. E non m'è già piaciuto in alcun modo di tacere pna co-I'vn capo fasche anuenne appunto in questo tempo. Era vn piano fra l'uno e l'altro cam-

& l'altro di miglia cinque.

po di miglia cinque in circa, di maniera, che le genti di Pompeo erano da due cofe difefi, e dall'altezza della terra,e dal fito naturale del luogo: per diritto poscia quindi si veniua a fare vguale alla vicina pianura, pel cui mezo passana correndo un rio, che faccua che per andare a trouar costoro erail wood peramente malagenolissimo & di gran pericolo. Perche correna perso

la parte de stra col fondo suo paludoso, & pieno di bocche & noragini: e Cesare poi che hebbe veduta la battaglia messa per drittura, tenne per certo, che gli aunersaru fossero per calare a combattere nel mezo del piano in luogo pari & conueneuole ; e questo era nel cospetto di ciascuno. Aggiungeuasi a que-Giorno Sto, che la canalleria facena quini quel piano adorno, & il giorno era chiaro e da cobatbello, & il Sole si mostrana sereno, si che si parena, che gli immortali Dei ha- tere bellis nessero toro conceduto quel tempo cosi maraniglioso & da esfere desiderato, simo. folo perche si combatteße. Stanano i nostri allegri, & alcuni ne n'erano iquali temenano perche in quel luogo si mettenano a rischio le cose, i beni, e la sorte d'ognuno; si che già era in dubbio quello, che douesse essere dal campo passato, che foffe pui hora. Ora i nostri si moffero per dar denero, e questo medesimo giu dicaucmo noi, che done ffero fare gli anuerfarii nostri anchora. Effi nondimeno Allegre Z non ardinano di discossarsi da i ripari e difese della terra piu lontano, che un za de' Ce miglio; e quini gli anucrfari fi fecero come quasi un muro . I nostri dunque lariani,e scorsiro ananti & talbora la consencuolezza del luogo chiamana gli anner- di che tefaril, che con effi fatte conditioni andassero a combattere per hauere la vittoria. Ma effi non perciò pfeinano dell'rfato loro, si che si partiffero ò di que'luo ghi alei, ò dalla terra. Ora poi che i nestri si furono annicinati al rio, & che si cominciarono a ficcare fetto i piedi loro, non mancarono gli aunerfary di fernirsi allhora dell' ciuto, e occasione, della stranezza del luogo. Era la battaglia Ordine di tredeci inscene con l'Aquila, e era dalle bande diffesa da i caualli, con sei della batmila armati alla leggiera. Seguinano poscia quei soldati, che donenano corre- taglia, re in aiuto, che erano quasi altretanto nunero. Erano le nostre genti solamen te ottanta Coborti, & ottomila canalli. Poi che dunque i nostri al finire del piano furon gia nicini a quel luogo cattino, & pericolofo, i nimici dalla banda di sopra stanano in funto, accioche la strada di andare piu alto fosse di gran lunga piu pericolefa. Poi che Cefare si fu di questo accorto, accioche per suo diffecto non si facesse temerariamente qualche grande errore, cominciò a dare a i suoi quel luogo per termine. Et essendo tal cosa sentita da i soldati, la sopportauano mal volentieri, & dispiacena loro molto d'essere impediti, si che non potessero condursi al menare le mani. Ora gli aunersary ueniuano a Vana crerallegrarsi molto nel vedere i nostri cosi fermarsi, stimando, che le genti di Ce- denza de fare fossero ritenute dalla paura d' andare a combattere . Facendosi dunque gli aunerinnarzi, veniuano in luogo pericolofo a dare ficultà al nimico d'andar loro farii. contra, ma l'andare nondimeno a tronargli era di gran pericolo. Quini i folda ti della decima legione haueuano i luoghi loro nel destro corno della battaglia,nel sinistro stana la terza legione, e la quinta. & appresso l'altri genti ue nute in ainto, & la canalleria; & alzatesi le grida s' attacò la zussa. Orase Battaglia. ben quini i nostri ananz anano nel nalore gli annersary; nondimeno per essere in luogo più alto si diffendenano fieramente, & dall' pua, & dall' altra par-

EEe

#### COMMENTARIDELLA

te altresi si faccua gran remore, si tirauano molte armi, & correnasi da amendue le parti di sorte, che i nostri quasi, che già diffidauano dell' ottenere la vittoria, perche l'asalto, & le grida, le quai cose arrecano a i minici grandissimo terrore, erano in questo affronto di pari conditione . Di amendue dunque le forti della battaglia essendo il valore nel combattere pari, il numero grande dell'armi, che furon tirate, fe morire gran moltitudine de' nimici, che ristretti insieme stauano forti ne' luoghi de'foldati loro .. Habbiamo già detto come i foldati della decima legione erano nel de-

Walore

della deci stro corno, er auenga, che fossero pochi, essi nondimeno arreccauano a gli ma legio- aunersary col valor loro grande spauento nel menar le mani; perche cominciarono dal loro lato a Stringere gagliardamente i nimici, si che per souvenireli, accioche i nostri non fossero offesi per fianco, cominciò a farsi pasare una legione di nimici uerso il destro corno . Subito che si mosse questa, la canalleria di Cesare cominciò astrigner forte il corno sinistro; ma essi cominciarono con maraniglioso nalore a menar quini te mani di

Ennio.

maniera, che non si dana agio nella battaglia di poter venire a dar soccorfo . Et cosi uedendosi mescolati con le grida i pianti , & vedendosi lo Strepito dell'armi ; uenina a dar tranaglio a gli animi di coloro, che non erano ufati di più tronaruisi. Ora quini il piede ( come dice Ennio ) era da l'altro piede calcato, l'armi crano fregate dall'altre armi ; e i nostri cominciarono a far ritirare a forza indietro eli aunerlarii, che menanano bra uissimamente le mani; & a costoro se gran giouamento la terra; & così morti, & sbaragliati coloro, iquali si portanano cosi bene combattendo, gli

di quegli, altri rotti, & farsi non ni farebbono restati nini, fe non si fossero faluati che mori-fuggendo nelluogo donde prima crano usciti. Morirono in quello fatto d'arnono nel me d'intorno a trentamila persone, & anche molto più. Et oltre acciò fatto d'ar ui mori Labieno, & Attio Varo, a i quali cosi morti amendue suron fatte me. l'essequie. Vimorirono etiandio de Cauallieri Romani parte della Città di Roma, parte di quella Provincia intorno al numero di tremila . Vi re-

starono morti intorno a mille de inostri , parte fanti a piedi , & parte cacolte a gli uai leggieri, & i feriti furono intorno a cinquecento. Si tolfero a gli anavuersari, versary tredici insegne dell' Aquila, & gli ornamenti, & i fasci. Furono oltre acciò fatti prigioni dicesette Cap tani , e cosi fatto fine bebbe questa guerra. Ora essendosi ritirati a saluamento dopò questa rotta coloro, i quali erano campati nella Città di Munda, erano i nostri necessariamente forzati di cingergli con bastioni, & in ciò si seruiuano dell'armi de i nimici, & in luogo di zolle di terra ni mettenano i corpi morti, & in luogo di bastione le rotelle & l'armi inhastate . Et di più poscia mettenano i morti, & le spade e i pugnali, & le teste ordinatamente uolte uerso la terra tutte, che arrecassero a i nimici terrore, e che vedessero, come quelle erano le

te fooglie del valor loro & che fossero intorno assediati, & serrati da i bastioni gli auuersary loro. I Francesi dunque presero di sui morti corpi a combattere con armi da tivare & dardi la terra, & cominciarono a darle l'assalto. Fuggendosi di questa battaglia Valerio giouanetto alla nolta di Cordona con Prouedialquanti caualli, racontò quiui a Sesto Pompeo, che si trougua allbora in Cor mento di dona il successo tutto della cofa. Haunta di ciò contezza, sparti tutta quella Sesto Poquatità di danari, che si tronana fra quei canalli, & a gli huomini della terra Pco. disse di nolere andare a tronar Cesare per trattar seco della pace, & intorno allamez a note s'vscl fuori della città. Ora Gneo Pompeo con alquanti caualli, & alcunifanti a piedi andò dall'altra parte a Cartea all'armata, la qual ter Pompeo ra è discosto da Cordona cento settanta miglia. Et essendoni giunto micino a Catthea. otto miglia, P. Caluitio, il quale era stato già mastro di campo nell'esfercito di Tatisfa. Pompeo, mandò per sue parole un messo che sentendosi Pompeo poco bene gli fosse mandata vna lettica, nella quale ei fosse portato nella terra; e spedite le lettere fu Pompeo portato a Cartea . Ora gli huomini i quali fauorinano la parte sua, si raunarono nella casa, nella quale egli era stato portato; e su giudicato da costoro che esso sosse menuto di nascosto, accioche potessero intendere da effo quanto uslenano sapere delle cose della guerra : & effendo raunati quiui in gran numero, pfel Pompeo della lettica, & uolle rimettersi alla fedeloro. Cefare hauendo dopò la fatta giornata cinta la terra con ri- Cefare un pari, se n'andò verso Cordona, e quelli, che suggendo di quella rotta s'erano uesso quiui saluati presero il ponte : e poiche ei ni fu giunto, cominciarono a dire in- Cordous. giuriose parole, e che noi erauamo pochi compagni capati in quella battaglia, e done anda simo suggendo ? E cosi cominciarono a combattere il ponte . Passò Cesare il finme & accamposti . Scapula capo di tutta quella gente della feditione de gli huomini fatti liberi, poi che fu arrinato a Cordona, chiamò ase tutta la famiglia sua, & a i suoi schiani fatti liberi, se fare una bara; e commandò che s' apprestasse una sont nosissima cena; & m ssissi indosso imigliori panni suoi, donò a i seguaci allhora i suoi danari, & l'argenteria . E cosi cenò al cempo debito; beue vini preciosissimi & Scapula lauofi, & pnfest con prequenti elettissimi : & cosi all'ultimo chiamato a comanda fe un suo schiauo, & vno liberato, il quale era stato sempre seco in casa, commando che l'ono di loro gli cogliesse la uita, el altro desse suoco alla bara. Gli huomini della terra intanto, tosto che Cefare s' accampò intorno alla città loro, cominciarono a contender fra loro, & di si fatta maniera, che le gri da e romor loro si sentiuano fino nel nostro campo, che era quasi nel mezo trai Cesariani, & quei di Pompeo. Ora quiui cominciarono le legioni che erano fatte di coloro, i quali seerano suggiti, & parte di schiani de i Terrazzani, i quali erano stati fatti liberi da Sesto Pompeo, nella uenuta di Cesare ad accostarsi a lui. La decimaterza legione comunciò a dif-

a'fuoi che

EEe 2 fender

#### COMMENTARI DELLA ender la terra, percioche hanendo essi già cominciato a ripugnare, presero da una banda le sorri, & le mura altrefi . Mandarono poi di nuono ambalesa-

Cefare prende Cordoua.

Siuiglia. Ambascia dorid'Hi-Spali a Ce fare.

Portugal lo. Portugal lefi.

Tariffa.

Portn. ghefi. Siuiglia Pattito prelo da Cefare. Portughefi. Beti fin-

Xcrez. Cogiura di quei di fecero tra loro una congiura, che quella notte datosi tra loro il segno, quelli Munda.

me.

dori a Cefare, che mandasse loro delle sue legioni in aiuto dentro la terra. Poi che li turono accorti di tal co a , quelle genti, che s' erano fuggite quini cominciaron subito a dar fuoco alle case della terra; ma superati da i nostri, ui restarono morti di loro intorno a uentidue mila persone, olta quelli, che morirono fuori delle mura. Ora poiche Cefare hebbe cofi prefa la terra, mentre che egli era quini trattenuto da tale impresa, quelle genti, che si come hab biamo già detto poco fa, erano cinte co i bastioni, saltaron fuori, & bauendo tagliato a pezzi buon numero di foldati, furon ributtati dentro la terra. Eßendo Cefare andato a Hifpali uennero gli ambasciatori a pregarlo . Hauendo dunque detto come gli nolena diffendere e saluare ni mandò dentro Ca-

ninio Luogotenente con la guardia. Egli intanto s' accampò fotto la terra. Era nella parte di Pompeo una buonissima guardia; questi si doleuano secretamente molto, che si fossero messe dentro le genti di Cefare con un certo Filone, il quale era affettionatissimo a Pompeo, & fieramente difendena la parte sua. Era costui molto conosciuto in tutta la Lusitania; esfo secretamente se n'andò si che non ne sapesero nulla i soldati alla uolta della Lusitania; andò a Lenio a tronare Cecilio Negro, chiamato Barbaro, il quale hauena al gonerno fuo un buon effercito, di foldati Lusitani. Quindi se ne tornò alla eittà d' Hispalt, done fu meffo una notte dentro per le mura, & ammazz arono tutta la quardia e le fentinelle, serrarano le porte, & cominciarono a combattere di nuo-

no. Ora menere le cose passauano in questa guisa, vennero gli embasciadori di Cartea de differo some bauenano Pompeo nelle mani, perche di prima bauenano ferrate le porte a Cefare, e con fargli bora quefto beneficio flimanano di comper fare il male, che gli haucuano già futto . Non si restauano punto i Lufitani di combattere Hilpali. Vedendo Cefare, che fe cgli bane fe cercato di prendere que la terra, che quegli huomini scelerati cercherebbono d' arderla. & di fian we le mura, prefe per partito di fopportare, che i Lufitam la notte faltalsero fuori, il che effi non giudicauano, che fosse fatto a posta, es penfatamente. Cosi dunque saltando fuori mifero il fuoco nelle nani, le quali erano nel fiume Beti. I nostri mentre che costoro attendeuano al bruciare le naui, se ne suggirono, & suron tagliati a pezzi, dalla canalleria. Fatto queflo, ricuperata la terra cominciò à marciare alla nolta d' Hasta, e di questa cit tà pennero gli ambafciadori a Cefare per darfi a lui . Et gli huomini di Munda, i quali s' crano fuggiti nelle terra, seguitando d'esserne morti molti ue ne bebbe gran parte, che si diedero a Cefare ; & estendo spartiti in una legione .

ehe erano nella terra saltassero fuori, & esti tagliassero a pezzi quei del cam

po. Scopertafi questa cofa, la seguente notte su la terza sentinella dato il cen-MO, LULLI

no, tutti i Capitani de' Mundesi surono ammazzati suori de i bastioni . Combattena Cesare mentre nenina marciando tutte l'altre città, che truvuana, le quali per amore di Pompco nolenano star forti : bene è nero , che di loro ne ne hauea parte, che haueua mandato gli ambafciadori a Cefare. E parte ne n'era altresi, che fanorinano la parte di Pompeo. Nacque una gran quistione, e si le uarono le parti, e l'occisione si fe grande, e Pompeo ferito prese trenta naui lunghe, of fuggifi quindi .' Didio , ilquale era al gouerno dell'armata de' Gadi Didio. tani, a cui venne in un tempo la nuona, serza indugio si mise a seguitarlo; e parte seguina con le fanterie, & parte con la canalleria. Dopo l quarto giorno anchora posto fine al nanigare, seguitarono quelli, che per commandamento erano partiti fenza acqua da Cartheia, e prefero terra. Metre costoro sono andati a prouedersi d' acqua, si presentò quiui Didio con l'armata, & mise suo co nelle nani & alcune ne prefe. Pempeo si fuggi nia con alcuni , & fermossi in un certo luogo ben forte per lo sito suo naturale. Seppero questo i canalli, & le cempagnie, che crano flate mandate a seguitarlo, hauendo prima mandato ananti genti a far la scoperta, & attesero a marciare continuamente la Pompeo notte & il gierno. Era granemente ferito Pempeo in una stalla, & nella gam- ferito in bamanca, aggiungenafi a quefto, che egli oltre a ciò s'hauea guasto un piede, una spalla laqual cofa gli dana grandiffimo impedimento . Si faceua dunque portare su una lettica da quella torre done prima era flato portato. Essendo poscia slato Portuneduto dalle genti di Cefare un Lusitano in habito di foldato, su prestissima- ghesi. mente della canalleria, & da alcune compagnie tolto in mezo. Era il luogo de- Luogo. ne egli s' era fermato tale, che l'andarni era difficile. Percioche perche egli oue fifer cra flato reduto da i nesiri per cagione de i suois' era Pompeo con prestezza mò Sesto molta me so in un luogo per lo sito suo naturale molto forte, che a pena l'ha- Pompeo. rebbono potuto difendere per l'altezza sua grande gli huomini condottiui su di luogo piu alto. Vi corfero toflo i nostri a piede allo arrivar loro, ma furono dall'armi ributtati. E mentre si ritronauano, gli auner fary gli segniuano troppo nolonterofi, e fubito neninano a riardar loro l andarni. Ora poi che fi fu speffe volte fatto in questa quifa , maenafi come questa cofa si faceua con nostro gran pericolo. Discrunino dunque di cingere il luogo d'intorno co i bastioni; con pari prestezza dunque e follecitudine, fecero alzare intorno i ripari ful monte, accioche quindi si potesse andare a piano ogn' bora che si donena gire ad affrontare i nimici. Et effi poi che si furono di ciò anueduti, cercarono di fuggendo faluarfi. Pompeo effendo come poco fa dicemmo ferito, & col piede quasto, era ritenuto, si che non poteua suggire, Et oltre a ciò, non si poteua faluare ne montando a cauallo, ne meno falendo in carretta, rifetto alla stranezza del luogo; e i nostri facenano quini per tutto grande occisione. Ora perduti i fuoi ripari, & le sue genti, comincio Pompeo a tirarsi nerso di vna valle, or in l nogo dirupato, cercando di nascondersi in una grotta, si che i nostre

#### COMMENTARI DELLA

non potcuano agenolmente ritronarlo, se non era ciò loro scoperto da i prigio-Morte di ni. E cosi fu quini prinato della nita. Et andado Cefare a spasso per Hispali eli Sesto Po- fu presentata auanti la testa di lui alli xii.d' Aprile, & fu messo in luogo, che peo. potesse esser veduto da tutto il popolo. Poiche su morto Gn. Pompeo il gionane, Didio di cui ragionammo poco fa, hauendo haunto una tale allegrezza, fe ne entrò in un Castello uicino, e fe trarre del mare alcune naui per farle rifare

Quei Lusitani intanto che poterono in quella battaglia saluarsi, si ritirarono all'infegne, & bauendo raunato un buon numero di gente, se ne vennero alla polta di Didio. Ora se bene egli usaua gran diligenza nel tenere ben guardate le naui, era nondimeno forzato talhora di saltar fuor del Castello per cagione delle spese scorrerie di costoro; e cosi in queste zuffe che ogni di si veniuano fa cendo, ordinarono alcune imboscate, & ferono starel'insegne spartite in tre la ti. Erano alcuni in punto per mettere il fuoco nelle naui, e quelli altresi, che do nessero ributtare le genti, che nenissero per soccorrerle; & crano questi ordinati cosi fattamente, che non potenano andando a combattere esser neduti ben bene da ogniuno. Essendo dunque Didio saltato suori per ributtargli, si leuarono i Lusitani, & spiegate l'insegne diedero il cenno, onde subito fu dato il fuo co alle naui : & in quello ifteffo tempo coloro, i quali erano usciti fuori a combattere, mentre che perfeguitauano gli asassini, che si fugginano, a quel mede simo cenno saltando fuori dopò le spalle loro quei dell' imbescata, con alere gri da furon tolti in mezo. Didio valorosissimamente combattendo insieme con al tri molti ui fu morto: in questa fattione alcuni corfero a certe scafe, ch'erano

Morte di Didio.

dußero notando alle naui, le quali erano in alto m tre; è stacchate l'anchore cominciarono a dar de' remi in acqua , e questo gionò loro per filuare la uita ; è Lusitani secero loro tutta la preda. Cesare di nuono partedo da Gadi se ne uenne in Hispali, Fabio Massimo intanto, il quale egli hauea lasciato all a Jedio, Siuiglia attendendo continuamente a lauorare, essendo i nimici d'ogni ntorno da esso ferrati, diterminarono fra loro, hauendo fatta una strage d'huomini ben grande di saltar fuori a cobattere. No lascurono i nostri andare l'occasione di potere racquistar la terra, tutti gli altri presero uini, e quindi marciarono alla

al lito & ui saliron sopra:molti altri medesimamente gettatisi in mare si con-

Versaone nolta di Versaone, che era vna terra molto fortificata e ben fornita, e di sorte

che questo luogo non solamente per i lauori fattiui, ma per essere etiadio natu-- ralmente in alto sito, richiedena il capo che l'andasse a cobattere. Erani questo di piu, che no si trouana dell'acqua fuorche dentro la terra; percioche no si tro Penuria nana girado intorno intorno, che ni corresse pure un rio per ispatio d'otto midi acque. glia. Arrecana questa cofa gra gionamento a gli huomini della terra. Agginn

Penuria di Zolle,

genali etiandio a questo pri altra cofa, che non si trouana quini a sei miglia ni cino volle di terra, or altre materie delle quali si sogliono le torre fabricare & oltre a ciò Pompeo per fare, che l'impresa di combattere questa terra fosse

più difficile, hauendo fatto tagliare tutti gl'alberi che si trouauano intorno in torno, gli haueua fatti codurre detro la terra. Là onde perciò i nostri erano for zati a discostarsi molto, er di andare alla città di Monda presa da loro no mol to prima per portar quindi le cose, che d'intorno a ciò faceua loro di mestiero. Ora metre & a Munda & fotto Versaone le cose si trouauano in questi termi- Cesarodi ni,eßendo Cefare da Gadi andato a Hispali, fatto raunare il cofiglio il di che se Gadi angul poi, diffe loro ceme nel cominciare dell'ufficio suo quado e fu Questore, egli dato a Hi hauena diterminato, che questa fra tutte l'altre Pronincie fosse la più sua sami spali. gliare, & che egli in quel tepo hauenafatto liberalmente loro tutti que benefi Cefare. ci, ch'egli haueua loro potuto fare. Che ditoi fatto Pretore accresciuto di horrenole dignità, hauena domadato al Senato le gabelle pesse da Metello, & haucua liberato la Pronincia dal pagare que' danari. Che medesimamete hauedo preso la loro protettione, hauedo nel Senato fatte molte leggi, gli hauena nelle publiche & prinate cause loro diffest , & acquistate in ciò molte nimicitie. E che nel teto etiandio ch' egli era Confolo stadone affente, hauena fatto a quella Ripresso-Pronincia tutti que benefici & piaceri, che hauena potuto, & hora & già, ha ni grani uer conosciuto che essi no erano ricordenoli in alcuna parte del bene riceunto, di Cesare. & erano ingrati co esso lui, & uerso l popol Romano in questa guerra. Voi ha unta cotezza delle leggi naturali, & di quelle della Romana Rep. hauete già, O una, o spesse uolte più poi, si come è costume de' Barbari cercato di far forza contra i facrosánti magistrati del popol Romano, & haucte uoluto dibel mezo di torre sceleratamente la uita a Cassio su'l mezo della piazza. Hauete sempre di si fatta maniera odiata la pace, ch'l popol Romano tiene in questa Prouincia in ogni tempo gli esserciti, & appò noi i benefici si tengono per malefici, e i malefici all'incontro per benefici. Cosi dunque non hauete mai potuto in alcun tepo tenere ne al tempo della pace la concordia, ne al tepo della guer ra il nalore. Fu da noi ricennto Gn. Pompeo il gionane, huomo prinato quando si fuggina dalla ricenuta rotta, & quando contra'l donere si attribuì la potestà e l'insegne Imperiali. Hauendo morti molti Romani cittadini, mise genti in sieme a danni del popol Romano, & da uoi consigliato & spinto, diede il guasto al paese nostro, & alla nostra Pronincia. Et in che cosa, dite di gratia, ni giudi canate noi nincitori? Ditemi un poco poi che noi haneste morto me, non ni anuedeuate uoi che I popol Romano hauea in arme dieci legioni? E che quelle po trebbono non solamente tenere a freno noi, ma ettandio ruinare il cielo? Per le lodi & nalore dellequali.

Quiui macano alcune cose, per quello che si conosce.

Il fine de' Commentari di C. Giulio Cefare.

IN VENETIA, Appresso Gierolamo Foglieti. 1598 . The man to the later was to

William A. C. C.

AND DESCRIPTION OF STREET























